

2. 3. 43



## **BIOGRAFIA**

## UNIVERSALE

## ANTICA E MODERNA.

#### PARTE MITOLOGICA

OSSIA

STORIA, PER ORDINE D'ALFARETO, DEI PERSONAGGI DEI TEMPI EROICI E DELLE DEITA' GRECHE, ITALICHE, EGIZIE, INDIANE, GIAPPONESI, SCANDIRAVE, CELTICHE, MESSICANE, RCC.

PER LA PRIMA VOLTA RECATA IN ITALIANO

VOLUME LXVIII.

VENEZIA
PRESSO GIAMBATISTA MISSIAGLIA

DALLA TIPOGRAFIA DI G. MOLINARI.



# **BIOGRAFIA**

## MITOLOGICA

OSSIA

STORIA, PER ORDINE D'ALFARETO, DEI PERSONAGGI DEI TEMPI EROICI E DELLE DEITA GRECHE, ITALICHE, EGIZIC, INDIANE, GIAPPONESI, SCANDINAVE, CRETICHE, MESSICANE, ECC.

PER LA PRIMA VOLTA RECATA IN ITALIANO

#### VOLUME III.



### VENEZIA PRESSO GIAMBATISTA MISSIAGLIA

M.DCCC XXXXIII

DALLA THOGRAFIA DI G. MOLINARI.

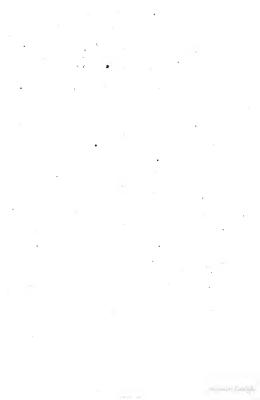

## BIOGRAFIA MITOLOGICA

M

MEL

MEL

MELCARTO (fr. MELEARTE) è familiarmente nominato l' Ercole fenicio, l' Ercole di Tiro. È il quarto degli Ercoli mentovati da Cicerone (Nat. degli Dei). In generale si spiega tal nome per re della città (Me-" lek-Kartha). È più semplice di vedervi il re forte (Melek-Arta). Questa desinenza Arta occorre in altri nomi sacri e specialmente in quello della gran dea fenicia Astarte. Del pari che l' Ercole greco, Melcarto si presenta nella teogonia come un Cadmilo, un Dio-Affinità, un servente, riassorbibile sia in Assiocerso, sia in Assiero. Cadmilo puro, accumula i tratti d'Ercole stesso e di Ermete : è forza e sapienza, è azione e verbo (verbo parlato come verbo scritto), è vincitore e viaggiatore (vale a dire, nelle idee fenicie, navigatore). È guerriero e trafficante. Questo sulla terra ! in cielo è solo til sole opera, viaggia, naviga anche ; il cielo era riputato un grande oceano sospeso sul nostro capo: v. Tral. In ambo i casi, unisce. E, per determinare questo fatto vago (unione) con alcuni esempi, allorche gira lungo la celeste volta od a traverso il Mediterraneo, infaticabile viaggiatore, fa corrispondere, ravvicina, mette in contatto l'occaso e l'orien-

te, Gade e Tiro, le due metà della zodiaco, le due metà della sfera. Psicologicamente, è il nodo che unisce il progetto e l'atto : la volizione e la forza (attività) compiono e determinano un prodotto. Politicamente, è il vincolo federativo, qui di tutte le città che costituiscono uno stato indivisibile, là delle colonie e della metropoli : è il concento, l'armonia, la centralità. Confr. qui tutti gli sviluppamenti intorno a Cadmilo, Mercurio, Bacco, Ercole. Armonia ed Amore, art. CAMRI. Vinggiare e legare così, è essere Demiurgo (vale a dire, attività, forza, personificazione erculea); effettivamente, il sole in Egitto era annoverato tra i Demiurgi. Ma d'altra parte, è essere messaggero, organo, è essere parola ed idea, è essere Mercurio. Melcarto in sostanza è dunque piuttosto un Ermeracle che un Erach. nè nulla di più giusto della congettura che lo paragona a Sumete-Ermete. Sembrerebbe altresi che Melcarto fosse immedesimato a Marte. almeno a Cartagine, il che converrebbe in fatto sia al carattere guerriero del nume, sía alla fisionomia siderea (continuamente si wede il sole incarnarsi in pianeta), Inoltre, la radice dei nomi greci A-

rete, Eracle, è la stessa d'ambe le parti. Proviamo ora di allogare Melcarto in quanto che Cadmilo in un quadro cabirico adattato ulla religione fenicia. L'ordinamento si opera da sè stesso. Baal, Astarte e Melcarto (Bual Assiero ed Assiocerso, Astarte Assiocersa, poi Melcarto), ecco i tre dei, ecco la sacra tria. de, controprova facile della triade cabirica Efesto, Afrodite, Ermeracle, nella quale Efesto sostiene duc parti, nella quale Efesto, ad un tempo elevato e funesto, lascia assai di leggieri scorgere che non ripugua ad incarnarsi in Crono ed in Arete (Marte). La genealogia ciceroniana dell'Ercole di Tiro non contraddice che superficialmente a tali dati. Giove ed Asteria si risolvono in Baal ed in Astarte. Per questa la relazione non è dubbia; il nome e l'idea stabiliscono l'identità. Per l'altra hasta riportarsi all'art. Baar (e sussidiariamente a Campi ed a Fra) per - convincersi della facilità con cui i mitografi greci sostituirono Zeo (Zeus) a Baul. Melcarto era adorato a Gade, a Malta ed a Cartagine come a Tiro, ed immense reliquie, enormi costruzioni fanno fede ancora della magnificenza del suo culto (Bres, Malta antica, p. 144; Münter, pag. 45, ecc.). Le colonie di quest'ultima città inviavano annualmente alla loro metropoli nna rappresentimza e ricehi tributi in occasione della festa del Rogo o dell'Autocaismo. Cartagine stessa, in tempo del suo splendore, non mancò mai di rendere tale omaggio al grande Cadmilo del paese (v. Polibio, framm. degli Amb., 4. 114, ccc., e confr. le curiose particolarità raccolte in questo proposito da Münter), Lungo tempo, certamente, Melcarto altre imagini non' ebbe che il fuoco. Una fiamma eterna

ardeva nei templi che l'Africa, la Suagna meridionale avevano eretti in suo onore. Tuttavia è probabile che tale uso cessasse più tardi. Le medaglie di Taso (colonia di Tiro) presentano Ercole armato dell' arco e delle frecce, e si trova sopra medaglie di Gade (con leggende sia puniche sia romane) caratterizzato dalla pelle di lione e della clava. Aggiungiamo che la scelta stessa ditali accessorii simbolici fa prova e della tarda comparsa e dell'origine greca di cotesto antropomorfismo. La statua di Melcarto era carica di legami, il che, dicono, aveva riferimento alla fiaceliezza accidentale o periodica del dio sole ( v. ADONE ). A Gade aveva un altare come anno (confr. qui Giano): e, sotto un punto di vista analogo, Nonno ( Dionis., lib. xL) chiama Ercole Menagete, vale a dire condotticro dei mesi. Finalmente, Melcarto faceva parte della serie dei Cabiri fenicii, e veniva senza dubbio immediatomente dopo Sidik loro padre, o pinttosto Sidik restando nell' alta sfera counogonica si delegava, s'incarnave in Melcarto allorche trattavasi di dar origine ai sette Cabiri. La serie planetaria dei Tredici-Dodici Egiziani, serie di cui Giom (Djom) è il capo, sembra rappresentare perfettamente i sette Cabiri di cui Melcarto é come il capo di fila. Cio che appellammo Autocaismo è quella pomposa cerimonia comune a Cartagine ed a Tiro, nella quale si vedeva un immenso rogo diventar preda delle fiamme, poi ad un tratto dal seno delle ceneri risplendenti e delle brace colossali uscire un'aquila e dileguarsi nelle nubi, simile alla fenice d'Egitto, Cotesta aquila era il simbolo dell'anno e del tempo che rinasce dalle sue ceneri, L'Ercole al Monte Octa delle leggende elleniche non è che un abbellimento epico di quella solennità. Monter vi rinviene l'origine d'una delle più celebri circostanze delle apoteosi imperiali (l'aquila che, dal seno del rogo, andava a portare in cielo l'anima del divino imperatore). Umane vittime (prigionieri? stranieri? negri?) bagnavano, dicesi, del loro sangue la base del rogo erctto a Melcarto. I Fenicii gli sagrificavano pure defle quaglie: allusione alla scomparsa periodica della forza solare (presa una morte, una letargia, ono svenimento) ed alla pretesa eccellenza del cervello di quaglia contra l'epilessia. Confr. lolao. Il Melicerto-Palemone della famiglia Cadmea a Tebe non è evidentemente che un Melcarto (v. Ino e Palemona ): lo stesso nome (tranne le vocali) e il medesimo ufficio (divinità del mare); si noti inoltre che Ercole in greco si chia-Παλαίμων, il lottatore. Si può sospettare altresi che le favole greche riferibili alle imprese dell' Ercole tebano nell'Esperia sieno in parte dovute alla diffosione del culto di Melcarto verso l'occidentale confine dell'antico mondo.

MELCOM, dio degli Aumoniti, bbe da Salomone un tempio nella valle d'Eunone, e da Manasse un altare nel tempio di Gerusalemme, Giosia atterró tale monumento dell'idolatria del suo avo. Generalmente si prende Melcom per Moloc. Non sarebbe desso Cam (o Canos), che appunto era la gran divinità degli Aumoniti?

MELEAGRO, MELEAGRA, MANNEY, por, figlio d'Ocque, re di Calidone e della Testiade Altea, prese parte in gioventà all'impresa degli Argonauti, poi fu capo di quella caccia fomosa diretta contra il cinghiale devastatore delle campagne calido-

nie. Il cingliiale soggiacque; ma Diana, delle coi vendette la belva era ministra, Diana che lo aveva mandato per punire Oenco d'averla dimenticata ne'suoi sugrifizii, Diana irritata della sorte felice de'suoi avversarii, eccita una rissa crudele tra i vincitori. Amante d'Atalanta, la bella cacciatrice che ha ferito prima l'animale, Meleagro offre a questa Amazzone dell'Arcadia l' immane teschio del cinghiale. I fratelli d'Altea se ne richiamano : da ambe le parti si mette mano ai ferri, il sangue scorre. Meleagro, destinato sempre alla vittoria, stende i suoi zii freddi morti sull'erba della foresta, Altea allora si sovviene che, allorquando partori cotesto fotoro uccisore de'fratelli di lei, le Parche presenti alla nascita del bambino le hanno rivelato che il destino di suo figlio era legato alla durata d'un tizzone posto in mezzo al focolare. A tale annunzio, Altea dimenticando le doglie della febbre del parto, si è precipitata fuori, del letto, ha ritratto dal fuoco il legno fatale, ha estinto le tracce della fiamma, e lo ha nascosto ne'più scereti recessi del suo palazzo; ma i suoi fratelli non eranle men cari del figlio. Ella corre al nascondiglio che serba deposito si caro, afferra il tizzone, lo gitta in mezzo ad un vasto braciere. Incontanente un fuoco segreto s' insinua nelle viscere di Meleagro, lo tormenta, lo divora, lo consuma, e, quando il tizzone è cenere, Meleagro non è più che un cadavere. - A tale leggenda che il tragico Frinico fu il primo a render popolare, sostituiremo adesso il racconto primordiale. Diana ed il cinghiale v hanno parte , ma non Atalanta. i due popoli che si sono collegati pel liberare le loro campagne dal rapace mammifero si disputano la sua pelle ed il suo teschio; la guerra s'accende tra gli Etoli da un lato ed i Cureti dall'altro. I fratelli d' Altea, i figli di Testio comandano ni Cureti; Meleagro guida le schiere etolie, e le guida alla vittoria. Non solamente taglia a pezzi l'oste nemica: i duci stessi periscono di sua mano. Ma fin d'allora l'intrepido guerriero è come contaminato: ha si può dire versato il sangue materno; questo sangue è una furia che segue i suoi passi, che soprasta al suo capo; sua madre stessa danna l'assassino alle Eumenidi. Un mortale abbattimento opprime allora il cuore di Meleagro. I Cureti riprendono il vantaggio. Fremono in armi intorno a Calidone, né nulla può trarre Meleagro dalla dogliosa sonnolenza che gravita su lui come un irremovibile incubo. La voce sola di Cleopatra, sua moglie, lo svelle al cupo torpore; egli marcia, rianima l'ardore de'suoi, respinge fin entro al spo campo il nemico già padrone degli accessi del palazzo ed in procinto di porre a fpoco la città; ma tosto cessato il periculo, l'ardore fattizio che gl' ispirava lo spettacolo inebbriante delle battaglie si estingue, e la nera malinconia ottenebra di nuovo l'animo suo. Ei muore, Sono le Furie materne, dicesi, che hanno accorciato i suoi giorni. " Fatale esempio, dice il vecchio Fenica al suo alunno, dei disastri ohe la collera produce, e degli amari affanni, onde la vendetta espia per soni le sue gioie di un giorno! » Intorno al pallido e moriente Meleagro s'aggruppano figure non meno dolorose. Altea, la quale in ambe le leggende è la cagione della sua morte, si uccide quando non ha più figlio; Cleopa-

tra sua moglie si appende di disperazione; le sue sorelle Gorge, Deianira, Menalippe, Eussimedea, si corcano, cogli occhi molli di pianto, presso la sua tomba, e traggono un duolo senza fine insino a tanto che Diana per pietà le trasforma in uccelli. Primitivamento, senza dubbio, non davansi a Meleagro che due sorelle, Deianira e Gorge; ma come questa apparivano altrove maritate, l'una ad Andremone, l'altra ad Ercole, se ne crearono altre due, poi a vicenda si disse che le quattro principesse, indi che due principesse soltanto avevano soggiaciuto alla trasformazione. Scnza dubbio altresì si cesso più tardi di computare esattamente, e si ammisero Meleagridi in numero infinito. Melcagridi ! tal è il loro nome ; esso è analogo a quello delle Fetontidi dato alle Eliadi. La Cleupatra, moglie di Melcagro, era figlia d'Ida e della celebre Marpessa. - Si vede quanto la leggenda che l'ammette nella famiglia di Melcagro s'allontani da quella che fa d'Atalanta la sua paredra abituale. V' ha in quest'ultima alcun che di cabirico. Gli zii di Meleagro si chiamano, secondo gli uni, Protoo e Cometo, secondo gli altri, Tossco e Plessippo. - La guerra degli Etoli e dei Cureti ricorda da lontano quella dei Pandù e dei Kurù, Ridotta alla Grecia e ad un dato storico, è una contesa tra Calidone e Pleurone, le due città importanti dell'Etolia. - Meleagro lasciò una figlia sola, Polidora, che fu maritata a Protesilao. - Millin ha pubblicato nella sua Gal. myth., 409\*-415, un'ammirabile serie di rappresentazioni fignrate relative a Megara (1).

(1) Nel mito di Meleagro, spoglio di tutti i suoi abbellimenti, fors'anche si

MELECH, vale a dire re, dio fenicio, o meglio soprannome comune a parecchie divinità fenicie mascoline, Adramelech, Anamelech, ecc. Malak, Molok, Melkart, non sono che varianti o derivazioni dello stesso vocabolo. Del rimanente, il nome di re applicato egli dei non è particolarc alle religioni semitiche. Pi-Re in Egitto non ha altro senso; Eros, o Eros, Here (Giunone) significano del pari padrone e signore (herr allemanno, herus latino ; Assiero viene in appoggio ; il dio dell' inferno è detto re d'Amenti, Radjamenti, d' unde Radamanto, L'art. Baal somministra ancora altre comparazioni che abbracciano un numero di nomi divini considerevoli. - Confr. altresi l'art. Doz.

MELECHER, din che i Giudei adorarono, fu, secondo gli uni, il sole,

potrebbe vedere, riferendosi al sim-bolismo astronomico, una delle solite lotte tra il Sole e la Luna, tra la fredda stagione e la calda, tra l'umido ed il secco. L'intervento di Diana, luna, lo stesso nome di Meleagro che sembra contenere gli elementi del vocabolo sole (shea assai vicino ad shee), la presenza delle Eliadi nelle di lui soretle Meleagridi, non sarehbero forse gli ultimi appoggi della proposizione. Ma, si opporrà, estesto Meleagro-sole dopo le sue vittorie reiterate resta alla fine soceombente il sole lo è bene talvolta, e nell'inverno soprattutto, ma poi risorge e trionfa. E l'etonte, risponderemo noi, figlio d'Elio, del sole, ed in sostanza il sole stesso, Fetonte al quale cotanto si avvicina Meleagro per le sorelle ugualmente piangenti l'estremo suo fato, neppur esso vedesi nel suo mito a risorgere, come non si veggono tanti altri entisoli. Egli è che il sole nell'orribile e lungo verno sembra averei dato un addio per sempre. - Lorenzo De la Hire parigino dipinse loderolmento Melengro che presenta il teschio del cinghiale ad Atlanta. (Il Trad ).

secondo gli altri, la luna. Le donne gli offrivano una focaccia costellata : era pur l'offerta che i Greci facevano alla luna. Confr. l' art. che pre-

ccde.

MELETE, MELES, Mi Aus (che non bisogne raffrontare ai MeLas della Grecia, e soprattutto all'aggettivo μίλας), è tenuto in mitologia pel padre di Candaule, ultimo principe che le casa dei Candeulidi od Eraclidi diede al reame di Lidia. " Se il re Melete. » diceva uno di que vecchi oracoli che corrono il paese dopo che gli avvenimenti sono irrevocabilmente compiuti, » avesse un tempo condotto intorno alla città di Sardi il lione che una delle sue concubine aveva dato in luce, colesta metropoli non sarebbe mai caduta nelle mani di Ciro. " Del rimanente, Melete, come tanti altri personaggi, sembra un nome geográfico personificato. Non lungi da Smirne scorreva un fiumicello che inaridira in estate, ed il cui nome era Melete. Da esso, affermasi aver Omero deri-vato il suo epiteto di Melesigeno.

MELIA, Mexico, Oceanide, ebbe d'Apollo due figli, Tereno ed Ismeno e le ninfe Meliadi. - Altre due Melte, Oceanidi, e che senza dubbio non differiscono dalla prima, sono dette l'una amante di Nettuno e madre d'Amico ; l'altra moglie d'Inaco e madre di Foroneo e di Fegeo. Confr. Inaco, fine.

MELIBEA, MELIBORI, Melifora, ed AMICLA, figlie di Niobe, furono sole risparmiate da Diana, e riconoscenti eressero a Latona, in Argo, un tempio dove Mclibea ebbc una statua presso la dea. Mclibea era soprannomata Clori la verde, la pallida, a motivo del pallore che le cagionò l'aspetto della sorte infelice de'suoi fratelli e delle sue sorelle. — Una Meliera, Oceanide, sposò Pelasgo. Una città di Tessalia aveva cotesto nome, probabilmente per le belle pasture di quella beata contrada (μ/λα) ; βοῦς). Filottete, che cra di tale città, le dovete il soprannome di Melibeo (Melibocus).

MELICERTO. F. INO e confr.

MELIE, MELIAE, MENDICE: 1. Ninfe che nacquero dal sangue d'Urano, mutilato da Saturno, e dalla Terra. Una d'esse fu amata da Sileno, e n'ebbe il centauro Folo. 2. Ninfe protettrici delle greggie ( V. EPIRILIDI.).

MELIGUNIDE, Mikaysouts, eroina cponima dell'isola attuale di Lipari, era tennta per figlia di Venere. A dir vero, Meligunide è una Venere; e probabilmente il nome significa donna-regina.

MELINA, una delle cinquanta Tespiadi.

MELINOE, figlia di Giore e di Proscrpina, è dipinta ora bianca, ora nera, ora coperta di vestigiallastre, ed assime ad ogni momento forme sparentevoli. In sostanza, è un' Ecate, vale a dire una Proserpina. La figlia, la madre, la sorella, la sposa, è tutt'uno in mitologia.

MELIO, Maiast, dalle pecore o dalle mete; Ercole a Tebe de el a Teopia. L'uto era di sagrificare adi el ma pecora (melon, galac). Un giorno l'Asopo straboceato non permettendo di recare la pecora, un giovane fece osservare che melon significara mela o pomo, e leatione et al figito d'Alemena si sagrificare mela punta della spediente, e d'albora in que dello spediente, e d'albora in poi le unde narronsi in cambio delle pecore nei sagrifica.

MELISSA, Mi Arosa, figlia di Me-

lisso, re di Creta, e sorella di Amaltea, nutri congiuntamente con essa Giove bambino. Non crediamo che differisca d' Amaltea, e quindi resping amo assai lontano l'etimologia che deriva il suo nome da melissa, μίλισσα, ape (v. Analtua, e confr. Adrastes che si da, come Ida, sua sorella, per nutrice a Giove). Amaltea e Melissa chiamansi ninfe Melissidi. - La pretesa Oceanide Melissa non è altro che Melia, Davasi pure tal nome in Creta alle sacerdotesse di Rea (la gran madre); in Epidanro ad una figlia di Procle, moglie di Periandro; in Corinto ad una donna che il popolo fece in pezzi, perché non voleva farsi iniziare ai misteri di Cerere.

MELITE, M<sub>4</sub>\(\lambda'\)\(\tau\)\(\tau\), 1. Nercide, 2, Ninfa, 3. figlia del dio-fiume Egeo. Ebbe da Ercole Illo.

MELITEO, MELITEO, MELITEO, MILITEO, MELITEO, MELITEO, MELITEO, MELITEO, MELITEO, MILITEO, MILITEO, MILITEO, MILITEO LA GIORDA SA SA MANDEL MAN

leda dell'Adriatico ovvero Malta).
MELLONA, dea latina, aveva le
api ed il mele sotto la sua protezione. Rubar mele al vicino era esporsi

alla di lei collera.

MELPOMENE, Mixasquira, maa della tragedia, suol portare il coturno, il pugnale, lo scettro ed una curona. Il suo portamento è grave e severo. Nel Mosaico d'Italica pag. 19, la si vede con la maschera tragica in unano. Nelle Pitture d' Errodano ha, oltre la gran tunica e l'ampio mano tragico, e la clava e la maschera erculea, la specie di cuffia che le medaglie mitilenie danno a Saffo. La clava si trova pure in Winckelmann, Monum. ined., n. 45. Una Melpomene colossale del Musco Pio-Clement. n. 191, 1, 26, ha un picde appoggiato sopra una rupe, atteggiamento che gli antichi hanno talvolta dato agli eroi. Tali attributi ricorrono nello stesso Musco Pio-Clementino, 1v, 15, - Melpo in greco indica un canto largo, e che partecipa ad un tempo del grandioso dell'epopea e della magnificenza del lirico. Tal era in effetto la tragedia antica. -- MELPONENO, MEL-POMENOS, è pure un soprannome d' Apollo. Esiste una bella statua d' Apollo Melpomeno nel Museo Pio-Clementino. Confr. Muse. L' Acarnania ed Atene adoravano principalmente Apollo Melpomeno.

MEMALO, Marmalus, Μάμαλος, padre del duce greco Pisandro, che andò all'assedio di Troia. MEMBLIARO, seguace di Cadmo.

MEMBLIARO, seguace di Cadmo, diede il sno nome ad un' isola dell' Egeo, una delle Cicladi, tra Anafo c Tera.

MEMERCO, MEMERCUS, v. MER-

MEMRUMO, MEMBURUS, MI µpou-Mos, il Vissuakarama fenicio, insegnò agli uomini a coprirsi di pelli di bestia, lanció in mare un albero mondo dai rami, modello della prima nave, consacrò die pietre, a foggia d' altare, al vento ed al fuoco, insomma diede la prima spinta all' incivilimento ed alle arti nella Fenicia. Era tenuto per figlio de genii e quindi pel primo uomo: anello prezioso della catena che unisce ad una razza quasi-divina la razza umana si fragile e si povera d'idee! Dopo morto fu, dicesi, divinizzato. Gli furono consacrati de' pezzi di legno

e di pietra, c s'istituirono annuc feste in onor suo.

MEN, M<sub>HP</sub>, è tenuto sovente per lo stesso che Luno: forse v'ha questa differenza che il dio Luno, svolgendosi, produce parecchi Mcn, come Aditi nelle Indie parecchi Aditia. Si ha in fatto un Men Arceo.

MENA o MENE. V. MANA.

MENACO, MENACHUS, Μήναχος, Egittide ucciso da Nelo.

MENALCETTE O MENALCE, Mis-MALLER, Mira, Aser, uno dei cinquanta Licaonidi il quale consigliò di uscidere un fanciullo per provare la divinità di Giove. È desso l'eroc eponimo della città e della montagna arcade di tal nome, montagna fumoso, e per la cerva dalle corna al "oro che Eroole vi press, e per la metamofosi di Dalne, e per la residenza di Pane, o per le frequenti escursioni di Diana in mezzo alle foreste di cui è coperta. — Menalecte chiamavasi pure Maralo.

MENALIO, Moesalius, è tenuto in Cicerone pel padre del quarto Vulcano.

MENALIONE, MARNALION, Maiven'ins, uno di quelli cui la mitologia da per padre d'Atalanta l'Arcade. Forse questo nome è l'alterazione di Milanione, sposo-amante della bella cacciatrice.

1. MENALIPPE, MIRKATERR, O MERKATER, d'onde si è derivato MELASPEE, è un'Eva, Eva con forma equina, degli Edili-Beozii. Ippe, Evippe, Menalippe, tutti questi ipp... exvallo e acatala, vi domina. Lacode Ippe, Evippe, Menalippe eccellezza, di Chirone, è la Centanressa primordiale in cui si riassume tutto il populo centauro. Alesso bisogna trovare in lei stessa la madre degli uomini. Onivi cominciano le discrepanze. Eolo è a vicenda suo figlio, suo amante, suo padre. Da eio tre filiazioni ascendenti. Chirone è suo padre, ella ha due figli, Eolo e Beoto, e l'ha sedotta Nettuno. È desso Eolo che le ha dato il natale. ella è ancora l'amante di Nettuno, egli partorisce due figli. Suo padre irritato le fa cavar gli occhi e la imprigiona. I suoi figli la traggono di careere, Nettuno le restituisce la vista, il re di Metaponto la sposa. Finalmente Chirone ridiviene suo padre. Questa volta l'Eolo, figlio d' Elleno, è il corruttore. Menalippe. che fin allora chiamavasi Teti e facera parte della comitiva di Diana, cessò di cacciare, e la dea puni il suo fallo con la metamorfosi che annunzia il suo nome. Secondo altre versioni, la giovinetta andò a nascondersi nei boschi per sottrarre la sua gravidanza ai vigili ocelii del genitore. Gli dei ed anche (secondo Eratostene) la severa Diana impietosita della sua sventura, esandirono la sua preghiera, collocandola in cielo sulla stessa via di Chirone, ma nel punto diametralmente opposto. Secondo Teone, era questo un ottimo mezzo perchè Chirone non potesse vederla. Diametralmente opposto non vuol dunque dire in faccia. Aggiungesi che, per celare il suo sesso, non abhiasi figurato la parte posteriore del corpo del cavallo. È certo in fatto che, ogni volta che la costellazione monta sull'orizzonte, il centauro Chirone termina di corearsi. Sembra anzi che il centauro Chirone sia la metà del cavallo di eni Menalippe è l'altra metà; ed 11nendo le due metà, di tali costellazioni si avrà il cavallo tutto intero, - Osserviamo altre quattro particolorità. 1. Nettuno, per venire a capa di Menalippe, erasi mutato in cavallo: ancora Posidone Inpio! 2. Si è fatto di Menalippe una profetessa che gli dei cangiarono in cavalla, per punirla del rivelare che faceva i segreti dell'avvenire. 5. La costellazione menalippina si chiama volgarmente cavallo, o cavallo Pegaso; si denomina altresi Medusa. 4. Si celebravano a Sicione feste dette Monalippie o Melanippie, sia in onore della Centauressa, sia in memoria di Menalippe l'Astacide.

2-4. MENALIPPE: 1. regina delle Amazzoni (donò il suo cinto ad Ercole a cui Euristeo aveva ordinato di conquistarlo: pensare qui ed agl' Ippomolgi ed al solvere sonam degli antichi); 2, una delle Meleagridi (v. Melesono); 3. ninfa, madre di Beoto, ch'ella ebbe d'Itone (niun dubbio che quest'ultima non debha rignardarsi come identica alla precedente).

MENANO od AMENANO (MESA-BUS, AMENANUS), fiume divinizzato cui le tradizioni siciliane raccolte da S. Clemente Alessandrino (Omel., vi. 15; confr. Creuzer sulla Nat. d. D. di Cicerone, 111, 22, p. 601, ec.) fanno padre dei Palichi. Fors' è il funne dell'anno (confr. Assa-Peres-#1). Forse anche il Menonete amico del re d'Assiria Nino e che sposa la donna pesce, Semiramide, si riferisee alla favola di Menano.

MENASINO, MERASINUS, figlio di Polluce, aveva una statua a Corinto nel tempio di suo padre.

MENATE, era presso gli antichi Arabi il distributore delle grazie, e tal era il senso del sno nome.

MENDETE. Vedi Manon . MENE. Fedi MANA.

MENECEO, MESECEUS, Merocxeufe figlio del re di Tebe, Creonte, si

sagrificò per salvare la città assalita dagli Argivi. Invano suo padre tentò d'opporsi e gli ordinò di fuggire piuttosto che di lasciar la vita sulle mura. Meneceo corse incontro al colpo mortale per liberare il suo paese. Secondo Tiresia, cosi voleva Marte, a cui era consacrato il dragone mistico che Cadmo uccise, e la cui sete di vendetta non si estinse che quando il sangue del più giovane dei principi discesi dal sangue del dragone fu sparso in suo onore. --La tomba di Meneceo era ornata d' un melagrano nato da sè, e che si riproduceva per polloni. Maturc le melegrane si fendevano e, come il giovane rampollo degli Sparti, spandevano spontanee il succo rosso che sembrava il loro sangue.

MENECLA, Mariexae, figlia d'ILlo, sposa d'Ippoto e madre d'Eolo.
MENEDEMO, Manusauv, Marilique, figlio di Buncu e paredro d'
lecole, indicò all'eroe il mezzo di
nettare le Italle d'Augia, combatte
col figlio d'Alemena contra il perfido re degli Epei, peri nella battuglia
e fu sepolto al capo Lepreo. Ercole
vi fé celebrare giucchi funebri in

suo onore.

MENEFÍRAO, Menermanus, Masepipiot, gigante, nasceva dal Tartaro e dalla Terra.

MENEFONTE, Marsquir, Tessalo, fu cangiato in belva per aver voluto sorprendere sul monte Cillaro sua madre addormentata. Alcune tradizioni lo fanno morire per mano di sua madre prima che abbia consumato l'attentato.

MENELAO, MESELAUS, Meriλασες, o Meriλεως, era fratello d'Agamennone. Intorno al padre, vedi. Agaмевноме. Del rimanențe, è chiamato Atride come suo fratello. Passo la maggior parte della sua gioyinezza

a Sparta presso, Tindareo, c fu uno dei concorrenti alla mano d' Elena. La giovane principessa gli diede la preferenza. Essa gli recava in dote la sopravvivenza del reame di Sparta; imperocche, quando Tiudareo mori, Castore e Polluce restarono in Amielo, Menclao ed Elena regnarono su Lacedemone. Cretco, suo avo materno, morì in Creta in tale frattempo: Menelao parti per l'isola dov'era situato il retaggio da raceogliere. Non era il solo che avesse navi : Paride shareò nel Peloponneso, întanto che il re di Sparta si recava in Creta, andò ad ospiziare nel palazzo del principe assente, e propose di piano ad Elena, la cui affabilità lo allettava, di lasciarsi da lui, suo ospite, rapire. Si parti ; e l'isola celebre di Citera, (altri dicono Migonitide) accolse i due fuggitivi nella loro prima stazione. Mcnelao, ritornato in seguito all'avviso che non si mancò di spedirgli quando le precauzioni erano divenute inutili, trova un palazzo vuoto. Incontanente annunzia l'avversità sua a tutti i duci della Grecia; c, siccome questi avevano giurato di collegarsi contro chi rapisse Elena allo sposo seelto da essa, misero tanta celerità ne' loro apparecehi di guerra, che in capo a quattro o dieci anni ebbero intorno a loro un ceutinaio di mille uomini pronti a salpare. È chiaro che Monclao faceva parte di tale lega intrapresa unicamente per restituirgli la sua Elena. Sessanta navi lo seguivano e portavano le truppe di Sparta, di Faro, di Messene, di Brisea, d'Amielo, di Elo, di Laa, d' Engio e d'Etilo. Egli si mostrò animoso in tale spedizione. Di già, prima della partenza, era stato in ambasciata a Troja con Ulisse, ed entrambi vi corsero gravi

perigli. Si afferma anzi che senza Antenore, il popolo, eccitato da Paride, avrebbe loro tolto la vita. Arrivato dinanzi a Troia coi confederati, Menelao si segnalò in varie occasioni. Vedesi nel lib. 3 dell'Iliade battersi in singolar certame con l'aride e vincerlo; ma tale vantaggio torna vano. Una freceia lanciata da Pandaro, contra la fede dei trattati, gli tolse d'uccidere Paride; e questi tornato fra i suoi, trovo modo di cludere l'obbligo contratto di restituire Elena ed i suoi tesori. Nella presa della città, Menelao comandò che si rispettasse la casa di Autenore; ma fece orribilmente mozzare Deifobo, allora sposo d'Elena, Nel ritorno, si fermo a Tenedo, poi a Sunio per dar sepoltura a Fronti suo pilota. Una violenta burrasca lo balzò all'isola di Creta dove perdé la maggior parte delle sue navi. Cinque sole gli restarono, e con queste poté giungere in Egitto. Gli ovemeristi che calcolano esattamente le date di que tempi remoti, assegnano sette anni e più al soggiorno di Menelao in Egitto. Rieu- \* trato a Sparta, otto anni dopo la presa di Troia, dieciott'anni dopo la partenza dei Greci, ventidue anni dopo il ratto di sua moglie, vi regnò tranquillamente per diversi anni, e maritò sua figlia Ermione a Pirro. Non lasciando maschi, Oreste suo nipote divenne possessore de'suoi stati ugualmente che di quelli di Cillabaro, figlio di Stenelo. Menelao era adorato a Terapne. - Menelao è un personaggio più favoloso che Agamennone. I suoi viaggi sono sogni. Il suo nome non è che quello di Minosse. Confr. soprattutto Carono, Eleva, Pantre .-Ad Euripide piaeque di rappresentare Menelao sotto colori peramente

ignobili. Vedi le due tragedio di Andromaca e d'Ifigenia in Antide. MENELEO, MENELEVS, MITELEVS, centauro.

centauro.

MENESTE, Mario Suc: 1. duce

greco ucciso da Ettore; 2. figlio di Arcitoo e di Filomedusa, re d'Arne, fu ucciso da Paride sotto Troia. MENESTEO, MERESTREUS, METE-

σξινς, figlio di Pateo, e quindi pronipote d' Eretteo, usurpò il trono d'Atene a Tesco, cui costrinse a ricovrarsi a Sciro, fu molto utile ad Agamennone nell'assedio di Trois, e mori nei ritorno nell'isola di Melo, dopo ventitre aini di regno.

MENESTIO, MENESTRIUS, Meriocios, figlio di Polidora, maritata da Boro, e del fiume Sperchio, era uno dei capitani d'Achille.

MENETE, Menoeres, Meroirus, pilota di Gia, fece perdere il premio della corsa navale a quel duce tro-iano il quale dal dispetto lo gittò nell'acqua. — Un altro Menere, della comitiva di Pallane, fu ucci-

so da Turno. MENETE, Meses, fu nella cronologia egiziana, conservataci in parte da Manctone, il capo di quella dinastia Tinite Tebana che si vede in cima a tutte le dinastic egizie umane. Si dà qual successore immediato degli dei. Egli rettificò il corso del Nilo, asciugo e rese abitabile il Basso Egitto che era occupato da lagune, fondò Menfi (la quale, sia detto di volo, non esisteva ancora sotto la tredicesima dinastia), insegnò agli uomini ad onorar Dio con un culto e sagrifizii, e finalmente, giusta hizzarre tradizioni, fe' loro conoscere il bisso. Uno de'suoi discendenti, Teneface, lo maledisso solennemente in pieno tempio per avere introdotto il lusso in Egitto. - É chiaro che Menete è un per-

sonaggio mitologico dinotante la specie umana. Il sno nome, lo stesso che quelli di Mens, Mensch, Menù, Minosse, indica abbastanza che convicu cercarlo in quella lista di pretesi croi. Sarebbe più ridicolo ancora di voler fissare la sua epoca nella storia, a meno che per la sua epoca non s' intenda quella in cui il Delta dell' Egitto fu formato; ma è evidente che tale epoca è antidiluviana. I monumenti ci fanno risalire per d'origine della sedicesima dinastia, all'anno 2272 avanti G .- C. I più dei dotti moderni hanno collocato Menete verso l'anno 2100. - Un altro Menere si trova in cano si dinasti d'Eratostene. Cotesto nome solo basterebbe per far comprendere ciò che si deve intendere pel Menete, primo dei re umani, Menete diventa, secondo i diversi sistemi che si ammetteranno per la concordanza dei decani e dei dinasti, Chontare, Soucho o Sothis,

MENETTOLEMO, Μεριαπόλιμος, Greco agile, era con Medone al comando dei Ftioti dinanzi a Troia.

MENEZIO, MENGETIUS, MITO'-7105, figlio di Centonimo e mandriano di Plutone, contrariò sempre le vittorie d' Ercole, avverti Gerione che l'eroe tebano gli aveva rapito i suoi buoi, ed oso assalirlo quando discese all'inferno. Ercole si contentò di fracassargli le coste. L'avrebbe indubitatamente ucciso se non si fosse frapposta Proserpina. Questo Menezio è egli diverso da un figlio di Giapeto e di Climene che prese le parti dei Titani contra i Cronidi, e che Giove d'un colpo di folgore precipitò nell'Erebo? Non ci sembra. Questo Menezio è l'uomo (mensch). · Confr. PROBETEO. - Un altro Me-NEZIO, figlio d'Attore e d'Egina, marito di Stenelo, padre di Patroclo, Argonauta, tentò invano di balzar dal trono suo padre, si ritirò nella Locride, e vi sottomise un territorio di cui si fece un piccolo impero. Patroclo suo figlio prese da lui il nome di Menesiade.

MENFI, Mipper, dee cponima della città di tal nome, detta in Egitto figlia di Ucorco, amante del (Nilo, trasformato in toro, e madre d'un figlio chiamato Egitto. In Grecia fa. tatta sposa d' Efeso e madre di Libia. Tale mitologia nulla ha Merri è altresi qualificatione un mente maschio, e come tule fu detta figlio di Giove e di Protografia. Lidia, affermasi, era sua moglie. Non si dovrebble force leggere Libia?

MENGLADE, è nella mitologia scandinava una vergine gigautessa che abita un palazzo incautato.

MENI, MENIDE o Menis, lo stesso senza dubbio che Menete (Menes), insegnò all'Egitto l'uso del danaro-moneta. Una stéla, collocata in un tempio a Tebe, recava scritta una imprecazione contra questo inventore d'un uso fatale. Un re d' Egitto essendosi trovato per caso in una guerra contra gli Arabi ridotto a coricarsi sul suolo ed a saporare grossolani cibi, ebbe a trovarsi così pago del sercnare e della carne di cavallo, che disse anatema alle dolcczze della vita, alle ricchezze, al lusso, al danaro ed all' introduzione di si vili metalli. Reduce a Tebe, fece scolpire ad memoriam rei, la stoica formola sopra una colonna.

MENIO, Licaonide cangisto in lupo ugualmente che suo padre, per avere bestemmiato la divinità di Giove.

MENIPPE, Meriππn, figlia d'Orione, si sagrificò insieme con Metioca sua sorella per liberare il suo

paese d'una epidemia. Proserpina e Plutone cessero i loro corpi all'empireo, dove brillano trasformate in comete con lunga chioma. Un tempio celebre d'Orcomeno era sotto l'invocazione delle due giovani Orionidi, e eiaseun anno la gioventù dei due sessì offriva loro sagrifizii. La fondazione del tempio risaliva ai tempi degli Aoni. Il mito sarebbe dunque stato anteriore alla dominazione dei Pelasgi, Menippe e Metioca erano adorne di totti i doni di Minerva e di Venere; in altri termini Afrodite aveva loro profuso la bellezza, e l'industriosa Ergana le aveva iniziate nell'arte di tessere.

MENIPPIDA, MENIPPIDAS, Menia-Tibut, figlio d'Ercole e della Tespiade Endeide.

MENNONE, MENNON, MILLIUS, incarnazione estra-ellenica della lucesolare, era considerato in Grecia come un principe venuto dalle lontane regioni, patria o sede prediletta dell'astro del giorno ; ma quale regione? Qui le opinioni erano discordi. La luce viene dall'oriente, la luce brilla al mezzodi. Due leggende si sono tostamente formate. L'una colloca il principe-dio in Tebe; l'altra mette il suo trono nell'oriente, nel centro stesso dell'Assiria, a Susa, la città de'gigli. Le genealogie riverberano questo duplice punto di veduta: nell'una Mennone è nato d'Emera, il giorno (il giorno in tutta la sua bellezza, la luce al meridiano ed allo zenit, il meriggio); nell'altra deve i natali all'Aurora (e l' Aurora è l'oriente). Del resto, l'Aurora si presenta accompagnata d'uno sposo, Titone (e Titone, a detta dei Greci, era fratello di Priamo e figlio di Laumedonte), oppure Astreo. Emazione era suo fratello. Un ricco

palazzo, un immenso labirinto presso Abido, in Egitto, segnalarono la magnificenza di Mennone. I partigiani del sistema orientale hanno collocato cotesti nobili edifizii a Sitsa. Il sincretismo sospettò, sotto la doplice leggend, un impero che avrebbe abbracciato, per la conquista, tutta la regione del Nilo e dell'Asia fino alla foce del Coaspe o dell' Euleo. Siceome gli storici evemeristi ehe danno l' Egitto a Mennone usano, per indicare il suo reame. il termine vago d' Etiopia, si avrebbe dovoto por mente altresi che eotesto vocabolo aveva due interpretazioni diverse, e che gli uni l'avevano tradotto per Assiria-India, mentre altri avevano dato come sinonimo esatto l' Egitto-Meroe. Assalito dai Greci, Priamo mando per ansilio allo splendido signore della Susiana. Mennone era soo nipote: la forza del sangue ed una vite d'oro che gli mandò lo zio lo indussero a partire. Ditti Cretense lo mostra che arriva Alla guida d' un esercito innumerevole d' Etiopi e d' Indiani, e d'ona armata non meno considerevole capitanata dall'ammiraglio Falante. Altrove, tale poderoso rinforzo si trova menomato a ventimila uomini. somministrati metà dalla Susiana, metà dall'Etiopia, e a dugento carri; e Mennone stesso non è ehe il generale del re d'Assiria Teutamo, di eui Priamo è vassallo. Lungo tempo dopo si mostravano ancora le tracce del suo cammino, dal fiume Coaspe fino all' assediata Troia. Alcuni evemeristi parlano d'una strada magnifica, eostrutta per suo eomando e sul suo passaggio. Via facendo, ebbe a combattere i Solimi. Giunto a Troia, uecise Antiloeo, fi- \* glio di Nestore, feri Achille, combatte Aiace, ed alla fine fu ucciso

dal ra dei Ptioti, sia, come dicono alcuni, in singolar tenzone, aia in seguito alla sua pugna con Aiace. L' Aurora, di lui madre, comparve subitamente a piangere sul suo cadavere : sono le di lei lagrime che splendono la mattina sull'erba e sui fiori, in liquide perle che si chiamano rugiada. Due racconti più particolarizzati ci mostrano Greci e Troiani che fanno una tregua dopo la morte di Mennone, il corpo del principe di Susa, ricondotto a Troia, deposto sul rogo, ridotto in cenere, e l'urna che racchiude i suoi miseri avanzi di ritorno verso la patria. A Paso, Amera, sua sorella, li prende in mano, e l'Aurora supplica i numi d'onorare il di lei figlio con qualche nuovo prodigio. Di repente uccelli ignoti sorgono, scuotono le ali, si bezzicano con furore, ed ogni anno si alanciano nelle pianure della Troade per battervisi sulla tomba di Mennone, La Paflagonia diede il nome dell'eroe ad uno de suoi fiumi, l'Assiria gli eresse un tempio, Susa gli rese gli onori eroici, ed i Tebani istituirono in suo onore un annuo sagrifizio. Gli dedicarono in pari tempo quel celebre colosso il quale nllorehè il sole dardeggiava i suoi primi raggi sulla pietra, rendva un suono distinto, e pareva salutare colla voce i suoi adoratori. - Intorno a cotesti tratti generali, che si riepilogano per tre punti, relazione col mezzodi o l'oriente (in altri termini con la luce), soccorso dato a Trois, morte e risurrezione sotto forma d'uccelli, sotto forma di voce, s'aggruppa una moltitudine di particolarità secondarie, le une antiche, le altre recenti, e fabbricate a capriecio, ma sopra dati antichi. 1. Meunone era il più hello dei mortali, il più bianco, e tuttavia ad ogui istante, nella sua qualità d' Etiope, e fatto nero. 2. Apparteneva alla sazza degli Etiopi Macrobii, 3. Cinque generazioni trascorsero durante il suo regno, e nondimeno fu pianto come immaturamente rapito all'amore dei popoli. 4. Coll'ainto dei Fenicii l'Aurora rinvenne le reliquie di suo figlio a Pafo. 5. Gli uccelli gladiatori che vanno a celebrare funebri giostre sul auo sarcofago, partono da Cizico; la battaglia succede in autunno; essi vengono a torme, e non se ne ritornano che quando metà di loro è rimasta sul campo di battaglia. 6. Sono neri. 7. Mentre Mennone è ancora in vita il Nilo ammucchia una montagna di sabbia. 8. Mennone occorre in qualche leggenda col nome d'Eoo (l'orientale.) q. La tomba era collocata, secondo gli uni, sulle sponde dell'Esepo, secondo gli altri a Pafo, o in Siria, sul fiume Bala, o in Palestina sul Bateo, non lungi da Tolemaide, o in Assiria, od a Susa, o ad Echatana: in somma i Mennonii, imperocché tal era il nome delle tombe di Mennone, abbondavano dappertutto, 10. Cotesti Mennonii erapo pure palagi, torri, vasti edifizii. 11. La spada e la lancia di Mennone erano conservate nel sepolero di Esculapio a Nicomedia, 12, Gli Etiopi udendo la morte di Mennone appesero le loro corone alle punte dei rovi, e tali corone caddero nelle sabbie. 13. Mennone, in un passo dello Scoliaste d'Aristofane, è espressamente qualificato per figlio di Giove (altrove gli si da Cissia per madre). 14. Il Teutamo, cui alcuni danno qual sultano della Susiana, può sembrar pure suo padre, 15, II suono che mandava al levar del sole la pietra vivente (xi3cs in Luxes) era settuplo, secondo alcuni mitolo-

gi. 16, Da Tespia (o Asopide) ebbe le sette Muse d' Epicarmo, 17. Mennone comparisce come architetto, artista, inventore della scrittura, 18. Finalmente, tradizioni etiopiche negavano che Mennone fosse mai stato a Troia, Per Etiopi bisogna intendere senza dubbio abitanti della Tebaide meridionale e delle regioni intertropicali situate al mezzodi di Siene, fors'anche di Meroe od Azum. - A queste tradizioni aggiungiamo le idee congetturali ehe gli antichi avevano in conto di fatti certi. 1. Erodoto faceva un' identifà di Sesostri e di Mennone. 2. Più tardi rignardavasi Mennone come non punto diverso dal celebre Osimandia (Osymandyas) dalla corona d'oro di trecento sessanta cubiti ; e Creuzer, tra i moderni, ammette tale opinione. 3. Incominciando dal sceolo che precedette l'era eristiana, l'antico Faraone, Amenof (coll'articolo, Pamenol), fu preso per l'esatto sinonimo di Mennore, Una moltitudine d'iscrizioni, che sl leggono ancora sugli avanzi della statua di Mennone, attestano la voga di tale idea. Ma proroc » Ozperoo. tal è l'emistichio che si trova testualmente sulla pietra, e sotto l'influenza del quale sembrano dettati i versi degli altri visitatori. 4. Si comprende che Osiride, Aroeri, Ercole, dovettero essere, ciascuno alla sua volta, paragonati a Mennone, ed ora distinti da esso, ora con lui confusi. Aggiungendo a tale lista di nomi quelli di Mitra, d'Adone, di Fetonte e di Leucippo, si avrà presso a poco la nomenclatura compiuta degli enti mitici cui Mennone ricorda. Per noi, niun dubbio che le lezgende di Lettcippo, di Petonte, d'Adone, di Mitra, d'Osiride, d'Ossumandaes (Osimandia), non sieno fon-

date sopra idee analoghe, o che in tale periodo di tempo non si sieno depredate le une le altre, Quanto alle differenze ne'particolari, esse sono naturali, e l'avveduto mitologo dee procurare di sceverarle con precisione. Senza dire ancora come la greca leggenda postomerica si formasse. dichiariamo che in sostanza il Mennone della Susiana al quale si diede la preferenza è bensì il Mennone di Tebe, ma che a Tebe stessa cotesto Mennone era la luce. Osiride ed Iside ne furono le incarnazioni luminose menfitiche ed alessandrine, e presero principalmente l'aspetto di sole e di luna, di conquistatore legislatore e di terra, d'Ercole lottatore e di regina perseguitata. Tebe più semplice, più vicina ai tropici, più incorporata in alcuna guisa all'incandescenza tropicale, Tebe che allora forse non era che l'eco dell'equatoriale Meroe, adoró la pura luce incarnata el irmanata. Veggasi il giorno, Amera, dar nascimento al suo Mennone. Oppure, se raffrontiamo le genealogie elleniche le quali danno ora Astreo. ora Titone per isposo, e talvolta il bello Cefalo per amonte all' Aurora, scorgiamo sotto tutti questi nomi travestiti alla greca To ( svolgimento di Fta ), Immont (i) cielo stellato ugnalmente che Astreo). Tpe che in egiziano, come Cefalo in greeo, significava testa, e che inoltre era il nome di Tebe. Nom basta: qual è il figlio di Cefalo e dell'Aurora? In certe leggende Fetorte : e Fetonte è Fta ; Fta, è la luce. Non è già che la luce non si trasformi taltelta in sole. Mennone assumo anch'esso la forma solare, mo poco : rimane principalmente luce; e come tale è il raggio che fluisce rapido dal cielo, il raggio splendido, ricco, bello,

bianco, dorato o d'oro, il raggio che scherza nell'sere e che s' immedesima all'aere, il raggio sonoro (poiche l'aria produce i suoni, e si è veduto Apollo inventare la cetra), raggio che fa nascere i gigli bianchi come lui, raggio che sugge le acque, e le fa evaporare, affinché la notte seguente il freddo le condensi durante la di lui assenza, mentre sembra giacente nella tomba, e le renda alla terra al sorgere dell'Aurora in forma di rugiada. Questo mite e puro raggio acriforme non sembra venir sempte dall'oriente? non è desso un'armonia, una voce che canta le lodi della natura creatrice, una lira od un ettacordo che risuona spontaneamente al bacio dell'Aurora ? Eq quantunque luce piuttosto che sole; Mennone non chiede meglio che di essere tiomo. Ma allora è un princinesviuttosto che un rea un ninote pinttosto che uno zio, un giovanetto piuttosto che un adulto, un crite puro e che nessuna amante offusca, un soffio che non ha tempo di diventare un grido, un fiore che cade senza essersi sbocciato ; non è mii il figlio della gigliacea, è il giglio stesso. L'arida sobbia cui travolge il vorace Simm attornia la colonna ; il rampollo dei Macrobii non vive che cirtque età d'uomo : come Kniomorti e Lino, come Adone e Manero, perisce portando nella tomba il dolore: le lagrime e al' inni di quanti gli fan corona. E sempre il mito fa scherzare insietne vivi colori : sgorga sangue dalla ferita della bianca vittima ; è la porpora sulla neve, il corallo sull'alabastro, la rosa sanguigna sui gigli. Il sangue di Adone fece pure una simile figura; e le rose, di bianche diventarono rosse dal giorno in cui si piegarono sotto la sua agonia. Gli uccelli pure

appariscono per versar sangue. Il fiume paffagonio imita l'esempio dei volatili, e, nel fatale anniversario, cangia l'azzurro delle sue acque in un rosso cupo (confr. Apone). A queste tinte vivamente porporine si contrappione sempre un oggetto biauco, cavalli bianchi, un'isola bianca, una città bianca; l'Aurora stessa chiamasi Alba, ed ha per madro Leucippe, " Ma dicesi, allora Mennone è Fta? » No! Fta non è elle un dio, Mennone è dio-uomo. Fta dio è un nano grottesco, Mennone è un bel garzone. Fta è di due polie sovente sbigottisce il mondo conla sua faccia sinistra; Mennone non s'appresenta che in aria ridente. Egli piace agli occhi, e solletica deliziosamente l'orecchio; è prode, ma le sue armi non servono, che a soccorrere l'oppresso : è sempre Maiamun il benvoluto d'Amun, il benvoluto dell'universo, il benvogliente. L' identità parziale però è in tutto ciò che dicemmo, ed in questo eniteto di benvoluto d' Amun (quasi significhi figlio primogenito d' Amun), e nella sua ldentificazione alla colonna, è ne personaggi d'artefice, d'architetto, d'inventore della scrittura; imperocche il Vissuamitra d'Egitto e Fta, e Tot (scriba per eccellenza. Tot-colonna) è quasi Fta. Ed ei risuscifa! Quegli uccelli cui la parola dell' Aurora fa sorgere dalla di lui urna, sono essi tutti la zecca della fenice, che rinasce dalle sue ceneri. L'uccello, secondo il libro d'Ermete, era il grado immediato all'uscir del quale l'anima rientrava nel corpo umano, ed aggiugaeva nel sole o Sirio l'apogeo della gloria alla quale gli dei l'avevano riservata. L' uccello di rapina che fisa il sole era il re degli animali sacri : Eoroch era un Mitra. Più tardi, alcuni auto-

ri, elaborando il mito, diedero agli necelli piume di lutto e di morte, emblema del bruno colore degli Etiopi, emblema tifonio ed arimanico. In questo avrebbero avuto torto, se fossero stati eselusivi, - Passiamo in rassegna gli altri tratti luminosi e solari di Mennone. 1. Egli va verso il tramonto o verso il settentrione, 2. Vedesi seorrere sotto forma di fiume (Osiride è veramente il Nilo). 3. La sua voce al sorgere dell'aurora si emana in sette voei ( la solfa ha sette note, la lira ha sette corde, la Pleiade sette stelle, il sistema planetario sette pianeti, la terra, secondo Zoroastro, sette Kesvar, il Nilo sette bocche; la Sicilia aveva sette Muse ). 4. Quella strada ehe dalla foce del Coaspe ci guida a Troia, è un abbozzo del vasto stadio zodiacale eui traversa l'astro-re-5. Gli obelischi, le torri s'innalzano da tutte parti sotto il nome di Mennonii in onore dell'eroe: obelischi, aguglie, piramidi e colonne sono altrettanti simboli della freccia solare. 6. Le Muse che si danno come sue figlie, sono pur figlie del sole primordiale, Giove, e sorelle del sole subalterno, Apollo; d'altro canto Apollo stesso ha Muse per sorelle, Muse per figlic, le Eliadi; ed anche queste Eliadi si fanno naseere d'un preteso eroe umano, Elio. 7. Il nome d' Eoo gli è comune con Adone. 8. Il Bala o Beleno sulle sponde del quale è sepolto Mennone, altro non è che Baal-fiume. g. In Assiria hanno luogo le avventure di Clizia e di Leucotoe, episodio della leggenda d' Apollo. 10. Paío dove l'urna fatale passa nelle mani d'Amera e la città dei Cinaridi, ei lanciano nel mondo dei Sandak, dei Celinderidi, degli Ossipori. 1 1. La pietra vocale od animata ricord a le pietre sensibili al-

la lira d'Aufione; anche queste pietre erano tebane, quantunque trecento leghe dividano le due terre. 12. Mennone era tenuto pel protettore, pel Kamefi, pel gran Pritano di Tehe; il focolare conservatore era affidato alla sua custodia, ed una fiamma eterna doveva splendervi per le sue cure. - Creuzer aggiunge a coteste idee. Convinto che Mennone non differisce da Ossumane duei, yede nel nostro eroe, per l'occhio il cerebio d'oro dell'anno, per l'orecchio un eerchio unnuo di cantiei che si ripetono quotidianamente in suo onore. Inoltre, la sua statua, siccome ha preteso Jablonski, era una colonna destinata ad osservazioni celesti, e, secondo Dornedden, era un gnomone, un cronometro solare, un calendario. Finalmente. Ossumanduei avendo fondato una biblioteea a Tebc. Mennone esser dovette naturalmente preso per l'inventore dell'alfabeto e della serittura. Il Mennonio e l'Osimandeo si riguardarono come sinonimi : e Jablonski, con la spiegazione che dà del nome d'Osimandia, ha spianato la via a coloro che hanno voluto fare del re di tal nome una identità con Mennone. - Ora è egli certo che nessun principe effettivo ha servito di modello a cotesto Mennone famoso nella Tebaide ed in Grecia? A dir vero, per quanto vaghe sieno le tradizioni, è impossibile negare tale possibilità. Moderne riecrche hanno messo nel novero delle verità dimostrate l'immensa potenza dei Faraoni della decimottava, della decimanona, e della ventesima dinastia (dal 1822 al 1300 av. G.-C.): e giganteschi bassorilievi ch'e impossibile di prendere per allegorie, quand'anche si avessero per iperboli, fanno fede di conquiste lontane,

almeno del gran Sesostri. Non è in un secolo che ha esordito col periodo dal 1800 al 1812 che si debbano iscrivere tali prodigii nella lista dei fatti impossibili (vedi t. 11, m delle Antichità della Descrisione dell' Egitto; Denon, Atlante; Gau. Antich. della Nubia). Le seene scolpite sui palazzi o sui tempii di Tebe o della Nubia, le belle pitture della tomba egiziana esposte da Belzoni, ei hanno fanno vedere Asiatici, Assirii, Medi od allri in processione ai funerali del Faraone Usirei, figlio di Ramsete I. Il viaggio di Champollion giuniore annunziò molte altre scoperte ancora al mondo erudito : qui Menefta I. che da battaglia ai popoli nemici dell' Egitto, e riede in trionfo nella sua città capitale là, Ramsete il Grande che assoggetta all' Egitto la moltitudine dei popoli orientali; più lungi, Sesonchi (vedi questo nome nella Biogr. univ.) che tragge appiè della trinità tebana i capi di trenta e più nazioni vinte, fra le altre Judahamalek (il reame de'Giudei o di Giuda) il cui nome si legge in lettere intere. Non basta, quelle vaste con-

quiste sull'alta Aisa sono attribuite dagli autori a cui attinse Diodoro ad Osimandia, 800 anni avanti Sesostri. Ma, di tutti cotesti principi. qual è quegli nel quale converrebbe ravvisare il preteso nipote di Priamo, lo splendido satrapo del Tentamo d'Assiria, l' eroe a cui furono dedicate le statue colossali ed i giganteschi palazzi (tacendo noi de' labirinti) ? Sc, cogli antichi Egizii, cerchiamo un Famenof nelle liste genealogiche, troviamo nella decimottava dinastia tre Amenofi sceondo Manetone, due soltanto secondo i monumenti; ma questi Amenofi non concordano gli uni cogli altri. Troviamo pure un Amenosto: i Maiamun ed Amunmai non mancano tampoco, ed i Tutmosi abbondano del pari. Nell' impossibilità di farc una scelta in questa moltitudine, e di afferrare un filo in tale labirinto, ci limiteremo a dare in due colonne l'importante lista di Manetone e la intera serie dei nomi regali dei monumenti, nomi posti in ordine da Champollion giuniore col mezzo della tavola dei pronomi d'Abido.

#### Secondo Manetone.

- z. Amosi Tutmosi, figli di Misfra-
- tutmosis
- 2. Chebrone, figlio; 3. Amenofi;
- 4. Amensete, sorella:
- 5. Mifrete o Mifra, figlio, Meride o
- Miris d'Erodoto e di Diodoro : 6. Mifratutmosi, figlio:
- 7. Tutmosi, figlio ; 8. Amenofi (11);
- q. Oro, figlio:
- 10. Akenchersete, figlia;
- 11. Ratoti, Atori, fratello;
- 12. Achencheretc, figlio;

#### Secondo i monumenti.

Amenofto: Tutmosi :

Amon-Mai :

Amensė 3 Tutmosi (11);

Amenofi (1): Tu tmosi (m);

Amenofi (p); Or:

Maumot ; Ramsete (1);

Usirei:

13. Achencherete, fratello;

14. Armai o Armete, figlio;

15. Ramessete, figlio; 16. Ramessete-Maiamun ;

17 Amenofi-Ramessete(Amenofi)(iii)

Quest' ultimo è il padre del gran Sesostri, Ramsete vr. Champollion giuniore riguarda Amenofi (11) eome il Pamenof che i Greci hanno trasformato in Mennone. Due testi, l'uno di Giorgio il Sincello, l'altro di Pausania (1, 42) lo mettevano sulla via di tale opinione, che poscia sono venuti a confermare parecchi cartelli i quali, del rimanente, si risolvono tutti in una sola e medesima leggenda: " il re del popolo obbediente, dominatore, per Fre e per Sate figlio diFre, Amenof preside della regione superiore, » La quale leggenda regale è ripetuta da un immenso numero di monumenti egizii: tali sono le più vecchie costruzioni del palazzo di Luxor, a Tebe; le grandi ruine conosciute sotto il nome di Mennonio; la tomba regale di ponente nella valle di Biban-el-Moluk; il tempio di Knef (Knufi) in Elefantina, ed a cento leghe a mezzodi di File le colonnate del palazzo di Soleb. Quanto ad Osimandia, l'identità di Mennone e di cotesto principe non può più essere ammessa, dacchè il cav. Giulio di S. Quintino lesse sopra una magnifica statua colossale di sedici piedi e mezzo d'altezza, della raccolta di Borelli, queste parole: " Il re del popolo obbediente, solo custode dei mondi, prediletto d'Amun (Amonmai), figlio del sole Manduei, servitore di Fta. » Tale cartello ricorre sulle più antiche costruzioni del gran templo o palazzo di Karnak a Tebe, Rovistando i documenti antichi, poi raffrontandoli coi dati moderni forniti dai cartelli, Manduci: Ramsete (11); Ramsete (111); Ramsete (1v): Ramsete (v).

si giunge a riconoscere tre Manduei i quali, se retrocediamo, sono 1. il Mendete di Diodoro (diciannovesima dinastia). 2. Manduei (tredicesia mo principe della diciuttesima). 3, Ossumanduei, l'Osimandia-Ismandete volgare. Questo primo de' Manduei conosciuti finora risale insino alla quindicesima dinastia od almeno alla testa della sedicesima: e per fermo ei non può avor regnato più tardi del ventesimoterzo secolo avanti l'era nostra. Menfi allora non esisteva, e Tebe stessa aveva al più dugent' anni di data. È dunquo impossibile di far discendere cotesto re nel periodo susseguente a Sesostri. Gli antichi avevano già riconosciuto tale risultamento; e Diodoro, il quale colloca il Mendete, autore, dic'egli , del labiriato , do pu Sesustri, fa Osimandia anteriore all' epoca in eui sembra doversi collocare Amenofi-Mennone, Del rimanente, furse Amenoft od Amenofin è lo stesso nome che Amenof, ed allora si potrebbero riconoscere, non più tre, ma quattro Amenostpi. L' Amenostp-Mennane sarebbe il terzo, Champollion giuniore traduce il nome d'Amenoftp per quegli di cui Amun ha gustato. Risparmierema al lettore l'etimologia di Jablonski ed i confronti che altri vi hanno sopraggiunto. - Il Mennonio d'Echatena era una torre del sole con sette ricinti e con merlature di sette diversi coluri, rappresentazione simbolica delle sfere celesti. Riguarda, vasi come il capolavoru delle magi di Mennone ; essa portava il mome

di torre di Ciro. Quanto al Mennonio di Tebe od Amenofion degli Egiziani, solo Mennonio di cui sopravanzino reliquie, era situato sulla riva sinistra o libica del Nilo, valo a dire in Medinet-Abû e Gurna. Esso consiste oggidi in una immensa serie di rovine che si stendono sonra uno spazio di mille ottocento piedi di lunghezza i dieciotto colossi, di cui i più piccoli avevano ventotto piedi d'altezza, vi si vedono ancora tronchi o spezzati ; due principalmente dal lato del fiume non sono alti meno di settanta piedi. Quello a settentrione era la statua sonora ; le gambe, le cosce, le braccia e le altre parti del corpo coperte d'iscrizioni latine e greche fanno aneora fede che nel 3.º secolo dell' era nostra udiyansi suoni uscire da tale masso enorme, al levar del sole ( vedi Descr. dell Eg., Ant., vol. 11, tav. 22). Le iscrizioni raccolte da Pococke e dai dotti dell' Egitto furono ripetute a gara da Jablonski, Jacobs, Champollion-Figeac e Letronne : ancora ne rimangono a rintegrare e ad interpretare. Il dottore Richardson vi ha riconosciuto quelle di Giulia Bomilla, Cecilia Trebulla, Flita Balbina ed altre dame d'onore e cortigiani, che accompagnarono Adriano e sua moglie Sabina in una gita a quelle maestose rovine, Presso il grande colosso se ne vede un altro di dieci piedi d'altezza e di granito grigio : era desso pure un Mennone : così lo provano i cartelli assolutamente identici a quelli della grande statuo. Vi si aveva suspettato Osimandia. I suoi piedi posano sopra una statua maggiore della grandezza naturale, ma osservabile pel vestito di un monarca semibarbaro. La scoperta di tale monumento è dovuta a Belzoni; la testa ch'è d'una rara bel-

lezza, e che pesa dodici tonnellate, si trova nel museo britannico, al quale Belzoni ne ha fatto dono, 11 nome d'Osimandeo o tomba d'Osimandia è stato dato ad una parte sola del Mennonio; e Jollois e Devillers, nella loro descrizione di Tebe, hanno anzi voluto provare l'identità compiuta del Mennonio coll'Osimandeo qual è da Diodoro descritto. Letronne, per lo contrario, non contento di abbattere l'ipotesi di cotesto dotto, si fa a dire che fin dal tempo di Tolomeo 1. (322-500 anni avauti G .- C.) l'Osimandeo non esisteva più, e che forse non aveva mai esistito che nell'opinione dei sacerdoti, i quali avevano unito i tratti presi da quanto v' ha di piu gigantesco în tutti gli avanzi di Tebe. A Luxor, sulla riva destra od arabica del Nilo, si vedono le reliquie d'un palazzo immenso fabbricato ancora, secondo Champollion giuniore, da Amenostp (111) e da Sesostri. Due grandi obelischi di settantadue e di settantacinque piedi d'altezza, ciascuno d'un sol pezzo di granito rosa, ne indicano l' ingresso, ed hanno vicino quattro colossi della stessa materia, di coi due di quarantaquattro piedi e due di trenta. Viene poscia un immenso pilone alto cinquanta piedi ed un peristilio di dagento colonne le più ancora in piceli. Quanto al suono della statua, cotesto miracolo che ha molto occupato gli antiquarii, non ci desta nessuna meraviglia : il cannone del Palazzo Reale annonziando mezzodi non colpisce di stupore il renditario parigino? (v. nella Biogr. univ., gli art. RAMESSETE, SESOSTRI, Turnosi)

MENOTIRANNO, Musoruparros, vale a dire, re dei mesi, Ati in Frigia.

MENTE, Mans, vale a dire il pen-

Jones ne pubblicò la traduzione in inglese (Calcutta, 1794, in 4.to; Londra, 1796, in 8.vo); Hukner la ha riprodotta in tedesco con un glossario e note (Weimar, 1797). 2. Si an adesso distinguere cotesto codice sacro, fregiato da Jones del nome di Instituta, da altre due raccolte, di cui l'una, pubblicata in francese col titolo di Code des loix des Gentoux (Paris, 1778), non è che una compilazione recente dei Bramani del Bengala, mentre l'altra, nota sotto il titolo di Pandette indiane, fu tradotta dal sanscrito in inglese, pubblicata in parte da Colchrooke (Digest of hindu law, ecc., London, r 801, in 8.vo). 3, Ecco le epoche della Ictteratura indiana secondo Schlegel: i Veda, con tutti i libri che vi si collegano (di tal numero è il Manava-Darma-Sastra), i sistemi filosofici anteriori alla filosofia Vedanta, le opere attribuite a Viassa, vale a dire i dieciotto Purana, i Maabarata e la filosofia Vedanta, finalmente la poesia drammatica di Kalidassa. Goerres fa procedere le grandi congerie letterarie dell' India nell'ordine seguente : Veda o miti primitivi ; Purana, romanzi mitici ; poesie storiche, tra le quali Ramaiana e Maabarata; morale di cui il codice di Menir è la principale espressione; sistemi teisti od ortodossi, vale a dire le due filosofie Niaia. le due Mimansa e le due Sankia. Crenzer ammette l'ordine stesso, e colloca in tal guisa l'epoca della legislazione tra quella dei poemi epici e quella della filosofia. Aggiungiamo che le leggi di Menù non citano mai che i Veda e gli Anga o Vedanga (comenti dei Veda in numero di sei), Del rimanente, il codice stesso è, coi Purana, la Niaia e la Mimansa, filosofia, uno dei quattro Upanga o Sub-Anga, 4. La morale del Manava-Darma-Sastra non è sempre la stessa, e per conseguenza non dev' essere riguardata come opera d'un secolo solo. 5. Ma quali siensi i secoli a cui attribuirne la compilazione. tutti risalgono ad un'epoca in cui il sanscrito non era ancora caduto in disuso. Rhode però, in due scritti successivi (ub. Alter und Werth einiger morgenlændl. Urkunden, pag. 52-63 ; e Beitrage sur Alterthumsk., pag. 98, ecc.), ha voluto ravvicinare considerevolmente l'epoca delle leggi di Menit, a senza pero oltrepassare il periodo in cui gli stati dell'India, godendo della loro indipendenza primitiva, non avevano ancora soggiaciuto alla conquista ». Confr. l'articolo seguente.

MENU', enti mitologici del sistema bramaico, sono in numero di quattordici, cioè . 1, sette che sono giè comparsi, Susiambuva, Suarocica (Souaiambhouva, Souarotchicha), Uttema (Outtema), Tamassa (Tamaca), Raivata, Ciaksciuscia (Tchakchoucha), Vaivassuata( Vaivacouata); 2. sette che devono ancora comparire, Suria-Savarni, Dakscia-Savarni, Brama-Savarni, Darma-Savarni, Rudra-Savarni, Ruccia (Routcheia) , Agni-Savarni Colebrooke, F. Schlegel, Majer, ecc., ecc., riguardano i Menù come enti umani. rc, profeti, patriarchi dell'antichità. Questa opinione è inammissibile. Non inchiniamo però a vedervi costellazioni d'un ordine superiore. Intorno a Menù, primo uomo, primo legislatore, primo patriarea, s'aggruppano de' Menù secondarii nei quali si è ripartito. Aditi si emana in dodici Aditia, Anuman in Anumani; del pari sarebbe naturale che Menú s'emanasse in varii Menù d'un ordine subalterno. Tuttavia convien

dire che cotesto Menà ideale, cotesta specie d'Addi-Menà, non è il Menù legislatore. Da Bram si devolve virtualmente un Menù, aspienza e sancità suprema, un Menù che non si pensò a distinguere nel catalogo degli dei, e di cui i quattordici Menà da una parte, il Menù legislatore dall'altra, sono ell'Orescentono ell'Orescentono el l'Orescentono e

MENUTI, altro non è che Amun-Nute o Nute-Fen (vedi quest'ultimo nome).

MEONE, MEON, Major, re d'una parte dell'Asia anteriore occidentale, allora indicata col vago titolo di Frigia, chbe Cibole da Dindime, sua moglie. Aggiungesi che risapati gli amori di Cibele con Ati, fece morire questo giovane eroe e le ancelle di sua figlia. Confr. delle varianti, art. ATLE CIBBLE .- Evidentemente Meone è un ente ambiguo che tiene deldio c dell'uomo; è un Adamo tipico ed uno Zeo. È il padre d'un'Eva-Terra: è lo spose d' un monte aspro e massiccio, il Dindimo, dalle due cime gemelle; finalmente, ei medesimo è la generatrice fatta maschio (Ma, Maia), ò la terra, e vedesi la Lidia chiamarsi dal suo nome Meonia, prima di assumere quello dell'eroc Lido. Onfale quindi ed Aracae happo il titolo di Meonidi. Omero, ugualmente che Bacco onorato in Lidia, assume l'epiteto di Meonio, e le Muse, che hanno ispirato l' Iliade, si chiamano Mconidi .-- Altri due chiamati Maons furono, l'uno un duce tchano che solo campò dalla strage che Tideo fece dei cinquanta guerrieri appostati da Eteocle per assassinarlo; l'altro un duce latino che Enea ferì d'un colpo di giavellotto,

MERA, compagna di Diana, fu sedotta da Giove sotto la forma di Minerva, trafitta di frecco da Diana e cangiata in cagna. Alcuni poeti non ammettono per parte di Giove che un tentativo, ma sempre il medesimo fine. Si può vedere nell'art. Enteona la parte della cagna Mera. È chiaro che la leggenda che la fa ninfa d'Artemi non fu imaginata se non coll'intenzione di non l'asciare senza precedente un attore si importante nel dramma'd'Erigone e d'Icario. Quando si diede una genealogia a Mera, suo padre fu Proteo (il primo, l'anziano dei giorni), e sua madre la ninfa Asia (la dea: confr. Asapeva ed Ası), di cui si è fatto Ausia ed Anatia. - Un'altra Mgas, Atlantide, ehbe da Licaone Tegeate. Se ne nomina altresi una tra le Pretidi; ma non si trova fra quelle della Triade furibonda.

MERCEDONA, don latina che presiedera al commercio (merces, merol.)

MERCURIO, MERCUAIUS, in greco Eanara, Enuis, è, nella mitologia volgare, il dio del commercio, dell' cloquenza e dei ladri, messaggero di Giove e degli dei dell'Olimpo, finalmente la guida dolle anime all'inferno. Era tenuto per figlio di Maia (n. questo nome), e conseguentemente del dio supremo Giove. D'ordinario è fatto nascere sul monte Cilleno nell' Arcadia, La sua leggenda si compone in gran parte di tratti di destrezza o di mari goleria, Fanciullo, rubò il tridente di Nettuno, la spada di Marte, il cinto di Venere; Apollo, ridotto a custodire gli armenti d'Admeto, perdette un giorno i più belli d'essi; essendo corso dietro al ladro, lo minacciò con le parole e col pugno, quando repente s'avvide ch'era senza turcasso. Allorchè Venere fu sorpresa con Marte nelle invisibili reti del dio del fuoco, Mercurio, testimonio del flagrante delitto col restante degli abitatori dell'Olimpo,

disse ad alta voce che si sarebbe trovato assai volentieri in loogo dello sfortunato prigioniero. Tali vivaci disposizioni indossero Giove a sceglierlo per confidente de' sooi amori e messaggero degli dei. A loi fu affidata la custodia della bella giovenca Io; e quando Giunone gelosa chbe messa questa futura rivale sotto la vigilanza d'Argo, egli riuscì ad addormentarlo e ad ucciderlo. Inviato dai numi a Tebe ed a Nasso per raccorvi il giovane Bacco ed affidarlo a nutrici premurose, è desso che coll' aiuto di Vulcano attacca (secondo Igino, fab. extiv) il tristo Prometeo sul Caucaso. In Omero, vende Ercole schiavo ad Onfale, Nell' Odissea, è deputato ad Egisto dal venerabile consesso dell'Olimpo per dissuaderlo da' suoi disegni d'assassinio e d' usnrpazione. Altrove, incatena Issione sulla ruota dagli eterni giri della quale è tormentato. Reca a Frisso g ad Elle l'ariete dal vello d'oro che dee metterli al salvo dalla vendetta d' lno. Assiste Perseo nella sua impresa contra le Gorgoni, conduce Priamo al campo dei Greci, seconda Ulisse in tutte le sue imprese. Lungo tempo avanti la guerra dei Titani aveva; d'accordo eon Egipane, involata l'insensibile e gelata spoglia di Giove dal fondo dell' antro coricio dove l'aveva deposta Tifone. Giovò nella stessa guisa Marte, spezzando i neppi di cui l'avevano gravato i due Aloidi. Finalmente, la Gigantomachia lo vide atterrare Ippolito, e prendere l'elmo invisibile di Plutone: il suo valore perù non potè sottrarlo alla necessità di fuggire in Egitto, coa tutti gli altri dei, travestito da ibi. Scene più gentili fermano in appresso la nostra attenzione, Egli dona a Pandora la

favella, l'amalilità, le grazie, e la conduce a Prometeo, poi, dietro Il rifiuto del sagaca Titano, ad Epimeteo. Amico della pace, insinua fra due serpenti in frega la verga che porta in tutti i suoi viaggi, e si forma così uno scettro adorno di scrpi, uno seettro emblema d'amore e di eoncordia, e gli dà il nome di caduceo. Un giorno una tartaruga intercetta il suo cammino, egli ne leva lo squamoso coperchio e ne forma la lira. Tradizioni meno greche lo fanno inventora della musica tutta intera, del disco, della scrittura e dall'alfabeto, dei pesi e delle misure, della scherma, della alessidra, della gcometria, de' sagrifizii, eco. Quantunque compiacente messaggero del signore degli dai ne' suoi amori, opera talvolta per proprio conto: testimone Chione, Greusa, Era, Antianira, Polimela, ed anche, secondo Teocrito, Penelope (confr. PARE). Per ultimo, è desso che conduce all'inferno la moltitudine delle pallide ombre : allora principalmente ù pacifiao, presiede al viaggio, agita il caduceo. I suol soprannomi cllenici esprimono abbastanza le sue diverse avventure, del pari che l'eloquenza di cui i concittadini d' Isocrate gli fanno onore. I principali sono quelli d' Argifonte (ucaisore d' Argo), Angelo (messaggero), Agoreo (ahe siede nel foro), Caridoto (che reca la pace, la beatitudine), Crisorrapi (dalla verga d'oro) i bisogna aggiungervi quelli di Rabduco, Itifallico, Egemone, Ctonio (o sotterraneo), Crioforo (arictifero), Diate toro (che serve di mezzano), Empoleo (mercatante), Dolio e Strofco (scaltro), d' Epitalamio (paredro del letto nuziale), ccc. Alcuni altri epiteti o soprannomi si riferiscono a yedute più trascendentali: tali suno

quelli di Triccfalo o dai tre capi, di Parammone (grande Ammone, vedi ancora Pane), o paredro d' Amun. d'Agonio o che presicde ai giuochi, di Nomio o pastore, e d' Imbramo che noi reputiamo un'alterazione d' Imero o Imbro. Non parliamo degl'innumercvoli soprannomi locali, Cillenio, o Cillio, Licio, ecc. Mercurio non è un dio greco d'origine. La Tracia, Samotracia, la Siria, l'Egitto, molti altri paesi ancora lo rappresentano sotto il nome d'Ermete e di Tot leggermente alterato. Tot, non v'ha dubbio, cra il Mercurio d' Egitto. Ora, questo nome, che sembra identico ai Dev zendo, Dev slavo, Tivi scandinavo, Deva sanscrito, Etua od Atua polinesio, Tco (Otos) dei Greei e Deus dei Latini, ricorda Tuistone, e Teutate, i Tuata-Dadan, dei metallurgisti dell' Irlanda, ecc.; quanto al nome d' Ermete usuale in Grecia, si è già veduto il vocabolo, così pel suono come per l'idea, riverberare il Piromi dell' Egitto, il Brama o Bram delle Indie (imperocché si dice ugualmente bene Birma, Biruma, ecc.), l' Erman o Arminio dei Germani e degli Ermioni, l'Erreamon degl'Irlandesi, poi i vocaboli latini Termine e Firmo, il greco Erma, ecc. Noi ci limiteremo ad unire in un sol quadro i fatti conosciuti od cvidenti. Tra i fenomeni agevolmente deificabili s'appresentano sopra una linca parallela la forza esecutrice cd il pensiero, il pensiero che nell'uomo è tutto l'uomo, che in Dio è tutto Dio, il pensiero che a vicenda presenta e varie facce e varii gradi. Quali sono dessi? Eccoli. 1. Egli è Dio stesso nello stato di non rivelazione, 2. Quando Dio si rivela, è l'intelligenza divina, la ragione, la sapienza individunta, in greco il Logos. 3. Quan-

do Dio già rivelato si comunica. & la comunicazione, la trasmissione; questa trasmissione succede per due vie, la parola e, più tardi, la scrittura. L'una fa supporre l'altra, è vero; ma ogni popolo mira ad un aspetto favorito, ed inalbera un vessillo differente. L'Egitto con le suc istituzioni silenziose e stazionarie, l' Egitto tutto misterioso ed avviluppato di fasce come le sue mummic, l'Egitto che scolpiva le suc lettere sulla pictra, o le dipingeva laboriosamente sugl' intonachi degl' inogei e delle catacombe. l'Egitto fece del suo dio comunicatore un pilastro screziato di geroglifici, e lo saluto col nome di Tot-colonna. La Greeia, il cui spirito cra l'opposto dello statu quo sucerdotale, cloquente, incostante e turbolenta come tutte le democrazie, doveva alla fine adorare la eloquenza. Tuttavia i due punti di veduta non furono contemporanci: ed crano sccoli che Tot-colonna era un enigma oscuro, allorchè la Grecia di Periele e d' Alessandro diede al figlio di Maia il dominio dell'eloquenza. Se gli Egiziani si limitarono a vederc nella comunicazione del pensiero la scrittura, concepirono però altre comunicazioni. Furono quelle di re a suddito (ecco perche nella leggenda d'Osiride si vede Ermete, nome affatto greco, sostenere una parte) e quelle del mondo superiore al mondo inferiore: da ciò, l'idea d'Aneho il quale non è in sostanza che un Tot, quantunque la mitologia egizia gli abbia dato una individualità, e l'abbia costituito a parte. Ancho allora diventò il custode delle anime, e Tot lo scriba per eccellenza, il giudice e quasi il sovrano dell'inferno. È d'uopo vedere negli articoli Anuni e Tor gli aviluppamenti dei due pffizii c le

29

considerazioni astronomiche, cosmogoniche, fisiche e morali che vi si annodano. È d'oopo altresì pensare che, in tale trapagso ad un ufficio nuovo, Tot, fin allora con testa di sparviere, diventa un dio ibiocefalo. Dall'Egitto, Tot passu senza dubbio in Fenicia, e vi su chiamato Taaut (a meno che forse non si ammetta che Egiziani e Fenicii avessero preso il loro dio-scrittura da un fonte comune). Y'ha celi soltanto relazione, oppure v'ha indentità tra Sormobel (Ermete.-Baal) e Taaut? pareva almeno di fatto che Taaut. scriba per eccellenza, non fosse presso gl'infaticabili trafficanti di Tiro il, cancelliere dell'inferno, ma propriamente lo scrivano. Da ciò l'idea di commercio personificato, l'idea commentata dopo dalla Grecia. Da ambe le parti però gli attributi erano simili: da ambe le parti, lo stilo di rame; il regolo dentato di cui cia-, scun dente é un'unità; da ambe le parti la bilancia. Ma nella bilancia egiziana Tot giudica le anime, pesa le buone opere ed i peccati; la bilancia fenicia è quella dell'uscita e dell'entrata. Per tal guisa, ecco una terza maniera di tradurre l'idea di comunicazione, I Pelasgi, o piuttosto il popolo sconosciuto a cui i Pelasgi dovettero il loro incivilimento, l'intesero diversamente. Comunicazione per essi significò relazione. e la relazione fu sviloppata in mille modi a vicenda, contatto, congiunzione dei sessi, amore, desiderio, prodotto, armonia, organizzazione, Questi tratti importenti vennero sviluppati negli articoli Cama e Capmro. Samotracia, riducendo a sistema la teogonia, diede il nome di Cadmilo al dio-relazione, e fece sovente del suo Cadmilo un fallo. Tra i nomi che gli diede si trovano quelli

d'Ercole, di Bacco, d'Ero, d'Ermete, finalmente d'Armonia, Armonia, lu vedemmo, non era che Ermete reso femina. Mercurio nominato pure Imbramo od Imbro non rimane sempre Cadmilo; una volta uscito del santuario di Samotracia, si delinea sotto facce parziali, in apparenze esclusive le une delle altre. Pario e Lampsaco lo chiamano Priapo, e mettono gli orti sotto la sua protezione; imperocché, la propagazione si riverbera in fruttificazione. Tebe prende Cadmilo, il suo Cadmo, per l'inventore della scrittura, senza pero separarlo dall'ordine e dalla bellezza, poiché gli dà per moglie Armonia. Atene fa di lui un dio pastore, sia perchè nella sua esuberanza itifallica egli ha, ugualmente che Egipane, forme di becco (confr. Maxpů), sia perché il mondo è una vasta prateria, un monte smaltato di verdura, una rupe adorno di vegetazione spontanea e di specie animali nascenti. Questo è il culto degli Egicori o pastori. Più tardi solamente, lo vediamo unirsi alle dec agricole per Ersa o per Aglanra. I progressi dell'incivilimento adducono poscia la fosione di tutti i culti; Ermete, Posidone, Efesto, Damatar si nniscono successivamente in una specie di Panteon alla cima del quale risplende maestoso un dio supremo, Zeo-Atana. De'quattro dei principali che gli sono sobordinati, due sono o fratelli o sorelle. Altri due, ed anche Atana, si delineano come figli o figlie. Ma quivi, quante differenze! Atana scaturi da Zeo solo; il seno d'Era diede i natali ad Efesto; più antico e più profondamente orientale, Ermete non ha altra madre che l'alta generatrice stessa, Maia la levatrice, il cui nome trasportato dalle bocche del Gange alle sorgenti del Celiso o dell'flisso ci ricanduce alla sublime cosmogonia dei Veda: da Bram-Maia, Birma; da Zeo e Maia, Ermele. -Ricpiloghiamo questi preliminari. Il dio-pensiero è stato per noi essenza suprema, ragione, via di comunicazione; e la comunicazione è stata scrittura, commercio, amore: amore-coito, ed anche, ma tornando indietro, viaggio dal ciclo all'inferno, passaggio dall'una all'altra vita, morte. Mercurio fu dunque Ermete ( µe, colonna), Pateco, Fallo, Psicopompo. L'idea giunta a questo punto ha preso ancora le forme di vita pastorale, d'ordine, d'ordine melodioso ed armonioso (musica-lira, ecc.), d'eloquenza ; poi finalmente, allorche l'ingegno ironico dei Greci raffazzonò la mitologia, marinoleria, Il commercio in generale implica un poco l'arte di corbellare, di soperchiare, d'aver due pesi e due misure, secondo che si vende o si compra. Tutti i favoriti di Mercurio hanno più o meno tale carattere. Bisogna un'irvi però lo spirito e la fincaza. Lo scritro mercatante conosce gli nomini; la sua voce carrgia secondo i suoi avventori; parla a ciascurro il suo linguaggio. Così commercio, eloquenza, baratteria, ecco pel polo serio come si presenta il Mercurio greco, Ciarlataneria e belle parole, mariuoleria e gherminelle, eceo il polo barlesco .- Fin qui Mereurio non fu considerato che in sè stesso; ma relativamente agli altri dei e dec qual posto occupa egli? Eccolo, 1. Nell'Olimpo ellenico, ordinamento arbitrario e moderno, è uno dei dodici iddii maggiori (ne Tot in Egitto, ne Maadeva nelle Indic, hanno così evidentemente questo carattere). 2. Preso nella sfera ideologica e preso come pensiero, ha per rivali Apollo e Minerva, e quindi alcuni altri dei che i trascendentalist? chiamano spirito del sole ad anima del mondo. V'ha dirinque in alcuni mode doppie o triple o quadruple uso in tutti cotesti nomi. Ma in mitologia i doppii usi si tollerano : perocchè in gran parte provengono dalla fusione di due sistemi i quali in origine non obbero tate vizio di duplicità. Inolfre, Apollo e Mercurio differiscono affatta in tutta : in quantoche Mercurio intelligenza nniversale è perciò altrettanto al disopra d'Apollo intelligenza solare, o piuttosto sole infalzato sil' intelligenza, quanto Fta, il fuoco-vitalità che scorre a rivi elettrici melle vene del mundo, s'innaîza al disopra di Fre, il sueco-sole, o quanto Vulcano s' innulza al disopra d'Apolio conduttore del carro solare. A mà hunn dritto è mestieri dire altrettanto dei Bacchi, degli Ercoli, degli Esculapii. Da Minerva a Mercurio, per lo contrario, la distanza in altezza non è si grande. Minerva, la Neit di Giove, è una Sakti, l'alta ragione, l'idea generante, e come tale il pensiero e quasi l'anima miversale : tal è Ermete. La differenza consiste in questo, che Minerva si definea come figlia-sposa, in altri termini, come Assiocersa presso Giove, mentre Mercurio non apparisce se non come relazione, emanazione o figlio, in altri termini, se non come Cadmilo. Di qui, Miperva dea, mentre Mercurio è dio e tuttavia l'analogia fondamentale è grande ; Minerva talvolta è uomo, poiche è Fallo, e Mercurio è donna, poiche è Armonia. 3, Nella sfera astronomica Mercurio fu preso come pianeta; egli presiede al quarto giorno, Mercurii dies in latino, di cui abbiamo fatto mercordi : gl' Indù hanno del pari il loro Buddodi-

MER

nam o giorno di Budda. In progresso di tempo, e quando Roma e la Grecia si abbandonarono alle chimere dell'Oriente ed ai romanzi dell'astrologia, Mercurio-pianeta fu legato alla luna ed alla canicola. Fu chiamato l'intelligenza lunare (e nelle Indie, di fatto, Budda, lo spirito, è marito d' Ila, la figlia della luna ). In Siria fu chiamato Nebo : ora nebo vuol dire il cane, Anebo degli Egizii non è altra cosa, Il cane era collocato sul confine degli emisferi horeale ed australe ; ed in breve, siccome le linea equinoziale sembrava dividerlo in due, fu diviso in due personaggi, l'uno in cielo, Ermete, e l'altro all'inferno, Mercurio. Il primo fu Psicopompo, ed il secondo custode dell' inferno. Per le stesse ragioni Mercurio fu unito a Cererc, ad Ilitia (in Egira). ad Iside, Iside, Ilitia, Cerere non sono solamente generatrici o regine di cui egli è il fecondatore od il consigliere, sono altresi i tipi della Vergine celeste che viene nello zodiaco tra il Lione e la Libra. Ora, Sirio si chiama la stella d' Iside, il cane d' Iside, finalmente la stella del cane. In Eleusi l'araldo, il Gerocerice rappresentava Mercurio: servente del culto era un Cadmilo. Nella classificazione dei lavori mmani, il commercio s'oppone alla produzione, e la produzione alla sua volta si scinde in laroro del suolo (il volgo lo riduce all'agricoltura ) ed in arte industriale. Cerere e Vulcano simboleggiano questi due rami d' utili lavori, Ermetc, Efesto e Damatar s'aggruppano dunque in una grande Trimurti che riepiloga tutta l'industria umana; ed ogni terzo dell' industria ha il suo rappresentante divino che è pure il suo legislatere ed il suo patrono. Così si atteggia la gerarchia divina alla prima occhiata, e cotesta disposizione delle tre persone ha del vero. Ma un esame più profondo non rivela perciò meno e lagune ed usurpazioni. In cotesta agricoltura dove sono i lavori delle miniere? sono forse abbandonati a Vulcano? Ma Vulcano lavora il ferro, e non lo estrae dalle viscere ov'è nascosto. E. fuori dei tre rami, dove sono i lavori dell'intelletto, il fatto stesso dell' invenzione, la medicina, e, cio che gli antichi ammiravano soprattutto, la magia ? Finalmente, fuori altresi di queste scienze utili, dove sono le arti inutili o funeste, il giuoco, la gnerra? Tali problemi una volta stabiliti ci guidano a comprendere tutto Mercurio. Egli non è solamente il dio del commercio : nel suo impero unisce pure le miniere e le cave, sezione sotterranca dei lavori del suolo: le praterie. sezione secondaria dell'agricoltura propriamente detta ; l'invenzione in generale, la divinazione, la magia, l'astrologia, le pratichte media cinali, in somma tutta la famiglia delle arti liberali; poscia i giuochi ginnici, sezione della gran famiglia delle arti inutili. Da ciò i soprannomi d'Agonio od Enagonio. d'Acaceto e d'Acacesio , di Ctonio, d' Eriunio ; da ciò l'unione all' ariete ed all' irco. - L' Etruria chiamava Mercurio Turms, nome che si è sovente comparato ad Ermete; ma non sappiamo quale culto gli rendesse. Solamente s' incontra il suo nome con quello di Sethlans sui monumenti con la versione latina. Si può confrontare Tagete. I Latini collocarono Mercurio nel novero delle loro divinità primcipali o iddii scelti detti Selecti. Boma gli dedicò un gran tempio il s5

maggio 79 avanti G.-C.; ed il 15 maggio divenne in fatto il giorno della festa solenne di cotesto dio, la quale era principalmente celebrata dai mercatanti. Ovidio ci dipinge ( Fasti, V ) il bottegaio di Roma in tunica rimboccata e puro, per quanto si può esserlo per mezzo dell'acqua lustrale, chiedere perdono al dio de mariuoli delle piccole mancanze di fede che ha commesse e di quelle che spera di commettere ancora. Gli si offerivano mele, latte e le primizie de'fichi. Tale uso veniva senza dubbio da Atenc. Gli si sagrificavano vitelli e galli : ma erano le lingue principalmente che credevasi ch'egli amasse. I viaggiatori di ritorno gli offrivano piedi alati a titolo d'ex-voto. Anfione, cha discendeva da Cadmo, il Mercurio pelasgico, gli eresse primo un altare, Il Peloponneso e Creta l'ammisero poscia, Cilleno, sui confini dell'Arcadia e dell'Elide, si yantava d'essere la culla di cotesto dio. Per noi equivale a dire che era uno dei focolari d'onde il culto aveva emanato. L'Arcadia gli consacrò un tempio con oracolo, d'onde i consultanti dovevano uscire con le orcechie turate, procurando nondimeno di udire ciò ehe si dicesse intorno a loro. La prima parola così raccolta era la risposta di Mercurio. In Attica vedemmo gli Egicori onorare Cadmo, e quindi, come capo d'Atene, unirlo a Cerere nelle Eleusinie. Oui il eulto si dirama dal centro principale, Tebe. A Crotone, di cui la metropoli religiosa non ci è nota, vediamo Mercurio e la luna presiedere, secondo Pitagora, ai due pianeti o pianeti subalterni del nome loro, e far sentire, Mercario l' at, Giunone il si. - Mercurio suol essere rappresentato con ali agli ome-

ri ed ai talloni (queste ultime chiamansi talari); in mano ha il caduceo, pure alato: in testa ha il petaso, guernito d'ali anch' esso, il qual petaso poi assai di sovente sta in eima al caduceo. Nei monumenti d'antico stile il solo caduceo lo caratterizza. Di rado è nudo dalla testa ai piedi, La clamide attortigliata intorno al braccio indica con quale celerità compia gli ordini ricevuti. Il dito sulla bocca indica abbastanza la sua discrezione. La sua positura obfiqua in mezzo al cielo indica che vola a traverso lo spazio. Tocca egli la terra, è in piedi, o talvolta si riposa dopo lunghe e faticose corse. Preside delle palestre e degli esercizii ginnastici, presenta all'occhio forme robuste, e s'appoggia sul palmizio, simbolo delle atletiche vittorie. Eloquenza personificata, accompagna la sua voce col gesto; commercio, ha la borsa oppure la bilancia in mano p pacifico, porta capi di papavero ; valoroso, ha la clava, il tridente od una testa d'Argo, sanguinoso trofeo, in mano: sole, ha la testa raggiante; cielo, è smaltato di stelle come il firmamento; essenza suprema, ha la barba, il manto cadente a'piedi e le rughe venerande del veglio; dio della musica, ha presso lui la testuggine la cui scaglia forni la prima lira ; inventore dei sagrificii, è caratterizzato dalla patera e dall'ariete (ora è seduto su cotesto animale, ora lo guida verso l'altare o ne porta la testa in un piatto); psicopompo, vale a dire conduttore delle anime, spinge innanzi i morti col eaducco : la sua clamide allora è mezzo nera e mezzo Bianca, e così sono le sue sei ali, mia bianca ed nna nera. Tale tratto spianaya la via ai due Go-

melli, Castore e Polluce, e ad Ermanubi. È forse in tale occasione che porta papaveri in mano. La cornucopia, la lancia, la pertica armata d'uncini, il cigno, simbolo d'eloquenza, erano pure suoi attributi, È noto che si dava il nome d'Erme a teste di Mercurio che terminavano in colonna quadrata. Dipoi tale nome fu applicato a tutte le teste di numi, di poeti, di filosofi e d'uomini celebri poste sopra una pietra quadrata. Tali teste crano un ornamento conveniente nei ginnasii, e servivano di meta nelle palestre. Qualche volta la stessa pietra portava due teste divine, di cui l'una era la testa di Mercurio, e si chiamayano gemine. Posteriormente, si vollero unire in una sola testa i diversi caratteri di Mercurio o della deità sua vicina. Da ciò la numero» sa scrie degli Ermeracli, Ermateni, Ermeri, Ermanubi, Ermarpoerati, Ermafroditi, Ermammoni. La più celebre statua di Mercurio è senza contrasto il famoso pezzo antico noto sotto il nome d'Antinoo ( Museo Pio-Clementino, I, vii ). Era un Merenrio ginnico. Si può citare dopo tale capolavoro il Mercurio dell' altare rotondo del Museo capitolino, e quello del bassorilievo della villa Albani. Il Mercurio con la barba cunciforme d'Aczione (Millin, Pietre int. ined. ) ; il Mercurio messaggero di Dioscoride ( Bracri, Memor., 11, 65 ); il Mercurio di Cleumene con la testuggine a'snoi piedi (Landon, Annal., v, 12); il Mereurio fanciullo che tiene una borsa ( Museo Pio Clem., I, 5 ); il Mereurio che si riposa sopra uno scoglio, ha ancora i talari, ma non ha più petaso. Molte scene diverse riferibili alla vita di Mercurio si trovano nella Galleria mitologica di 68

Millin · egli dichiara la sua passione ad Ersa, 204; riceve Bacco ch'esee della coscia di Giove, 223, lo porta alle ninfe, 226, lo consegna nello loro mani, 227, 228; precede il carro di Plutone che rapisce Proserpina, 539; e riconduce la giovane dea a sua madre, 219, 341; tiene la scala a Giove che sta per entrare dalla finestra in casa d'Alcmena, c riceve Ercole bambino tosto nato, 420; lo guida in cielo . 462; assiste al conquisto dei pomi d'oro delle Esperidi, 444; conduce Priamo al campo dei greci, pesa i destini d'Achille e di Mennone, 597; conduce Psiche all'inferno, 582; ne tragge Protesilao e ve lo riconduce, 561. - Osservianto pure un ariete di Mercurio onusto della borsa del dio (Buonarutti, Medagl. ant., (1); c diversi genii di Mercurio (d. opera). (1)

MERIONE, MERIONES, Musicipues figlio di Molo e di Melfi, e per coaseguenza nipote di Deucalione, aspiro alla mano d'Elena. Seguito da Idomenco suo cugino, ando a Troja. dov'ebbe sotto il suo comando una parte delle ottanta vele della flotta . cretese, condusse la seconda schiera dei Cretesi alle diverse zuffe che seguirono nella pianura d' Ilione. necise Arpalione, Moride, Ippozione, Acamante, Laogono, riporto nei giuochi funebri dati per la morte di Patroclo il premio dell'arco e quello del giavellotto, e secondo alcuni mitalogi passo di Creta nell'Italia meridionale dopo la presa di Troia. Una tradizione volgare lo faccua

(1) Fra i pittori moderni? Giulio Romano rappresentò Mercurio nella storia di Psiche; egli lo dipinse in atto di apprestare il banchetto nuziate. Un Mercurio usci pure dal pennello creatore di Baffacilo. (# Trad.) morire in Creta, dove anzi, a Gnosso; si mostrava la sua tomba. — Un ultro Memione, famoso per le sue ricchezze e la sua avarizia, era figlio di Giasone.

MERNIERO, MENNEROS, MÉJAPES, figlio di Giasone e di Medea, fu messo in brani da un lione, od ucciso da sua madre (v. Mrosa), o lapidato con Verete suo fraello, in punizione della veste fatale che aveno recato a Greusa. — Altri due Mennero fino o Greusa. — Altri due Mennero fino o l'uno un Centauro ucciso nelle norze di Pirito, l'al-

tro un duce troiano ucciso da An-

MEROPE, MISOTH: 1. Atlantide, moglic di Sisifo, e conseguentemente la sola delle sette figlie d'Atlante e di Pleione che non sia stata sposa d'un dio (laonde si dice ch'ella era la meno luminosa delle sette stelle che si distinguono ad occhio nudo nella costellazione delle Pleiadi); 2. Fetontide ? 3. figlia d'Eretteo, moglie d' Eupalamo e madre di Dedalo : 4. moglie di Megareo e madre d'Ippomene ; 5. figlia d'Oenopione, amata da Orione ; 6. una delle tre figlie di Pandaro il Meropide; 7. ed 8. ninfe fluviatili legate alla famiglia di Prismo (l'una, figlia del Sangario, era sua moglie, l'altra, figlia del Cebreno, fu sua nuora); 9. figlia di Cipselo, moglie di Cressonte l'Eraclide, e madre d'Epito e di varii figli i quali perirono tutti per mano degli assassini del padre loro. Euripide aveva composto una tragedia di Merope che Aristotile reputa il suo capolavoro. Maffei e Volfaire trattarono lo stesso soggettocon somma lode. (1)

(1) L'autore francese, se non aggiudicò la palma al Mattei in confronto di Voltaire, ebbe forse le sue buone ragioni; ma perchè non accennare al-

MEROPE (MEROPO, MEROPSO ?), Mipo 1, l'Adamo dell'isola di Coo, la quale porto alcun tempo il di lui nome, ed in cui si suppone che regnasse, fu si afflitto della morte di sua moglie Etemo, che Giunone lo cangiò in aquila e lo collocò in cielo, dove splende sotto forma di costellazione (confr. Panira) tra la testa del Serpentario ed il Lione. ---Quattro altri di tal nome furono : 1. uno dei giganti che intrapresero di dare la scalata al cielo: 2. un re di Percoto, padre d'Anfio e d'Adrasto (v. Adrasto, 5); 3. sposo di Climene, madre di Fetonte; 4. un Troiano ucciso in Italia da Turno.

MEROPIDE, figlia d' Eumelo, fis cangiata in civetta con sua sorella Bissa e suo fratello Agrone.

MESCHIA e MESCHIANE, era in Persia la coppia primitiva, autrice del genere umano, amendue usciti dell'albero Reiva, diece anni dopo la sua nascita e cinque anni dopo la morte violenta dell'nomo tipico Kaiomorti. Il seme di cotesta vittima d'Arimane erasi sparso sulla terra all'atto della sua morte. Neriosengh e Sapandomad vegliarono sovr'esso. Il sole lo purificò, ed in capo a quarant'anni il fusto di Reiva spunte dal Juogo dove il seno della terra erasi impregnato del prezioso liquore. L' albero impiego altri dieci anni a crescere : in capo ai quali presentò l' imagine d'un uomo e d'una donna uniti insieme ; produceva, invece di frutti, dieci uomini e dieci donne formanti dieci coppie. Meschia e Meschiane erano le prime. Amendue a quel tempo fortunato erano pieni d'innocenza e creati pel cielo; ma

tresi la Merope d'Alfieri P Forse perchè ancora più si l'ascia indietro quella del poeta francese?

(Il Traduttore). l'astuto Arimane obhe l'arte di sedurre le loro anime troppo credule. Fece loro bere il latte d'una copra, ed essi sentironsi male. Presento loro poscia de'frutti, ed essi perderono cento beatitudini ; uno sola rimese foro. La donna fu la prima a sagrificare al Dev maladetto. Di cinquant'anni ebbero due figli Siamek e Vesciak, e vissero ancora un mezzo secolo. Essi pagheranno, dice il Bundehese, nell' inferno, la pena del loro peccato fino alla risurrezione. Non si ha una chiara spiegazione intorno alla discendenza particolarizzato di Meschia e Meschiane, Le nove coppie emerse com'essi dal fusto di Reiva non sono desse forse che i preludii delle nove prime generazioni che seguiranno, oppure vuolsi dire che l'umanità si componeva di tribù distinte, e che alla testa di ciascuna tribù si delinea una coppia umana? La prima ipotesi implica la preesistenza dei germi inclusi da tutta l'eternità gli uni negli altri per un maraviglioso incastro ; la seconda si accosta più alle idee moderne le quali tendono a far derivare le razze umane da diversi focolari distinti. Certo è che il Bundehese distingue dieci specie d'uomini riverheri delle dieci coppie dell'albero. Inoltre fa menzione di quindici popoli o razze nate da Meschia e Meschiane: sei, dice il libro canonico. dimorarono nel Konneret; gli altri nove passarono nei sei Kesvari laterali, e montarono sul dorso del toro Saresenk.

MESENZIO. Vedi Mezenzio.
MESITE, Mesirus, Mitra come

messing, misting, minima come centro dell'imiverso e focolare comune nel quale vanno a convergere Ormuzd ed Arimane. Se queste idee furono realmente persiane, è certo else almeno il nome persiano è stato canginto. Mesite viene dal greco ui-

MESSAPO, Massares, Macoarose, secondo Turno nella sua guerra contra Enea e si segnalo con alti fatti d'armi. Virgilio lo dice figlio di Nettuno, e come tale gli attribuisce una grande abilità nell' arte di guidare i cavalli. Giove sul Trigute in Italia portaro il soprannone di Messapio. (1)

MESSENE, Meconta, figlia di Triopa d'Argo, sposo Policaone, e, vedendo cotesto figlio minore di Lelege costretto a cedere la Laconia a suo fratello Milete, persuase suo marito a crearsi un reante nella Messenia. Entrambi insieme consacrarono sull'Itome un recinto a Giove : e Glanco l'Egittide, nel ristabilirlo varii secoli dopo, consacrò una statua a Messeno. Si vede che cotesta regina non è altro che L'eroina epomma della Messenia, Quanto alla ricchezza della statua metir d'oro, e metà di marmo di Paro, ci creda chi vuole. Si afferma altresì che Messene abbia introdotto il culto di Cerere e di Proscrpina nella Messenia. Dovendo prendere questa particolarità in considerazione, hisogna intendere con ciò che la coppia fondatrice della Messenia uni in un medesimo reeinto religioso Zeo (cielo) principio attivo, potenza maschile, ed Arets (terra), passività, potenza feminea. Arets ha fatto Cerere, e Cerere non differisce da Proserpina. Qui si scor. gono in una Iontananza oscura le vecchie erédenze pelasgiche le quali

(1) Un Messapo da afenni, e questo medesimo ausiliario di Turno da altri è qualificato l'eroc eponimo della Messapia, chia mafa altrest Tapegia; provincia d'Italia, situata tra Brindisi e Taranto, e che corrisponde alla odierna Calabria. Lo fanno originario di Beogia, (R Tud.)

usseguationo Persefone per isposa a Giove. MESSIE (dee delle messi?), erano

MESSIE (dee delle messi?), erano così numerose come le varie specie di ricolte.

MESSONE, ente soprannaturale che l'America settentrionale riguarda come il riparature del mondo dopo il diluvio, era un giorno alla caccia quando i suoi cani si perdettero in un gran lago. Di repente l'acqua cresce, sormanta le rive, ed inonda il globo; ma per un miracolo elte si dura fatica a comprendere, l'onda spandendosi da tutte le parti perde in profondità ciò che acquista in superficie, ed in breve alcuni animali giganteschi creati ed inviati da Messone assorbuno, a forza di lamhire, cotesto oceano paludoso che copriva la terra-

MESTLE o MESTLETE, Migshas, ed ANTIFO comandavano i Meonii del monte Tmolo, che andarono in soccorso di Troia. Entrambi crano figli di Pilemene.

MESTORE, Μίστως, uno dei quattro figli di Perseo e d'Andrumeda, chbe Micene in retaggio, spesò Lisidice, e fu padre d'Ippotue rapita poi da Nettuno. — Altri due Massont furono, Puno un dei figli legittimi di Priamo, l'altro uno dei discondenti del Mestore Purside.

META, figlia d'Oplete e moglie d'Egeo. Non è dessa Melite?

METABO, Meraups: 1. figlio di Sisifo, diede il suo nome alla Metaponto d'Eolia (confr. Metarosto); 2. duce dei Privernati. Era stato accciato da' suoi sudditi. Padre di Camilla, le diede quella educazione guerriera che fece della giovane Italiana l'Amazzone del Lazio. La Metaponto tarentina l'onorava come suo fondatore.

METAGITNIO , Merayei Tries ,

Apollo nell'Attica, si a cagione delle Metaginia celebrate in suo onore nel mese Metaginion, sia perchia presidera alla traslatione di la traslatione di dui mentioni cilio. Gli abitanti del vecchiu deconi di Melite avexano così trasportavo il loro soggiorno a Diomes. Apollo A-gio servito il oro soggiorno a Diomes. Apollo A-gio servito il oro di condottiero, gio eservito noi di condottiero, di di Metaginio di Melite, e da ciè ul discongia l'issitutiona delle feste Metaginio di Metaginio di Melite, e da ciè un regime.

METALCE, METALCES, METALXES, uno degli Egittidi, fu ucciso da Cleopatra sua moglie.

METANEA, Mirareir, non è che il pentimento personificato.

METAPONTO, Mετανοτυς, Μεσπεστος, eroe eponimo della città tarentina di Metaponto, è detto figlio di Cisifo e marito di Teano. È egli presumibile che v'abbia diveriu tra questo Metaponto e Metabo il Sisifide?

METARME, figlia di Pigmalione nelle genealogie solari di Cipro, sposa Ciniro, e partorisce cinque figli, di cui tre femine (Orsedice, Bresia, Laogora), e due maschi, Adone ed Ossiporo. È noto che tale leggenda non è la più diffusa, e che quasi sempre si mustra Adone senza fratelli ne sorelle, nato dall'incesto di Mirra c di Ciniro. Ma incontrastabilmente essa è preziosa, in questo senso che ci presenta un'analogia più compiuta dei ferromeni del sole e dell'anno, Adone in essa è 1. il sole in generale, e 2., subito che si riduce a specialità, il sole in quanto che bello, poi debole, e pallido, ed infine ucciso dall'inverno: Ossiporo è il sole in quanto che robusto ed infaticabile viaggiatore. Le tre sorelle sono le tre stagioni dell' anno primitivo. Rincresce di non comprendere il senso del nome di Metarme, che dete averne avuto uno (forse grande madre, Tarmuth). La parentela di rotesta regina con un re dl Tiro, un Pignalione, non è che un pleonamo senta importanta e che serve soltanto a mostrare che nelle leggende solari di quella parte dell'asia anteriore, la Cilicia, la Fenicia e Cipro furono sempre nella più stretta ebrelazione.

METIADUSA, Maτίαδουσα, della razza dei Dedalidi; fu figlia di Eupalamo, moglie di Ceerope e madre di Pandione (Β.: μῆτις; δαῦταί).

METIDE o METI, Mirte, la meditazione, la sapienza personificata, è, più che ogni altra dea greca, la Neit, la Sakti di Giove, Gli uni l'hanno fatta sua moglie e madre di Minerva; ma Minerva è Metide intessuta di leggende. Gli altri dicono che Giove la inghiotti eof frutto che portava in seno. In Bram riposa Sakti, in Dio la ragione. Altrove non è ehe la compagna del dio diveruto adulto, compagna inseparabile, ben s'intende. Alcuni teogonisti parlano d'un oracolo ehe presagiva a Giove nell' avvenire un figlio di Metide, più saggio e più potente di lui. Fu, dicono, per tal ragione che ingoiò Metide, e fu per effetto di tale assorbimento she il suo eervello concept Minerva. Sottili mitologi sanno Metide preesistente in aleun modo a Giove e presiedente al suo natale. Metide coll' aiuto d'un beveraggio fa vomitare a Saturno le pietre inghiottite che sono veramente Plutone, Nettuno e Giove suoi figli. Secondo Platone, Metide era la madre di Poro, l'abbondanza, la ricchezza. - Un'altra Meripe. 'Oceanide, non dev' essere distinta dalla Neit pelasgica di eui si è ora favellato.

METIER ( fr. Merstren ), Iside, secondo Plutarco il quale spiega tal nome per la pienezza e la eausi. Senza dubbio è questo un nome alterato. Noi vi sospetteremmo pinttosto Moyth, il mare, o Not, la materia.

METINE, Madin, des del vino nuovo o del vino puro, aveva la sua festa a Roma il 30 di nov. (Rad. : 1432).

METINNA, Mέδυμτα, eroina cponima della Metinna lesbia, era trauta per figlia di Macareo e per moglio di Liepidno.

METIONE, Merley, uno del fight d'ferettoe e di Prassites, obbe da Caleiope varii figli, tra i quali Eu-palmo e Caleone. Il ramo di sui fu padre portò il nome di Metionide, e tri i Metionid il di titi indumo il Deda-lidi usciti da Dedalo, uno dei figli d'Eupalamot. Il Metionidi propriamente detti escciarono dal trono, nella persona di Pandione II, il ramo primogenito legitimamente in passo del sorramo potere, e furono cacciati essi medesimi più tordi daf ramo esdetto.

METISCO, Meriscos, condottiere del carro di Turno.

METONE, Mi Sur, eroe eponime di Metone, era tenuto per figlio di Orfeo.

METONE, M. Saire, figlia d' Alcioneo il gigante. V. Morowa. METOPE, Merara, eroina flu-

viatile: t. figlia di Ladone e madre d'Asopo; 2. moglie di Sangario e madre d'Ecuba.

METRA, Márpa. V. Entstrrows.
Una tradizione le fa sposare, dopo
la morte di suo padre, Autolico, avo
paterno d'Ulisse.

METRAGIRTE, Μητραγύρτας, îniziava le Ateniesi nei misteri di Cibelé, quando ad un tratto gli Ateniesi piombarono su lui e l'ucciseroi. Si eresse in appresso a cotesto marstre del culto frigio una statua nel Juogo stesso dove avera soggiaciuto. Le evidente che Metrogitre non è se non la personificazione di que'sseerdeti mendicanti e nomadi, che ingombravano le grandi città del mondor romano. Confir, quanto diceumo del Metrogitri nell'articolo Consaxri.

METRETE è presso Servio il padre di Pignalione e di Didone.

MEURO o MEURI, Medpos, Meventottesimo dinasta del latercolo d'Eratostene, corrisponde, secondo le diverse ipotesi (v. l'art. Dream e l'annessovi quadro delle concordanze), ad uno dei quattro personaggi celesti seguenti : Cnat (Smat, di Salmasio, Temeso di Firmico), primo Decano del Capricorno, Fuor (Phonor ; Tepisatosoa di Firmico), terzo Decano dei Gemelli, Chomme (Chenen di Firmico), terzo Decano del Sagittario, o Ptebiù (Atembui di Firmico), terzo Decano dei l'esci. L'autore del latercolo congiunge al nome di Meuro o Meuri le quattro sillabe greelie pikogxopos le quali, se si dividono in due vocaboli o'Aos xo:ps, significano sasietà amica. È egli d'uopo tradurre amico della sazietà, come se ci avesse pi los xanco, oppure si dee supporre qualche altra alterazione in quello che sembra un secondo vocabolo, eleggere per esempio y opey (della danza), xopur (delle funciulle) ? Ció che v' ha d'incontrastabile, è che il passo greco, e fors'anche il nome egiziaco, è stato alterato d'un modo qualunque, Del rimanente, il principio del nome proprio (Mai, Mi, Me, Meu) vuol dire effettivamente amato da o che ama (v. l'art. Mennone); ed il nome di Meuro o Meuri si avvicina abbastanza n quelli di Meride, Maride, Mifre, Mifra, ecc., per sospettare tra essi tutti un' identità fondamentale.

MEZENZIO, MEZENTIUS, celebre re d'Agillo n di Cero in Etruria, accoppio l'empietà alla barbarie. Il suo spettacolo prediletto era di far legare un corpo vivo ad un cadavere e d'assistere a tale orribile agonia di an nomo che muore ad un tempo soffocato dal fetido fiato della morte, e divorato dai tormenti ognora crescenti della fame. Secondo Virgilio, i suoi sudditi si sollevarono, e posero fuoco al suo palazzo. Mezenzio trovò rifugio presso Turno, lo secondo a tutto potere nella sua lotta contro di Enea, videsi perire al fianco Lauso, suo figlio, le cui virtù formavano il più compiuto contrasto coi vizii del padre, e finalmente fu svenato dal re dei Troiani. Secondo tradizioni affatto diverse. Mezenzin assale Enea dopo la morte di Turno, lo batte, poi, quando il pio Troiano più non vive, fa assediare Ascanio in Lavinio. Finalmente Lauso perisce nell'impresa, Mezenzio domanda la pacc, o, secondo altri, viene domandata a lui. Comunque sia, una delle condizioni del trattato sembra esser questa : che ogni anno gli si paghi un tributo in vino. Presso gli uni, Mezenzio allora non è più che un gran bevone : gli altri hanno voluto che tale annua imposizione fosse come un omaggio richiesto da un signore supremo ai suoi vassalli, Sospettasi pure che Mezenzio altro non sia che un Giove. Il vino si cangia allora in una ghirlanda di foglie di vite in oro. Finalmente gli evemeristi, i quali hanno voluto delineare di punto in punto la biografia di Mezenzio, si sono domandati che cosa fosse accadato dopo la morte di Lauso: si pose egli, Mezenzio, alla testa del suo esercito per imporre un tributo gravoso ai fuggiaschi di Troia, oppure tenne che il solo partito da prendere fosse di cessare da una guerra oramai incerta? Mezenzio non è più che Enea un personaggio storico. Siccome i Trojani non sono venuti nell' Italia centrale, un conflitto di Troiani e d' Etruschi non è più ammissibile. Niun dubbio che Mezenzio non sia stato un gran dio (mesd, maha, us'yes), ma dio funesto, tifonico, arimanico, il grande Anteo (mesdao 'Arraisc). I Molochi, i Siva, ne sono tipi sorprendenti; e poichè qui parliamo di Siva, intendiamo che Mezenzio sia uno Zco Dioniso imitato da Siva. Quanto al tratto dei corpi vivi attaccati ai cadaveri, si va d'accordo ad imputare questa atrocità ai pirati del Tirreno, e si dovette naturalmente farne uno dei tratti del dio tremendo che forse era onorato con vittime umane,

MICALE, Μ/κέλε, madre di due Lapiti celebri, Brotco ed Orio (non Orione), era Tessala, e, come molte donne di quel paese, esercitava la magia. Una città dell'isola di Sano, celebre nelle guerre dei Medi, ebbe lo stesso nome.

MICALESSIA , MURENASOGIE : Cerere adorata a Micalesso in Beozia. Lo era in molti altri luoghi di quel paese il quale, come l'Attica, pretendeva all'onore d'essere stato da lei visitato, e d'averle dato ospitalità quando peregrinava pel mondo in cerca di sua tiglia. L'origine di Micalessia era tutta favolosa. Si derivava il suo nome dal muggito ( uuxão 3ai ) della vacca che aveva servito di guida a Cadmo allorche fondo Tebe (confr. Miceико ). Recavansi-a'piedi della Cerere Micalessia le primizie dei frutti dell'autunno che si conscrvavano freschi tutto l'anno seguente. L'Ercole Dattilo Ideo era unito a cotesta dea da suoi adoratori. Affermavasi che ogni notte egli apriva e chiudeva le porte del tempio.

MICENE, Muzara, figlia d'Inaco, sposò Arestore, e diede il suo nome alla città di Micene (redi l' art. seguente).

MICENEO, MYCENEUS, MURRENCS figlio di Sparta o Spartone al quale era padre Foroneo, fondo, dicesi, Micene. Così in questa tradizione assurda un figlio di Foroneo sarebbe andato a fondare Sparts, ed il figlio di cotesto immaturo occupatore dell'angolo mezzodi-levante del Peloponneso sarebbe tornato verso il settentrione a gittare le fondamenta di Micene. Niun dubbio che tutto questo non sia mitologia tonografica i ma qui essa non si traduce che in cose non verosimili. Del rimanente, un altro Inachide ( ma Inachide femina ) disputa a Micenco la gloria d'aver fondato Micene. Essa è Micene, Muxure, la quale, pel più ridicolo degli anacronismi, è fatta figlia d'Inaco, e tuttavia moglie d'Arestore, suo rappresentante alla quinta o alla sesta generazione, a meno però che non si prenda qui figlia per discendente. o che Inaco non sia Iaso (v. Iaso, Jaco, Io). A tali due tradizioni diverse, ma che s'accordano in questo, che riassumono Micene in un ente umano, in un Inachide (ciò che indica o conferma l'origine protopelasgica della città), s'oppongono due o tre altre etimologic. La prima è muxiodes (mykasthae), muggirc. Micene allora ha riferimento, sia al mugolio della vacca Io, sia si muggiti delle Gorgoni, le quali colà gemettero anch'esse sulla trista sorte della loro sorella Medusa decapitata dall'Argivo Perseo. In tutto ciò osserviamo che le Gorgoni, personifi-

cazioni tenebroso-lupari, hanno naturalmente per emblema, per adeguato la vacca. Lo stesso è d' Io. Micene allora trovasi essere la città d' Io (una Iopoli come ve n'erano in Asia ed altrove), la città lunare, la luna città, la luna terra. La terra è una vacca muggente (v. Ganga). La seconda etimologia ei guida a riconoscere Perseo per fondatore di Micene. Mikes, µozas, vuol dire fungo (fungus di Linn.) e puntale od elsa della spada. Secondo gli uni, Perseo ardente di sete svelse un fungo nella pianura micenea: tostamente una sorgente benefica scaturi; ed in cummemorazione di tale avvenimento la città vicina prese un nome derivato da quello di essa pianta. A detta degli altri, Perseo lasciò cadere (senza dubbio dall'alto dell'aere dove viaggiava portato da Pegaso) il fodero della spuda in quei luoghi; ed il fodero diede il suo nome alla città capitale. Secgliere fra tali opinioni sarebbe puerile. È chiaru che una stessa idea preesiste a tutti questi miti, quella di passività feconda. Luna, terra, onda-sorgente, pianta che fa supporre le acque, per ultimo spada ehe apre il seno della terra e la rende feconda, tutto entra in questa idea fondamentale. Quantu a ciò che può avervi di storico sotto tutti cotesti miti, s' ignora. Micene, dicesi, fu dapprima chiamata Argo. Ma se Argo significa originariamente pianura, come si pretende, sarebbe probabile che tale tradizione equivalesse a dire che la pianera, prima di cedere luogo ad una città, era una pianura. Quanto al vero fondatore di tale città, mai non sarà conosciuto ; nulla di più cridente. D'altro canto, non ve ne fu che un solo? È noto abbastanza che gli antichi qualificavano fundatore qua-

lunque colono di rilievo che ingrandiva, abbelliva, modificava o popolava di nuove tribù una città la cui esistenza era anteriore al suo arrivo. Tutto al più si potrebbe dumandare a quale razza debba essere riferita l'erezione primitiva di Micene. Intorno a ciò crediamo che si possa attribuirla senza esitazione ai Pelasgi : Micene non esistera sotto i Lelegi : Micene esistera da lungo tempo quando compartero gli Elleni. Di ciù fanno fede le rovine di muraglie ciclopiche le quali abbondano nei dintorni. Rimane un'altra questione. Micene è dessa più antica d' Argo? I dotti sono discrepanti sa tal punto. Nondimeno si pende, e noi incliniamo per l'anteriorità d' Argo. Più tardi Micene, mercè Perseo, prese la superiorità, e fa la vera metropoli dei signori supremi dell'Argolide. Alla sua morte, l'Argolide essendo stata divisa tra i quattro principi suoi figli, tale supremazia di Micene divenne sempre più distinta. Nulladimeno non duru se non quanto i tempi eroici, e definitivamente la penuria d'acqua fece abbandonare una città la quale non era mai stata quello che era d'uopo per diventare la metropoli d'un impero potente. Barbié du Bocage aveva composto sull'origine e sni diversi fondatori di Micene una memoria (mss?)'sovente cltata da Raoul-Rochette, Confr. altresi Welcker, Gesch. der griech. Voelkerst., tomo 1, Pelasg.

MICONE, Muxwee, eroe eponimo di Micome la più povera delle Cicladi, era tenoto per figlio d'Enmo (Anio? di Delo?)

MIDA, Midar, celebre re di Frigia, era tenuto per figlio di Gorgia e di Cibele. È conosciuto soprattutto a due titoli diversi: r. la sua riorhezza, la sua avarizia, la sua balordagging: 2. la sua scelta ad arbitro fra Pane ed Apollo, Bacco essendo venuto in Frigia, Sileno restò si lunga pezza presso una fontana di vino empiuta da Mida, che il suo alunno ne concepì qualche inquietudine; ma Sileno, condotto addormentato nel palazzo di Mida, era stato accolto nel più lieto modo alla corte frigia, e ritornò, in capo a dieci giorni di godimenti e di banchetti, oltremodo pago di tale ospitalità. Bacco permise al re di chiedergli in premio tutto ciò che bramasse. " Che ogni cosa ch'io tocco, domandò Mlda, si converta in oro incontanente!44 Tale voto fu soddisfatto. Per alcune ore fu questo un incanto pel re di Frigia: tutto si tramutava in oro sotto le sue dita. Ma quando la fame lo fè sedere ad una mensa lautamente imbandita, il prodigio continuò! gli alimenti, di mano in mano che gli appressava alle labbra, diventavano tante verghe d'oro. L' impradente si vide costretto d' implorare ancora Bacco. Il nume accorisentì a ritorgli il funesto dono ch'era stato oggetto de' suoi desiderii, e gli comando d'andarsi a lavare nel Pattolo. La brillante prerogativa del re passò alle acque, e lunga pezza il Pattolo è stato celebre per le pagliuzze d'oro che volge nel suo corso (v. la curiosa dissertazione di Bartbelemy in tale proposito ). La seconda avventura di Mida fu quella in cui diede a Pane la preferenza in confronto d' Apollo. Apollo ha suonato la lira, Pane la siringa; în un senso, è una contesa tra gli stromenti da fiato e gl'istromenti da cordat elevandosì più alto, v'hta lotta tra la religione agreste d'Ati cd il culto sì puro, si elegante d' Apollo; più alto ancora, è una lotta tra la dottrira degli dei imponderabili e quella dei fetisci ravvolta nella densa crosta del materialismo. Mida, il buon re, si dichiara in favore degli stromenti da fiato, della pesante melodia, della siringa monotona rivale della cornumusa; abitatore delle montagne o almeno dei paramera, si contenta d'un culto rozzo e rudimentario come quella roccia dal seno della quale un giorno uscì Agdistl. Del timanente, Apollo lo puni adornandogli la testa di orecchio lunghe e vellose, Mida, afflitto da tale disgrazia, non intese più che a nasconderle sotto una magnifica tiuta. Ma non c' è tiara che tenga : unando venne il barbiere, il povero Mida costretto a levarsi il diadema adoprò senza dubbio minacce e promesse per ottenere il segreto : dovea ancora avere qualche avanzo delle sue verghe d'oro. Ma che sono i milioni dirimpetto al piacere di parlare? Il barbiere promise il sllenzio, ma con una restrizione mentale che guastò ogni cosa. Uscito del nalazzo, fa un buco in terra, vi pianta delle canne, dice a bassa voce entro à quel foro, .. il re Mida, mio padrone, ha orecchie d'asino; " poi chiude il buco e se ne va. In capo a qualche mese I misteriosi acotiledoni spuntano di terra, e, siringhe viventi, appena le agita il vento, ripetono " il re Mida ha orecchie d'asino! Si comprende come tutti cotesti miti, quantunque bizzarramente messi in caricatura dall'ironia naturale ai Grecl, abbiano gravi idee per fondamento. Dapprima v'ha lotta di due basi religiosé, lotta di due culti, lotta di due ordini d'Istromenti. Vengono poscia, coll'idea di montagna, quelle d'aria. di vento, di sonorità, d'eco, e, quando si arriva al romanzo, d'indiscrezione. La siringa altra cosa non è. Pane amo Siringa, e Pane amo Eca. Pane è Pavano, Morute, Vain dalle

fibre sonore. Al semplice contatto dell'aria appena agitata, il tubo leggiero geme e parla, e racconta i suoi segreti all'eco. Finalmente, la Frigia è una ricca terra dove ride la porpora delle uve, dove ondeggia l'oro delle messi: quest'oro, questa porpora, si uniscono a meraviglia. Sembra che uno stesso dio li dispensi, Devaniscia. E coteste messi, in sostanza, che cosa sono? Ricchezze, abbondanza, oro: l'agricoltore ne fa oro, il trafficante ne fa oro, il re che preleva la decima sul suo popolo ne fa oro, Guai a lui però se tesoreggia, se seppellisce la messe ed affama i popoli, se tiene l'oro e non vuol più seminare, nella falsa credenza che il metallo è tutto, che il lavoro degli uomini è nulla! Molti pratici in economia politica se lo imaginano ancora, e credono oro e ricchezze sinonimi. Si vede per qual personaggio mitologico il senso squisito dell'antichità ricapitola e simboleggia la loro teoria. - Mida invia a Delfo una catena d'oro d'un prezzo inestimabile, dice Erodoto, (I, 14.) e tracanna il sangue di toro, sia per non cader vivo nelle mani dei Cimmerii, invasori della Frigia (Strabone, 1), sia per isbarazzarsi dei sogni sinistri che lo travagliano da lungo tempo. Il bel marmo greco trovato nel 1759 nello stadio d' Atene rappresenta forse Mida? Non lo crediamo. Il Domenichino, tra i moderni, ha fatto una vaghissima composizione rappresentante il giudizio di Mida e la vendetta che ne tragge Apollo (1).

MIDEA, Minna, Missia, 1. ninfa che Nettuno rese madre d'Aspledone; 2. Frigia, amante d'Elettrione e

(1) Raffaello ha dipinto Mida nell'atto che gli si presenta Sileno ubbriacatosi alla fontana già fatta riempiere di vino da Mida stesso. (U Trad.) madre di Licianio; 3, figlia di Fila o Filante, moglie d'Ercole, madre d' Antioco. Aspledone e Midea sono città di Beozia. — Un'altra Midra nell'Argolide formò un reame indipendente sotto Elettrione.

MIDONE, M. Auro, r. fratello d' Amico e, com'esso, ucciso da Ercole; 2. figlio d'Atinno e condottiero del carro di Pilemene (Antiloco lo uccise dinanzi a Troia); 3. altro Troiano ucciso da Achille.

MIFLESET, MIPRIESETH, diofallo, Priapo o Mitra secondo gli uni, Ecate secondo gli altri, fu onorato in Giudea dall'avola di Asa. Pervenuto al trono, Asa ne fece abbruciare l'imagine. (Re. III, xv. 15; e Paralip., II, xv, 16) Era forse una divinità paredra di Baal-Peor? (vedi questo nome) I sacri testi nominano altresi Nifla : noi inclineremmo a credere che abbiasi a leggere piuttosto Mifla (Miphla). Miffeset sarebbe un vocabolo composto od una forma dialettica ( forse gradazione feminina : è noto che Pale, Pallade ed altre dee non hanno perciò meno il carattere virile ). La sillaha fla ricorda il fallo. I popoli del Settentrione riguardavano Missest come il dio del terrore.

MIGDONE, Maylor, principe frigio, diede il suo nome ai Migdonii. È dire abbastanza ch'egli non è altro che il popolo migdonio personificato. Lo si vede in lotta con le Amazzoni insieme ad Otreo lungo tempo prima della guerra di Troia, e tuttavia il suo nome ricomparisce durante la guerra Troiana, Il fidanzato definitivo di Cassandra, Corebo, il quale, il decimo anno dell'assedio, va in soccorso di Priamo, è un figlio di Migdone. Non è già che a tutta forza uno stesso principe non abbia potuto vivere dal tempo delle Amazzoni a quello della enduta di Troia. Ercole feca la guerra a quelle bellicose avventuriere, ed Ercole mori poco avvani la guerra di Troia. Gli evemeriati humno voltuto porre in evidenza la possibilità dei due fatti, mostran-doci Priamo, necora assasi giovane, ausifiario di Migdone nella sun contesa contra gli abitatori delle sponde del Termodonte. Migdone inviandogli Corebo e truppe migdonie non di danque che rendergli la pariglia.

MIGDONIDE: 1. MTGDONIDES, MOYdoridus, Corebo (vedi l'art. che precede); 2. MTGDONIS. Moydoris, Cibele onoratu in Frigia (i Migdoni
abitavano la Frigia).

MIGONITIDE, Miyotiti, Venere a Migonio nell'isola di Elena, dove la sposa di Menelao cesse per la prima volta all'amore di Paride (Rad.: µiyoun).

MIIR o Mis, dio persison, è un Mitte stipto. Tre fuochi principali, Gusesp, Mihr, Bersin, danno origi, on a tre dei, Anshid, Mittes e Bersin. Kasiapa, Mitra, Vriaspati nelle findie ne sono i riverberi. Guscasp simboleggia i fuochi dell'Empireo, Mitra fuochi oldell'Empireo, mihri fuochi onteorici odell'atmorfero. Una conicidenza notabile è che Mihr in parsi significa smore in pari tempo he fuoco. Il solo è tutto armonia, attrazione, fusione, amore: il mondo si smm in lui (vedi Mirra).

MIIA, MIIA, Mizie, ninfa-motes (qui'si greco vuol dire mosea ), è divenuta, sotto la penna dei leggendarii greci, un'amante d'Endimione di nocusquema rivale di Dinae. Essa aveva forme umane. La dea la tramuto in mosea. Miia che cerca dappertutto un Endimione si poss, ogni volta che ne trova l'occasione, sulla pelle rosea e morbida la cui vista le cagiona nan dolce illusio-

ne, ricordandole il bel pastorello, il liel dormiente cui amò cotanto durante la sua vita.

MHAGRO, Mulaypos, dio pappa-mosche, era senza dubbio presso ogni popolo, che inseriva nel suo catechismo religioso simili epiteti, il dio stesso al quale andavasi ad offrire sagrifizii, Dar la caccia alle mosche era uno de suoi officii, una delle sue facce. Elide e l'Arcadia invocavano così Miiagro, e tutto indica che Miiagro era Zeo. Correvano varie leggende in tale proposito. Elien racconta gravemente, e col tuono che Huhert avrebbe adoperato a descrivere la formazione di quegli alveoli esagoni dove le api depongono il loro mele, che si fa, al momento dei grandi sagrifizii a Giove, la parte delle mosche, e che questi pii coleotteri , cedendo alla voce della riconoscenza, se ne vanno di per se senza attendere d'essere snudati, e non ritornano se non quando la festa è terminota. - Chiamavasi pure Ercole Milagro o Milodo. Consultare per alcune coincidenze curiose l'art. BAAL-PROB.

MILANIONE. Vedi ATALANTA. MILESO o Miless (altramente . MILESS SPAIN ), eroe irlandese, eponimo della razza guerriera dei Mileadi o Milesii, è tenuto, nella mitologia, per sposo di Scota, padre d' Amergin, padre d' Ir e d'Erreamon e d'un gran numero d'altri figli. Ciò che caratterizza i Mileadi, è l'aspetto bellicoso e Inico che impressero all' Irlanda fin allora popolata di clan agricoli, soggetti ad una dominazione pastorale e sacerdotale. Cotesta rivoluzione è senza contrasto l'evento più importante degli annali favolosi dell' Irlanda. La leggenda annoda la spedizione di Miless in Irlanda all'uccisione d'Ith. Onesto dio supremo de' Milesit sharca appena sul litorale dell' Irlanda che tre re dei Tuata-Dadan, i quali si disputano il possesso d'un gioiello (l' Irlanda ), lo scelgono ad arbitro. Ma Ith ha l'imprudenza di vantare al loro cospetto la bellezza del loro territorio: essi concepiscono sospetti, e lo assassinano. I suoi compagni, i suoi figli portano il cadavere sulla loro nave, come gli Asi portano il cadavere di Balder sopra Ringorn, traversano il mare, e lo depongono a'piedi del nobile Miless Spain (Milesso lo Spagnuolo) il quale arma e parte, arriva e riporta la vittoria. L'uccisione d' Ith è l'uccisione di Dioniso per opra dei Coribanti, suoi fratelli. Cotesta uccisione è uno dei tipi favoriti dei miti pelasgici; ed Ir, il figlio di Miless, si trova del pari vittima d'una morte immatura nella mitologia primitiva d' Erin.

MILETE, MUAN;, figlio di Lelege; inventò, dicesi, le mole da macinare (uūan).

MILETIA, Mikuria, figlia di Scedaso, fu, del pari che sua sorella, violata da due giovani Tebani.

MILETO, MILETUS, MILETOS, Croe enonimo di Mileto in Caria, era figlio d'Acacelli (o d'Arce) e d'Apollo. Esposto in un bosco, nutrito da lupi, allevato da pastori, lusció la sua patria, Creta, com'ebbe tocca l'ctà dell'adolescenza, passò in Caria, vi si fece amare dal re Eurito, e più ancora da sua figlia Idotes, la spose, n'ebbe Caune e Bibli, e regno sopra una parte della costa mezzodi-lévante dell'Asia Minore. Colà ei fece fabbricare la città di Mileto. Questo mito dà a Mileto una origine cretese. Confr. Raoul - Rochette, Col. gr., t. n., 137.

MILICHIO, Militanus, Meil (X.106,

soprannome comune a Zeo (Giore) ed a Dioniso (Bacco). Per quanto comodo sembrar possa lo spiegarlo pel greco ionio pei kixos o peiki xios, dolce come il mele (µ(A)), dureremmo fatica a credere che tale forma ellenica non veli il nome orientale melech, re, dato a tanti dei (Anamelech, Adramelech, Malachel), o che non convenga à nessuno meglio che a Giove (il supremo monarca) ed a Bacco (l' incarnazione perpetua, tibiquescente e moltiforme dell'essenza divina in quanto che attiva). Del rimmente, i Greci vedevano la ragione del loro maiai y 105, dolce come il mele, 1. nella cessazione delle guerre civili nell' Elide, dovuta st Giove, 2. nell'introduzione dei fichi dovuta a Bacco.

MILINO, MYLINES, MUAITOS: re di Creta, ucciso da Giove.

MILITTA, MUNITTE, era senza dubbio la gran dea di Babilonia. Erodoto, che l'ha fatta conoscere all'oriente, la tiene in conto d'una Afrodite (Venere) Urania, e marra che il giorno della sua festa a Babilonia tutte le donne dovevano recarsi al sno tempio, e la abbandonarsi almeno una volta al primo che venisse, con una moneta in mano ed a nome di Militta, ad invitarle al bizzarro sagrifizio. L' intimazione sacra era concepita in questi termini: » A questo prezzo io ti rendo Mi-" litta propizia (o io supplico Mi-" litta d'esserti propizia). " Poco importava, del rimanente, la somma offerta da chi invitava alla sua compartecipante. Il danaro da essu ricevuto era donato ai sacerdoti, ed entrava nello scrigno della dea. Non si ignora che tale usanza, la quale in fatto sembra si poco in armonia coi costumi orientali, con la gelosia degli uomini, con la sequestrazione assoluta dell'altro sesso in fondo agli aremmi ed ai ginecei, è uno degli oggetti sui quali si è maggiormente esercitato l'estro acre e scettico di Voltaire. Ma le sue facezie quella volta non valevano meglio di quelle che faceva sugli elefanti fossili delle Alpi, cui trasformava in elefanti di Annibale, e sugli enormi banchi di conehiglie che diceva provenire dai pellegrini che vareavano i monti per andare alla Madonna di Loreto, Egli è appunto perchè il feminino sesso era si strettamente e si inettamente chiuso sotto la gelosa chiave degli aremmi, ch'ei eoglieva eon trasporto tutte le occasioni di saltar fuori. Allora le vecchie consuetudini, i costumi quotidiani, le massime dell'aremme, sparivano sprofondate in un cataclismo di voluttà. Le prigioniere ad un tratto trasformate in nomadi, erravano di piacere in piacere, nè certamente si limitavano all'unico sagrifizio imposto da Militta. D'altro eanto, gli nomini, loro tiranni, avevano la lor parte di tali eccessi. Non bisogna tampoco dimenticarsi che quasi sotto i paralleli intertropicali seguivano coteste ardenti scene che sono da noi sì arditamente dichiarate incredibili. Per ultimo, i fatti vengono in appoggio. Le deliranti ccrimonie del sivaismo indiano non possono essere poste in dubbio; ed allora ehe cosa di più naturale di quella serie d'imitazioni che ci presentano la Persia, la Babilonia, la Fenicia, l' Egitto, la Grecia stessa e l'Italia? Ne basti qui indicare le numerose Fallagogie egizie e greehe, le Paamilie, le Orgie, le Floralie, le pietre coniche o piramidali di Cipro, della Sardegna, Prispo, Iside, Cotitto, Astarte, Succot-Benot, Fauna o la buona dea. I costumi, è vero, sembrago meno apertamente violati nelle regioni occidentali che in oriente. Ma là si trovano due gravi modificazioni. Primieramente il clima è meno ardente; poi le donne, più libere nel corso ordinario della vita, si davano con un po'meno d'energia e di furore alla voluttà. Infine, chi sa veramente che cosa succedeva nell'ombra dei tempii, delle grotte, de' boschi sacri e dei santuarii? I becchi delle feste di Mandù, gli asinelli dei misteri, della buona des, non sono forse ĉosì imaginarii come vorremmo eredere per l'onore dell' umanità (veggasi Giovenale, sat. vi). - Militta, secondo gli antichi, significava Perértupa, generatrice. È impossibile, una volta ammessa tale versione, di non pensare ad Ilitia od Eleuto. La M iniziale è senza dubbio l'analogo del maha sanscrito (grande) o del ma frigio (madre). Ma-Eleuto o Maha-Ilitta, Mahelitta, Mulitta, è dunque l'Alta Dea, la Dia, la Devi per eccellenza, la Fecondabilità, la Passività, la Materia, l'Acqua, l'Acqua-Fiamma, l'Etra, la vera Venere-Urania, sposa adeguata del Fuoco, d'Efesto, di Fta. Confr. ILI-TIA, SIVA, VENERE.

MILTA, o piuttosto MILITA, Diana presso i Fenicii, i Cappadoci e gli Arabi,

MIMANTE, Miμας (gen. — ατσος); I. duce hebricio, uceiso da Polluce nella spedizione degli Argonauti; 2. gigante fulminato da Giove: si conoscono i bei versi di Malherbe; Et là suait Mimas à detacher les ro-

ches
Ou'Encelade jetait. (1)

(1) In istemperata ma istantanea versione:

Quante di sudor gocce Mimante là versava In distacear le rocce Ch'Encelado scagliava. (Il Trad-).  Centauro ucciso nelle nozze di Piritoo: 4. figlio d'Eolo; 5. compagno di Paride, nato la stessa notte che questi. Gli sopravvisse, seguitò Enca in Italia, e fu ucciso da Mezenzio.

MIMIR o MIMIS, gigante celebre della mitologia scandinava e della poesia epica dei Germani. Presso questi è l'antico dio dei fabbri ferrai. Chiunque vuole iniziarsi nelle meraviglie dell'acte, e nei misteri dell' industria si rivolge & cotesto Arci-Cabiro settentrionale ed alla sua fueina: se Mimir si degna di conferirgli il martello, è artista come il gigante stesso. Così si riverbera nelle leggende il fatto già conosciuto, che le arti metallurgiche non si diffusero se non per l'organo delle affiliazioni. Nella mitologia, Mimir già sublimato, Mimir maestro di Velint e di Reigiun, Mimir il Prometeo d'un popolo intinto di credenze cabiriche, alcun tempo indipendente, ma oppresso, Mimir occupa un pozzo di chiare linfe. .. In tale pozzo Odino. il monocolo supremo, nasconde l'occhio suo ( ogni sera certamente per tutta la notte). Ogni matting Mimir s'abbevera d'una bevanda immortale, attinta in quel pegno che il padre delle battaglie gli ha lasciato nell'abisso (Foeluspa). " Cotesto pozzo è l'Oceano ove Odiog, sole dall' unico occhio, sembra tuffarsi per trovar riposo. La dimane, al momento della partenza, l'immensa superficie liquida sembra miracolosamente infiammata, e ritiene per un momento quella porpora che il sole occiduo vi ha deposta. Si arroge che ogni sapienza, ogni creazione vengono dal pozzo di Mimir. In generale, la creazione, secondo le cosmogonie, è stata tratta da un Oceano-Caos in cui tutto ondeggiava. D'altro canto, si

sa che dalle acque sorgono le Musele Norne, le Ninfe ispirate (confr. AGANIPPA). Così Mimir nutre gli enti ancora in istato latente nell' abisso: Mimir' veglia sui tesori di sapienza contenuti nell'abisso. Là Odino stesso va ad attingerla, c per ottenerla lascia in pegno un occhio, e se ne ritorna in ciclo monocolo. Si sono messi a riscontro Iimer e Mimir. La differenza che v'ha tra questi due giganti, è che il primo simholeggia la massa greggia ed inorganica, mentre Mimir è l'organismo prossimo a fare la sua apparizione nel mondo.

MINEIDÍ (le) o MINIADI . Maris indies Mirogoics Alcatoe od Alcitoe. Climene ed Iride, altri dicono Leucippe e Leuconoe, figlie di Miinacroe eponimo de' Minii. Cotesto popolo prode, industrioso e ricco si troyava, circa il 16. secolo avanti G. C., diffuso nella Tessalia a Iolco, nella Beozia a Orcomeno, nelle isole a Teo ed a Lenno. I Minii di Teo venivano d'Orcomeno : quelli di Lenno dovevano senza dubhio la loro origine a Ioleo, Ai Minii appartiene la parte maggiore nell' impresa degli Argonauti ; laonde si vede spesso il nome di Minit dato in comune a tutti gli eroi della spedizione, I Minii d'Orcomeno erano sovente in guerra coi Tebani, Sotto Ergino ricevevano un tributo da que lieri vicini. Ercole ne francò in breve i suoi concittadini. In progresso, si vedono i Minii d' Orcomeno associarsi agli Ionii per passare nell'Asia Minore. I Minii d'Iolco, dopo aver posseduto stabilimenti a Lenno, ne furono scacciati da alcune bande pelasgiche. Si trapiantarono allora in Amiclo nella Laconia, s'annunziarono per discendenti dei Dioscuri, ottennero terrediritto di cittadinanza, matrimonii,

aspirarono ad una parte nella potestà regia, insorsero, e furono tutti cacciati in prigione. Mercè uno stratagemma delle loro mogli, pervennero ad uscirne, passarono, gli uni in Trifilia, gli altri a Tera, gli altri a Melo ed in Creta con Pollide e Delfo. Minia ehe riespitola questo intero popolo fu, a detta dei mitologi, celebre per le sue ricehezze, e fece primo tra i re d'Orcomeno fabbricare un asilo segreto pe' suoi tesori. Gli si da per padre Crisc, per figlio Orcomeno. Le sue figlie furono maritate ai principi vicini ; ma quando la gloria dei Minii cessò di splendere nella Grecia, le Mineidi porsero materia a favole arimaniche. Secondo gli uni, s'opposero al culto di Bacco, lavorarono il giorno delle orgie, e furono convertite dal dio del vino in pipistrelli. Gli altri ci mostrano coteste giovani insensate possedute dal desiderio sfrenato di mangiare carne umana, sì che divorarono Ippaso. In memoria di tale orribile avvenimento, if sommo sacerdote d'Orcomeno, in un annuo sagrifizio, inseguiva con la spada in pugno le donne che andavano nel tempio, e non si fermava che al primo sangue,

MINERVĂ (d'onde nelle iscrisioni etrusele Mixary, Masury), in greco Athana o Athena, 'Asara', Asara, ca pessisimo Patanae (Palsa, Ha-Aur), è, nella mitologia geno-comman volgare, la dea della sapienza, in altri terraini, l'intellizarea del marche del suppersona el suo più allo come nel suo gena nel suo già allo come nel suo dea più invalar Minerva : figlia di Giove solo. Atumi in fanno nascere di Giove solo. Mistro in solt metta per meditarione, significa in sostan-per meditarione, significa in sostan-

za spirito, intelletto, mente, come in latino mens. Vedremo che, di questi tre racconti, quelli che danno, sia Meti, sia Corife per madre a Minerva, non differiscono da quello che sa la dea figlia di Giove solo, se non perehè quest'ultimo è più ricco, più compliento. Giove, dicesi, inghiottì un giorno la potente Meti, Egli non tardo ad essere travagliato da un orribile mal di capo. Per liberarsene, il re degli dei non trovo di meglio che di rivolgersi a Vulcano. Lo zoppo artefiee viene ad istanza dell'infermo dal fronte nubiloso ( remantinira Zevs ), e d'un colpo di martello gli spacea il cranio. Inconfanente ne balza fuori Minerva armata da capoa'piedi e gridando il tremendo alalev al suono del quale gli eserciti schierati in battaglia si scuotono per avventarsi contra il nenrico. Minerva, anche in questa ipotesi, dee dunque il natale a Meti od a Corife. Al brandir della sua lancia l'Olimpo tremò, la terra gemette, l'Oceano ribolli mugghiando, il carro del sole s'arresto (Inno omeroidico a Minerva). Il giorno stesso di sì miracolosa naseita. Apollo volle che a Rodi si offerisse un sagrifizio alla bellicosa deità ; ed una pioggia d'oro fluì in ricchi torrenti intorno a tutti coloro che presero parte a quell' improvviso omaggio. Nata così dal più nobile degli organi paterni, nata senza il concorso carnale dei due sessi, Minerva pura ed immateriale divinità, su immediatamente collocata da suo padre in capo alla moltitudine da cui l' Olimpo è popolato, e quasi sulla stessa linea di lui. Volle altresi innalzarla al grado di sua consorte, o piuttosto di sua concubina favorita. Appena nata, dice una leggenda, ebbe a difendersi dai tentativi amorosi di suo padre. Il sovrano dell'Olimpo nun avendo avuto il vantaggio in tale lotta, ne denose definitiyamente il pensiero, e permise anzi che oramai Minerva vergine si rifintasse all'imeneu ed all'amore. Solo, il re degli dei era degno del suo talamo; lui respinto, niun concorrente doveva aspirare alla di lei mano. Altrove, è Minerva che indirizza tale petizione di virginità a suo padre. Un'altra serie di mitologiei sistemi faceva venire Minerva dal seno delle acque. Ogige, secondo gli uni, Nettuno, secondo gli altri, fu suo padre : la ninfa Tritonia le die il natale. Come un'altra Anadiomene ella appurve in riva al lago Tritone. L' idea primitiva di tale raceunto fu variato in diverse guise, Triton, Trit, in sostanza significo, in alcune lingue ignote oggidi, acqua. Venire dal lago Tritone, era venire dal seno delle acque, come balzar fuori dal cervello di Giove e sotto il martello di Vulcanu, è nascere dal fuoco. In appresso si tratto di dare un genitore alla figlia delle acque; naturalmente fu Nettuno per coloro che riconoscevano soltanto cotesto dio capo dei mari, Ogige per coloro che avevanu serbato la rimembranza di quell'Oceano primordiale. La madre fu nominata Tritonia: essa è il lago, è l' acqua fatta persona, è Anfitrite. Il lago stesso (pel quale si è simboleggiata l'acqua) venne trasportato in diversi paesi; i Bcozii la posera in Beozia, afforzando così il sistema genealogico secondo il quale facevano di Minerva la figlia del loro vecchio Ogige. Talvolta, al lago Tritone sostituivano il Copaide, che fu forse lo stesso; poscia per là, siccome Alaleomene era presso il lago Co-

paide, giungevano a trasformare la dea in Alalcomenia. Alalcomene diventava il suo nome (tuttafia si può credere che Alalcomene, città, prendesse il suo nome d'Alalcomene, dea). Finalmente, si andù più lungi; Alalcomenia si distaccò da Minerva, e, figlia vera d'Ogige, divenne la paredra, la nutrice della dea. Altri imaginaruno un Alalcomene, nio della bella Beoziana, L'idea dominante nei tempi posteriori, fu che bisognava cercare il lago Tritonio (Tritonis palus) nel lembo settentrionale dell, Africa, a breve distanza dalla grande Sirti, Il lago attuale di Seibka-el-Lundeah (lago delle marche), si divide in due parti pressoché uguali; verso il mezzo della parte settentrionlevante si trova un' isola che si chiamaya isola di Fta (ricordarsi che Fta e Vulcano sono dei analoghi): lo acque al di là dell'isola di Fta cbhero il nome di Palus Tritonis, quelle ch'erano al di qua fino alle Marche si chiamarono Pallas Palus, Del rimanente, le si fabbricò pure un aio, Tritune, ed una compagna familiare de' suui trastulli, Pallade, figlia di Tritone. Così, in Libia come in Beozia, la dea nasce dalle acque ; viene scissa in due : suo padre diventa suo aio, ella una paredra. Arrivarono puscia i sincretisti i quali fecero, come si poteva aspettarsi, un tentativo di conciliazione tra le tradiziooi capitali relative alla natività di Minerva: la dea, è vera, uscì del fronte di Giove, ma tale avvenimento segui sulle sponde del lago Tritone. L'unione delle due leggende non è tanto estranea alle vere basi della genealugia minerviana, quanto si crederebbe sulle prime. Questa magnifica dea nasee dall'acqua e dal fuoco, e meglio ancera dal fuoco che s'innalza, piramido

brillante ed inaspettata, in seno delle acque madri (Vedi Aroa, Buro, ETAL, NEIT) . L' onda - Ioni - natura preesiste; la fiamma, Lingam demiurgo, vi giaceva inosservata: l'Ioni allora era una tomba. La fiamma si desta, palpita, fluisce in colonna vivente: l'Ioni non è più che il magico cofanetto depositario della vita. Si comprende adesso come per alcune lievi modificazioni si arrivi a tale risultamento: Minerva figlia dell'encefalo di Giove, Minerva fa la sua prima apparizione in riva alle acque. Venere anch'essa, cotesta generatrica universale, Venere, che è un'Anadiomene, dee i natali ad una sostanza scesa dall' Empireo (F. Uaa-BO, VERERE); in seno all'umida Buto ingrandisce Aroeri, futuro fanale dei monti; dall' Oceano latteo esce Suria nell'Indie, E che eosa è per quasi tutte le mitologie la volta celeste? Un mare: tuttavia su questo mare, in questo mare scintillano le stelle. Il fuoco nell'acqua, e non l'acqua nel fuoco, ecco l'idea che presiede di continuo alle concezioni primitive dei popoli. Le loro semplici idee trovano una formola in questo sloka del lirico dei nostri giorni:

Le sérail de Stamboul brillant de feuz sans nombre Se mirait dans la mer resplendissante et sombre (1).

Come il Giove della nostra prima leggenda, Nettuno s'invaghi della maschia e maestosa bellezza di sua figlia, e volle farle violenza (confr. la fine dell'art. Medusa). Irritata, Minerva lasciò l'umido impero, e vo-

(1) Di faci innumerevoli splendente L'aremme di Stambul speglio si fea Della cupa del mar onda lucente. (11 Trad.)

lò in cielo, presso Giove, il quale la assicurò che Nettuno non verrebbe a turbarla in quel nuovo soggiorno. e le assegnò nell'Olimpo il seggio cui tenne poi sempre. Secondo i Greci dei tempi semi-storici, Minerva ebbe a difendersi da simili assalti per parte di Vulcano. Ma, in una delle teologie originali, almeno fu sua sposa. Nulla di più naturale di tale unione, come dimostreremo più innanzi. In un senso è dessa il tipo del matrimonio, del Gero-Gamo (Hieros Gamos). Quanto ai Greci dorii, gelosi di conservare a Minerva il suo carattere d'immacolata virginità, cominciarono a dire che le nozze celebrate non furono consumate, e che Minerva, la notte stessa, s'involò dal letto coniugale. La dimane Vulcano si querelò al signore degli dei. Minerva chiamata replico: ed il signore degli dei, inteso ch'ebbe i due sposi, diede ragione a sua figlia la quale fin da quel di fe voto di rimanere estranea all'amore. Un' altra leggenda più comica e niù scandalosa sopprime il fatto del maritaggio, e ci mostra semplicemente Minerva intenta a visitare in Lenno le avvampanti fucine di Vulcano, e Vulcano che si slancia su lei quando meno ella se lo aspetta. Già egli l'ha addossata ad un cantone della fucina, la stringe nelle sue braccia muscolose, è sul punto di possederla. Un repentino sforzo sbarazza la dea; l'artefice divino, nel quale ribollono all'atto della sconfitta tutte le fiamme dell'amore, non contamina d'una schiuma alcoolica se non il suolo dell'officina. Ma il suolo si ammollisce sotto le liquide fiamme, ed il bizzarro Erittonio dalle gambe canine nasce per attestare che questa volta il divino artefice non ha che sbozzata l'opera sua, Anche Apollo in qualche vecchia tradizione fu riguardato qual figlio di Minerva e di Vulcano. Sono Pta e Neit (in vece d'Ator) che danno i natali a Fre. Le leggende familiari ai poeti mostrano Minerva frammischiata ad una quantità d'avventure così divine come umane. Nella Gigantomachia, è dessa che dà a Giove il consiglio di chiamar Ercole in suo aiuto. Essa trafigge con la sua lancia il gigante Pallante di cui prende la pelle per tappezzare la sua egida (ma veggasi più innanzi un'altra tradizione), e scaglia sul corpo dell' immune Encelado un' isola non meno immane, la Sicilia. Allorchè Prometeo, Vnicano titanide, ha formato l'uomo del fango della terra, essa anima quello forme belle, ma ancora vuote d'intelligenza, od almeno tragge Prometeo sul di lei carro fin sotto le volte celesti, e gli l'ascia rapire la scintilla che dee far correre la vita nelle vene cd il pensiero nei nervi dell'argilla ch'egli ha impastate. Quando Atene, futura metropoli delle arti, sorge ad alcumi stadii dat mare, Minerva non cede a Nettuno l'onore di dare il suo nome alla città nascente, e mentre il dio delle acque, d'un colpo di tridente, fo scaturir del suolo il cavallo emblema della guerra, ella fa nuscerc l'ulivo, divino emblema di pace. Ilo pone le fondamenta di Pergamo: gelosa d'essere la protettrice d' Ilione lascia cadere dall'Empireo il palladio sua imagine, pegno d'inespugnabilità, di potenza industriale e guerriera, di ricchezza. Perseo, Ercole, Bellerofonte, gli Argonauti, l'hanno per ausiliaria nelle loro fortunose e lontane imprese. Da lei Pandora riceve il dono di filore, di tessere, di ricamare, di cucire. Per essa Argo costruisce Argo, Metar-

mone la nave di Paride, Ad essa, non meno che ad Ermete, i Dedalidi debbono quell'abilità che crea meraviglic. Aracne la supera, e Minerva gelosa la uccide ; ma per chi comprende il mito, Aracne non è che una Minerva cangiata prima irr paredra, poseia in rivale, finalmente in empia sprezzatrice della divinità. Medusa pure, l'Arci-Gorgone violata da Nettuno, non è che Minerva stessa. Le tre nime Agraulidi, alle quali consegna la cassetta che rinchiude Erittonio, non sono ch'ella stessa. Ersa (Hersa) soprattutto, Ersa amata da Mercurio è una Minerva. Ritroviamo ancora la figlia del cervello di Giove che disputa a Venere ed a Giunone sull' Ida if pomo d'oro premio della bellezza i che inventa il flauto, ma gittandolo come s'avvede che le contrazioni alle quali la sforza il cavare dal bosso un suono, difformano il sno bel volto; che favoreggia Ulisse in tutte le sue imprese; che scaglia la folgore sopra Aiace l'Oilide oltrage giatore di Cassandra, che si muove a pietà d'Oreste in preda alle Furie, che istituisce l'arcopago, ed unisce il suo voto ai voti che l'assolvono i che acceca Tiresia il quale l'haveduta in bagno, poi, per commiserazione verso Cariclo, sua madre, compensa la perdita degli occhi del giovinetto con la scienza divinatoria di cui gli svela i segreti. In miti meno conosciuti Minerva comparisce nel numero degli arbitri che debbono decidere la contesa musicale tra Apollo e Marsia, e con Giove e Giunone rimira, come per dirigerla, la corsa d'Elio (il sole) nei cieli. Secondo le disposizioni più scolastiche della gerarchia in quel . palagio degli dei, Minerva non ha at disopra di sè che Giunone, la sposa

54

legittima di suo padre. Ma nelle dottrine trascendentali, le sole vere, Minerva è la più alta delle dec. E la Sakti, la Parassakti di suo padre. È Giove femina, meglio ancora è il fallo stesso di Giove; subito che si scorge il fallo a parte. Qui il dio padre dell'alta dea si presenta nello stato d'irrivelato; il rivelatore, è Minerva. Fin d'allora è tutto ciò per cui l' irrivelato si rivela; essa è fallo, intelligenza, ragione o verbo (Vatsc), volontà, intelligenza-volontà-parola per la generazione stessa della materia prima, per l'organizzazione dei mondi, per l'armonizzare delle masse, intelligenza - volontà parola anche pei particolari : lo vedremo più innanzi. Sola, ha come Giove il potere di scagliare il fulmine, o, se si vuole, Giove affida a lei sala di quando in quando il terribile stromento delle sue vendette. Egli le dono altresi l'egida o seudo formato della pelle della capra Amaltea. In appresso la dea pose su tale arma difensiva la testa livida e sanguinosa della Gorgone Medusa che Perseo aveva uceisa, mercè lo ausilio suo, ed il cui aspetto pietrificava eoloro efre la miravano un momento. Parecchi mitologi danno importanza all'istante in eui segui tale dono di Giove a sua figlia. Fu, dicono, dopo il combattimento dei giganti e degli dei, che il signore dell'Olimpo, ristabilito sul suo trono ricompenso lo splendidovalore di Pallade col dono dell' egida. - Gli uffizii di Minerva sono numerosi, ed a ciascuno d'essi congiungonsi molti soprannomi importanti e celebri. r. È una Sakti, energia-volontà, emanata dal cervello di Giove. A questo titolo chiamavasi Polibula o Polimeti (la multipensante); Pronocea (la previdente o la provvidenza stes-

sa), nome che alterna, stante la perronomasia, con Pronaca (colci ch' & collocata dinanzi ni templi); Filenten, l'ispiratrice ; Bulea (la consigliera); Budea (Budda femina); Dracena (drago femina: imperocchè nella teologia trascendente non solo il serpente è profeta, ma è l'Ente supremo; confr. Kser); 2. Minerta è fallo, poichè la forma simboliea più sagliente, più spiecata dell'energia ereatrice, è il fallo. Sotto questo aspetto assume dapprima il nome di Pallade, Pallas, a torto spiegato per Banker, per manker," per ##Alaz. Ella si manifesta come gigantesco Assurà (il gigante Pallante, Pallas, non differisce da essi), che cade sotto i colpi della Durga greca. Ella si alloga nella penisula tracio-macedonica e nel demo ateniese che portano il nome di Pallene, nella città di Pallanzio; ella gitta il palladio a Troia; ella si lega nell' Attiea ad Ermete-Falete (Hermes-Phalès); ella è il tipo di Pale e dei Paliebi; ella è dea stabilitrice (itifallismo tutto puro: confr. Fra). 3. ( E questa è la conseguenza naturale della lancia sostituita dalla civiltà nascente al fallo) Minerva e guerriera: da ciò i numerosi epiteti che indicano le sue armi (Crisolonca, Doristene, Egioca); il suo umore bellicoso (Obrimolima, Aista, Polemoclono, Oplocarete, Stratia, Ormastira); le sue operazioni (Leiti o Agelia, spogliatrice); le sue vittorie (Nicefora); i suoi legami con Marte (Area); il suo involuero di rame trasformato in tempio (Calcieca). Si lia pure in questo senso Atana Ippia (Minerva dai cavalli), ed Atana Salpinga (Minerva tromba), 4. Minerva è la protettrice degli stati, degl'imperi. Laonde si chiama Polia, Poliatide, Poliuca (protettrice o reginal

MIN della città ); Erisiptoli ( mura della città); Pilaitide(che presiede alle porte); Cleduca (custode delle chiavi), 5. Minerva è l'inventrice delle arti. Vedemmo già il suo nome d'Ergana (F. questo vocabolo). Bisogna aggiungervi quelli d'Euresitecna (inventrice delle arti), Etiia (tingitrice), Meccanitide (meccanica), Telchinia, (Telchino femina o grande Telchina). 6. Minerva ha tutte le arti del pensiero sotto la sua protezione. Di qui Minerva Musica, Minerva Igia (che esercita la medicina o ridona la salute), Minerva Pansofa o Filosofa, e soprattutto la Minerva maga di cui Circe, Medusa, Medea, sono in gran parte i riverberi terrestri. 7. Minerva é a vicenda lo spazio e l'onda od ·umbedue le cose in una volta; ed onda, aria, spazio, ecc., c'indicano d'una parte purità o purificazione, dall'altra asilo di pace o difesa contra i mali della vita. Alea non è che lo spazlo rifugio, Bisogna aggiungervi gli epiteti di Sotira (salvatrice), d' Irenofora (Pacifera), e tutti quelli che ne sono sinonimi. In capo alle denominazioni relative all'onda sono Tritogenia, Tritonide, ecc. In tale classe si collocano pure le numerose appellazioni relative, le une ai generi di bellezza della dea, Xantocome, Glaucopide (biondi capelli, occhi persi), le altre alla sua eterna virginità, Partena, Aipartena, Figolettra, Misoninfa. 8. Minerva@la natura; da ció la celebre Atana Fisis e l'epiteto Eolomorfa (dalle forme variate, fantastiche). — Una moltitudine di nomi locali sarebbero necessarii per compiere tale lista; tali sono fra gli altri quelli di Suniade, Acrea, Agorea, Alea, Aliferea, Itonia, Pallenide, ecc., ecc. È essenziale qui osservare che di cotesti epiteti riguardati come locali, parecchi hanno riferimento all'

91 I N ideologia della dea. Lo dicemmo, Telchinia è la sua abilità nell'industria; Pallenide, è la sua faccia fallica; Alea è quell'ospitalità purificante ch'essa offre a chi vuol fuggire il male. Aggiungiamvi che Alalcomencide è la forza (Alce) femina ; che Itonia è l'attività; che Corifasia o Coria, è sia il pensiero, sia la virginità, sia il cadmilismo (esso legasi ai Cureti ed ai Coribanti); che Nedusia è la maternità (conciliabile nei miti con la purità virginale); che Agorea non è soltanto la dea del foro, ma la deliberante, la reina dei Consenti, la Bulea-Budea, sapienzavolontà di Giove. - Maia, Bayani, o principalmente Bavani-Durga nelle Indie, Iside e Neit in Egitto, presentano una somiglianza mirabile con Atana. Si è anzi preteso che Atana e Neit fossero lo stesso nome : tanto è confrontare al nome greco il nome armeno Nahid od Anahid (di cui si è anche fatto Anaiti)! Checchè se ne dica, non si sa ancora donde venne il culto d'Anahid in Grecia, Ed in tal caso, Cecrope e la triade cecropide rappresentano essi la tribù, la casta che prima curvo la testa sotto cotesta dea? oppure, è egli d'uopo, cogli antichi, correre ora a Saide in Egitto d'onde Cecrope era, dicesi, originario, oppure in Libia, oppure nell' Africa romana, per gjungere a trovpre le vestige primordiali del mito? A parer nostro, Minerya è una dea pelasgica, Niun dubbio ch'essa non sia stata concepita sotto l'influenza delle rimembranze dell'India sivaita o piuttosto bavanista. Ma da lunga pezza l' idea di Bavani - Durga la guerriera che si slancia dall' occhio di Siva, che pianta la spada nella terra di Scizia, e si collega nella Colchide all'acqua, fata suprema, era impressa nella mente dei Pelasgi, allorchè colonie fenicie od altre arrivarono presso loro. Esse non vi esercitarono una grande influenza; në eravi d'uopo della parte d'idee che vi recavano per dar origine a Minerta. La Beozia e l'Attica, sharazzate che furono delle acque infeconde simboleggiate da Ogige, si popolarono di adoratori della pura luce. Luce, calore, aria salubre, rugiada limpida, ricca vegetuzione, dilicati germogli, frutti, fiori e verdura si maritarono nella loro imaginazione; e sl cbbe in breve una figlia dei leghi, scintillante, tiepida e pura, quantunque pluviale e fluviale. D'altro canto, il cielo e l'onda si uniscono ; sono d'azzurro, sembrano curvi, mutano forma : direbbonsi maghi, Profei! poi il cielo si specchia nell'acqua, il fuoco solare vi striverbera, e vi tremola, le stelle vi si corcano, vezzose bagnatrici. La dea per la quale simboleggiarousi fanti fenomeni graziosi. elettrici, imponderabili e facilmente riducibili gli um agli altri, fu come l'agricoltura etefea, cbbe per organo Cecrope, per rappresentanti terrestri le sue figlie. Tuttavia fà là Beozia o l'Attica intera che rendera i suoi omaggi alla radiante Atana? Non furono sulle prime che i Pediaeni o abitanti della pianura. Gli Egicori onoravano Ermete, i pescatori o abitanti della costiera Posidone. Dopo, i culti inchinarono a mescolarsi. Atana definitivamente sublimata predilesse soprattutto i cieli, e si libro, dea suprema, con Giove sulle divinità inferiori : Cerere la surrogò come divinità agraria limitata alla terra. Allora Ermete, Damatar, Posidone, formarono come la triade terrestre, onorata parzialmente secondo i luoghi nella per-

sona d'uno de'suoi membri; Atana e Zeo furono onorati in comune in tutti i luoghi da tutte le enste. Da ciò le l'andic, le Panatence o feste universali di Zeo, d'Atana. Sparta, Eritro, Trezene, Creta, la Ionia, l' Arcadia adoravano Minerva; ma l' Attica non cessò d'essere il suo santuario di predilezione. Fin dall'alta antichità r'ebbero statue, palladii rozzamente sculti, ma di cui appunto tale rozzezza, non men che il nero lucente é la materia (di legno d'ulivo) attestavano l'antichità. La tradizione le dava come cadute dal cie-Io. Alcuni leggendarii facevano venire tale culto da Troia ( vedi Patfant ). Dopo la battaglia di Maratona, gli Ateniesi eressero a Minerva una statua colossale di bronzo. Finalmente Pericle ne fece fare una d'avorio e d'oro da Fidia. Essa era álta ventisci cubiti, e faceva il più hell'ornamento del Partenone fabbricato in pari tempo dall'amante di Aspasia in onore dell'Aipartena. La magnificenza di tale edifizio non fece dimenticare le due cappellette antiche consecrate, l'una a Nettuno-Eretteo, l'altra a Minerva. A Roma, Minerva aveva una cappella nel Camipidoglio, e templi in nove region? diverse. I più notabili erano quelli stati costrutti per ordine di Pompeo e d'Augusto. - L'ideale rappresentazione di Minerva è una statura maestosa, un volto nobile, gióvanile e bello, ed una maschia severità, spesso un'aria meditabenda e grave. L' inventrice delle arie serie non può girare a caso i suoi sguardi su quanto la circonda. Quindi nelle belle statue, ha gli occhi lievemente chinati, indizio, non di modestia, ma di riflessione. La sua positura, i suoi lineamenti, indicherebbero tanto un bel giovinetto tra-

restito da donna quanto una donna stessa; e qui si riverbera felicemente l' idea di fallo e d'Arddanari. I sooi occhi sono glauchi, e, secondo l'espressione di La Fontaine, persi ( è la tinta degli occhi dei lioni e dei leopardi); sono grandi, ed incassati in orbite profonde. Il più delle volte i sooi capelli ondeggiano in flottuanti spire dietro il suo capo. Un elmo con visiera ( viccor) le copre quasi sempre la testa. Sol di lei petto si rotonda la pelle squammosa del mostruoso serpente da cui liberò la Libia ; cotesta specie di corpetto è l'egida così chiamata (ma confr. le tradizioni sulla capra Amaltea): in mano tiene lo seudo argolico, difensiva ed impenetrabil arma, in mezzo a cui apparisce la testa sanguinosa di Medusa (vedi questo nome ) all'aspetto della quale i nemici dell'alta dea sono repentemente trasformati in nictra. Assai di rado l'egida sola posta sul braccio sinistro della dea le serve di scudo. Una longa tunica, un peplo, e talvolta una ricca collana, braccialetti, pendenti d' orecchi, compiono l'abbigliamento della bella guerriera.

MINETE, M. Jung, regnava a Lirnesso, ed era lo sposo di quella Lirpodamia, figlia di Brise, che Achile fece sua concubina. Minete cra perito per sua mano nel sacco della città.

MINOSSE, Mírue, celebre re di Creta, non è un nome imaginario come gli Ogici, gli Borota ed i Foronei. Niun dobbio che un principe di tal nome non abbia realmente governato Creta, coperto l'Egeo delle soe armatette, recato lontano il soo nome, le sue armi el e sue derrate, verso la fine del quostrordicesimo secolo avanti l'era nostra. Ma prima di

entrare nei particolari della sua biografia è necessario di ben determinarsi sopra quattro fatti: 1. Il nome di Minosse essendo un vocabolo penerico che vool dire uomo ed anima (v. l'art. MEND), c che in tutti i paesi del mondo antico fu dato ad una quantità di rc, è possibile che nella storia di Minosse le leggende abbiano compreso avvenimenti ehe hanno preparato, o sviluppato, o modificato le sue conquiste. 2. Anteriormente a tale periodo di conquiste di coi è riepilogo il nome di Minosse, e di cui senza inverosimiglianza si può comprendere gran parte nella vita di cotesto principe, si svolge un'epoca primordiale che è quella dell'incivilimento che comincia: il che si poò chiamare periodo adamico, 3. L'incivilimento diventa prontamente legislazione. Un codi-, ce perdoto per noi, un codice che forse non fu mai, ne sembra la formola; e cotesto eodice, stando alle leggende, un uomo l'avrehbe scritto, l'avrebbe pronulgato anteriormente a Minosse, Tutto prova, per lo contrario, che tale eodice non è più antieo di Minosse, e che fo opera d'un lungo corso di tempo. Laonde il vocabolo Leggi di Minosse esprime un periodo intero; il vocaholo Conquiste di Minosse non riassome che la vita d'un nomo. 4. Nell'uno e nell'altro periudo, invece d'esser narrate storicamente, coteste leggende furono traslatate in lingua favolosa; di maniera che ciò che v' ha di storia ne'mitici raeconti dev' essere estratto dalla lettera di tali racconti, come il metallo dalla roceia impura che lo nasconde, e lo rende pel momento inapplicabile ai bisogni della vita. L'assonto del mitologo è dongoe triplice nello spoglio della storia di Minosse: sceverare

la legislazione dalle conquiste, la civiltà adamica dalla legislazione ; sceverare la favola dalla storia ; sceverare nella conquista medesima Il vero Minosse da'suoi predecessori e da'suoi successori. Per l'addietro si procedette più semplicemente in apparenza. Legislazione, conquista, tutto era mescolato. Era un masso unico, irto d'incoerenze e d'anacronismi : e si credeva a tale congerie di stravaganze, Alquanto più tardi, ravvisando l' impossibilità dei fatti, i valentuomini d'allora dichiararono, gli uni, che tutto era favoloso nella leggenda, gli altri, che per entro vi si ascondeva della storia. Un passo era quello assai debole verso nua soluzione. Se ne fece un secondo allorché in appresso, tentando di ordinare i fatti spogliati della loro inverosimiglianza in un quadro cronologico, si distinsero due Minossi. È naturale che le opinioni siano state discordi intorno alla ripartizione degli avvenimenti, che questi assegnarono al primo Minosse, mentre altri li mettevano sul conto di Minosse II. Finalmente giunse il giorno in cui si sceverarono nella massa del fatti due punti culminanti, veri focoluri, nuclei o centri verso i quali convergono, come altrettanti raggi, i particolari della leggends. Fin d'allora si dovette dirc: incivilimento e legislazione, Minosse I. 1 conquiste, impero di Creta, dominazione marittima, e per conseguenza viaggi, guerre, vittorie, sconfitte, colonic, Minosse II. Segnata così la linea di separazione, restava un problema capitale da risolvere. I due Minossi sono eglino re, sono eglino Creta od una parte di Creta personificata in due epoche fondamentali? Le due soluzioni ebbero partigiani ciascuna; si conosce

la nostra. Noi crediamo Minosse I. un periodo, e Minosse II un uomo. - Ecco la leggenda del secondo il solo ehe abbia un'alta importanza storica, Licasto (altri dicono Asterione ) era suo padre, Minosse I. suo trisavolo. Suo fratello Sarpedonte, oppure, dicono alcuni mitologi, due fratelli gli disputarono la corona. Minosse, prendendo ad arbitro l'Olimpo, supplico gli dei di dare a quello dei due principi che essi preferivano un contrassceno luminoso di predilezione. Nettuno fece tosto uscir fuori dai salsi flutti un superbo toro bianco, e la vittoria fu a lui aggiudicata. Minosse collucò il toro nelle sue stalle, e lo fece pascolare col restante de'suoi armenti. Sembra che non avesse dovuto così gelosamente tenerlo in serbo, e che bisognasse farne omaggio al dio suo patrono. Il fatto è, secondo i miti, che il dio delle acque, irritato della sua avarizia, deliberò di trarne vendetta. Aveva appunto Venere in quel tempo un antico rancore contra i figli del sole, Pasifae, moglie legittima del re al quale viene pur data per isposa Cretea (Creta personificata), Pasifae doveva i natali al sole. Di già Minosse aveva avuto di lei quattro figli, Deucalione, Catreo, Glauco, Androgeo, e quattro figlie, Ecale, Xenodice, Arianna, Fedra, Questi otto figliuoli erano veramente il sangue puro di Minosse : Pasifae compiè l'enneade con uno straniero. Ella si sentì innamorata del toro ehe suo marito aveva trascurato d'immolare, ed in breve il Minotauro nacque. Così i due congiurati compievano, coll' aiuto l'uno dell'altro, la loro vendetta : Nettuno aveva donato l'amante. Venere ispirava la passione. Si chiederà come la bizzarra passione della regina potè essere conosciuta e corrisposta, come, per qual verso il desiderio potè trasformarsi in atto reale e compiuto, per qual prodigio o per quale inganno il magnifico erbivoro laseiò la sua specie per farsi a consumere con una specie sconosciuta più che un adulterio. Difficoltà si sempliei non arrestano mitologi. Leda ed il suo cigno, Ginnone ed il suo enculo, non sono più straordinarie ; d'altro canto Europa ed il suo toro erano pure un'antecedenza rispattabile. Ma, cosa sorprendente! si degnò di spiegare il mistero. Si fece venire d'Atene espressamente Dedalo, allora bersaglio delle persecuzioni per aver voluto impadronirsi dell' antorità o per aver ucciso suo mipote Acalo, oppure semplicemente per essersi mostrato uomo di grande ingegno. Questo valente meccanico. ond'essere ben vednto dalla regina, ed avere per lungo tempo libero secesso alla corte di Creta, ebbe presto imaginato un mezzo di soddisfare i gusti mostruosi di Pasifae. Fu desse una vacca mobile nella quale la regina entrava, si chiudeva, e variava positura a proprio piacere. Il toro s'illudeva, o almeno s'illose abbastanza lungo tempe perchè la regina divenisse madre di un rampollo in cui la natura aveva congiunto al busto del marito di Pasifae la testa enorme e le corma minacciose dell'amente. Minosse, informato di tale nascita straordinaria, sospetto nella sua sagrezza che sua moglie lo avesse gabbato, e per impedire che non si chiacchierasse in Creta di tale schifosa anomalia, decreto: r. ehe Dedalo compliee del delitto gli avrebbe costrutto un labirinto, 2. che questo Isbirinto sasebbe la perpetua prigione del Minotauro (tale fu il nome dato al mostro). Si trattava poscia di avere cibi eletti per la mensa del giovana principe : ciò era difficile. Il princia pino dava a divedere un genio speciale per la earne umana : suo padre, a quanto sembra, non gli aveva trasfuso i suoi appetiti, e se avea salle spalle il collo e la testa del tore. difettava di que' denti molari che tritano l'erba. In questo frattempo. Androgeo era andato a riportare in Atene i premii di tutti i giuochi, o, a quanto dicono alcuni autori, ad uccidere il toro di Maratona, o finalmente a secondare i raggiri dei Pallantidi contro di Egeo. Egeo lo fece uceidere ; Minosse allora si mise al comando d'una flotta, d'un esercito; operò un rapido sbarco sulle eoste della Megaride, prese Megara pel tradimento di Scilla la quale, troppo invaghita di lui e pascendosi di false speranze, aveva svelto dal capo di sno padre il capello fatale. pulladio della città ; entrò nell'Attiea. saccheggio, arsa tutto sul sue passaggie; non potè prendera Atene, mu la taglieggio merce la peste e la farwe, ed impose agli Ateniesi l'obbligo di spedire ogni anno in Creta sette giovinetti ed altrettante donzelle. Cotesti quattordiei figli di Atene dovevano servire di pasto el Minotagro, Frattanto Dedalo, quantunque confinato in un carcere, aveva trovato mezzo di scappare a non potendo traforare le mura della sua prigione, aveva se non altratraforato i tetti, e, la mereè di aki di eqi non lasciò il segreto alle posterità, traversato un vasto braecio di mare e guadagnato l'Italia, secondo gli uni, la Sicilia, secondo gli altri. Minosse giuro vendetta, e salpò alla volta di Trinacria, tante volte fatale a coloro che ne han-

no tentato la conquista. Cocalo, re dei Sicani, lo riceve in apparenza con trasporto, e le sue figlie lo conducono al bagno : ma quivi, mentre sta gustando le delizie del riposo, soffocanti vapori entpiono la sala angusta dove l' hanno condotto, e lo affogano. Una tradizione falsa e senza autorità mostrava Dedalo fuggente verso l'Attica cui già lasciato avea per Creta, e Mihosse che lo inseguiva. In mezzo od intorno a cotesti avvenimentl casca la storia di Teseo, che tiene spontaneo a mettersi tra le vittime del Minotauro. - Si vede che fin qui i miti affogano la storia come i vanori del bagno riscaldato delle Cocalidi affogano il re. V'ha di più ! le dotte analisi di Hoeck hanno provato che ciò che sembra risultare più chiaramente dalle leggende che precedono, una guerra di Creta contro di Atene, poi il ricambio d'Atene reso a Creta, non è se non una illusione. Assai più tardi, ed in tema pi realmente storici, divamparono violente nimicizie tra Atene e Creta ; ed i poeti allora travestendo l'antico racconto lo accomodarono alla passione di moda. I ricchi miti di Pasifae, del bianco toro di cui I' onda fa regalo alla terra, d' Arianna la quale ognora più fatta ideale, vola per l'organo di Teseo nelle braccia di Bacco, tutti cotesti miti implicano diversamente il cielo e l'onda, il fuoco e la terra. Creta è una terra feconda cui pascola il toro, coi accarezza l'onda con mugolamenti d'amore, cui bacia la pura luce scendente dall' Etere in fria d' oro, e rimbalzante nell' Étere. Pasifae vuol dire tutta luce, Fedra la fulgida, Arianna la stellata o la regina (confr. quest'ultimo articolo il quale porge altre indicazioni). In

tal guisà ecco un culto di luce-luce e luce-sole. Inferiormente, e sopra una linea meno spiccate, la terra, il mare hanno anch'essi i loro altari. Poi, un fatto capitale si promulga sotto l'urtione della forte luce (solare od altra) e della terta: la terra-maschio, la terra-toro, incinta del cielo-femina, del cieloluce, Pasifae (è tutto il confrario di Giove rispetto ad Iol, la terra che assorbe, inghiotte è divora le frecce luminose, la terra partorisce un flgllo simile ad essa, un figlio che assorbe, inghiotte e divora. Cotesto figlio, è il Maadeva dell' India, è (cosa bizzarra) il Mitra Bufago, è soprattutto l'orribile Moloch della Fenicia, è l' Ebdonagene o Ebdomagete dei Greci, ma più terribile che nol fecera i Greci. Sole con forme di toro, sole adeguato alla settimana, riassorbe continuamente sette giogni e sette notti, ecco i sette garzoni e le sette donzelle. Mnevi, Baci in Egitto sono meno crudeli, ma in sostanza differiscono forse da lui ? No: sono incarnazioni solati : solamente le loro forme non sono prese che da una specie, e tutto al più si può dire che dell'uomo essi hanno l'artima. Il Minotauro è un mostro, se s' interpreta la leggenda alla lettera : poiche ha due forme inconciliabili. Ma appunto questa coesistenza di forme inconciliabili, questa mostruosità, questo cumulo, dee aprire gli occhi di tutti, e far dire " questo è un simbolo ". Il sole in Creta s' incarno, non già in toro, non già in uomo, ma in nomo-toro. Qui si presentano due tipi, Ebone ed il Minotauro. H Minotauro ha la testa del foro ed il eorpo dell'uomo, Ebone la festa dell'uomo ed il corpo del toro. Inogni caso, if fatto e che l'incarna-

zione solare, quale presentanla Ebone ed il Minotauro, implica forza e pensiero, E tal'era l'idea degli antichi, ai quali il sole sembrò spesso uno spirito reggitore, un'anima dei mondi. Dedalo s'insinua naturalmente in mezzo a tutti codesti enti mitici. Egli è l'incarnazione del fuoco pensiero, ma non del fuoco pensiero inoffensivo e puro. Il fuoco uccide sovente : Dedalo, vero Sovk con forme umane, è smaligiato, empio, geloso: aspira a tutto ciò che Dio interdice all'uomo ; fende i mari, fende lo spazio, unisce ciò che la natura valle separare, le specie dissimili ; egli crea i higeueri, l'amicidio gli piace, l'incesta lo alletta : è desso senza dubbio che ha ispirato alle Cocalidi l' idea diabolica di uccidere il suo nemico nel hagno. Del rimanente, allora pure ch'è benefattore, nuoce: inventa i hagni caldi, Minosse vi lascia la vita; inventa le ali, Icaro, si uccide; inventa l'architettura, ma per mettervi in salvo da ogni tentativo un mostro avido di sangue. Quivi un senso nuovo si affaccia. Il labirinto è veramente una costruzione architettonica, ma è moltre una miniera. Laura vuol dire livellare, disporre, come una strada, una galleria, un lunga corridojo : e lubyros, lo affondamento, il cavo d'una miniera. Questo architetto, questo scultore, questo fabbro, sa dunque ancora qualche cosa di più che fabbricare, scolnire, hattere e fondere metalli : sa altresì scavare nella terra, e tener dietro nelle sue latebre al ricco filone metallifero cui farà colare in getto, cui a vicenda affinera, temprerà, ridurrà in lamine, in filo, cui trasformerà in spade, in aratri, in chiavistelli ed in ispecchi. La coltura industriale cui fanno supporre

tali leggende non è certamente contemporanea di Minosse: essa cominciù lungo tempo prima ch'ei nascesse; si sviluppò e giunse all'apice lungo tempo dopo la sua morte, Del pari altresi i frequenti concambii, plagii, furti d' idee religiose ed industriali, a cui debbono ridursi le pretese guerre atenomegariche, ed il ratto di due principesse cretesi per onra di Teseo, sembra evidentemente che non abhiano avuto luogo sotto Minosse, Ecca ciò che si puà con verosimiglianza tenere in conto di sua biografia. - Licasto era in origine la sua città capitale, Il suo reame era limitato al territorio di quella città e ad alcune terre anuesse. La sua schiatta era doria ad ellenica, Intorno a lui si trovavanu altre duo schiatte derivate dallo stesso cerpo. gli Achei ed i Pelasgi, gli Achei che sono di razza ellenica, ma che perù differiscono dai Dorii, i Pelasgi venuti più d'alto, e che nella storia si oppongono di continuo alla razza doria. Queste tre razze poco amiche, ma di cui l'ultima venuta è evidentemente la doria, s'oppongono, unite insieme, ai Sidonii ed agli Eteocreti (veri Cretesi, assoluti Cretesi), A poco a poco la raz-23 dorica diretta da Minosse 80quista influenza sulle altre due razze venute dal Peloponneso. Arriva un giorno in eni il comune protettore si fa dichiarare signore : i Cretesi dell'antico sangue mal resistono all' abilità guerresca dei Dorii, allora nel periodo delle conquiste. Il capo supremo della confederazione acheo-pelasgo-dorica unisce sotto le sue leggi la hella isola dalle cento città. La costituzione dorica allora s'armonizza colle vecchie consuetudini; e si va abituandosi a respingere nelle età anti-

che tali leggi attribuendole a Giove od alla sua emanazione diretta, il vecchio Minosse, Adamo degli Eteocreti. Sparta soprattutto, la città doria, dispotica e guerriera per eccellenza, aceredita siffatte idee ed esalta la sapienza del codice di Minosse per credere sulla parola alla perfezione delle leggi di Licurgo; perocchè Minosse è il precursore di Lieurgo, ed il codice di Creta, il programma del codice di Sparta. Sovrano imperturbato dell'isgla ferace, industriosa e rigca di porti, Minosse incoraggisce l'atterramento delle selve dell'Ida. Ai canoti, alle fragili piroghe, succedono navigli ; la vela seconda il remo; si lascia la costa per l'alto mare. Non sono più pescatori, con le loro reti, che vanno ad aspettar al varco triglie od altro simile pesce : sono guerrieri che vanno, armati da capo a piedi, a cercar fortuna, ad asportare, introdurre, trafficarc, fondar hanchi di ragione su tutte le spiagge, c, quando occorre, a modificare col peso delle loro spade le oscillazioni della bilancia del commercio. Allora si stabiliscono colonie. La Caria che ha seminato i mari di pirati, vede la pirateria distrutta ; i Cretesi sono accolti come benefattori. Il mar Egeo applaudisce l'autocrata fedele alla legge delle nazioni; le Cicladi, e Delo più particolarmente, la Licia, la Caria, la Meonia, la Troade ricevono stabilimenti cretesi. I moderni aggiungono che in quelle colonie l'accorto re di Creta rilega e frammischia squadre di pirati, cui la maggioranza cretese invigila e tiene in freno. Principi dello stesso suo sangue, diventano vicere in tutti quel paesi. Qui forse si può dubitare. Più tardi, vuole alla fine contare anche la Sicilia nel

numero delle isole sottomesse alle sue leggi. L'occupazione non incontra sulle prime ostacolo veruno. Ma non va guari che sorgono diffidenze; e la colonia cretese soffocata fin dal. suo nascere al riduce a niente. Minosse morì senza dubbio poco tempo dopo tale infelice tentativo, ma in Creta ed in seno alla sua nuova città capitale. Non cra dessa più Licasto, era Gnosso. Vedremo che quella del primo Minosse era stata Cidone. Minosse morendo lasciò almeno tre figli : Androgeo, il primogenito, era morto; ma due figli, Stenelo ed Alceo, gli sopravviveano. Catreo, Deucalione, Crise, successero a Minosse e si divisero i suoi stati. Catreo è tenuto pel vero successore. Morto senza prole, laseiò il trono a Deucalione il quale ebbe anch' essu due figli, Idomeneo e Molo. Idomeneo dopo la guerra di Troia si esiliò; e Merione, figlio di Molo, fu lo stipite della dinastia cretese nei tempi posteriori a Troia, Noi avremo compiuto la lista dei nomi famosi che si ricongiungono a Minosse, quando avremo detto che Sarpedonte e Radamanto sono riputati nella mitologia suoi fratelli, e ehe affidò ad essi i governi della Licia e di Rodi. - Facciamoci indietro adesso a delineare il così appellato Minosse I. Egli ebbe a genitore Giove, a madre la hella Europa. Altri lo fanno nascere di Asterio od Asterione. Finalmente și immedesimarono Giove ed Asterio e se ne fece un re di Creta. Noi ammetteremmo tale identità che non erederemmo all'esistenza d'un re Zeo-Asterione. Chi è Urano, cotesto avo di Zeo? Astreo, gli Astri personificati. Ed il patronimico di Astéres, è Asterione. Lo Zeo de'Greci è Cronione, è Uranione, è Asterione. Venti altre vie ci

condurrebbero a fale risultamento. I marmi di Arondel gli assegnano per città capitale Apullonio, poi Cidone. Del rimanente, sotto mille \*aspetti, vien confuso col suo illustre omonimo il talassocrate. Così si danho per fratelli, al vincitore degli Ateniesi, Sartiedonte e Rudamanto. Noi siamo di parere che a Minosse I. appartengano i due paredri. Vedesi talvolta Cretea in cambio di Paslfac nel talamo del conquistatore; noi teniamo che Cretes fosse una moglie di Minosse L. (imperocché dovungue la tetra è sposa dell' nomo primitivo), il elte non toglie ch' egli abbia altresi per moglie Itone. În ricambio si dă a Minosse II Grosso per città capitale ; Arianna è sua figlia, Idomeneo suo nipote. Tali confusioni non sono più enigmi per noi. - Passiamo ora al tratto ime portante : l' incivilimento - legislaaione. Forse che il periodo tappresentato da Minosse ebbe una civilfà ? Sì, Ebbe desso und legislaziohe? No: ebbe consuctudini : gucst' è tutto. Ma naturalmente i Dorii rannodarono le loro istituzioni alle usanze da lunga pezza invalse : é naturalmente gli indigeni, gli Efcocreti, ammisero cotesta spiegaziohe consolante per un popolo tinto. Del resto, come in futte le mitologie, la loro legge è una rivelazione. Ogni nove anni Minosse recasi in una grotfa sacra, e vi conferisce con Giove (noi siamo istrutti interno a fali grotte ( o. Miraa, Diosiso, ecc.). Da ciù l'epiteto d'Enneoro, Alcune fradizioni dicevano che fale epiteto îndica soltanto un regno di nove annie E possibile che questa spiegazione s'appoggiasse a dati antichi; ma per certo era combinata coll' altra. Minosse, a quanto si vede da ciò, passava di perfetta armonia con Giovc. Lo intitò ne'suoi amori, ed amò più che di ragione, gli uni dicono Mileto suo figlio, gli altri dicono Atinno, Questi due nomi debbono allogatsi in altre epoche. Gli si dà pure per figlia Acalle od Acacalli. Altra confusione con la storia di Minasse II! Minasse morenda lusciò il trono a Licasto che aveva avuto da Irone, sua moglie (Itona, la stessa forse che Ita, ricorda l' Ida e quindi Creten, Creta stessa che può individuarsi pel suo monte principale). - 9i affermo gravemente che i Cretesi cressero al loro vecchio sovrano una tomba sulla quale si leggeta in lettere intere : Missee TOU DIOS TEROS, TOWERS DE MINUSse #16Lio of Giote. Sfortunatamente il tempo corrose le due prime leftere dell'iscrizione, e non resto che Aict Taces, Tonna Di Giove. of Grace Givve. I Cretesi dissero dappertutto che Giove era stato loro primo re, che era sotterrato nella loro isola, che avevano ancora la sua tomba, che i monumenti fannio fede ecc., ecc.; ed i retori feceto dissertazioni pro e contro. Quanto a noi, fino a tanto che non vediamo la tomba, o che non leggiame in qualche autore un po' meno facile à sorprendere d'un Tito-Litio, d'un Callimaco, d'un Dionigi d'Alicarnasso; ch' egli ha veduto la tomba; che ne ha verificato l'età, insieme con l'autenticità, con là contemporaneità dell'iscrizione, noi ci prenderemo la liberta di dubitare del monumento . Poseia chiederemo che cora significhino vocaboli di questo senso: Qui GIACE ...... or Zzo': ehi o che? un nomo od una cosa? il corpo, o le viscere, od il cuore? parente o figlio di Zeo? o-

mico od avversario di Zeo? Finalmente fossevi anche un'affermazione

MIN

mitida e chiara in tali tronchi frammenti, rimarrebbe a dire che i Cretesi ( secondo gli antichi ) erano i Guasconi della Grecia.

MINOTAURO. V. MINOSAR.

MINTI, Mir34, fu la concubiua di Plutone prima che cotesto diq rapisse Proserpina, Irritata della preferenza data alla figlia di Cerere, osò ingiuriarla e preferirsi ad essa eosì pei natali come per la bellezza. Ella fit trasformata in menta (da Cerere? Appiano, Hal., 111, 484 e seg., o da Proserpina? Ov., Metam., x, 728). Minti è qualificata per ninfa di Cucito. Essa altro non è che il Cocito stesso, vale a dire il tenebroso impero, l'Amenti, Menti o Ement personificato, Nelle personificazioni di tal fatta, l'abitatore è considerato qual dio maschio, il luogo è femina. Così il Cielo e Tpe, l'Egitto Iside, lo Spazio Neito Sate, Minerva o Giunone, E si sa eiò che vuol dire in latino loca. Quanto alla trasformazione della ninfa in menta, quest'è in gran parte una paronomasia, risultamento del caso; ed i Greci non hanno mancato d'osservare una rassomiglianza tra l'umile stelo che si calpesta ( murndeiene non armendeiger, come si legge in Strabone; vedi Apollodoro di Dacier, II, 65) e la favorita della vigilia soperchia-, ta dalla sposa della dimane, - Tuttavia convien notare che la malva, con la quale si confondeva la menta. compariva giustamente, a motivo della sua estrema mollezza, tra le piante funebri (F. ADORE).

MINUZIO, Minurius, dio romano invocato per le minusie, per le bagattelle, avera a Roma un tempietto o sacello (sacellum) presso la porta Minuzia.

MIRINA, Mupire, eroina epopima della città di Mirina nell' Eulide, era regina delle Amazona jatorche queste interpiele generier furono vinte nelle pisaure della Cliisi nelda Mepro. Ella stessa fu uccia: nella battaglia dal principi indovino. — Un'altra Mazza, moglie di Tonne o madre d'Issipile, è conocicuta prele leggende di Benno. Ma chi sono le Lennie della leggenda se non Anome donque che uno stesso mon cui ogni città arrà intessuto differentemente.

MIRIONIMA, Mysicsyss, ed in greco a Muprarumos (sotto int. Sea, dea), vale a dire dai dieci mila nomi, suprannome che dar si potrebbe a tutte le grandi dee, poiché tutte essendo personificazioni d'attributi divini arrivano (in virtù del principio che la persona divina è dio) ad essere la divinità intera, e quindi possono diventare personificazioni di ogni altro attributo divino, ma seprannome che la dea egiziana incettò preferibilmente a tutte le altre. Si sa che al tempo della decadenza egiziana, quanto il culto d'Osiride, d'Iside e d'Aroeri divenne populare per le leggende e le cerimonie esterne, altrettanto ostento nell' interno dei templi a sotto le volte consecrate ai misteri una tendenza trascendentale, Iside sali nella prima dinastia, e, moglie di Fre-Osiride, fu Iside Pooh (Isido-Luna); moglie di Fta-Osiride, fu Iside-Ator; moglie di Knef-Osiride, fu Iside Neit; anteriore ai tre Demiurgi medesimi, fu Iside-Buto. Buto, Neit, Ator, Pooh, non contengono forse in esse i germi del mondo? astri, elementi, agenti maggiori di tutti i fenomeni celesti, primi mor tori della macchina dell' universo. tutto non è in loro? Non ci rechi dunque stupore di vedere i poeti, gli oratori, i tilosofi ed i toosofi sincres Mİİ

tisti profonderle le qualificazioni più pompose come le più variate, e conferirle i nomi di mille altre divinità ellenico-romane: Essa è la Notte, madre universale degli enti (Buto); è la Natura o la Materia ( Atana-Pisis, identica a Neit, o Buto); è Venere celeste, c l' Acqua primitiva. e l' Amore (Ator?); è la luna (Pooh); c, sia a titolo di Luna, sia a titolo di Notte, è Ecate, è Sate, è la regina dell'inferno. Laonde Apulcio (Asino d'ord, p. 378 dell'ed. Parig. 1601) gli fa tenere il segnente linguaggio: "Eccomi: ecco la Natura, cotesta madre universale degli enti, sovrana degli elementi, stipite primordiale dei secoli; anello il più cecelso della catena degli dei, regina dei Mani, regina delle essenze celestì, tipo fondamentale di cui diie dec non sono che riverberazioni. Cime scintillanti dell' Empireo, aurette sa-Intari dell'Oceano, silenzio lamentoso dell'inferno, un cenno del mio capo vi mantiene in equilibrio | Una per mia essenza, m'approprio, sotto mille forme, sotto mille nomi, sotto mille culti, gli omaggi dell' universo. I Frigii , cotesti primogeniti della terra, mi chiamano la madre dei numi, la gran madre di Pessinonte (Cibele); io sono, presso gli autottoni dell' Attica, la Minerva di Cecrope; nell'isola di Cipro cui flagellano i flutti, la Venere di Pafo ; pei Cretesi dalle rapide freece, Diana Dittinno: per la Sicilia dal triplice capo, Proscrpina, la regina di Stige; nelle Eleusinie, l'antica Cerere; per altri, Giunone, Bellona, Ecate, Rannusia. L'Etiopia, più propinqua alle vampe del sole n'ascente, l' Asia, l' Egitto, santo depositario delle dottrine antiche, m'offrono omaggi i più degni di me, e mi danno il mio vero nome, Iside-Regina. " Data per

isposa, non più semplicenciale nd Okride, and a Giove Serapide (vovrano signore dei cieli e dell' inferno,)! Isida Mirionima dei tempi posteriori venne rappreceritata col suo sposo aotto le forme del serpente, emblema del huon principio e dell' infatio. I due rettili hanto una testa unman; sulla prima è il modio, allate librasi inne-concistura di altra librasi inne-concistura di latte librasi inne-concistura di latte librasi inne-concistura di latte librasi inne-concistura di latte librasi inne-concistura di latte.

MIRMICE, Musus (formica): 1. moglie d' Epimeteo e madre d' Efiro (egli è un far derivare i Corintii dai Mirmidoni, ovveto sia ricondurre in campo le leggende delle formiche); a, donzella favorita di Minerva che le fece dono dell'aratro. Mirmice vi aggiunse il vomere; poi, in vece di riconoscere di aver soltanto perfezionato lo stromento imaginato da Minerva, ella se ne attribut l'invenziorie. Minerva, per punirlo, la trasformò in formica, ed essa diventò madre d'una moltitudine di formiche cui Giove, ad istanza di Eaco, tramuto in uomini (vedi Eaco ; e confr. Curroni).

MIRMIDONE, Mupuidar, figlio di Giove e d'Eurimedusa, regno nella Tessalia, e diede il suo nome ai Mirmidoni, Cotesto popolo, come è noto, abitava pure Egina, isola del golfo Saronico. Varie furono le opinioni sull'origine e sul modo della sua dispersione. Gli Egineti diedero essi nascimento ai Mirmidoni della Tessalia, oppure i Mirmidoni della Tessalia lo diedero con una migrazione ai loro omonimi Egineti? Per chi sa ravvisare la fisionomia delle popolazioni antiche e riconoscere tanti Pelasgi nei Mirmidoni, la risposta non può esser dubbia. Dalla Tessalia parti la colonia

63

the ando a popolare Egina. Oggi non è più lecito di far diramare i Pelasgi da un centro meridionale verso il settentrione : è appieno riconosciuto che quell'altopiano, nodo comune della Tessalia, della Macedonia, dell' Epiro e dell' Illiria, fu la vera culla dei Pelasgi. Vero è che una terza soluzione potrebbe affacciarsi alla mente. I Mirmidoni Egineti, direbbesi, non hanno relazione alcuna con quelli della Tessalia. Il nome solo è lo stesso da ambe le parti ; e nel fatto un'origine tutta diversa da quella del Tessalo Mirmidone è assegnată agli Egineti. La popolazione primitiva di quell' isola famosa era perita vitti- . ma d'un'epidemia : rimaneva il re solo. Eaco, tal era il suo nome, supplico Giove, suo padre, di dargli nuovi sudditi, non fossero anco; diss'egli, in maggior numero delle formiche le quali io vedo su quella quercia a te dedicata. Giove l' esaudi, e le formiche diventarono uomini tutte. Egco, in memoria di tale miracoloso evento, li chiamo Mirmidoni, Ebbene! cotesta tradizione. in apparenza sì lontana dall'altra, non ne differisce essenzialmente. Dapprima Eaco, padre di Peleo, avo d'Achille, ci riconduce alla Tessas fia. La relazione tra la Tessalia ed Egina è già dunque stabilita : l'anteriorità della Tessalia è, lo vedemmo, incontrastabile. Inoltre, Eaco è figlio di Giove, come Mirmidone ; Eaco è l'uomo-formica, come Mirmidone. Quanto alle prove, eccole : Mirmidone è tutta la razza mirmidonia : la razza mirmidonia è la razza mirmecia; e la razza mirmecia che cosa è se non le formiche. oi propunes? Mirmidone è dunque l'uomo-formica, Eaco lo è pure ;

imperocche è un ente ctonio (è giu-

dice nell' inferno); è un legislatore agarain, e l'agricultura (n. Castore agarain, e l'agricultura (n. Castore) ha il une emblema nella formica. Gli Ateniesi pure, cotesti l'editoria che i Lelegi avevano preceduto; ed a cui tennero dietro gli Elleni, gli Ateniesi pretendendosi Autotto-di auditettama simboli sandophi. Gecrope, loro Tot con faccia uni-ant, è l'unomo-ciala, ed essi portavano cicale d'oro si loro capelli come indizio del loro sutoltono, come prova della loro civiltà agricola.

MIROKU altramente FOTTEO, uno dei quattro dei della ricchezza e della felicità, nel sintoismo siuppomnese, è rappresentato con un ventre enorme. Sono principalmente i mercatanti che lo invocano : oltre la ricchezza, affermats, gli chiedono salute e figli (Kacmpfer, Besch. von Japan, 1, 27).

MIRRA, Mupped, figlia di Cimiro re di Grecia, ebbe un commercio incestuoso con suo padre, fuggi dal palazzo tosto ch'ei si scoperse, ed arrivò così nei cocenti deserti dell'Arabia, dove gli dei la trasformarono in albero da mirra. Quantunque ravvolta in una ruvida scorza, mise in luce Adone in capo al termine ordinario della gestazione; e cotesto frutto d'un amore sfortunato acquistà in breve tempo grazie uguali a quelle di sua madre. Parecchi mitologi fanno nascere Adone ora da un'altra madre che Mirra, ora d'un altro padre che Ciniro (vedi ADONE), Alcuni, dandogli Mirra per madre, fanno cotesta principessa sposa del re egiziano Ammone; ed allora Adone è il frutto legittimo dell'imeneo. L'idea orientale vera è quella che ammette l'incesto, ma l'incesto senza reità (vedi Santi). Del rimanente, Ammone, o meglio Amun, non è

che il gran dio sposo naturale dell' alta dea Mirra o d'altra. Cotesto dio distinto dal sole (e Ciniro è un sole) può però delegarsi in un sole. Ciniro e Mirra sono dunque una leggenda cipria, Amun e Mirra una leggenda greco-cipriaca dei Greci egizianizzanti. È inutile d'aggiungere che Mirra è l'albero da mirra fatto persona. Le spose, le amanti del sole sono alberi sovente, D'altro canto, chi dice alta dea, dice fecondità, passività, materia, stipite che fiorisce alla superficie della terra, in conseguenza pianta, albero, fiore. Ammiriamo altresi la delicatezza del mito che fa d'Adone un prodotto balsamico, un incenso vivente, un profumo, un ambrosia, degno e soave oggetto degl' inestinguibili amori di Venere, Mirra in arabo si diceya mar, Alcune tradizioni riguardano il nome di Mirra come identico a quello di Smiras, e sostituiscono quest'ultimo a quello di Mirra. - Alfieri ha composto una tragedia intitolata Mirra. la quale è piuttosto un'opera che una tragedia, ma che si ebbe torto di sprezzare (1).

(1) O meglio dicasi, che si ebbe torto (alludeudo particolarmente qui ai Francesi) di non ammirare come uno de più ingegnosi e sublimi capolavori del teatro tragico di qualsivoglia nazione. La Mirra d'Altheri e poi lungi assai dall'essere piuttosto un dramma musicale, che una tragedia. Dubitismo quasi che l'autore francese l'abbia almeno attentamente letta. Non v'è di lirico se non il coro epitalamico nel IV atto, che vi cade così acconciamente e serve mirabilmente all'effetto drammatico della situazione, non altrimenti che i canti di David nel Saul, altro insigne e forse il più grande capolavoro del medesimo Alfieri; non altrimenti infine de' cori di molte altre tragedie, ad imitazione delle greche; le quali tragiche composizioni tutte niuno si MIRSO, Myasos, Mupoec, della ruzza degli Eraclidi, regnò in Frigia, e fu padre di Mirsilo, lo stesso che Candaule.

MIRTEO , MYATUS , MUPTRIOS, ventesimo terzo dinasta della lista d'Eratostene, segue il re o la regina Nitocri, e precede Tisimaro, Si traduce il suo nome per dono d'Ammone; effettivamente Mas, Ma, Mi, in egiziano, indicaco l'idea di dono; ma è piuttosto difficile indovinare quale porzione del nome Mirteo significhi Ammone, Del rimanente si può, in attenzion di meglio, raffrontare cotesto nome ai seguenti: Marete ( Marès, nono dinasta ), Maris ( trentesimoquarto ). Meuros (ventottesimo), Tiosimarete (Thyosimarès, ventesimoquarto) e Moscheri (decimosettimo). Forse paragonandoli, verificandoli gli uni per gli altri, si potrà accostarsi alla loro effettiva ortografia, Come tutti i dinasti del latercolo, Mirteo non fu senza dubbio che un Decano posto nel numero dei re e degli enti umani. Ammesso questo punto di veduta, sarebbe Sesme I, (Tepiseuth di Firmico) o Cus (Chous), o Stochene, o Ptiau (vedi Decam e la tavola di concordanza). Dupitis osserva che la costellazione dell'Auriga (Mirtilo, secondo le volgari leggende), si corca dopo Cassiopea e si leva dopo Ammone, altramente l'Ariete; e, siccome secondo lui la Nitocri del latercolo ha grandi relazioni con Cassiopea, trova in questa serie d'apparizioni sideree la ragione e del

pensò mai di assimilare al genere affatto diverso che si chiama veramente opera, melodramma, o dramma per musica. Alfleri non ne ha composto aleuno. — Del rimanente, sopra una corniola di Stosch si vede Mirra in atto d' is stigare Giairo all' incesto, (1/1 Ted.). nome di Mirteo e dell' ordine nel quale ci appariscono Nitocri e Mirteo ( Mirtilo ), qualificato per dono d'Ammone o figlio d'Amun (Orig. des. Cultes, ed. Aug., 1822, t. viz,

p. 75).

MIRTILO, MYRTILUS, MUDTIAGE, auriga d'Oenomao, nasceva, secondo gli uni, da Mercurio e da Cleobula, o Teobula, a Clizia, o l'Amazzone Mirto, o la Danaide Fetusa ; secondo gli altri, da Giove e da Climene. Oenomao avea vinto alla corsa dei carri, e quindi aveva trucidato inumanamente tutti coloro che aspiravano alla mano di sua figlia Ippodamia, quando Pelope, amante di essa, e disperando d'ottenerla nelle vie ordinarie, intraprese di corrompere Mirtilo. Gli promise, al dir degli uni, la metà del suo reame, oppure la metà dell'Elide, secondo gli altri, la prima notte d' Ippodamia. Alcune tradizioni recano che Ippodamia stessa gliene fece giuramento. Comunque sia, Mirtilo docile alle insinuazioni di Pelope trascurò di fermare il perno delle ruote d'Oenomao; il re d'Elide cadde fin dal principio della corsa, e si fracasso la testa. Pelope vincitore scagliò Mirtilo in mare, quando si fece a chiedere il premio del suo tradimento. Il suo corpo arrivò (si dovrebbe pur dirci come ) a Fenca in Arcadia, dove i Feneati istituirono una festa funcbre in suo onore. Pelope stesso eresse un monumento a colui di che erasi sbarazzato, cercò con ogni mezzo imaginabile di calmare lo sdegno a cui credea Mercurio in preda.Gli fabbricò anzi un tempio in Elide. Tuttavia Mercurio irritato non cesso di perseguitare la dinastia dei Tantalidi, e collocò suo figlio in cielo, ove divenne la costellazione dell'Auriga (v. Agsisto, Fetonte).

MIRTO, Mupro': 1. Amazzone da cui Mercurio ebbe il celebre auriga Mirtilo ; 2. figlia di Menezio e surella di Patroclo, fu moglie d'Ercule e madre d'Euclea (Euxana). Da una di esse ( e non da Mirtilo ) deriva il nome di Mare Mirtoico o Mirtoo (Myrtoum) dato ad una regione dell'Arcipelago.

MISCELO e talvolta MICILLO. MYSCELUS, MICYLLUS, MUGKENOS, MIxualor, d'Argo, aveva per padre Alemone. Due volte Ercole gli apparve in sogno per ordinargli di lasciare la sua patria e di fondare altrove una città nuova. Miscelo, il quale temeva le pene stabilite dalle leggi'd' Argo contra coloro che migravano, non obbedi che al secondo comando. Ció che paventava accadde per l'appunto : si ebbe sentore de'suoi apparecchi di partenza. Vien preso, tradotto in giudizio, condannato; ma quando si spoglia lo serntinio, invece delle palle nere che ogni giudice v'ha messo visibilifente, non si vedono che palle bianche, Diviene evidente che un dio protegge Miscelo. Egli parte, tocca l'Italia, e vedendo nel sito dove approda la tomba d'un certo Crotone. dà alla città cui fabbrico il nome di Crotone stesso. Ora, dirassi, perchè sa egli sosta alla tomba di Crotone? Perchè una cortigiana vi piangeva sopra, L'oracolo aveagli inginnto di fermar stanza là dove avrebbe veduto piovere per un tempo sereno, Parve a Miseclo d'aver trovato la vera soluzione dell'enigma in quella specie d'antinomia che presentano le lagrime e la parte più gaia che sogliono rappresentare le donne della specie di quelle ehe si paraya dinanzi a'suoi occhi. Il dolore d'una donna di partito non è desso la pioggia ed il bel tempo?

68

MISEA, Missia, undre di Bacco, seconolo gli Orlici è unu Misi sod una Bavani superiore a Siva stesso; Maecira, Batco fomina. Vergine, Madre, Regina, Androgina, e dovunque parras, tali sono i suoi tratti principali. I veni orici che casiltano la su glotta, equivalgono a dire: "è la luna, è Chleba, a Venere, è Cerrè control de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la companio de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua de la visua della visua della visua della visua de la visua della visua

MISENO, Missaes, trombetta dell' armat d'Esca, sidio un giorno il dio del marc di pereggiarlo nell'abilità di suonare. Tritone, che suona la conca dinnuti al earro di Mettuno, rispose alla millanteria di Miscao, affertando pel corpe ed anegadifertando pel corpe ed anegadolo sotto i fiutti. Enca gli eresa ma spolero, e dicele si ano nome al capo Miscao. Virgilio qualifica Misemb per faro d'Eslo.

MISERIA (la), Azarana, nel senso d'Angoscia, era figlia dell'Erebo e

della Notte (1).

MISERICORDIA(fr.Prnis) Exerg, figlia dell'Ercevo della Notte, secondo Igino, aveva in Atene un altare che le fu erctto dagli Eraelidi alloreh, berasglio dopo la morte d'Ercole dell'Orlio di tutti coloro ch' crano stati offesi dall'erco y, cerarono un asilo in quella città sotto la protezione di Wesso (a).

MISIA, Misia, Musia, Cerere co-

(i) Appunto in questo senso l' ha rappresentata Cesare Ripa, il quale l' ha poi anche figurata nel senso dell' indigenza. (M Trad.).

(2) Sonvi stimate pitture di Cesare'

(2) Sonvi stimate pitture di Cesare Ripa e di Orazio Samachini rappresentanti questo en allegorico. (U Trad.) senza dubbio anche in Argo, in memoria di Miso (Mysos o Mysios), Peloponnesiaco, il quale le diede ospitalità. A Pallene in Acaia il suo tempio si chiamava Misco, in Laconia le sue feste erano dette Misie, Le Misie pallenie duravano tre giorni. Il terzo, si scacciavano dal tempio gli nomini ed i cani maschi: le donne restavano chiuse tutta la giornata e tutta la notte susseguente. La dimane di tale lazzarra vigilia, gli uomini rientravano nel tempio, ed i motteggi, a quel che pare, pioverano da ambe le parti. Confr. Ceanaz.-Diana pure portò il nome di Misia in Laconia.

MISMA, Mirgus, madre del Cadmilo-Gispon Accalho (Ant. Liberale, Metam., c. 26). Creuzer sospetle, and the control of the control of Commentary of the control rotto (Symb. m. Myth., 11, 46). In lawrentura di cottetto motello è a l'averatura di cottetto motello è a l'inventaria di cottetto motello è a gli dell'attenire. Meganire. Meganira e Misma in sostinata non non che una. Elleno sono l'Assiocersa d'una tetrade caliviolica, in cui Cerrer-Proseptin è l'Assiore.

MISOR, dio siriaco, figlio di Min (Myn o Amyn ), fu padre di Taaut, È facile di sceverare in tutti questi nomi, ora dei, ora sempliei epiteti egiziani ed indiani, Macssura (il grande Assura), Maescia, Amun e Tot-Nulla di più naturale come l'identificazione d'un dio supremo, specie d' Amun della Siria, di mago modello, Mag ; nè nulla di più agevole a comprendere del nome di Misor, se è l' analogo di Maessura. Il secondo demiurgo d'Egitto diviene sovente fatale, si emana in Sovk a Menfi, in Dedalo in Atene, in Telchine a Rodi e nel Peloponneso. È possibile altresi che Misor non sia che un epiteto. —Confr. Marsera o Marserassena, il cui nome è diverruto quello d' uno stato, il Maissur, Mysore degl' loglesi.

Inglesi.

MISTE, MYSTES, Mégres (che a torto fu tradotto per il misterioso), Bacco il quale sostiene una parte si grande nelle Eleusinie e nel Cabiroidismo dei Coribanti.

MITC è presso i Kamciadali il mure personificato. Dio potente, ma egoista, Mitg manda i pesci, suoi sigli e tremanti schiavi, a cercargi, nella profonditi dell'abisso, del legname atto alla costruzione de' suoi canoti. Vicne rappresentato egli sebasso sotto forma d'un pesce (qui por mente ad Abdibbada, Dagons, Oassire e Vistai Mazia).

MITIDICE, Musician, figlia di Talao, sorella d'Adrasto, moglie di Mnesimaco e madre d'Ippomedonte,

nno dei sette duei.

MITO, Mora' (E, Morec'i), figlia d'intiliene e di Nettuno, fondò la città di Mittlene, e le impose il nome di sua marte. È difficile tovare mi-tologia topografica più meschinamente imagianta e compilata. Eri-dentemente Mittlene dovette il suo mone all'immensa quantità di mittili (i molluschi che oggidi chiamiamo datteri di mira, mondes) di cui erano piene le acque dei dintorti. Mittlene tono di consessa di atteri di mar-re (confr. i nomi geografici Mossoc-re, Sofren, Abrettene, ecc., ecc., e.S., sofren, abrettene, ecc., ecc., esc., e.S., e.S

MTPODF (fr. Mrztona), dio cimbro, faceva parle d'una Trinità di numi subalterni; analoga forse a quella dei tre Demiurgi dell' Egitto. Fors' anche cotesta Trinità non risulta che da uno svolgimento, come le Furie, le Gorgoni, i Ciclopi, Éd appunto l'Edda ci presenta un' potente mago, Mitotin, il quale si è senza dubbio ceisso in paredri ed in' ministranti, come in Grecia Efesto si è emanato in tre Ciclopi principali, Arge, Bronte è Sterope,

MITOTIN (if. Miricoratif), mago modello secondo la mitologia modello medio la mitologia modello secondinava, s'impadroni del trono d'Ocdimo, assente a motiro delle indicei sudi. Olimo cesto di genere sulla leggerezza della mitotini del suo si motiro delle indicei sudi. Olimo cesto di genere sulla leggerezza della masa spora, torre in cielo e costrinae Mitotiri ed i suoi aderenti a colere rei l'acappo agli Asi. Cotesto mitoriorda quello della Gignitomachia.

MITRA , Mirmas , Mi Soge, dio parsi, celebre non solamente nella regione medo-persiana, sua patria, ma altresi nell'intera Asia occidentale, nell' Egitto, nella Grecia, nell' Ralia, in tutti i luoghi sottomessi dall'armi romane, è stato nei tempi moderni uno degli enigmi più astrusi per gli eruditi. Due cagioni vi harmo contribuito: r. lo stato di mistero nel quale si affaccia la religione mitriaca nell' occidente; 'a. l' indeterminato con cui lo Zend-Avesta enuncia il nome di Mitra. Parliamo di ciò che Mitra offre di più comprensibile, il suo culto nell'occidente. A prima ginnta si presentano monumenti in grande numero. I più notevoli sono il bassorilievo di Ladenburg, trasportato nel gabinetto dell'elettore a Manheim; quello della villa Albani (tav. xxvi, r31, in Guigniaut, trad. della Symb. di Creuzer); quello di Felbach, descritto da Satler ( Istor. di Würtenberg, pag. 133, 192, ecc.); finalmente il monnmento dei dodici quadri, successivamente descritto da Hormayr ( G. von Tyrol), Giovanelli (Lettere), de Hammer (Wien. lit. Zeitschr., 1816. p. 1463, eec.), de Pallhausen (Top'. romano-celt.), finalmente da Sect

(Mithrageheimnisse, 1825, p. 496-557). Bisogna aggiungervi altri due bassirilievi trovati a Mauls nel Tirolo ed a Stix-Neusiedel (quest'ultimo nel 1816), ed una pietra incisa edita da de Hammer. L'idea essenziale della scena rappresentata dagli scultori, è l'uccisione d'un toro che si può paragonare all'enorme Abudad, contenente il germe degli enti, fatta da un giovanetto in herretto frigio. La scena succede in una grotta sotto la volta che ne forma l'ingresso. Il giovane assassino è neglettamente appoggiato sul dorso del poderoso mammifero, come sopra un divano o sopra un morbido tappeto. La di lui mano immerge una scimitarra persiana nella gola della sua vittima, l'acuta lama è quasi tutta intera immersa nei muscoli del toso che alza la testa, e sembra mandare un lamentevole muggito; alquante gocce di sanque spicciano in lieve spuma intorno alla guardia del ferro. Il toro è mezzo corcato e piega le gindechia; un cane, un serpente, uno scorpione, una formica, sono avventati intorno alle parti genitali del moriente, A questi tratti principali si uniscono, in alcuni monumenti, numerosi accessorii. Un personaggio tiene la coda del toro, e si trova sullo stesso piano di Mitra; ha in mano un bastone, oggetto d' un verso sacro nei misteri. Un lione ed un uccello stanno accanto al celeste sagrificatore. I hassirilievi di Ladenhurg e di Felbach presentano inferiormente a cotesto sagrifizio principale, e sopra un secondo piano, un sagrifizio terrestre : si vede il bastona del pastore alzato, la spada tratto, la patera inclinata, il cane che fisa gli occhi sul toro, il serpente che si tuffa nel mistico vaso. Il bassorilievo dei dodici quadri, notevole per

MIT la bellezza degli accessoril, presenta due fascie laterali divise ciascuna in sei compartimenti, di cui quattro mostrano l'ariete ed il toro, il lione e lo scorpione. Non v'ha persona cho a tal vista non pensi allo zodiaco, Finalmente, in uno di cotesti monumenti, il giovanetto è plato; a' suoi fianchi si vedono un dio che alza una face, ed un dio che ha la face abbassata, Altrove, è un ente con forme ed atteggiamenti priapici, il quale dardeggia riri di seme sul toro. Per ultimo vengono le folgori, le triplici stelle, i coli stimolatori, gli alberi simili al palmizio di Hom ed al pino d'Ati, enti mitici attortigliati da serpenti, il carro solare con quattro cavalli, gli altari su cui arde un fuoco eterno. Il bassorilievo di Stix-Neusiedel sembra essere stato dipinto a tre colori, azzurro, rosso e bianco. Tutti questi accessorii non sono certo dell' apoca stessa, e non possono aspirare alla stessa autorità. Nulladimeno è chiaro che sotto questi raffazzonamenti diversi persevera un medesimo fondo d'idee, sagrifizio del toro. Tale sagrifizio è cosmogonico e solare. Un dio giovane, bela lo, fulgido, robusto, scanna la vittima. Cotesto giovane altri non è che il sole: egli uccide l'anno vecchio per ricondurse il nuovo; d'una spada d' oro ei trafigge il seno della terra, feeonda femina del toro; egli lavora profondamente sterili finnchi per spandervi a rivi i germi riproduttori. Tali atti della potenza solare hanno il loro tipo nei fenomeni del mondo intero. Dappertutto, è la distruzione che dà nascimento a nuovi enti. La morte è la condizione della vita. Le zolle ed i fiori non ismaltano che cimiteri. Quanto ai principali ornamenti, si vede a prima ginnta nel caz pe, nello scorpione e nella formica,

detestati da Zoroastro, l'idea d'arimanismo. Non è certu che il serpente abbia lo stesso senso, almeno in tutte le pietre mitriache. Le due faci per la lorg posizione inversa indicano, l'una l'anno che finisce, l'altra l' anno che sta per ispuntare. La grotta conosciuta già per tante leggende indica inverno e tenebre, via laterite ed titerina. Essa & l' Ioni, e, in un senso meno alto; è l'asilo segreto dove si va a lanciarsi in braccio di alti destini: Achille a Sciro, Aroeri a Buto, Itanno là pure la loro grotta mistica; fredda, opaca, acquosa, ov'essi non vivono che d'una vita preparatoria; La folzore, il colo, le stelle, nulla hanno che debba imbarazzarci. O il giovane dio-sole si sublima, e diventa il dardo-fulmine, lo stimolatore, la stella monade in cui si riassumono le stelle ; oppure è sotto la protezione di tutti questi enti divini, e loro serve di Cadmilo. Rimane un fatto important te, cioè quella specie di dio-pastore armato del bastone, e che s'occupa ad alzare la coda del toro: No? tredramo con Creuzer che sia la lana, la luna androgina o maschie; che ora credevasi non riccvere il seme se non per restituirlo alla terra, ora avcasi in concetto d'un nume fecondante (vedi Leno). Del rimarrente; l'idea di postore e di almo produttore si legavano insieme. Qual è adesso il nome del giovane dio-sole che uccide il toro ? Il monumentto della villa Borghese ha in lettere intere : Nama Sebesto DED SOLT INvicto Mirrani. Tutti i dubbi sono dunque rimossi, ed eccoci fatti certi che il giovane dio si chiama Mitra. Quanto a Sebesio, questo nome ricorda, è vero; il Sabos o Sabazios: dei Traci; ma noi non ne inferirepro che sia il nome del boaro pare-

dro, e meno ancora che voglia dire la luna. Ci siamo spiegati altrove sul senso dei due vocaboli che da noi si traducono per " Gloria a Siva l « Siva e Sabos, Sabos e Bacco si tengono vicini; si tengono altresì assai prossimi al sole, sia come invincibile, sia come re dei mondi, sià come quegli che si slancia dalla grotta montagna Merù-Ioni, sia come rapido immolatore. Non vediamo che si tenga così propinquo alla luna. Senza dunque pronunziare ancora che Siva, Mitra e Bacco non fanno che uno, ammettiamo una relazione fra loro, soprattatto quando osserviamo la positura e la fisionomia di Siva sul suo toro Nandi: - I misteri di Mitra si componevano senza dubbio di dogmi e di prove. Oneste erano da principio leggiere, poi violente e quasi insopportabili ; come il nuoto, il carcere, una continenza rlgorosa, lunghi digiuni; flagellasioni erudeli, infine tormenti di più sorta; e che ponevano a repentaglio la vita degli aspiranti. Le prove duravano da quarantacinque o cinquanta ad ottanta giorni. I candidati erano poscia battezzati. Un altro giorno imprimevasi sulla lord fronte un sigillo che li consacrava al buon principio; tale sigillo senza dubbio non era che un'unzione con olio ed una pasticea. Poscia capitava l'offerta del pane e del vino; cerimonia ch'era accompagnata da misteriose parole. Finalmente si cingeva la testa del neofito d'una corona, ed egli la rigettava per disoprale spalle , dicendo : " È Mitra la mia corona, a Stringeva la spada che gli si offriva in pari tempo, e di repente era dichiarato soldato di Mitra, e salntava tutti gli astanti col nome di fratelli d'armi o sistratiot? ( augreurieras, commilitones ): La

confraternita mitriaca era divisa in sette grandi categorie, e quindi riconosceya sette gradi distinti . È questa la mistica scala dei sette scaglioni che rappresentò sì gran parte in tutto l'oriente, e poscia nell'occidente, dopo il periodo alessandrino, Gli adepti del grado inscriore si chiamavano soldati; quelli o quelle del secondo, lioni s'crano uomini, ienc se donne; indi yenivano nel terzo i corvi (Coraci, xepares ), nel quarto i Persi, nel quinto i Bromii ( Bromii, Bocuei ), nel sesto gli Elii o soli ( Helii, "Aigi ) , nel settimo i Padri (Patres). Di qui i nomi di Leontici, Coracici (o Gerocoracici), Persici, Bromici, Eliaci e Patrici per dinotare ora i gradi, ora le solennità religiose o le iniziazioni a tale o tal grado del mitraismo. Alla cima di tutta la gerarchia era il padre dei padri, sommo pontefice del culto segreto di Mitra. Ogni classe d'iniziati distinguerasi per un abbigliamento che probabilmente riproduceva, sia per l'attitudine, sia per l'acconciamento od una maschera, l'animale da cui era preso il nome del grado. Si parla di grifone, d'aquila, di sparviero ; sarebbe assai difficile dire a chi tali nomi appartengano, Tuttavolta, crederemmo di leggieri che i grifoni sossero il quinto grado (più innanzi vedremo perchè). le aquile il sesto, e gli sparvieri il settimo od i padri. Non ci manca dunque specie animale che pel quarto grado, ch' è forse il toro. Notiamo qui che l'aquila veniva confusa con lo sparviero, il che riduce due gradi ad un solo rappresentante volatile; e d'altro canto, che il capo supremo non ha in sua specialità un adeguato mistico tra gli animali superiori. Tale fatto non è sorprendente. Qui ricordiamo i nomi del quattro uccelli parsi, Eorosc, Ufrasmodad, Eoroscasp, Astrengad. L' Eorosc, sparviero secondo De Hammer, poteva essere il rappresentante dei Padri, L'Ufrasmodad Simurah dello stesso orientalista avrebbe allora rappresentato gli Elii (soli-profeti ). L' Astrengad nel nome del quale entra certamente l'idea d'astro, e che senza dubbio è qualche gallinaceo con fulgide piume, l'uccello-lira, per csempio, sarebbe stato il Bromio ; imperocchè nel concetto dell'antichità gli astri sono meno del sole : le stelle sono dunque d'un gradino inferiori ai soli. Quanto all'Eoroscasp, sarebbe il grifone ; poiche asp vuol dire cavallo. e riconosciamo già l'Eorosc per lo sparviero. Qual era l'autorità del padre supremo su tutti i suoi figli? Un'autorità dispotica ; e probabilmente la sua pretensione era d'offrire in lui sotto le sembianze d'un uomo un dio incarnato, Mitra stesso perpetuantesi in una successione non interrotta d'Eorosc o d'uomini su questa terra ch' ei riscalda cot suoi raggi, cui illumina della sua luce, cui arricchisce della sua spada d'oro, cui feconda de'suoi effluvii eterci, cui vivifica del suo amore. Chiamavasi Padre Patrato ( Pater Petratus ) l'iniziato al quale era stato conferito il più alto grado. - Le offerte ed i sagrifizii differivano secondo i gradi d'iniziazione e secondo i giorni. L'acqua era bandita dai Leontici; nei Persici offrivasi mele a Mitra, Presso Alessandria ed a Roma s'immolavano vittime umane. Adriano proihi tali orribill sagrificii, ma essi continuarono; e Comodo, dicesi, immolò di propria mano un uomo- a Mitra. Il 24 d'aprile cra famoso per la festa dei Grifi, Gl' iniziati portavano vesti screziate di bizzarre figure nelle quali erano uniti il mammifero dal lungo corpo magro e l' uccello dai lunghi artigli, dal becco ricurvo e dall'immane ventre; davasi talvolta il nome d'olimpico a tale sorta di disegno. - Origene si ha trasmesso curiose particolarità sulla scala dai sette scaglioni. Essi erano, il primo di piombo, il secondo di stagno, il terzo di rame, il quarto di ferro, il quinto d'un amalgama, il sesto d'argento, il settimo d'oro. Eccò i nomi degli dei ai quali ciascuno era consecrato : Saturno, Venere, Giove, Mercurio, Marte, la luna, il sole. Le ragioni allegate a sostegno di ciascuna di tali consacrazioni sono troppo sottili per esser vere. Tuttavolta, l'argento e l'oro simboleggiavano, dicesi, col loro colore la luna ed il sole, Lungo la scala, e corrispondenti ad ogni grado, erano sette porte; nell'estremità superiore ve n'era un'ottava. Anche ammettendo la simbolizzazione siderca, bisognerebbe riconoscere in tale scala un'imagine fisica del cerchio cui debbono pereorrere le anime ognora più depurate e sublimate, per arrivare alla beatitudine e riassorbirsi nell'ente. Qui è il caso di ricordarsi i sctte Cabiri della Penicia c l'ottavo che è tutto, Esmun. - L' idea di Mitra sembra avere incominciato a far irruzione nell' Asia-Minore verso il 6.º sccolo av. G.-C., e quando le conquiste di Dario chbero resa popolare la potenza persiana al di la dell'alta Asia. Le turbolenze che avvennero nella monarchia persiana, la spedizione del giovano Ciro, la sollevazioni dell'Egitto, Alessandro, la guerra che tenne dietro alla sua morte, e per-ultimo lo stabilimento delle

monarchie elleniche nell'oriente condussero Mitra sulle rive dell'Oronte, del Meandro e del Nilo. Alessandria, fornace ardente in cui tutte le dottrine furono messe in ebollizione per arrivare a fondersi, vantò, commentò Mitra, fu rapita in estasi. perchè nulla vi comprendeva, e ne diede una nuova edizione ai curiosi del mondo greco-romano. Mitra arriva per tal modo in Roma verso l' anno 101 di G.-C. A puco a poco si estendeva, ma senza dubbio per un'altra via, in mezzo alle Alpi noriche e rezie; cd è in fatto la Germania che ei ha somministrato il maggior numero di mitriaci monumenti. Indicazioni novelle, fondate sulla storia per masse delle grandi migrazioni che popolarono il mondo, e sulla comparazione delle dottrine religiose, concedono di andar più oltre: Mitra avrebbe la sua radice nell'India, e sarebbead un tempo un Siva ed un Visnu, Entrambi emanandosi dalla Trimurti indiana, assumono l'uffizio di sole. Siva nomasi Suria: Mitra (questo nome medesimo occorre nella lista degli Aditia ), ecco il nome di Visnù. Mitra possiede qualche cosa di più paro, di più mite, di più benefico che Suria. In Persia dunque, sotto l'impero d'una legge d'amore. Mitra offusea Suria, l'assorbe quasi tutto intero, e si colloca ad un alto grado nella lista delle benefiche divinità, Quale fu il focolare del suo culto, la Perside o la Battriana ? Noi incliniamo per la seconda, quantunque la prima non manchi di ragioni da far valere. Allora due strade s'appresentano a Mitra, l'una al settentrione pei Paropamisi e la Transossana; l'altra pel mezzodi e lungo il golfo Persico e l'Eufrate, per passare di la nell'Asia Minore cd in Siria. Mitra invade le due strade, e per l'una s'insinua nell'isola di Tiro, entra in Alessandria, sbarca in Roma; per l'altra contornando il Caspio mare, varcendo la porta di ferro (di Derbend), lasciando dietro a se il golfo Putrido, sfila lungo il Danubio, e va presso i rozzi antenati degli Ungheresi, degli Stirii, dei Grisoni, ad ispirare grossolana scolture. Non busta : lo si vede per cotesta via certamente, piuttosto che mercè le fenicie navigazioni, stabilirsi nelle Isole Britanniche ( perocchè Mitra in irlandese antico vuol dire il sole ), ed anzi de Humboldt lo rinviene nel dio messicano Tonatiù. Pochi culti hanno dunque, sebbene nelle tenebre d'un mistico ordinamento, fatto una fortuna più splendida della religione di Mitra s nulla però di men preciso del suo carattere, nella stessa Persia, Ecco l'epilogo delle frasi sparse in cui lo Zend-Avesta lo nomina con lodi enfatiche di cui è prodigo pel minimo degli spiriti Ormuzdiani. Mitra ha sede fra gl' Izedi. Ormuzd è suo creatore; egli è più grande e più sfolgorante degli altri Izedi, è l'alto degli alti, ha lo splendore della luna, l'elevazioni di Tascter. Invocasi col sole, comparisce in pari tempo che lui ; nondimeno n' è distinto : e l'Hamkar d'Haran e del Gah Sefandomad, presiede solo al 16 del mese, e con Ormozd all'8, al 15, al 23. Riceve il Sadere di ogni ente che si è assorto nella perfezione; infonde Zur (Tsour, il vigore), compie la legge d' Ormuzd nell'alto, ed annienta la legge d'Arimane, Di continuo innalza le mani verso Ormuzd. e lo riconosce pel sovrano della natura. Ha mille orecebi e diecimila occhi; fa udire una voce di verità in piezzo agl' Izedi. Mediatore nel Beheset (la parte del cielo abitata da Ormuzd) e sull'Alborgì (la montagna primordiale), procura agli nomini s soccorsi di Rasnerast, copre la terra di frutti, di fiori e di verdura. Per lui numerose popolazioni si ripartiscono tali alimenti. Ei le difende dagli assalti dell'oste arimanica. Egli custodisce le creature tutte. Eroe viaggiatore e corridore, si slancia nello spazio armato da capo a piedi, colpisce qua e là gli scioperati, allontana Darugi dalle strade, dalle vie maestre, dai luoghi abitati; segna all'acqua il sentiero cui deve percorreres dona la quiete all'Iran. Dispensa la luce ed il sole alla terra; colloca sul trono i buoni re, al governo delle provincie i satrapi leali, negli eserciti i prodi guerrieri; è benefico, compassionevole, chiaroveggente, vigile, attivo a dà la salıte, il vigore. Ormuzd l'ha come posto in sentinella sopra Gorotmane molto al disopra dei quattro uccelli. Di là veglia sull'universo. Rassomiglia ad Ufrasmodad. È desso she ha istituito i vincoli morali, che ha graduato le relazioni degli nomini cogli uomini, che pesa le umane azioni al passaggio del ponte Cinevad (Tchinevad) che separa la dimora dei mortali dal regno dell'eternità. Decsi invocarlo tre volte il giorno, al levare dell'aurora, a mezzodi, al tramontar del sole. Uno dei mesl dell' anno parsi gli è consecrato, ed in tutti gli altri mesi ha un giorno ( v. più sopra). Il peccato commesso quel mese o quel giorno è più grave degli oltri, e non si espia che con penitenze più austere. Così si esprimono i sacri testi. Se noi li paragoniamo a ciò che sappiamo dei culti estranei alla religione parsi ed ai particolari non biografici della religione stessa, eeco quello she ne

tisulterà: 1. V'hanno sei fuochi ( v. Banacserson). Tra questi fuochi si distingue il fuoco Mihr, sole ed amore, consecrato a Venere. 2. Da tele doppia proprietà (solarità, amore ) si è inferito l' identificazione del sole a beneficenza, armonia, affinità, attrazione, amore. 3, Si è poscia immedesimato il solearmonia-amore ad una grande ed alta dea. 4. Il nome della gran dea è Mitra, lo stesso che Anahid (Venere-Luna, dicono i traduta tori ellenoidi). 5. Mitra-Mitras è un androgino di eui a vicenda predominera il sesso masehio o il sesso femina, L'Armenia ha dato la preferenza a quest'ultimo. Templi rivali si sono dedicati al culto del primo. 6. Mitras staccandosi da Mitra non si è staceato dall' Ioni: è rimasto all' ingresso della grotta che è pure l'Alborgi, ed in generale l'ingressou la soglia, il vestibolo, l' initium generale (confr. Zoroastno; Biogr. Univ.); 7. Mitras-Sole organizzatore divento, non già sole fisieo, ma lo spirito rettore del sole. l'intelligenza solare, il pensiero rettore dei mondi eh'esso muove eon amore ed in eadenza, la legge pensante: 8. Mitras sole-pensiero fu riguardato cos me il centro dei mondi, ed a più buon diritto del sole e della luna che riguardavansi talvolta come due poteri opposti, q. Mitras sole in mezzo al mondo, in medio, fu il mediatore nel morale, mediatore tra Ormuzd e l'uomo, mediatore tra la luce e le tenebre, mediatore tra il pecento e la purità ( è desso dunque elle i4 spira il pentimento e riconduce alla virtú). 10. Mitras reso ideale s' inalza al grado supremo della gerarchia divina, ed è il primo degl'Izedi, Nessun dubbio; ma è inoltre l'Eorose stesso, è l'Amseizsfando degli Amsciasfandi, è Ormuzd, è Zervane Akerene.

MNASINOO, Mragiroos, fu figliu di Polluce e di Febe la Leucippide, secondo alcuni autori.

MNEME, Mrnjus, una delle tre Muse primitive. P. Musk.

MNEMOSINE, Mrnpecoura, celebre nella mitologia romana e greca come madre delle Muse qui ebbe da Glové, naeque dal Cielo e dalla Terra, oppure da Saturno e da Rea. Giove, per sedurla, s'era trasformato in pastore. Diodoro ha fatto di cotesta Titanide una donna che insegno agli uomini il ragionamento, ed impose nomi a tutti gli oggetti della natura. Parecehi moderni vi hanno quasi veduto i metodi mnemotecnici. Una statua del Museo Pio Clementino, I, 28, rappresenta Mnemosine eol braccio ravvolto in un ampio manto ed in un atteggiamento che esprime la meditazione, Mengs l'ha dipinta sul soffitto della magnifica galleria della Villa Albani. Le Muse si chiamano talvolta Mnemosimidi o Mnemonldi, vale a dire figlie di Mnemosine o figlie di Memoria ; diffatti Mnemosine, in greco. significa Memoria.

MNESIMACO, MEDSIMACER, MINO!un'xu, era stata rapita da Euritione. e fu liberata da Ercole, Aleumi la fanno amante spontanea d'Euritione.

MNESO, Musts, Mriestaduce troiano uceiso da Aehille.

MNESTE, Mrigdut, Greco ucciso da Ulisse. MNESTEO, Menstunts, Mrng Serts

duce troiano, segui Enca in Italia, riportò ne'giuochi eelebrati in Sicilia, per l'anniversario della morte d'Anchise; il secondo premio della corsa delle navi, si segnalò nella guerra contra Turno, e fu lo stipite della famiglia Memmia,

MNESTRA, Mrnorpa: 1. Danaide, 2. la stessa che Metra ( vedi Emisirrone ).

MNEVI, uno dei tre tori che l'Egitto onorava, a titolo d' una incarnazione solare, era venerato in Eliopoli, Gli altri due erano, Api ed Onfi o Onufi (volgarmente Omphis) ai quali è permesso di aggiungere Baci. Questi quattro nomi si risolvono in tre tori. L'opinione è che Api fosse consecrato alla luna, dove gli altri l'erano al sole. Ci sarebbe molto a dire su tale sistema. A parer nostro, Api sarebbe piuttosto il sole, in quanto che inferiore alla luna od alla terra, un sole lunare in aleun modo : un sole diseeso agl' inferi, dove diventa il giudice delle unime (così Indra è Iama, Osiride, Busiride, Giove, Plutone). Baci, per lo contrario, sarebbe stato il sole, sole in tutta la sua gloria (Bacco, Baghi, Bagayan ). Mnevi avrebbe partecipato dell'uno e dell'altro. Vero sole, sarebbe stato però il solo infiacchito, vinto, velato dalle nere tenchre. Il fatto è che Mnevi ed Onfi dovrebbero esser neri ed avere il pelame a ritroso degli altri tori, MOANIMAIA o MAAMOANI, la

falsa bellezza nelle Indie, nasce come Laksmi dal marc di latte, e, scbbene ingannevola e fantastica, non ha l'aspetto fosco e desolato di Mudevî. A dir vero, Laksmi è più Moanimata che Mudevi. Mudevi è la faccia unica del polo nero. Laksmi c Maamoani sono due facoe del polo bianco, Così in Grecia la Nefele i cui contorni simulano le forme di Giunone è più vicina a Giunone della cupa Proserpina; ed appunto cotesta Nefele, di cui ci cade il nome dalla penna, cotesta nuvola, mercè la quale Giove gabba la credula insolenza d'Issione, è un

vero riverbero di Maamoani, Nel giorno in cui Dei ed Assura si sono uniti per la distillazione dell' Amrita allorche i genii funesti si sono impadroniti del barile d'immortalità, Visnù assume l'esteriore seducente di Maamoani, e meta scherzando, e metà usando di quella forza invincibile cui svilupperà nelle sue incarnazioni, riprende il liquido prezioso cui divide tra gli dei della luce. Un po' più tardi la testa di Rahu, che sola ha potuto insinuarsi nelle schiere de'futuri immortali, cade sotto i suoi colpi (vedi Ambrosia). Maamoani eccito i trasporti di Siva stesso ed ebbe da lui un figlio chiamato Aicnar, Del rimanente, chi potrebbe star saldo all' irresistibile bellezza di Moanimaia? amahile quando è Maia l'illusione veridica, non lo è dessa assai più ancora quando ella diventa Maamoiani, l'illusione menzognera?

MODGUDUR, presso gli Seandinavi, à la giovinetta a cui è affidata la custodia del ponte che travera il Giault, e ohe conduce dal mondo di lassà nel Nilheim, Prima d'arrivari però bisogna per nove di e nove notti traversare immense e cupe foreste. Passano ogni giorno venticinquemila morti sul ponte del Giault. Confr. Casorra.

MOERON (I. Connoctro) à in Virgilio figlio della Morte, ed ha per firstello Mone, per sorelle le Esperidi. È uno degli dei allegorici cui l'Eneide colloca alla porti dell'inferno. Anche i Greci averano. divinizato il Cordoglio, ma sotto nomi diversi : 1. Algo che è del gen, neutro e figlio d'Eride; 2. Lipe, che Esiodo mostra sullo seudo d' Ercole presso le Parche, Le rappresentazioni figurate del Cortolglio non, hanno alcuna inportanta, È una

Learning Congre

donna seduta che si tiene le ginocchia con le manis è un uomo con livido volto, di cera sparuta, coi denti stretti, con unghie agueze, con guance sanguinose.

MOEZ, dio draso, altro non è che Hakem nella sua settima incarnazione. Come tale, da Mahadid, aplendido teatro della sua incarnazione sotto il nome di Kaiemi, si trasportò verso levante, e fondò Rosetta sulle sponde del Mediterranco.

MOGA NUAGAT, figlis del sangue degli Elisberi (gliberi), sescoi da Munster in Irlanda gli Earasei; oda Munster in Irlanda gli Earasei; onali averano per difensori Quon dalla cento battaglie; ed allora segual la divisione dell'Irlanda in due grandi parti, la metà di Moga, Lest-Moga, a la setà di Qonn, Lestimoga, a la setà di Qonn, Lestono nome di Moga Nuagat fu Eogan Mor.

MOGODA e SARIBUT, discepoli prediletti di Budda ( vedi questo nome )..

MOGONE, era adorato dai Cadeni (popolo del Nortumberland). Giusta una tradizione avera difeso il paese dalle devastazioni d'un tiranno, Nel 1609 si trovarono nel Riverhead monumenti che fanno fede del culto di cotesto dio.

MOGOSTOCO. Pedi ILITA. MOHANIMAIA. Pedi Moabinaia.

MOIRAGETE, Monayirus, vale a dire conduttore delle Parche, dei Destini: 1. Plutone; 2. Giove in Arcadia ed in Elide. Tale soprannome, per quent'ultimo dio, è assai deno di nota.

MOKISSO (i) sono, presso i Conghi del Loango, gli dei secondarii sottomessi a Zambam-Congo, il quale può a suo talento castigarli e privarli di vita. La lore potenza però è grande. Nulla si fa al mondo senza elie se ne ingerisca un Mokisso. Ogni uomo ha il proprio, S'e felice e godo sanità è perehè si trove nella grazia del Mokisso, Sopraggiunge un sinistro, una malattia; il Mokisso è in collera, Per prevenire tali funesti capricci, non mancano voti , offerte , sagrifizii. Multi Mokisso sono rappresenteti con forme animalesche, e quasi sempre sono gli uecelli ed i mammiferi che le somministrano. Il legno o rozze pietre sono le materie dello loro informi statue erette le une nei templi, le altre nelle vie e sulle strade maestre. Queste ultime sono molto più numerose,

MOKOCH era, presso gli Slavi, il protettore speciale delle capre a dei montoni. Del rimanente, un dio più grande, Volosso, presiedeva alle greggie in generale.

MOKURI è tenuto presso i Buddisti Giapponesi per uno degli apostoli modelli. Si mostrò da principio sulle costa del Malahar e del Coromandel; poi a poco a poco, di mano in mano che la sua dottrina si estese, inviò santi missionarii ad annunziare le verità predicate da lui stesso : in tal guisa il culto di Budda arrivò alla China e di là al Giappone, Tuttavia bisogna notara che il Budde predicato da Mokuri si chiama Amida, Sonovi molte tradizioni diverse 'sull' introduzione del Buddismo nal Giappone. Confr, BUDDA.

MOLE, Mole, dee latina de' mugnai, 'erano credute figlie di Marta il quale maeina gli uomini eome la pietra molare il frumento.

MOLFEO, Molphers, uno degli aderenti di Pineo nella rissa che avvenna alle nozze di Perseo e d' Andromeda, fu ucciso da Perseo.

MOLIONE, Mohier: 1. figlio di

Eurito, ucciso da Ercole, a Gecalia; 2. scudiero di Timbres, rovesciato da Ulisse all'assedio di Troia. MOLIONE, Multiura, moglie d' Attore ed amante di Nettuno da cui

Attore ed amante di Nettano da cui cheb due figli, Eurito e Cleato, cliiamati da neme delle madre loro Moinolità, Hordini da da nome delle madre loro Moinolità, Attordi da da nome del loro pastre putativo, I nomi d'Attore (exete, spieggia) e di Nettuno forto penare al una lotta fra il commente ed i mari, Quello di Molione, cho i due rivali si dividono, sembre accesse l'espressione di tale lottu. Molione è la doma delle pungo, come dice Ceuzere, ma nom bismo veller nulla in essa che rassonnigli ad un'Amazzone.

MOLIONIDE MOZIONIDES, MUXIMrides e Muniumidate figlis di Molione, sposa d'Attore e di Netteno, erano talvolta chiamati Attoridi per allusione al loro padre putativo che Apollodoro (lib. 11, cap. vrt ), Ovidio ( Met., lib, vin, cap, virg) ed Omero ( Iliade, lib. 11, v. 621 ) pretendono essere stato loro padre. Secondo il lirico Ibico, di cui Atener flibro st, tomo s, pagina 221, ediz. Schweigh, I ci ha conservato i versi , i Molionidi erano usciti d'un uovo d'argento. Un po' più innanzi li rappresenta come inseparabilmente uniti l'ano all'altro (enpoisor); niò che Apollodoro conferma dicendo che essi due formavano un corno solo (συμφυείε), e cosa che Esiodo aveva, lungo tempo prima del poeta di Loctic registrato ne' suoi versi. L'unione intima dei duè Mohonidi divenne um specie di proverbio in Grecia, a giudicarne da queste parole di Plutarco, nel suo Trattato dell'amistà fraferna ( t. 11, pag. 290 dell'ed. di Wyttenb.): " A'nostri di non reca minor sorpresa il vedere due fratelli d'accor-

do, che se si vedessero i Mollogidi i cui sorpi erano congiunti in uno, « Nulladimeno, sembra che non totti comprendessero la tradizione, ed invece d'un eteradelfo provvedato di due teste e di quattro braccia, s'imaginarono due fratelli gemini (& puric) ed aventi ciascuno dne teste, quattro braccia, quattro piech ed un sol corpo (Ferecide; nelto Scol. d'Omero sull' Il.; lib. 11, v. 708 ); Cteato ed Eurito erano i loro nomi speciali, Come eroi unani, Cteato ed Enrito, nipoti d'Augia, prendono perte fin dalla pucrizia alla guerra. Cotesto principe si sostiene contra i Pilii comandati da Neleo. Nestore si avventava già su loro per improlarli; alforche Nettuno lor padre gli avvolse dentro una densa nuvola e li sottrasse ai colpi del nemico (Iliad., X, v. 708 e 749). In appresso comparvero ai giuochi d'Amarinceo, e' riportarono su Nestore il premio della corsa dei carri. Finalmente, quando Ercole invase l'Elide, amlareno di muovo in aiuto d'Augia, uccisero Dameone, uno dei fedeli seguaci dell'eroe (Pausani, l. VII, cap. xx), ed anzi cacciarono dall' Elide il vincitore del lione di Nemea, Vero è che furono debitori della vittoria non ad altro che alla perfidia: Ercole, infermatosi, aveta conchiuso una tregua coi Molionidi; costoro la risppero, e piombando all' improvviso sull'escreito d'Argo, lo sbaragharono facilmente. Ercole adirato adoperò gli stessi mezzi contra i suoi vincitori. I Molionidi si recavano come deputati degli Elei ai giuochi istmici ; tutte le ostilità erano sospese nella Grecia durante quel tempo. Ercole si pose in imboscata a Cleone e gli uccise. Lunga pezza dopo si mostravano ancora le loro tombe presso Cleone (Pausan., lib. II, cap.

15), Quanto all' interpretazione di cotesto mito, è pressochè evidente doversi fare attenzione assai meno alle avventure meramente umanc affibbiate a cotesta coppia eroica, che alla loro coesistenza in un solo e medesimo corpo. Il più delle volte altro non vi si vide che due guerrieri i quali guidano un carro. Cteato ed Eurito uniti rappresentano, secondo Creuzer, la ricchezza con la forza che la difende. Senza la guerra, senza una potenza militare protettrice ( sporter, da se e o voues con significazione attiva), è impossibile di conservarsi nel possesso dei proprii beni (xg egge). " Chi vuol restar padrone della sua terra natia dee tenere con una mano la spada, coll'altra il vomero che fende la terra; gli abbisognano due braccia per la spada e lo scudo (o se si vuole per la spada e le redini, pura del sarro militare ch'ei dirige), due braccia per istimolare la lentezza de'suoi buoi, " Ma che d'un sol corpo si slanci questo doppio apparecchio! che una volontà sola sia protomotrice dei due paia di braccia! nuesta spiegazione ammirabile comineia a diventar sottile, allorche Creuzer, derivando Molione da Molos (uelos combattimento), vuole che Eurito e Cteato, pel loro doppio nome di Molionidi e d'Attoridi (cmblema in alcun modo del loro difiismo) sicno ad un tempo e uomini di guerra e uomini di pace. , Attore, dic'egli, è l'uomo della macinatura. del grano franto, macinato, " D' altra parte, Attore è uomo della spiaggia (d'ATE) e per conseguenza il simbolo di quella costa su cui spira e si frange la potenza del mare. Non prima che abbiasi alla fine posto un termine alle invasioni di cotesta potenza terribile, e conquistata la terra sull'onda, può l' uomo acquistar ricchezze ed intraprendere le operazioni militari che gli assicureranno il possesso della sua proprietà : quando Attore ha fatto la sua apparizione sulla terra, gli Attoro-Molionidi appariscono allora, Hermann (Ueb. d. Wesen u. d. Behandl. d. Mythol., p. 51 ) riguarda i Molionidi siccome uomini i quali sbarcano (axropss), portano a muechi (un'Acc) merci che si spacciano bene (supurous), e che loro procacciano grandi guadagni (x τίατα). Sostituendo qui all'idea di lucro quella di derrate o ricchezze qualunque recate dai mercatanti d'Hermann sunnominato, si ha certamente una spiegazione ingegnosa e graziosa. Ma queste idee nulla hanno d'ellenico, nè manco d'antico, e non possono che far sorridere un momento. Trovasi una interpretazione di Welcker nella traduzione francese di Creuzer, tomo II, nota 5.

MOLO, Molus, Malor: 1. figlio di Marte e di Demonice l'Agenoride; 2. figlio del re di Creta Minosse II; 3. figlio di Deucalione, fratello d'Idomenco e padre di Merione.

MOLOCH, Moxox, è il più celcbre dio della famiglia fenicia de' Mlachim, vale a dire di quella famiglia di divinità di cui tutti i membri portano il nome di Melech, come Anamelech, Adramelech, Malachel, Melech o Moloch, nelle lingue scmitiche, vuol dir re. In tal guisa, per sè stesso, e quando nessun altro vocabolo non ne determini il senso, più che un nome, è una qualificazione generica ugualmente applicabile a tutti gli dei. Sappiamo ch'era lo stesso dei vocaboli Baal, Adonai, Marnas, Tuttavia, nell'uso, cotesti nomi d'una vaga generalità s'applicano più spesso a qualcheduno. A chi si applica il nome di Moloch? È chiafo che per sciogliere il quesito giova dare previamente un'occhiata al cultos al carattere, alle forme del dio. Solamente notiamo prima che, essendo stato lo spirito del culto fenicio essenzialmente solare e sidereo, tatto c'induce a presupporre che Moloch fosse o un pianeta o il sole. La lettura di diversi passi sia del recchio sia del nuovo Testamento non può lasciare verun dubbio su tal punto (vedi tra gli altri, Sofonia, cap. I. v. 4 e 5; Amos, cap. V, v. 6, cd Atti degli Apostoli, cap. VII, v. 42 e 43). Il culto di Moloch fiorì nel paese di Canaan, e più particolarmente presso gli Ammoniti. I legislatori, i profeti ne parlano ogni momento, e lo interdicono agl'Israeliti con le più severe minacce. La morte sola può espiare il delitto di colui che sagrifica a Moloch (Levit., cap. xx v. 2). Nulladimeno, nel deserto stesso e quamlo Mosè, a forza di miracoli, francava i suoi compatriotti dalla servità d' Egitto, gli Ebrei facevano già voti a Moloch (Amos, passo citato). Più tardi Salomone gli eresse un tempio vicin vicino a Gerusalemme, sul monte Oliveto. Tre secoli dopo l' empio successore d' Ezcehia rinnovò tale esempio e consacrò suo figlio al nume dei Canaaniti. Forse anzi cotesto culto, ora protetto, ora tollerato dai re, non sofiri mai interruzione reale, e la valle di Tofet e d'Ennone, all'oriente di Gerusalemme, vide sempre affluire sia palesemente, sia di soppiatto, la moltitudine dei pellegrini superstiziosi. L' occidente conobbe anch'esso tale culto che ritroveremo a Cartagine. Descrivere tutte le particolarità dei sagrifizii a Moloch o delle eerimonie praticate nel suo tempio sarebbe impossibil cosa. E presumibile che i

primi fossero tanto variati quanto complicate e minuziose erano le seconde. Ció che fu più spesso ripetuto è che si ardessero fanciulli vivi in onor suo. Che questa orribile usanza fosse stata in effetto vantata das sacerdofi e posta in pratica, è quello dl cui non potrebbesi dubitare senza negare tutto che v'ha di più incontrastabile nella storia; ma è credibile che piacque d'esagerare il pumero delle vittime divorate dal nume, e che quasi sempre la cerimonia si riduceva a far passare i fanciulli per le fiamme, cosa che la sacerdotale ciarlataneria chiamava purificare col fuoco. Tale consecrazione fruttava assai danaro ai sacerdoti, i quali raccomandavanla a tutte le persone disposte a dar loro retta : il non far passare suo figlio por le fiamme, era un esporlo a tutti i pericoli. Gir stessi re obbedivano a tali ingiunzioni ; quindi è che si vede il figlio del re giudeo Manasse, purificato dat fuoco nella valle di Tofet. Ma che ogni momento il fanatismo giugnesse fino ad abbrueiar vivi dei fanciulletti, che madri piamente barbare inviassero i loro pargoli dalla poppa alla statua di Moloch perche più non fornassero, che allorquendo Agatocle pose l'assedio a Cartagine, dugento fanciulli delle prime famiglie della città sieno stati offerti in olocausto al protettore dell'impero, è cosa che storiei, più veridiei e più scettici degli antichi, non faranno ammettere giammai. Anche così modificato e sgombro delle atrocità di cui venne sopracearicato, il culto del dio di Canaan e di Cartagine è tuttavia orribile abbastanza. Secondo Diodoro Siculo ( Bibl., lib. xx, cap. xrv, ed. Wesseling) combinato coi racconti dei Rabbini (v. Selden, I. 6), la statua di Molochi era di metallo ed aveva le braccia distese come per abbracciare le offerte umane che recavano i suoi adoratori. Altri dicono che le sue braccia erano inchinate verso terra. A'suoi piedi e talvolta nel suo interno, era acceso un gran fuoco. In tale fornaca invisibile andavano ad inghiottirsi le vittime che si posavano nelle mani dell' idulo. Probabilmente interne molle, messe in movimento dai sacerdoti, facevano cadere tali tristi offerte dalle braccia del dio nella fiamma nascosa dalle sue pareti. Danzavasi al suono dei cembali e de' tamburi intorno alla statua per soffocare le grida delle vittime. Le statue così descritte, o lo furono superficialmente o non erano che d'un ordine secondario. Ma probobilmente eranvi idoli più compiuti. Tali furono quelli mentovati dui rabbini Simeone e Salomone ( v. in Selden). L'imagine cava, come tutte le aitre, presentava all'esterno sette compartimenti, capsule o camerette (conclavia Molochi) nelle quali si deponevano le offerte. La prima era destinata ai vegetabili, alla farina i nella seconda si collocatano le tortorelle; nella terza una pecora, nella quarta un ariete: nella quinta un vitello; nella sesta un bue; finalmente nella settima de fanciulli. Una catità interna conteneva la fiamma che doreva consumare o partificare le offerte, Verosimilmente, allorche trattavasi solo d'una consecrazione per mezzo del finocosil fanciullo o l'oggetto the si voleva sottomettere alla purificaziune conducevasi per opra delle molle in um specie di canale di cui le pareti di rame lo separavano da due bracieri laterali. Forse talvolta riceveva il vapore d'oggetti sottoposti alla combustione, e ne andava franco per alcune fumigazioni violente. Cotesti modi poi di purifica-

zione avranno variato all'infinito. Così, per esempio, nelle Palilie romane, i fanciulli saltavano per disopra alla finmma (confr. Ovidio, Fasti, libe IV. 4. 48t, e comm.). Gli adoratori d'Apollo al monte Soratte in Italia, quelli di Diana Perasia in Cappadocia, passavanu a piè nudi sonra carboni ardenti. Il rabbino Levi Ben Gerson (lib. IV) afferma che nella valle d'Ennone i fanciulli passavano tra due roghi, o tra due fuochi situati rimpetto l'un all'altro, Qualunque fossesi la statua, è credibile che, subito che si limitavano al'a purificazione per mezzo del fuoco, nuove molle portavano il fanciullo o l' 024 getto purificato fuori del corpo della statua. Nel paese degli Ammoniti essa era ricchissima. Sulla sua festa posata una corona d'oro, adorna di gemme, il tutto del peso o del prezzo d'un talento (il peso sarebbe 125 libbre, e quindi indicherebbe, supponendo il metallo del titolo goo, un valsente di 400,000 fr.); sulla sua fronte scintillava una perla di somma bellezza: il corpo del dio era di pietra, ma dorato dalla cima al fondo: era inoltre seduto sopra un trono ed aveva da ciascum lato una statua di donna similmente seduta. In Care tagine divenuta romana, i termini del pari che i vocaboli furono modificatie e Saturno prese il posto di Baal : non bisogna inferirne con Creuzer che tale modificazione sia stata tale da confondere il nume con Apollo. Che la statua colossale d'Apollo conquistata a Gela in Sicilia dai Cartaginesi, poi donata da essi a Tiro, loro metropoli ( Diod. Sic., lib. xnr, 108, e xvn, 41, 46; Plutarco. Fita d' Aless., cap. xxiv ; O. Curzio, lib. iv, cap. mr); che l'altra statna colossale dorata, trasportata da Cartagine a Roma da Scipione vincitore

( vedi Plut., Vita di Flam., cap. 1; Polib., lib. vii, cap. ix) abbiano rappresentato un Baal, e ohe Moloch stesso abbia portato il nome di Baal. sono due fatti ammissibili: ma che ne risulterebbe ? che Cartagine adorava parecehi Baal, di oui l'uno sembrò ai Romani un Apollo, mentre l'altro pareva loro un Saturno, In un tempo più antico, Moloch era stato figurato con una testa di vitello o di toro. Ora ripigliamo il problema messo innanzi nel principio del presente articolo: chi è Moloch ? Selden, Beyer e principalmente Fourmont (Mem. dell'Accad. delle Iscris., t. 11, p. 56-59) cercano di spiegare l'origine di tutte le tradizioni relative a Moloch per mezzo di fatti storici della vita d' Abramo, Noi ei dispenseremo di seguirli in tale inconcepibile esame. Diciamo lo stesso d'Ant. Fonseca il quale, coll'aiuto d'analogie superficiali e d'ipotesi assolutamente gratuite, si è imaginato che Moloch e Priapo non facessero che un ente solo. Dupuis (Orig. des Cultes, t. 11, p. 525, ecc. ) inclina a credere che Moloch non sia che uno dei nomi del pianeta Marte : in sostegno di tale opinione, ricorda che i Cartaginesi nelle loro infelici guerre contra Agatocle sollecitarono l'aiuto di Moloch i e s'appoggia al colore estremamente rosso del pianeta, colore al quale sembra alludero il vocabolo Azer, Ander che entra nella composizione del nome Adramelech. dio de'Sefarvaiti, secondo Hyge (De ret. vet. Pers. ), e conseguentemente lo stesso che Moloch secondo Dupuis. Queste ragioni parranno senza dubbio assai meschine ai nostri lettori. Dupuis fa prova di maggiore perspicacia, quando sospetta un Moloch buccfalo identico a Mi-

tra montato sul bue, e quando, dono molti altri è vero, raffronta con la leggenda del dio dalle sette capsule i sette pirele che ardevano intorno a Mitra, le sette porte per le quali, per trascrivere testualmente il mistico linguaggio, gl' iniziati dovevano passare nei misteri di Mitra. Seguendo coteste idee, arriveremmo a vedere in Moloch la personificazione del sistema planetario degli antichi ( le sette capsule, i sette pirele, le sette porte essendo altrettanti simboli dei loro sette pianeti) od il sole stesso. Ger. Vossio ( De orig. et prog. idolol.) sviluppa magistralmente l'ultima di tali opinioni. Sabbathier ha registrato la prima nel suo Dis. per l'intell. degli ant. class., t, xxix, p. 253, art. Moloch. Il padro Calmet ( Dis, della Bibbia, art. Moloch ) non ha emesso spregevole parere facendo di Moloch un dio ermafrodito, a vicenda solo e luna, Ma l'opinione comune che immedesima Moloch a Saturno è ancora la migliore. Astrologicamente parlando, Saturno è un astro sinistro, astronomioamente, è un astro immane, è il più elevata, il più distante di tutto. il sistema planetario degli antichi; mitologicamente, divora i suoi figli. Certamente non è senza relazione col sole, perocché perpetuamente la mitologie hanno legato cotesto grand'astro coi pianeti : ad Iside o la Luna l'Egitto annodò Venere : ad Osiride o il sole esso accoppiò Giove, ma talvolta Giove o Saturno, Giove come benefattore, Saturno come distruttore. Non uscendo della sfera solare Giove è un Ormuzd, un Visnu, Saturno un Arimane, un Siva, Ora, se in un sistema in cui il sole tiene la primazia ei veste alcuni caratteri di Saturno e di Gioye, in quelli in eui qualche pianeta

gli rapirà il primo grado questo prenderà qualche carattere dal colecherà stupore dopo ciò che Maloch abbia fino ad un certo punto una fisionomia solare, e che alcuni dotti l'abbiano paragonato, gli uni a Mira, gli altri ad Apollo ? Tuttavia tali congettura sono vere, na non si fondano che sopra tratti episodici: il fondo di Moloch è Saturno.

MOLONE era onorato come un nume a Gortina, dov'era riguardato come nipote di Minosse.

MOLONGO È l'Ente «supremo presso i popoli vieini al Monomolina. Del rimanente, essi idanto tal nome al loro re, a cui tributano i titoli magnifici di sovrano della natura, signore del sole e della luna, re della terra e del larra e del mare, esc. I soli oggetti di tale callo, dopo Molongo ed i re, sono le aniono more delle quali celebrano una festa detta Musina

MOLORICO, Mozoseurs, Méasget, dio pastore di Gleone, diele ospitalità nd Ecrole il quale, per ricompensario, ucciae il iuone di Nemea, oggetto di spavento per gli abitanti di Gleone, non meno che iunti di Gleone, non meno che unore. La leggenda ordinaria non fa mehzione di Molorco, e diec che Ercole andò a combattere il itone con estato dell'Argolide per ordine di Euristeo. In onore di Molorco furono attiuite feste dette Molorchie.

MOLOSSO, Monostra, Managor, rroe eponimo dei Molossi e della Molosside (o Molossia), paese dell'Epiro, era tenuto per figlio di Pirroe d'Andromaca. Mortogli il padre, le redini dell'Epiro futrono reccolle da Eleno, terzo sposo d'Andromaca; Molosso mon fu che suo successore. Vedesi Molosso nell'Andromaca d'Euripide, ma qual personaggio affitto secondario.

MOLPADIA: 1. Amazzone che uccise Autiope divennta moglie di Teseo; 2. figlia di Stafilo, onorata a Castalia ( Fedi Parreria).

MOMIMO, Monmes, ed AZIZO, crano i paredri del Baal (sole) di Edessa. Giamblico ne faceva Merenrio e Marte.

MOMO, Monus, Majuos, dio della spiritosa ironia e del sarcasmo. non è che la beffa personificata. Esiodo lo nomina, ma senza entrare nella più piccola particolarità suf conto suo. L'alta antichità non vi pensò pur essa. In generale una gravità rispettosa prasiede alla culla degli enti divini, e soltanto dopo de essersi già un poco dimesticati con que'celesti travicelli s'incomincia a I introdurra la barzelletta nelle leggende. Tutto eiò elle si è imaginato intorno a Momo è relativamente moderno. Lanciava, dicono, il frizzo sugli dei medesimi. Nettuno, Vulcano e Minerva avendolo pregato di giudicare dell'eccellenza dell'opera loro, egli li criticò tutti e tre. Nettuno avrebbe dovuto mettere al toro le corna dinanzi agli occhi od almeno alle spalle. La casa di Minerva avrebbe dovuto essere portatile in caso di cattiva vicinanza, L'uomo, questo capolavoro di Vulcano. avrebbe dovuto avere una finestruccia al cuofe. Momo ginnse fino a criticara la calzatura di Venere. Vero è che per un epigrammista di mestiere, lanciare un frizzo sulla calzatura e tacersi sul restante, era un confessare la bellezza della dea, Il solo tratto antico in tutto eiò che ci venne tramandato intorno a Momo, è ch' cra figlio del Sola e della Notte. È rappresentato con

una maschera ed un bastone da pazzo (1). MONECO, Monacus, guerriero di

Colchide, ucciso da Giasone.

MONECO, Moroacets o MONOE-COS, Moreacets, Eccole in un piecolo seno del Mediterraneo, dove la capanna che gli era consecrata non avera imagine d'altro dio (garses, solo, oixii, dimorare). Tale sito divenne in appresso la città di Portus Herculis Monoeci, oggidi Monaco.

MONETA, GIUNONA. Tale soprannome è celebre. Esso ci mostra in Giunone, la Sakti, il Logos, l'intelligenza di Giove. Giunone allora è una Minerva ( rad. : mens . donda anche monere). Del rimanente, secondo il volgo, Giunone, Moneta presiedeva in Roma alla zecca. La leggenda faceva risalire l'origine di tale attribuzione al tempo di Pirro. Stretti dal bisogno di danaro, i Romani si erano rivolti a Giunone. La dea li trasse presto d'impaccio, non si dice come. Senza dubbio il miracolo consisté semplicemente in vuotare il tesoro sepolto nei sotterranei del tempio. Giunone Moneta aveva un tempio nel Campidoglio, sul Iuogo dove un tempo sorgeva la casa di Manlio. Tale tempio fu la zecca della repubblica e dell' impero. Laonde le medaglie rappresentano sovente Giunone con le bilance e la cornucopia nelle mani, ed un muechio di monete sotto i pledi. - È semplice cosa che si abbia fatto di Moneta la madre delle Muse; imperocche Mens, Moeme, Mnemosina, Moneta furono sinonimi, Ma questa

(1) Momo qui vien detto effettivamente figlio del Sole (Soleil). Altri però lo dicono figlio del Sonno che in francese suona Sommeil. Ciò avvertiamo ad ogni buon riguardo. (Il Trad.) genealogia, la quale non ai trora che in Igino, fu mal intens in un tempo in cui Pecca del guadagno formars unte l'ispirazione dei puedi, alcuni mitografi, penando al semo di monor, e non al semo radicello, dissero che questo nome significa la monistrice, e che fu dato a Gitmone in occasione d'un terremoto durante il quale una voce ignoti, che unci del tempio della dea, avverti i Romani di sagnificare une trois pregna per placare gli dei. "MONG-RUAD o MASCALA Ma-

CEA), la gran dea de'Nemedi (una delle razze che popolarono l' Irlanda ), è stata trasformate dallo storio in un'eroina umana, regino e conquistatrice. Sul conto suo corrono varie tradizioni. Eccole secondo d' Eckstein. - 1. " Tre principi discesi da Ir, pretesi monarchi di tutta l' Irlanda, e figli di tre fratelli che governavano il reame d'Ulster. regnavano ciascumo alla sua volta per venti o vent' un anni. È questa ena disposizione sistematica particolare a tale ordinamento della storia irlandese, in eni ricorre costantements. Vi si vedono sempre tre principi della stessa razza prendere alternamente le redini del governo per un dato spazio di tempo, e succedersi regolarmente; e futti periscono di morte violenta, Cotesta artificiale combinazione non lascia verun dubbio a chiunque ha studiato l'antichità. Dopo aversi lunga pezza disputato l'impero, i principi di cui favelliamo convennero di regnare sette anni ciascuno, e di eedersi l' impero all' amichevole. Questi sette anni ripetati tre volte compongono il totale di venture anni concessi a cadanno dei re. Del pari, quando i Milesii approdarono in Irlanda, tre numi de'Tuata-Dadan, tre fratelli vi regnarono ; essi disputaronsi l'impero fino a che la stessa convenzione d'alternare il potere, in cambio di partirlo, gli ebbe pacificati e riconciliati. La regina Mascia era figlia del primogenito, moglie del cadetto di essi fratelli. Ella chiamayasi Mong-Ruad, dai capelli rossi; suo padre, Aod-Ruad, si chiamaya pure il rosso (ruad). Il secondo dei cinque fratelli ha cinque figli che disputano l'impero a Mascia, e non vogliono che una donha sia padrona del governo. L'eroina Masera, formidabile amazzone, vince i cinque principi ribelli. Ossetviamo ancora cotesto numero di cinque costantemente riprodotto nei miti irlandesi tramutati in istoria. Per esempio, il padre di Maseia uccide i cinque Luigaid ehe si somigliavano d'aspetto come di nome. I cinque Luigaid s'abbattono nella foresta in una strega decrepita, la toccano, ed essa diventa giovane e bella. Mascia si reca anch'essa nella foresta dove si sono nascosti i cinque nemici che ha vinto. Per non farsi ravvisare, essa velò i suoi rossi capelli, poi s'accosto al sito dove i fratelli arevano arrostito un orso selvatico. I giovani la guardarono con istupore, e la invitarono a partecipare del loro pasto. ed ella accettò. Uno de principi, invaghito delle sue attrattive, le chiede un segreto abboccamento ch'ella gli concede. In tale convegro Mascia afferra il principe, lo incatena, l'attacca ad um albero, c ritorna a trovare i quattro fratelli ch'ella seduce a vicenda, attira in luogo appartato, ed incatena separatamente. Poscia i ministri di Mascia condannano i principi a morte; Mascia però concede loro la sola vita sotto condizione che le fabbricheranno un palazzo. Ella si serve della spilla con cui tiene an-

nodati i capelli per disegnare la pianta dell'edifizio chiamato Bomuini (Eamhuin) Mascia, dal nome dell'ago adoprato per delineurlo. Esso fu in appresso la residenza dei re dell'Ulster. .. 2. , Secondo un'altra versione della stessa favola, Mascia è moglie di Qruin, figlio d'Adnamuin. Bisogna sapere che Nemed, sposo di Mascia, è pur figlio del detto Adnamuin, una delle divinità dei Tuata-Dadan, Cosi Oruin non è che Nemed stesso sotto una nuova forma. Qonnor, re dell'Ulster, costrinse Mascia ad entrare in lizza per disputare il premio della corsa a' suoi cavalli; Essa riportò il premio, ed arrivò la prima al luogo dove fu eretto il palazzo che porta il suo nome. Era incinta, e partori due gemelli, un maschio ed una femina. Nelle doglie del parto, presa d'indignazione contra la barbarie di Oonnor, maledisse ai guerrieri dell' Ulster. Per lungo tratto di tempo gli eroi del Clanna Rugraide furono in preda a dolori che somigliavano a quelli del parto. È questa la rimembranza omaispenta d'un mito frequente nelle religioni antiche, il quale si rannoda alla dottrina d'una natura attiva e passiva, a vicenda sofferente e rintegrata, Secondo tale credenza, gli dei mutano sesso, d'nomini diventano donne, di donne nomini, ed i loro settatori gl'imitano. - " Cotesta Mascia. continua d'Eckstein, dea de' Nemedi e de' Tuata-Dadan, de' ponteffci e' degli agricoltori dell'antica Irlanda, è trasformata in Amazzone nell' Irlanda guerriera. Essa diventa regina, essa rimane stabilita nell'Ulster, introdotta nella sua storia ; e nulladimeno, anche a traverso di tale metamorfosi, si vede ancora trapelare il carattere della vecchia divinità, di una dea della natura passiva ed attreo, d'indole ermafroditica. Al sesso della donna, Mascia accoppia l'ingegno dell'uomo: essa è la sola donna che abbia governato l'Irlanda s essa adotta, ancor fanciullo, Uganio Moro, quel gran re che porta le armi milesie sulle rive della Gallia e dell'Iberia, dove esercita ancora le sue piraterie. Per ultima prova dell' identità di Mascia con la dea dei Nemedi, aggiungiamo ehe nella costei storia si veggono ugnalmente comparire quattro fratelli, quattro architetti. Sono dessi i quattro Fomoraiei, o pirati stabiliti nell'Elster ; essi opprimono Nemed c Muscia, sua sposa. Eglino sono vinti e costretti a costruire un palazzo per Nemed. Due di cotesti fratelli od architetti si chiamano Bog e Robog i sono i Robogdii dell'-Ulster di cui parla Tolomeo. Quando i Milesii diventarono padroni dell'impero, una parte degli antichi pirati, che avevano lasciato il loro mestiere per confondersi con gli aborigeni e divenire agricoltori, furono costretti a fabbricare fortezze pei conquistatori; del pari che nei tempi anteriori erano stati costretti a costruire templi pe'Druidi. Tal è il senso di cotesto mito sfigurato dei pirati architetti. Nemed fece scannare, secondo la tradizione, i quattro architetti la dimane del giorno in cui il palazzo fu compiuto. Egli temette che non fabbricassero per altri palazzi così magnifici come il suo. Doire Lighe fu il tcatro di tale uccisione commessa nel luogo stesso dove aveano terminato il loro edifizio, monumento del loro ingegno. Presso molti popoli antichi occorre la stessa favola: sovente il sangue d'un uomo bagna e consacra le mura del palazzo fabbricato da un principe; sovente pure il cadavere dell' architetto gli serve di fondamento.

Tradiziou affatto simili si trovano fra i Russi, gli Sennlinave eli Sertra i Russi, gli Sennlinave eli Serdio dell'universo, oggi palezzo in 
cui dimore il re, pontefice-guerricote rappresenta tale divinità, office il 
simbolo del mondo intero al quale, 
secondo molti mit, è stato cemento 
il sangue d'un dio creatore dell'universa, officri on inoleausto per conservare la sua propria creazione. Il 
Pomoracie o piratti insegnarono, diconse. In appresso Nemed dissolo dudici foreste, doctio magé (1).

MONICO, Montenus, centauro ehe sradicava gli alberi, e scagliavali quai giavellotti (μώτος in greco epico è l'epiteto usuale del cavallo, a cui certamente conviene a meraviglia).

MONTAGNE (le), MONTES, "O:n, occorrono nella Teogonia di Esiodo come figlic della Terra sola, Essc apparvero dopo Urano (la volta celeste fatta persona) e prima di Ponto (l' abisso profondo). Quasi tutti i popoli hanno adorato le Montagne, enormi fetisci i quali sembrano calpestare la terra cui dominano della loro testa, e comandare al fulmine, alle nubi, ai ghiacci, alle procelle: l' Alborgi in Persia, il Merù nelle Indie, nell'alta Asia il Caucaso, in Frigia il Cibele, in Lidia il Tmolo, a Rodi l'Atabirio, in Grecia l'Olimpo, in Libia l'Atlante, ne sono altrettante prove. Se trascorressimo del pari tutte le regioni abitate dagli Slavi, dai Tartari, dai Malesi, dai Papii, dalle innumerevoli popolazioni dell' America incivilita e dell' Oceania, dappertutto lo stesso spettacolo si rinnoverebbe a'nostri occhi,

(1) Lo sviluppamento di tutto cotesto mito di Mong-Ruad, ci sembra, nol dissinutliamo, alquanto confuso ed oscuro, (Il Trad.)

MONTINO, Morrares, die romano, era tenuto pel genio delle mosttague.

MOPSE, Mo In, una delle Sirene, secondo certe tradizioni.

MOPSO, Morsus, Mc Lec. famoso indovino, era tenuto per figlio d' Apollo e di Manto. Si segnalò per la veracità delle sue profezie all'assedio di Tebe, alla corte d' Anfimaco, finalmente a Claro. Dopo la sira morte ebbe onori divini, e la ricor-· danza della sua abilità fece nascere l'adagio, più certo di Mopsa - È evidente che Mopso è l'incarnazione claria d'Apollo. Del rimanente, i suoi adoratori, per esaltarlo più facilmente al disopra di tutti gli altri indovini, affermavano che aveavinto Calcante in profetiche prerogative. Anfimaco meditava un' importante impresa, e, secondo l'uso di quel tempo, consultò prima gl'indovini sulla riuscita più o meno probabile de'snoi disegni. Mopso non predisse che disgrazie, Calcante vittorie, Questi si ebbe il torto e morì di cordogio, Un'altra leggenda relativa alla vitto-. ria di Mopso sopra Colcante, ci mostra i due indovini intenti a dire quanti fichi pendano dalla freaia che sta loro dinenzi agli occhi, e-quanti una troia pregna che passa dinanzi a loro racchiuda porcellini nel suo ventre. Finalmente, secondo Plutareo, un governatore di Malle, atco o poco manco, inviò un biglietto suggellato all'oracolo di Mopso. Il messo, giusta l'usanza, dormi nel tempio, ed al suo svegliarsi trovò un biglietto suggellato a'suoi piedi; ei lo porta seco, romore in corte, gran premura d'aprir la lettera, e non vi si trova che una parola: Nero, E qui tutti i cortigiuni gridare all'assurdifà, all' impostura ; ma il governatore so loro vedere il duplicato della let-

MOR tera che ha spedita al nume culla sequente domanda : T' immolero iu un bue bianco o nero? - Altri sei di nome Morso furono: 1. un indovino figlio della ninfa Clori e d' Amico, Argonauta, fondatore della eitta di Tenchira, non lungi dal porto dove fu poi fabbricata Cartagine, e divinizzato dopo morte da' suoi antichi compagni d'infortunio : 2. Lidio che si ribello alla tirangia d'Addirdaga e d'Itti, suo figlio, ed impadronitosi coll' armi del trono di Lidia, forzò il figlio e la madre a precipitarsi in un lago vicino ad Ascalona (confr. Apprapaga): 3. duce argivo che fondò Faselo sut poggio di Colofone; 4. figlio d' Ocnea, regina de'Pigmei, e di Nicodamante (i Pigmei stauchi delle erudeltà di sua madre lo rapirono dalla cotte per edurarlo alla loro maniera); 5. Trace il quale, bandifo dal sno paese di Lieurgo, si associo Sipilo, assalì le Amazzoni comandate da Mirina, e riportò su loro una combiuta vittoria; 6. Lapita che si rese celebre all'assedio di Tebe, e che fu in grido d'aver imposto il suo nome alla città di Mopsuesto. Bisogna ridurre l'eroe eponimo di Mopsuesto ed i due indo. tini Mopso ad un personaggio solc.e

MOPSOPO, Moluzes, diede il suo nome all'Attica.

MORDAD, l'angelo della morte rella mitologia parsi. MORFEO, MORPHEUS, il dio de'so-

gni, figlio del Sonno e della Notte, è volgarmente tenuto pel Sonno stessó; e quindi viene collocato nella tenebrosa e stagnante regione de Cimmerii cui ne Cook ne Bougainville hanno incontrata facendo il loro viaggio intorno al mondo. Venne rappresentato cascante di sonno, e gli si sono dati per attributi i soporiferi papaveri; ma il nome stesso del nume

μορραί, forme) indica abbastanta che presiede a quelle forme fintastiche e vane che si dipingono nel cervello stemprato dal sonno. Morfos si svolge in tre del, Icelo, Fantaso e Fobetore, che riguardansi s vicenale come suoi figli o come suoi fratelli. Di tutti i sogni egli ĉi i più abile ad assumere l'aria, il modo, la voce di coloro cui vuol rappresentese.

MORFO, Venere velata ed incatenata a Lacedemone, era stata consecrata colà da Tindaro, secondo gli uni come emblema della castità e fedeltà della donne; secondo gli altri. come il simbolo di quel carattere incostante e lascivo che bisogna tenere nella cattività, e legare con ferree catene. Al buon Tindaro, aggiugnesi, pesava sul cuore la condotta delle sue figlie Elena e Clitennestra, fors'anche il troppo facile abbandono di sua moglie Leda eol suo cigno : ed i veli e le catene di cui acconciava Venere erano una piceola vendetta, una cattura in effigie.

MORGETE, Moppus, re d'una parte dell'Italia, dopo Italo, diede agli Enotri il nome di Morgeti. MORI, Mopus, figlio d'Ippozio-

ne, fu ucciso da Merione all'assedio di Troia.

MORISACHI, uno de'santi del Giappone, sia Budda (Sciakia, fr. Сдавла) in una delle sue incarnazioni o sotto una delle sue facce, sia uno de'snoi discepoli o de'propagatori del suo culto.

MORITASGO, dio celto. Si trovò il suo nome in un' iscrizione disotterrata nel 1652 all'ingresso del vecchio cimitero d'Alisia, oggidi Santa Regina.

MORMO ebbe ordine dall'oracolo di fabbricare una città al confluente dell'Arari (Saonna) e del Rodano, e gitto le fondamenta di Lione sulla montagna che forma oggidi il sobborgo della Croce Rossa. MORMONI, specie di Lari o fantasmi (R.: µ09µm).

MORTE (la), Mons, Oaragot, dea greca e romana, era tenuta per figlia della Notte e sorella del Sonno. Dimorava nell' inferno. Il suo nome non era in alcuna guisa mai proferito dai Greci. La favola d'Alceste la mostra in lotta con Ercole. Elide, Sparta l'onoravano; ma la -Fenicia e la Spagna le rendevano più particolarmente un culto. Forse nella mitologia più antica fu in relazione con la Fame, l'insaziabile Fame vorace, e quindi con l' Amore che esso pure è fame, appetito, desiderio. L' India ebbe lo stesso concetto, e Bram l'onnivoro, Bram è Muth, la Pame, la Morte. - I pocti danno alla Morte un cuor di ferro, viscere di bronzo, ali negre, una rete di cui avviluppa la testa delle sue vittime come il gladiatore reziario finalmente l'arpa o falce di Saturno. Gli scultori ed i pittori le hanno tutti conservata la falce. In-oltre hanno fatto della dea uno scheletro. Però nella esposizione a Parigi del 1781 Barthelemy ebbe fino ad un certo punto a seguire le idee antiche, poichè nel dipingere Apollo che comanda alla Morte ed al Sonno di portare in Licia il corpo di Sarpedonte, figurò nella Morte una bella donna col viso pallido, le labbra scolorite, gli occhi chiusi ed incadaveriti ( v. Qualair) (1). Se gli Etruschi sui loro vasi diedero

(1) Andres Orgagna detto Cione dipinse in Verona la Morte mietitrice delle umane vite, avendola rappresentata vestita di nero e con un mucchio di gente a' suoi piedi mietuta dalla falce cho ticue in mano. (Il Tpd.) alla Morte una gola spalancata, oppure la testa della Gorgone, oppure la forma del favoltos Voltar; più spesso venne rappresentata con lineamenti gravi e lugubri, ma belli e nobili. Tal' era la statua della Notto che tiene nelle sue braccia il Sonno e la Morte, l'uno che dorme profondamente, l'altra che finge di dormire.

MOSCHERI, decimosettimo re d'Egitto, secondo il latercolo di Eratostene che interpreta questo nome per dato dal sole (il che. diciamlo di volo, c' indurrebbe a sospettare che Moscheri fosse una corruzione di Maris, Mari, Mire, ecc. ), sarebbe, secondo Dupuis, il secondo Decano della vergine ( Uestucati di Salmasio, Topite di Firmico). Goerres lo fa cadere con Musti e Pamm-Arcondete nei Pesci, domicilio del sole, e quindi l'assimila a Ptebiù od Erebin, primo Decano dei Pesci, eliminando Menete dal numero dei Decani; e del rimanente, secondo Dupuis, si farebbe un' identità di Moscheri con Tomi. Pinalmente partendo d'Atote I. nel latercolo, e da Soti nella lista dei Decani, si farebbe coincidere Moscheri con Reuo. MOSCTARA, dio arabo, lo stes-

so, dicesi, che Giove. MOSKOI-ZAR, il re marittimo,

era, secondo il dogma di Kiev, il re dal marc. Probabilmente non è questo se non un epiteto; ina finora si ignora il vero nome del Nettuno degli Slavi.

MOT è, nella cosmogonia fenicia, la materia prima che risulta dalla fecondazione di Baaut, la Notte, per opra del vento Kolpià coll'aiuto del Desiderio o dell'Amore di cui non si è dato il nome fenicio. Si può confrontare l'art. Merm.

MOTIA, Morra, Morva, eroina

eponima d'una città di Sicilia, fece conoscere ad Ercole colui che aveva osato rubargli i suoi tori. Riverbero siciliano del mito italico relativo a Caco!

MOTONE, Medain, data per la stessa che Metone, era tenuta per figlia di Oeneo, laddove Metone aveva a padre il gigante Alcioneo.

MUCIUCUNTA ( fr. Morrenou-MOURTEA), ragià indiano della dinastia de'Suriavansi, aveva giutato gli dei a combattere i Daitia, ed in guiderdone aveva ottenuto il privilegio di dormire eternamente fino alla venuta di Krisna. « Se alcuno ardisce svegliarmi, " aveva domandato ad Indra, « che la fiamma de' miei occhi irritati lo divori ». Inseguito dal sivaita Kala-Iavana, vittorioso nemico del suo culto, Kriana entrò precipitosamente nella caverna ove dormiva Muciucunta, ed ebbe cura di porsi dietro la sua testa per non essere esposto a'suoi sguardi. L'ardente Kala-Iavana, slanciandosi dietro a Krisna nell'antro, urta fortemente ne'piedi al ragià addormentato. Il principe si sveglia di balzo; le fiamme divine divorano lui e l'oste sua. Il sonno di Muciucunta ricorda quelli di Kumbakarna (vedi Ravana), d' Epimenide, di Endimione dormiente nel bosco. Il complesso del mito armonizza da un canto con la morte di Kansa sivaita egli pure, di Kansa pietrificato dagli sguardi di Visnu; dall'altra, con la storia del mara d latte battuto dagli dei che hanno 🖬 mano la coda del gran scrpente Adisescia, mentre i Daitia, che tengono la testa, sono esposti ai sottili veleni che la sua bocca distilla,

MUDEVI (fr. Mornevi), nelle Indic, è la faccia nera e funèsta della grande Sakti, ma più specialmente

Towards Con

di Sakti producente, di Sakti fatta subalterna, di Sakti-Laksmi, La discordia e la miseria, sono le opere di Mudevi. Essa rende sterile la terra ed inaridisce le anime. È dipinta color verde; il suo vaanam ( cavalcatura ) è l'asino, animale immondo ed abborrito; stringe nelle mani usa bandiera in mezzo alla quale il corvo stende le sue ali sinistre. Guai al protetto dall'agghiaceiante dea! Non incontrerà mai un grano di riso per calmare la spaventosa fame che gli divora le viscere, Mudevi, dicesi, non trovò sposo tra gli dei. Però è spaeciata sovente come seconda moglie di Visnù. D'altro eanto, il suo nome, identico a quello di Mandevi, ci riconduce nel Sivaismo. Mudevi è una Kali ( la nera ), Rudrami (la madre delle lagrime), Monnimaia ( la falsa bellezza ) ; è ilcomplesso delle amare realtà della vita, è l'avversa fortuna, è la rissa che domanda la guerra e sangire, è il freddo , l'inerzia, l'infecondità, la morte. Nicolao Müller la paragona ad Alilat, a Lilit, ad Enio, a Bellona, alle Furie, all'avversa Fortuna.

MUKTAKESCI (fr. Moreratent), Bavani Durge, in quanto nemica de'giganti. Essa è noda; il suo colore è ezurero. Ritta in piedi sul seno di Siva, tiene con le due braccia sinistre una spade de un cimo; delle due braccim destre, l'uno più alto è nudo; con l'altro un po'più basso accum d'appressarsi sensa

MULIEBRE, MCLIEBRIS. V. FOR-

MULIO, McAnes 7 1. sposo di Agamede l'Augeide 5 2. duce epeo ucciso da Nestore 5 3. duce troiano ucciso da Patroclo 5 4. croe nativo di Dulichio ed al servigio d'Anfinomo, uno dei proci di Penclope,

MUMBO-IUMBO (fr. Moturo-Icenso ), dio della Nigrizia, presie- . de alle famiglie e segnatemente all' antorità dei mariti sulle lovo mogli, L' idolo, al dire dei creduli abitanti del paese, intima sovente i suoi ordini alle donne, e queste maneano di rado d'obbedirvi. Il popolo giura per quest'idolo, nè havvi giuramento più sacro. Più d'un viaggiatore offerma che quasi tatti i No- . gri di qualità sanno cosa dehbano credere intorno a Mumbo-Iumbo; cotesto dio, o alazeno l'uffizio ch'egli adempie sì bene oggidi a profitto dei mariti, non sarebbe stato imaginato che con la mira di mantenere più facilmente la subordinazione nella famiglia, Nell' interno della statua, la quale ha da otto a nove piedi d'altezza, e di cui una veste di scorza d'albero ed un cappello di paglia formano l'abbigliamento, si nasconde un Negro. Con qualche particolar mezzo la voce del vicedio acquista un suono che sembranulla avere d'umano, Egli è poi consultate la notte. Allorche in una casa sopravviene qualche contrasto tra l'uomo e la donna, i due contendenti se ne vanno da Mumbo-Inmbo e lo scelgono ad arbitro. La decisione è quasi sempre in favore del marito. Per essere sicuro delle sentenze di Mumbo, è d'uopo farsi iniziare a'suoi misteri s si giura dinon rivelare mai, checchè avvenga, il segreto a donne; del rimanente, non si è ricevuto in questa specie d'assicurazione contra la tirannia del sesso feminino prima dell'età di sedici anni. Nel 1727, il re di laga: avendo rivelato il segreto ad unæ delle sue mogli, fu ucciso dai grandi appie di Mumbo-Iumbo. Niuno sipuò presentare se non coperto dinan-

zi alla statua, Durante il giorno sta-

esposta sopra un palo ; al cader della notte si trasporta nel recinto saero dove si fanno le operazioni.

MUNDA, CIANDA e DUMRALO-CIANA (fr. MUTSDA, TCHASDA, DOUM-RALOYCHANA) sono, nel Devimeatmiam (episodio del Markandeia-Purana), i tre generali di Sumba l'Assura, nella sacrilega e gigantesca lotta ch'ei sostiene contra Durga-Devi. Tutti e tre periscono, e la dea prende dai due primi i soprannomi di Ciamunda Ciandika (vedi sia anal. e trad. d'Eugenio Burnonf nel Giornale asiatico , 14, 24-32, sia del Sira Purana, cap. v, 6 6, del bar. d'Eckstein, nel Cattol., t. xiv, n. 42). Munda e Gianda erano essi pure del novero degli Assura, Danava o Daitia ( Titani indiani ). Veggonsi non solamente combattere, ma vegliare e fare il duplice uffizio di scolta e messaggero. Sumba gli ha posti in vedetta sulle cime dell' Imalais, e quando la divina Ambika comparisce, sono dessi che vanno a dargliene avviso e che lo eccitano a porre in opera tutti i mezzi per possedere quell' incomparabile incognita.

MUNICO, MUNTCHUS, Mousuxecs figlio d' Acamante, altri dicono di Demofoonte e di Laodice, fu alletato in Troia da Etra, segui suo padre in Grecia, e diede il suo nome ad un demo dell'Attica (vedi A-CAMANTE), il quale più tardi diventò un sobborgo ed uno dei tre porti d'Atene. È noto che Diana onorata in quella città prese il nome di Munichia. Vi furono feste chiamate Munichie, e chiamossi Munichion 1' nltimo mese del calendario ateniese, Alcune tradizioni mandavano Munieo in Tracia al seguito d'Acamante, ed aggiungevano che vi mori della morsicatura d' un serpente. - Un altro Munco, indovino, non ebbe la

arte d'indorinare, siù che però gli avvenne, che la su casa, troppo di avvenne, che la su casa, troppo di lidimente fortificate, acchi però di ladimente fortificate, acchi però di ladroni, chi egli vi sarchbe perito insieme con sun moglie (Lelante) el i quattro suoi figli (Alcandro, Megaletore, Fileo, Iperippo, di dei mossi a pietà tramatarono questi infelici in accelli. Munico fu un triorchi (specie di squila o corvo marino, balbusar d')

MURCIA, Venere dei Celti e degl'Iberi, aveva un tempio a Roma appiè dell'Aventino, un tempo Murco, siccome viene asserito. Fu detto che questa Venere Murcia è la scioperatezza personificata, prima perchè la sua statua era coperta, poi perchè la voluttà eolpisce l'uomo d'atonia, lo snerva, lo rende incapace di tutto ciò ch' è grande e grneroso. Noi non possiamo a meno di sospettare strani errori in coteste assolute asserzioni. Prima di tutto, Murcia ha dessa la più piccola relazione con Murcus, Murcidus, Marginari e Marcere, come si suppone i poi, quando ciò fosse, l'idea naturale da inferire non sarebb'essa quella d'una Buto pastosa e limacciosa, analoga alla Sabbia ed Acqua o Limo primitivo degli Egiziani? Si giungerebbe cost ad una Venere-Talassa grande generatrice, stagnante, è vero, ma atta a prender vita e movimento. Le lagone dell'Adriatico, i laghi d'Amsanto, le paludi del Lazio (le Pontine, ecc.), hanno dovuto ispirar idee di tal fatta. Ninn dubbio che i bacini formati dai monti di Roma e dell'Etroria non sieno stati empioti di Caspii microsconici. Se la mitologia della Grecia resa salubre ed asciugata ei offre ancora ne'suoi Eleocora vestigi della Grecia paludosa, perchè vuolsi

che il Lazio non lasci trapelare lo stesso fatto ne'soli archivii che abbia un popolo senza scrittura. la mitologia? Se si ammette che Murcia sia un Mare Putrido, non è dessa una deità infingarda? non ha dessa l'arimanismo della scioperatezza? Ma finchè le prove mancheranno, sarà temerario l'accomodare così i fatti, forse pur cento volte dimostrato che i Vencti (antichi abitanti del così detto dipartimento del Murbihan) avessero una Venere per dea, e che questa des fosse un'infingarda, e che questa infingarda si trastullarse nelle acque sotto forma di anitra ( anas, g. anatis; a ragσa), d'onde il nome di Veneti, ece., ecc. - Murcia differisce da Marica ?

MURIMO ( fr. Moraino ), preiso i Betgiuana (altramente Mulitgiuana e Sitginana, e, nella lingua degli Ottentotti, Brigua ), è il dio supremo, dispensatore invisibile dei beni e dei mali. Il suo nome ricorda il vocabolo Murinna che, nella lingua dell'Africa di mezzodi-levante, significa signore, Sembra che i suoi adoratori abbiano per lui più paura che amore. Del rimanente, curano poco le pratiche religiose. I missionarii che tentarono la loro conversione non vi riuscirono; non già che sieno fanatici pel culto nazionale, ma perché si danno poco pensiero d'un culto qualsisia. Un solo ottenne la considerazione dei Betginana, quello che fece loro conoscere l'aratro. Essi hanno la pretensione d'indovinare il futuro mediante certi dadi piramidali fatti di corno d' antilupi. I loro sacerdoti sono incaricati d'usservare gli astri e di tenere in ordine il calendario, dividono l'anno in tredici mesi lunari, e sanno distinguere i pianeti dalle stelle fisse. Il loro capo è il primo del paese dopo il re.

MURRANO, MURRANDS, duce latino del sangue reale, fu rovesciato dal sno carro da Turno. MUSAGETE, MUSAGETES, MOUGE-

yster, vale a dire guidamusa: 1. Apollo, 2. Ercole, Questo soprannome della più alta importanza si comprende facilmente fintanto che è Apollo che lo ha ; ma Ercole, quale relazione havvi tra lui e le Muse? Eccola: non meno che Apollo, Ercole è il sole, è il retture, la guida, il capo d'orchestra dei -mondi; l'armonia, è derso; egli apre la via all'anno, alle stagioni, alle ore, le quali dotano ciascuna la terra, alle Grazie che abbelliscono il vasto complesso e le minute particolarità del gran tutto; ei si muove in misura, in cadenza; descrive nello spazio la sua curva magnifica; il restante degli astri sembra regolarsi dietro le di lui tracce segli è il flauto dirigente che da il la ai concertisti stellati ; è la tonica, centro e base di tutti gli altri suoni ; è l'accento d'ogni armonico accordo. Le Muse dunque sono giustamente sue figlie, sue paredre, sue seguaci. Esse formano intorno a lui quella ecmpagnia fresca e variata che formano le Gopi intorno a Krisna. Nella mitologia volgare, si vedo Ercole farsi rivale d'Apollo, A Samotracia è Cadmilo come lui ; a Delfu occupa il tripode e profetizza come lui; in Atene, prende la maschera drammatica come lui. Nell'officina degli artisti, ha la clava sotto i piedi ; tiene in mano una lira, e le Muse non chiedono meglio che di far vibrare la lira allo spettacolo degli alti fatti d'armi e delle grandi scoperte.

MUSE (le), Musar, Moore, dee greche e lutine le quali presiedono alle arti, alle scienze ed alle lettere. insomma a tutto quel complesso di cognizioni eleganti che gli antichi comprendavano sotto il noma di musica. In origine se ne contavano tre sole, Mneme, Melete ed Aede, oppure, secondo Eumelo, Ccfisa, Boristenide ed Apollonida; Cicerone ne nomina quattro, Mneme, Melete, Aede, Telsiope: In Arato, Telsiope diventa Telsinoe, ed Arche diventa Mneme. La Sicilia le faceva ascendere a cinque ed anche a sette: Nilo, Trito, Asopo, Ettapore, Acheloo, Pattolo (volgarmente Tipoplo) ed Erodia. Finalmente, si venne ad una enneade, ma qui pure è diversità nei nova nomi. La Pieria, in Macedonia, dava alle nove dee nomi che ignoriamo. I Pelasgi le chiamavano Callicore, Eunice, Elice, Telsinoe, Tersicore, Euterpe, Encelade, Dla, Eunope. Per ultimo, ecco la nomenclatura dorica, la sola che abbia prevalso e che l'uso moderno abbia ammessa : Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Tersicore, Erato, Polinnia, Urania, Calliona. - La genealogia delle Muse à non men contrastata del lor numero e de'loro nomi. Cicerona le fa nascere dal suo Giove III e da Mnomosine : Furnuto ed Alemano d'Urano e da Gea (il cielo e la terra); Eumelo d'Apollo; Arato d'Etere e dalla ninfa Plusia; Epicarmo da Piero e dalla ninfa Pimplaide ; Natale Conte da Mennone; finalmente la leggenda che prevalse, da Giove a da Mne-· mosine (la memoria secondo S.\*Agostino, l'intelligenza secondo Giraldi, la volontà o l'ammonitrice, Moneta, secondo Igino). - Niun dubbio che le diverse personificazioni ed i gruppi diversi ai quali l'idea di Musa ha dato origine non apparteogano od a tribù o a tempi differenti. V'ebbe più d'una lotte fra i manipolatori. La di-

sputa delle Muse con le Pieridi, che all'ultimo furono vinte, spogliate e tramutate in uccelli, n'è una traccia evidente. Così, più tardi, si vade Ercole rapire il tripode di Delfo al bello Apollo, a gridare che non conosca Adone tra i numi. - Le Muse avevano cadauna attributi distinti: Calliope presiedeva all'epopea, Clio alla storia, Euterpe alla musica, Talia alla commedia (e forse ai canti della mensa), Melpomene alla tragedia, Tersicore alla danza, Erato alla poesia erotica, Polingia all'oda, Urania all' astronomia ed alle matematiche. Alcuni attribuiscono l'ultima di queste scienze ad Euterpe; ciò fia chiaro per poco che si pensi alla relazione che la filosofia antica ammetteva tra la musica ed i numeri. L'astronomia d' altro canto è guasi una scienza musicale, imperocchè gli astri girano armoniosamente nello spazio. La regolarità della loro corsa è un'armonia, e nel fisico pure rendono un suono a il Macstro l'aveva detto. - Si vedranno negli articoli particolari i vocaboli gresi dai quali le nove Muse traggono i loro nomi. Alcune delle-Muse hanno ancora altri ufizii oltre quelli cui loro assegna l'etimologia. Talia ara tenuta nelle campagne per protettrica dei giovani rampolli. Altre presiedevano ai pecorili od alle fresche crbe dei prati. Del rimanente, tutte assumono sovente i caratteri di profetesse, di Baccanti e di ninfe,particolarmente di Naiadi ; e qui si delinea più spiccatamente il vero carattere delle Muse. Del pari che le belle Ragini degl'Indu, sono Ninfe delle acque. L'acqua mormora, l'acqua scorre in cadenza, l'ecqua è la misura naturale del tempo, prova siane la clessidra (che del rimanente secondo una favola è invenzione di Mercurio,

l'eloquenza , la voce fatta uomo). Di

qui l'acqua Musa primordiale, prima cantatrice, prima musice, prima profetessa, prima maga, prima Sirena, prima Circe, prima Musa. Cotesta Musa di cui le altre non sono che lo svolgimento, qual è il suo nome ? L'a-nima, la mente, mens, l'energia danzante, pensante, perse, il pensiero, mana ( sancrito ). In questi vocaboli due lettere, M N, sono dominanti : e l'antichità immedesimando l'intelligenza ad una delle facoltà intela lettuali, l'antichità che disse memento, μέμτησο (sogno), cangió la sua Mente, prima Musa, in Mname o Mnemosine. Mo ogni alta dea si addoppia. Di qui Mneme, la memoria: Melete, il pensiero; finalmente Aede, il canto; poi siccome il pensiero tradotto in canto rapisce l'oreechio e l'anima, Telsiope o Telsinoe, Sarchbe inutile di andar più innanzi con tale sviluppamento: ritorniamo alle Musse - Naiadi. Se le prove teologiche mancassero, vi supplirebbe una delle soprallegate nomenclature. Che cosa sorro Pattolo, Asopo, Nilo, Acheloo, Ettapore, Trito, se non se fiumi-donne? o che cosa è un fiume-donna se non ana Naiade? Trito principalmente ci sforza ad un confronto che avremmo certamente trovato senza lei. Trito è uno dei nomi di Minerva; e Minerva è l'anima, è la Musa per eccellenza, è la sposa trascendentale di Giove, Giove e Minerva equivalgono a Giove e Mncmosine. Le Muse sono Minerve inferiori e parziali. Le acque sono nella cosmogonia mitica il gran prineipio femina. Ora, tale principio è a vicenda la volonta-ragione-memoria, l'energia, il fallo. Del rimanente, tutto questo esiste in Minerva, tutto questo esiste dunque nelle Muse : ed ecco perché le Muse sono l'onda indarnata. Per altro noi crediamo che

le Muse altresì, per alcumi popolia abbiano potato essere personificazioni terrestri, montuose, continentali, Le Pieridi, senza dubbio, appartengono a questa classe. La contesa di coteste Muse petrose con le Muse, figlie dell'umido elemento, riverbera dunque la lotta della terra e delle acque de' montanari hitorani. Fors' anche per la contesa delle Muse con le Sirene deesi intender d'un'opposizione tra l'onda fluviale ed il mare, tra gli abitanti della pianara resa fertile delle neque correnti e gli abitanti della costa bagnata dai salsi ffotti. Nondimeno, si vede spuntare un senso morale sotto la scorza della favola. È questo la rivalità dell'arte severa e grave e dell'arte effeminata, corruttrice. Le Muse formavano un coro sacro di enir la presidenza apparteneva ad un'altadeffit rienilogatrice: Minerva, Meti o Mnemosine, ecco quella che implicitamente l'idea d'Enneade pensante far supporre ed implica ; ma la mitologia usuale dei secoli poster iori collorò un dio in mezzo al sacro gruppo. Così Visnù nelle Indie danza al suono del suo proprio fauto in mezzo alle Gopi, Cotesto nume, corifeo del coro delle Muse, fu a vicenda Ercole, Bacco, Apollo. A quest'ultimo soprattutto i poeti attribuirono il comando della sacrá schiera. Questo notevole nunto di veduta frutto a ciascuno de" tre numi il soprannome di Musagete. Le Ore, le Grazie, hanno pure da lontano qualche relazione con le Muse. Dopo quanto precede, tali relazioni non hanno mestieri di essere spiegate. - Le Muse erano tenute in conto di vergini ugualmente che Minerva. Arrwar Siroi (vale a dire sempre vergini), ecco l'epitcto favorito di queste caste figlie di Mnemosine e' di Giove.

... Prosit mihi vos dixisse puelles,

MUS

esclama il Sustico Giovenale. Numerose leggende di maternità facevono un bizzarro contrasto con questo titolo. Clio, essendosi un di beffata dell'amore che Adone aveva ispirato a Venere, s'accese d'Apollo, di Magnete e di Piero, i quali reserla madre di Gialemo, d'Imeneo e di Giacinto. Calliope, invaghita d'Oeagro, diede in luce Orfeo, e, aggiungono alcuni, Lino; d'Euterpe unita al dio-fiume Acheloo naeque un altro dio fiume, lo Strimone; Erato con lo stesso Acheloo diede in luce le Sirene; Reso. eroe o fiume, nasceva da Tersicore; Urania, lasciando gli astri per Apollo, rimase incinta di Lino cui vedem-200 essere tenuto altresì per figlio di Calliope. Del rimanente, variasi molto in tutte eoteste genealogiche liste. Le Sirene in diverse leggende hanno a madre sia Melpomene, sia Tersicore, ecc. - Le Muse erano collocate da alcuni poeti nel cielo, dove dilettavano i numi con la loro voce e cogli accordi della lira. Più di frequente son fatte abitatrici della terra. Montagne, ridenti hoschetti, fresche spiagge sono altora l'ordinaria loro dimora. Da tali località diverse, o dalle regioni di eui facevano parte tratti furono i loro nomi o soprannomi. Ecco i principali : Parnassidi, Eliconidi, od Eliconine, Pieridi, Pindidi o Pindaridi (il Parnasso, l'Elicona, il Piero, il Pindo, erano montagne); Pimpleidi (Pimpla era una valle); Coricidi (Corieo era un antro famoso); Libetridi, Castalidi o Castalie, Ippocrenidi, Aganippidi od Aganippe (Libetra, Castalia, Ippocrene, Aganippe erano fontane). Chiamavansi pure Aonidi, Tespiadi, Ardalidi, Mnemonidi, vale a dire abitatrici dell'Aonia o di Tespia, protette d'Ardalo, figlie di Memoria. Roma dava loro il nome di Camene. Il culto delle Muse fu, dicono, introdutto nella Beozia dagli Aloidi. È possibile ehe sia stato istituito anteriormente nelle regioni settentrionali del Rum-Ili. sia Tracia, sia Macedonia o Tessalia. La parte principale che sostennero le scuole orfiche in que paesi induce a crederlo. Nulla indica che eosi fosse per Samotracia. Per modo di provvisione si può dunque riguardare gli Emineh-Dagh ed i Balkan come il focolare primitivo della religione delle Muse. La Beozia le ammise più tardi nel novero de' suoi numi. L'idea di Muse acquatiehe predomino appo d'essa; e le grotte, le selve, i monti non furono ammessi se non come accessorii delle acque, o come conquiste delle figlie delle acque. Il Settentrione per lo eontrario sembra aver dato importanza ai monti stessi. Colà è un'Agdisti che riepiloga le Muse; è una Trito nella Beozia. Gli Aonii erano certamente ancora i padroni del paese, allorchè segui l'introduzione del culto delle Musc. Tespia ne fu uno dei santuarii, Tespia celebre poseia pel culto delle Grazie ! ma le Grazie hanno alcun che delle Muse: com' esse, escono delle acque, com'esse, legansi alle Ore; è anzi un nome comune, o poco manco, alle tre no- ' . menclature, Talia, leggermente inflesso in Tallo. Quindi a Roma veggonsi le Grazie e le Muse abitare lo stesso tempio, le Grazie e le Muse invocate alle stesse mense. La Beozia e l'Attica in que'tempi remoti si rassomigliavano, Le Muse passarono in breve dal Copai alle sponde del Cefiso. Pausania ricorda un magnifico altare dedicato alle Muse in Atenc. Il Peloponneso vi restò lunga pezza straniero, ma gli eventi che portarono i Pelasgi in Sicilia ed in Italia vi portarono altresi l'i-

dea di ninse cantanti, segislatrici e Tatidiche, Le Sirene, le Sibille, Cirec, Fauna, Carmenta, Camasena, Egeria, nacquero o si svilupparono sotto questa influenza ; e, di più, il nome stesso di Muse stette saldo. Solamente le dee, le ninfe del canto furono aeque correnti. Il Nilo, l' Asopo, il Pattolo, ecc., furono trasformati in deità ispiratrici. Tale punto di veduta era specioso; il mimero di sette, riverbero delle sette note musicali, delle sette,corde della lira, dei sette suoni della voce di Mennone, delic sette boeche del Nilo, dei sette pianeti e forse dei sette Cabiri, non lo e meno. I numeri otto e nove nulla hanno di più sorprendente a entrambi erano saeri. entrambi risultavano da cabalistiche operazioni. Le sette note con la tonica riprodotta, l'ottava, formano una ogdoade. Esmun, il primo, è altresi l'ottavo. Otto d'altra parte è la terza potenza, il cubo di due. Quanto alla triade per la quale forse s'incominciò, è un grappo sì frequente nelle mitologiche personificazioni che sarebbe puerile il soffermarvisi, principalmente se non si sa vedere nelle tre Muse che i tre modi di musica primitivi, la voce, gli stromenti da fiato e le lire q stromenti da corde. I Romani dedicarono tre fempli alle Muse nella loro metropoli. Uno d'essi era certamente antico: imperocché ivi le dee erano onorate col nome di Camone, identico a Camasena, l'etrusca sposa di Giano. - Le Muse venacro di frequente rappresentate : il più delle volte si figurarono sulle balze del Parnaso, ora sedute, ora in piedi. I loro attributi sono assai numerosi, ma quasi sempre gli artisti moderni ne hanno ereato d'imaginarii. Chi desiderasse conoscerli

dee consultare i monumeti, ma non le statue le quali forono quasi tutte spezzate nell'estremità, e ristaurate arbitrariamente. I bassi-rilievi, le pietre sculte e le medaglie sono dunque i monumenti più giovevoli all' tiopo. Noi indichiamo negli articoli particolari e eotesti veri atfributi e le più belle rappresentazioni figurate di ciascheduna Musa. Qui ei limiteremo a mentovare i monumenti in cui si trovano unite le nove Muse. Sono: 1. un bassorilievo dell'exraccolta di Towley intagliato nel Mosaico d' Italica, pag. so:-le Muse ehe spennacchiano le Sirene in Millin, bassorilievo inedito; 3. if supplizio di Marsia (Winekelmanna Monumenti inediti). Si può aggiungere il bassorilievo de'Genii dello Muse che portano ciascumo gli attributi d'una delle dee ad un giovinetto sotto le sembianze d'Apollo ( Museo Pio-Clementino, 14, 15). MUSEO, V. Biogr. Univ.

MUSUCCA, lo spirito del male presso alcuni popoli dell'Africa.

MUTA era la stessa che Lara. MUTH o MOITH (fr. Moure, Mooters o Morrs, mis. ind.), divinità fenicia che riguardasi come re o regina dell' inferno, e conseguentemente come una specie di Plutorie, venne confuso da varii mitologi con Mot che è la materia prima, madre universale degli enti e prineinio di tutto ciò che è. L' identità di Mot e di Muth non è provata : ma ove si ponga mente alla relazione sia ideologica, sia fonica dei vocaboli mater e materia, ove si rimembri che a vicenda la materia comprende lo spirito demiurgo, c lo spirito demiurgo la materia, ove si avverta che lo sviluppamente del mondo fa supporre distruzione come creazione, e che in conseguenza onti Zeo è un Adete, ove si rimembri che Bram-Bramanda-Iraniagarba-Sousiambura, per la stessa ragione che contiene tutto, assorbe tutto, divora tutto, è Muth la fame e Muth la morte, non farà stupore che la materia e la morte non sieno che una cosa sola. E sotto un altro aspetto, per gli spiritualisti per esempio, che cosa di più naturale del vedere, nello spirito principio attivo, la vita, nella materia principio, passivo, la morte ?

MUTIMO, Murisus, dio latino del silenzio (mutus) o del parlare sotto voce (mutire), non ci è noto se non che per Turnebo.

MUTINI TUTIVI, falli protettori, erano Ermeti priapidi posti all' ingresso degli edifizii pubblici o privati (vedi Murano).

MUTINITINO o MUTINO TITI-NO, MUTINITINO O MUTINUS TITINUS, dio etrusco o latino, è tenuto per un dio del silenzio. Noi crediamo che sia un Ioni-Lingam.

MUTINO o MUTUNO, Merints o Merenes; o più brevennen MU-TO, era nel vecchio Lazio od in Etruria, il fallo personificato. Se ne inferi che fosse Ermete o Priapo. Sembra che la semplicità antica vedesse dappertutto tali bizzarri feti-

sci, e seriamente gli adorasse. Il senso di Muto in latino è conosciuto per Lucilio (Frammento, viii, 12) e per Orazio (lib. 1, satira 15, v. 68). Marziale e le Priapee ci hanno iniziato al derivato. I padri della chiesa, Tertulliano (ai Gentili, 11, 11), Arnobio, Lattanzio, tornano spesso sul proposito di cotesto Lingam dell'Italia. Sappiamo da essi che le giovani maritate, nella ccrimonia nuziale, prendevano per seggio o, se vnolsi, per sella l'idolo osceno, dandogli così le loro primizie in effigie (1). Ci rimane una moltituding di simulacri di Mutuno con oggetti annessivi che sembrano tante caricature, un naso, una bocca, una testa intera, orecchie, braccia, gli uni in forma di terrina, gli altri in forma di lampada. - Tutuno, che si spaccia per un altro Mutuno, ci sembra che sia piuttosto l'organo sessuale feminino. Ne risulta che Mutuno Tutuno è un fallo-ctis od un Ioni-Lingam.

(1) El Mutitus, in cujus sinu pudendo nubeutes præsident, ut illarum pudictiem prior deus delibasse videatur. Lattanz., de Falsa Relig. I, 20. — Ettame Matinas, cujus immanibus pudendis horrentique fascino, vestras inequitare matronas et auspicabile dicitis et optatis? Arnob., Ado. Gest., IL.

## NABO. P. NESO.

NAGAKANIA (la donna dal serpente) si mostra nello Skanda-Purana seduta appiè dell'albero della sapienza (Kalpayrikscia), ehe fiorisce nell' isola del sole (Suvarua-Duipa), verso l'occidente. L'inferno (Patala) spalanea i suoi abissi appie della sapienza. Un'altra sezione dello stesso Purana ci mostra un albero magnifico anch'esso, sorgente dal seno dell'abisso, È lo stesso che Kalpavrikscia; si chiama Laksmivrikscia o Visnavavrikscia, È l'albero solare, l'albero dagli aurei pomi, l'albero delle ricchezze, ed è pure l'albero Plutonio.

NAIADE, Naias, che si assegna per maitre a Priamo, non è se non una naisde anonima, del pari che tutte le altre naiadi che si potrebhero incontrare presso i poeti, senza che vi fosse unito un nome proprio. Notiamo inultre che Naide o Neide è lo stesso nome che Naide.

NAIADI (lc), NAIADES, Naizoes, ninse delle aeque fluviatili. Figlie di Giove, appariscono sovente presso i poeti al seguito di Bacco, ed anzi sono quelle che danno i natali ai Satiri (confr. questo nome). Tale associazione delle acque e d'un nume ardente nolla ha che debba far stupire : Ganga è la moglie di Siva. D'altro canto, le ninfe in genere sono legate al culto dionisiaco. Vino, mele, olio, frutti, fiori, tali erano le offerte che si presentavano a coteste dee. Si sagrificavan loro altresì eapre ed agnelli. Nelle rappresentazioni figorate, le Naiadi sono giovani, leggiadre, snelle; hanno la chioma

adorna di giunehi, nelle mani una conchiglia, talvolta perle, e, come il dio-fiume, stringono un'urna che versa l'aequa. Presso loro trovasi talora il serpente aselepico, simbolo di salute. Le Naiadi allora diventano più specialmente le dee delle acque termali. Alcuna fiata, del pari che le Grazie, si tengono per mano. (Vedi Paciaudi, Monum. Pelop., I. 223). Esse hanno sovente Ercole. Pane, i Dioseuri accanto a loro. Un basso-rilievo del Museo Capitolino (1v, 54) le mostra in atto di rapir Ila. In alcuni monumenti servono ad indieare il paese nel quale succede l'azione. Quanto alla differenza che separa le Naiadi dalle Potamidi, dalle Linniadi ed anche dalle Ninfe, bisogna consultare l'articolo di queste ultime.

NAIDE, Nais, Nais: 1. amante de Saturno e madre di Chirone; 2. moglie di Bucolione e madre d'Esepo e Pedaso (v. ABARRAREO); moglie d'Otrinteo e madre d'Ifizione. - Naide non è un nome proprio, è il vocabolo generico Naiade. - Si nomina altresi una Naide, ninfa del mar Rosso. Ella era prodiga de'suoi favori a qualunque si presentava, poi tramutava i miseri in pesci; finalmente Apollo capitò e fece provare a lei stessa tale trasformazione. È chiaro per noi ch'essa non è che un'Ondinamaga, il eui tipo si riverberò nelle Addirdaga, nelle Circi, nelle Meibd, eec., ed anche, nel medio evo, nell' Armida del Tasso (1).

(1) E prima nell'Alcina dell' Ariosto.

\_\_

NAIIKA (e) nell' India sono otto giovani e bella iniefe, musiche quali, come le Gopi, tessono col celezet dio azurro incenteroli danze. Si chiamano pure Naisqa. In sostanan on sono che le Gopi considera sotto un'altra faccia. Vinna ha permoglic Lakmi, ad un tempo luminosa e lattea (figlia del mare di latte): Lakmi monale si emala in etto Lakmi; Lakmi luminosa ce lattea si cinde in otto des stelle ed sto dec lattaie, vale a dire in otto Nuilsa ed otto Gopi.

NALA, la valorosa simia, doveva i natali all'architetto celeste Vissuakarma. Pa parte di tutta quella truppa di guerrieri simie che seguono Rama nella sua spellizione contra Lanka (confr. Secarya).

NAN (i), spiriti medicinali secondo i Lapponi, assumono soprattutto la forma di mosche. I buoni abitatori di quella regione prendendo tali insetti credono di avcre potenze preservatrici, e li portano accuratanente con essi in sacchi di cuoio.

NANA, nome che Arnobio (contra i Gentili, v, 4), non si sa sulla autorità di qual leggenda, dà alla giovane ninfa, figlia del fiume Sangar o Sagar (Sagaris o Sangarius. oggidi Sakaria), e madre d'Ati. È noto ch'essa rimase incinta per aver nascosto nel suo seno i frutti del fallo-mandorlo, prima organo virile dell'androgino Agdisti (v. questo nome). Evidentemente Nana è una nuova personificazione dell'organo sessuale feminile, come concettività; ed invano si obbietterebbe a tale idea il doppio impiego che risulta dalla coesistenza d'Agdisti e della ninfa preaccennata : si può in mitologia rientrar nell'ombra ed uscirna a piacere.

NANDA, celchre re pastore, ave-68 va per moglie Iascioda. Costei aveva dato in luce una bambina, incarnazione di Kali. I due sposi la barattano col fanciulletto Krisna testè pur nato da Devagi (o Devaki) e da Vassudeva. Kansa, il tiranno, alla nuova del parto di sua sorella, corre al suo carcere, e s'impadronisce del bambino che le profezie indicano come il futuro stromento della sua punizione. " È una femina ,, grida la madre tremante, Kansa stava nondimeno per isbattere il pargoletto contra la muraglia, allorche ad un tratto Kali, respingendo il suo braccio con forza, s' innalza raggiante in grembo all' serc. " Ascolta, Kansa, diss'ella, e trema ! Io sono Bavani : tu volevi svenarmi, io sapro punirti. Sappi che il tuo uccisore è nato in un impenetrabile asilo; egli crescerà per ritornare cinto della spada di giustizia ". Nanda in fatto conduceva Krisna nella sua terra di Vrindavant o Gokulam. Iascioda lo nudri del suo latte. Più tardi, credendosi minacciato a Vrin kwant. essi migrarono ancora, e scelsero Nandagrama per dimora. Il toro vaanam di Siva chiamasi pur Nanda, Noi lasciamo al lettore l'esame delle incontrastabili relazioni che v'ha tra cotesto toro della mitologia sivaica

e I'aio o balio di Vinna Krisno.

ANDI, des indiana della gioia, è
data identica ora a Bringhi, ora a
Bada. Il fatto è che tutte e tra
Bada. Il fatto è che tutte e tra
Gentiche della des-ferilità, Pritri
o Luki, la quale ella stessa è una
sceia di Laksuni. I Gentie è fanno
vedere Kissen in atto di danzara in
merso a due belle nine Nana di
Bringhi: Kissen (Kisna, Kistnah)
altra cosa non è che Visnai.

NANI. Fedi Dyengan.

NANNA, moglie di Balder, il più

bello degli Asi scandinavi, mori di sordoglio alla nuova della di lui morte, e fu arsa insieme con lui sul gran naviglio Ringorn. Un nano vivo ed il suo cavallo furono dati alle fiamme in pari tempo che il suo cadavere.

NANNACO, NABRACUS, Nárrazos, uno dei re più antichi della Grecia, aveva predetto il diluvio di Deucalione.

NANNO o NANN, Namsus, re dei Segobrigi, in Gullia, diede sua figlia Petta o Giptide, in matrimonio al duce focese Prote, e favoreggiò lo stabilimento della colonia che fondò Marsiglia. Leggesi Mann invece di Nann in alcuni scritti.

NANO, Neréc: 1. figlio di Tentamide e discendente da Licaone (viene spacciato come uno de ) più antichi re della Grecia); 2. Ulisse (era secondo gli uni il suo primo nome; secondo altri, che lo fanno morire in Tirrenia, l'ultimo: veniva tradotto per errabondo).

NAOIS, Cadmilo irlandese, figlio d'Uisneasc (Ouisneach) ispirò un . vivo amore a Deirdra: egli vide cotesta giovane prigioniera merce la compiacenza di Leabarsciam, e, secondato d'Ainle o Anle e Ardano suoi fratelli e da cencinquanta guerrieri. la trasse di servitù, la fece traversare i mari e la condusse in Iscozia. Ma in breve il re degli Scoti concepisce per l'Elena d' Irlanda una passione fatale; e Naois, co'suoi fratelli e guerrieri che formano il clanna d'Uisnease, si ricovra in un' isola situata salle coste della Scozia: Deirdra ve lo accompagna. I suoi amici ai quali chiede soccorsi s'indirizzano tutti a Qonnor (o Conor), re d' Irlanda, e sollecitano il ritorno del prode clanna. L'astuto Oonnor acconsente a tutto, e manda Eogan in traccia dei tre fratelli e della loro comitiva; ma Eogan ha ordini segreti, ed in breve Naois ed Ardano cedono la sua lancia. Confr. Denana.

NAPEE, NAPARAS, ninfe che presiedevano alle colline, alle valli, ai boschetti. Napos in greco si preede per valle e per ciascun luogo coperto da alberi (P. Nibyz).

NARAIANA (colui che s'ogita sulle acque), Iddio medesimo, che corre, in alcuna guisa, sull' acquapasta-materia, caos, da cui la sua potenza creatrice tragge il mondo. Cotesto nome nelle Indie è dato a Brama ed a Visnù: l'ultimo principalmente è celebre sotto tal nome. Egli è allora l'anima del mondo che penetra e conserva tutte le cose, che le produce mediante l'intelligenza nel principio dei tempi, e che, quando avverrà la distruzione del mondo, le raccorrà nel suo seno. In tale sistema. Brama è subordinato a Visnù e nasce dall'ombilic o di cotesto dio. L'idea di Bram o di Visnù-Naraiana è uno dei più notabili tipi della mitologia. Molti altri dei appariscono pure in alcun modo a fior d' acqua. Il Padma-Ioni-Universo galleggia similmente sull'onda azzurra. Gli dei che nascono dal Padma non sono che una copia meno augusta dello stesso modello. I Lingam che si ergono orgogliosamente sui tagli profondi, o dagli ampii contotni, appartengono alla medesima serie di simboli. Mitra sulla soglia della sua grotta, e tanti altri che si mostrano nella stessa posizione entrano nell'ordine stesso di concezioni. Che cosa sono in fine Laksmi ch'esce dal mar di latte, ed Anadiomena vomitata dal mare con la schiuma el'alga sulla sua superficie azzurrina? evidentemente altrettante Naraiana. - Rappresentasi nell'Indie Naraiana, personificazione di Visnit, coricato e galleggiante sulle acque. Egli ha il corpo azzurro; di pari colore è l'acqua salsa.

NARASSIMA-VATARAM, Visnu nella sua quarta incarnazione, vala a dire in forma di lione (o. Enusia).

NARCEO, NARCEUS, Naparus, figlio di Bacco e di Fiscoa, fu il primo ad istituire sagrificii a Bacco, stabili un coro di musica in onore di Fiscoa e fabbrico un tempio a Minerva.

NARCISSO, NARCISSUS, Naprison, è celebre in mitologia pel bizzarro amore ch'egli concepi per se stesso vedendo il vaghissimo suo aspetto riverbérato dal cristallo dell'acque. Non si mancò di raffazzonare un tema così semplice. 1. Tiresia atesa predetto che Narcisso avrebbe vissuto finché non si fosse veduto. 2. La sua morte fu una vendetta d'Amore. Sprezzato aveta l'amore d'Eco : Eco era morta di disperazione: Natcisso allora si mirò nell'acqua, e, come 'la Ninfa cui aveva sprezzata, mori d'un amore che non noteva più essere corrisposto. 3. Egli fu cangiato in un fiore che porta il suo nome. 4. Si aggiunse che Narcisso nell'inferno rimirasi ancora nell' ecqua dello Stige. 5. Finalmente, si da per padre a Narcisso il dio-fiume Gefiso e la ninfa Liriope. A fali tratti, di cui gli ultimi due hanno qualche importanza, aggiungiamo la spiegazione ridicola degli evemeristi. Egli è che Narcisso aveva una sorella gemella che gli rassomigliava perfettamente. Ebbe la disgrazia di perderla, e nel suo dolore andavasene al margine d'una fontana in cui, rimirando la sua imagine, credeva! di rivederla. Potrebbesi sospettare in tale ipotesi che Narcisso amasso la sorella, mon ne potesse essere amáto, e morisse di dolore. - È questo il caso di

tessere la sforia d'Eco. Cotesta Ninfz, il cui nome vuol dire voce, suono, romore (#xos), era una delle ancelle di Giunone. Più sedele a Giove che alla sua padrona, ella seppe diverse volte, collé grazie del suo conversare, impedire che la gelosa sovrana degli dei scoprisse le tresche galanti di Giove. Giunone alla fine s'avvide dell'astuzia : Eco fu bendita dall' Olintpo, e condannata a non ripetere se non che le ultime sillabe che proferissero i suoi interlocaturi. Discesa sulla terra, su amata da Pane; essa gli resistette. Invaghita alla sun volta di Narcisso, e non potendogli for mantfesto il suo amore, almeno colla voce, ella si consumò di dulore, ed a poco a poco si dileguò nell'aria. Incominciando datal giorno essa non fu più una Ninfa, fu un suono. - L'amore e la morte di Narcisso ispirarono ad-Ovidio uno de'più spiritosi episodii delle Metamorfosi (III, 34 1-510). Dumoustier, Lettere sulla Mitologia, ba felicemente imitato e talvulta abbellito tale episodio, il quale certamente è il più leggiadro dell'opera sua. Il mito di Narcisso legasi alla religione di Tesnia in cui si reggono di continuo ricomparire le acque, i laghi, le sorgenti, i finmi, gli dei-finmi, le ninfe, ed i fiori : i fiori si specchiano nelle aeque, e. d'altro canto, i fiori gialli sono simboli di lutto. Nulla è ancora ; ad ogni istante cfebi, giovani valorosi, vergimi s'immedesimmo ai fiori : Clizia, Aiace, Giacinto, Abder, Dafne, ne sono i graziosi e tristi testimoni. Ora eleviamci più alto. Queste esistenze che si dileguano d'ora in ora, questi eroi, queste vergini che diventano fiori, questi frumi che risolvonsi în imagini, queste imagini le quali non sono che il mulla, simboleggiano la vanità, non delle cose numane, ch'è dire troppo poco, ma dell'us

niverso intero. Che cosa è il mondo? Maia, Maia bellezza ma illusione. Certamente egli è bello, questo universo, eo'suoi astri, con la sua luce. co suoi colori, con la sua armonia e la sua grande famiglia d'animali e di fiori ; ma tutto ciò nei dogmi dello spiritualismo, è o non è ? ecco la . questione. E la risposta, eccola i non è (confr. l'articolo Maia). Che succede adunque ? L'universo, comunque illusivo, non s'imagina che tutto sia illusione: egli si ama, si specchia, s'ammira, aspira al possesso di qualche parte di sè stesso. Sospira per qualche illusione, Tende le braccia ad imagini, intorbida l'acqua tranquilla, condizione del fenomeno: ed allora addio spettacolo nel quale si è compiaciuto! Narcisso è dunque il mondo. In un senso meno alto, Narcisso è l'enima la quale, avida di positivo, prende la fontasmagoria fisica per una realta, ed ora sulle ali del piacere la insegue, l'abbraccia, la stringe, e s'accorge ch'ella non istringe che una ombra; ora, abbandonandosi alle speculazioni della metafisica, scruta il fenomeno, cerca un criterio, e non trova in luogo della certezza se non. desolanti ragioni di volgere tutto in dubbio, Le idee che noi abhozziamo furono variate in più d'un modo da mitografi valenti. Noi non possiamo seguirli in tutte le loro particolarità. Il fenomeno si famoso del miraggio, che ha dato origine alla creazione della fatta Morgana ed a Melusina, ecc., si lega da lontano alle favole di Narcisso. L'acqua è la grande maga. Che, penetrati di tale idea, si percorrano le favole di Circe, di Calipso, d'Addirdaga, di Neit, e si stupira della ricchezza di tali miti in se stessi, e delle relazioni che presentano con Narcisso e tanti

altri. Conft. altresi il mito della Ninfe assonidi che rapiscono Ila, non meno che quello delle Sirceso che attraggono a si chiunque passa e lo trattengono per sempre nelle loro acque. — La più celebre rappresentazione figurata di Navisso è quella che il trova nel Murco fiorentino, m, tav. 71. Pedi altresi Winchelmann, Monum. ant. ined., XXIV; e le osservazioni di Visconti, Museo Pio-Chemothico, 11p. 60, ec., Museo Pio-Chemothico, 11p. 60, ec.

NAREDA, figlio di Sarassoati e per conseguenza di Brama, invento la vina o lira indiana. Musico valente, egli è legato a Krisna ed Annman i quali suonano il flauto in mezzo ai cori celesti dei Gandarva. dei Kinnara, delle Raghini e delle altre personificazioni indiane dell'arte musicale. V' ha di più : la vina for fatta di scaglia di testuggine, e questa testuggine dal sonoro scudo altro non è che Visnu (vedi Kunna), Vedesi talvolta Nareda nascere da Sarassuati sola, del pari che Dakscia ed i sei o dodici Raga. Sarassuati allora deve essere considerata come la sapienza divina, - Nareda oceorre sempre nella lista dei Pragiapati, ma non in quella dei Menna tuttavia siccome i Pragiapati emanano ora da Brama immediatamente, ora da Bram per Menú suo figlio, è evidento che si è potuto qualificare abusivamente Nareda per Nareda-Manù. Di qui il nome di Nardman sotto cui viene indicato. È egli d'uopo di far osservare l'analogia di Nareda e di Mercurio? D'ambe le parti s' incontrano sapienza e lira fatta con la scaglia della tartaruga. Ora un altro tratto di coincidenza più importante, è la rassomiglianza di Nareda e d'Asuman, e, siccome Anuman ha una testa di simia, di Nareda e di Tot-Ermete-Anubi.

NARFE è, presso gli Scandinavi, il tiglio di Loke ed il fratello di Vale. Quest'ultimo fo divorò, ed i suoi intestini, cangiati in catene di ferro servirono di legami a suo padre.

NARFI, la notte infernale personificata presso gli Scandinavi.

NARS, dio arabo, era rappresentato sotto la forma d'un'aquila.

NASAMONE, erue eponimo dei Nasamoni in Africa, secondo i Greci era tenuto per figlio di Tritonide (o Diana) e d'Anfitemi, ed aveva per fratello Cefalione.

NASCIO o NATIO, dea romana, era in roncetto di presieder alla felice nascita dei fanciulli ed al parto della loro malre. Avera un tempio in Ardea dove le si offeriva annualmente un sacrificio solenne. La cerimunia principale era una processione (rad.: nasci, nascere).

NASSIO, Na E105, figlio di Palemone, diede il suo nome all'isola

di Nasso ( vedi Nasso). NASSO, Nages, figlio d'Acacalli e d'Apollo secondo gli uni, d'Endimione secondo gli altri. Un Nassio e non Nasso, figlio di Palemone, è stato pur nominato dai mitologi. È chiarosche questo eroe imaginario non è che l'isola di Nasso fatta persona. Non ci soffermeremo a rilevare la contraddizione che esisterebbe tra questo mito e la leggenda che mostra Bacco allevato in Nasso da una triade di ninfe (Filia, Cronia e Cleide). Ció che più importa è di ben vedere 1. che Nassu, Nisa (il monte di Bacco), Niscia (la notte in sanscrito, donde Devaniscia ), finalmente va a es (isola in greco) sono stati confusi di tal maniera che Dovaniscia - Diopiso è stato non più il dio di Nisa, ma altresì il dio delle isole, Asie (per Zive o Sees) rison ;. 2. che Arianna nell'isola di Nasso è

Arianna sull'isola, Arianna sul loto, Arianna Anadiomena, una Bavani-Kamalassana.

NASTE, NASTES, NAGTHS, duce carrio, soccorse Priamo assediato dai. Greci. Aveva per padre Nomione.

NATAGAI è il creatore del mondo presso i Mongolli, i quali però non gli prestano culto veruno.

NATIGAI o STOGAI. Pedique-

NATT (i) sono, presso i Birmani, spiriti aerei e malefici.

NATURA (la) tante volte divinizzata da tutti i popoli del mondo sotto mille diversi nomi (vedi Ba-WANS, DIANA, GENETILLIDE, ILITIA, ISI-DE, Mata, ecc. ), lo fu inoltre sotto i nomi stessi di Natura e di Fisis (Physis). Facevasi moglic o figlia di Giove, Tali varianti si traducono per noi in figlia-sposa, e non of-·frono nessuna contraddizione. Iside e Minerva furono soprattutto prese per la Natura. Si può vedere la Natura sotto le sembianze di un fanciullo nel superbo bassorilievo del Musco Pio-Clementino, riprodotto da Millin, Galleria mitol., 548.

NAUBOLO, Nausolus, Nauβoλesi 1. figlio di Lerno e padre di Clitomeo (vedi Naurito); 2. figlio di Ippiaso; 3. padre dei due duci focei Epistrofe e Schedio.

NAUPIDAME, Navr. 8 a'µn, figlia d'Anfidamante, amante d'Elio e madre d'Augia.

NAUPLIO, Nadrant, l'evoe per cecellenza degli Eubei, non è che la navigazione personificata in alcune delle sue circostanze. L'impossibi-liù di conciliare i particolari della sua biografia ha posto, i moderni e-vemeristi nella ttecessità di scinder-loi in due ed anche in tre personaggi. Del primo, fanno un figlio di Nettuno e della Donaide Amimone:

valente navigatore, fondò Nauplia, porto in Misia, alla corte del re Teutra. Auge rispinto da suo padre lungi dalla continentale Arcadia, e finalmente peri annegato sotto le onde marine, per essersi sdegnato che gli dei annegassero gli uomini. Nauplio diede la vita a Preto, da cui discesero in linea retta Lerno, Naubolo, Clitonao e finalmente Nauplio il giovane. Si fa pure di cotesto Nauplio II un figlio d'Amimone: suo padre è Clitonco. Egli fu Argonauta, guidò primo le navi coll'aiuto delle stelle, e fece conoscere l'Orsa maggiore ai Greci. Affermasi che morto Tifi si presentò pel posto di pilota, ma Aneco prevalse a lui. - Un terzo Nauplio, potente in Eubea, passò la sua gioventù sui mari. Il re Catreo gli ashdò le sue figlie, Erope ( o Acropc ) c Climene, per condurle in paese straniero. Nauplio maritò Erone a Plistenc, e tenne per sè Climene da cui cbbe tre figli, Palamede, Ocace e Nausimedone. Alcuni mitologi fanno nascere quest' ultimo da Filira od Esione. Si sa come Palamede perì dinanzi a Troia vittima della astuzie di Ulisse, Nauplio se ne vendicò accendendo un bracere in guisa di faro sui numerosi scogli del capo Cafareo, nel ritorno dai Greci vittoriosi. Travagliati dalla burrasca, questi si diressero verso il creduto favorevole rifugio, e ruppero sulla costa. Pin qui tutto è mitologia marittima. Chi non vede sotto coteste leggende lo scavamento d'un porto, la fondazione d'un amporio commcreiale sulle rive del mare, l' idea d'un faro salvatore delle navi e finalmente il viaggio morittimo che trasporta gli Europei sulla costa dell' Asia? Posteriormente si semplifigò il mito, e si volle che Nauplio cominciasse · la sua vendetta col renderc tutte le mogli dei duei Greci infedeli ai loro mariti. Onde riuscie... vi, non ebbe cha a far loro annunciare dai figli ehe gli restavano la disfatta dell'eseraito greco, c l'uccisione o la cattività dei loro consorti, I figli di Nauplio soccorsero Egisto contro di Oreste, e furono uccisi da Pilade in tale impresa, Debb' csscr chiaro per ogni lettore che questi tre di nome Nauplio si ridurrebbero a due, se bisognasse interpretare le leggende come istoria. Per coloro i quali comprendono lo spirito degli antichi, è più chiaro ancora che non ha esistito ne uno, ne due di tal nome. I Greci fecero naufragio ritornando da Troia; si ricamò il racconto del naufragio; si volle che un perfido fanale fossa stato acceso sui . lidi dell' Eubea; poi s'imaginò, per condurre a tale scioglimento, una favola in cui la gelosia, la vendetta e l'astuzia, famigliari si popoli marini, avevano la loro parte. - Sofocle aveva composto iotorno a Nauplio dua drammi, l'uno le Navigasioni, l'altro il Faro di Nauplio. 11 capo Cafareo si chiama oggidì d'Oro. Nauplio deriva da raus, meve, e da zrany, navigare.

NAUSICAA, Necurice, figlia all Alcinon, re di Fencia (Corfo), stava lavando la sue vesti alla riviera con le sue compagna, quando Ulisse, dopo il suo osufragio, si presento nudo sulla spiaggia. Le donselte si posero a fugaire; Nausicaa avertita da Minera, la quale aveva assunta la figura d'una sua amica per annunciarle il suo prossimo matrimosio, rimase, escoltò il racconto del consultato di suopadre, camminando sempe la prima e raccomandando di ti teneral in disanns. , Piscesse Sciore, dis-'ella, che il marito cui mi destina fosse fatto come questo straniero 1<sup>th</sup> L'Odisses non dice come Minerra compiesse la sua promessa o profesia, ma Eustasio certifica che la principessa Fancia sposò Telamaco da cui ebbe Perseptoli o Ptoliporco. Attribuivasi a Nusicas l'invenzione della sferistica, danza che escuivasi lanciando una nalla in aria.

NAUSTEGO, Nacosājos, di Salamina, fu dato in Sciro a Tesco per guidara la sua nave in Certa. Falera avera un naidione consecrato al valente pilota, e la Iradizione voleva ch'ei fosse stato dedicato da Tesco. Così Canobo, pilota di Menelao, aveva la sua tomba ed il suo altare a Racoti (burgata, nocciolo d'Alessandria).

NAUSITOO, Neurisees, e NAU-SINOO, Neurisees, sono tenuti per figli d'Ulissa e di Calipso. La radicale di tutti questi nomi è reus, nave ve (aggiungeri rees, spirito) sees, rapido). — Un altro Nausvoo, padre d'Alcinoo, che doversi natali a Nettuno ed a Peribea, regno nell'isola di Peacia, ed insegno agli abitanti di casa l'arte del naviganti

NAUTE segui Enea in Italia, ed ebbe in custodia dal pio fuggiasco il Palladio.

NEALCE, NEALCES, Nemaziic, amieo di Turno, uccise Salio.

NEALLENIA, Nuntzana, dviesere una dea alava, analoga di Gaga, che è ad un tempo l'onda irrigatrice, la terra fatta ferille e la luna dallo splendore pallido e benedio. Nel 16,6 si trovarono varia statue di Ncallenia nell'hola olandese di Walcheren. Dopo, la Pranca, la Germania, l'Italia, ne hanno fatto conssecre delle altre. Tali statue la rappresentano di un'aria gioranali cowan west che la copre da capo s jiedi. Ora ritta, ora seduta, ha informo una cornucopia, dei frutti, un paniere, un cane. Tre volte si trow in compagnia di Nattuno; da cio le diveres idee concette sul conto suo. Si dece concette sul conto suo. Si dece concette sul conto suo. Si decenderico, La rassoniglianza di Vacelinie ed Incara con control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la c

NEAM, Neuam, e forse Neualm, era adorata nalla Germania dove ora è la città di Halla.

NEAMANTE, Ni muas, Troiano, ucciso da Merione. NEANDRO, Niardoce, figlio di

NEANDRO, Nearence, figlio de Macareo, regno nell' isola di Coo.

NEANTE, Neastaes, Neastaes, Places pilio del re Pittaco, comperò dai saeerdoti d'Apollo la lira d'Orfeo, la quale risuonava da sè stessa, e andò nei campi per attirare le rupie gli alberi, ma non attirò se non cani i quali lo divorarono. Confr. Osrao. NEASSA (F. Nasqa), era, nella mi-

tologia dell'Irlanda, figita d'Eoscaid Salbinda, moglie di Fastra e madre del grande Qomnor, il celebre ra dell' Ulster, il quale sovente è chipmato Qunnor Mac Neassa o Qonoro vo Mac Neassa, Qonnor la violori un momento d'ubbriachezza, e n'ebbe un figilo chimante Qormage, l'accessivatione velere, sai in queste genealogia; da velere, sai in queste genealogia; da inell'inessi o che vi si frammette, il menumo fatto torico. Tuttos i fonda sopra indicazioni mitologiche modificate a capriccio.

NEB. Ns'\(\beta\), una delle forme di Kneplio Knef. Noi la desumiamo dal nome composto Amenebis per Amen-Neh, Amun-Knef, letto da Letronne (Rech. sur l'Eg. p. 237 e seg.) in una iscritione greea della grande Oasi (v. Kase e Nra). Questa forma Nas à importante come transitione Na à importante come transitione da una parte e dall'altra alla radicale Neb... o Nab... che si trova in capo nel corpo di tanti nomi regali o divini così egiziani come asiatici, Nabukaluezar, Nettanebo, Nabo, ecc.

NEBO, NIBAZ, NIBCAS, Nu2a, No-Bat, N. Bras, divirttà assiria con testa di cane, era principalmente adorata presso gli Evei. Non abbiamo d'uopo di far osservare l'omofonia di questo nome e di quello del dio egizio Anho (latrator Anubis). Nibcas non è dunque che un Anbo assirio; e non differisce dal suo omonimo menfitico se non perché non è legato in Assiria ad una leggenda di conquiste e di civiltà, poi forse perchè si contrasse niù che in Egitto l'abitadine di farne un'identità con un genio planetario, con Mercurio, Difatto, i Caldei, presso cui il culto di Nebo era più particolarmente in vigore (Isaia, xLvs, 1), davano a Mercurio il nome di Nebo o Nabo (Hyde, de vet. Pers. rel., 67: confr. Riccioli, 127., Selden, de D. Syr., sint. II, c. 12). Un acane si trova tra i paranatelloni del Capero e del Lione nella sfera di Scaligero: nei planisferi di Kircher si delinea un uomo con testa di cane, Celso (Orig., c. Celso, lib. VI) faceva menzione d'un genio con testa di cane (il sesto tra quelli che presiedono ai sette cieli od ai sette pianeti) e gli dava il nome di Erataut. Ma l' Anbo d'Egitto è desso un Mercurio? Se non è lo stesso dio, è una forma dello stesso dio, un uffizio dello stesso funzionario. È l' Ermete infernale, Equis y Sories (vedi Anuar). - In questo caso, perché dargli la testa di cane? Ignorasi che l'Anbo d' Egitto era un dio con testa di sciakallo? Sia.

ma basta che si abbia preso abbaglio o che si abbia una volta per tutto giudicata la differenza abbastanza tenue, perchè gli Assirii, impadronendosi del nume, non abbiano più pensato a rimaner fedeli alla tradizione egizia ortodossa. I rabbini pretendono del rimanente che Nibcas fosse altresì rappresentato cogli attributi del serpente. Sarebbe questa una muova relazione con Ermete (ricordarsi il caduceo), con Esmun-Esculapio, con Serapide, Finalmente S. Girolamo (sopra Isaia, pass. cit.) attribuisce all'idolo di Nibcas la prerogativa della divinazione. -- I nomi di Nabopulassar, Nabufarzan, e nell'Egitto i Nettanebo ci ricordano cotesto nome che vedesi pure nell' israelita Nabal. nel Lacedemone nabida, negli Arabi Nabatei, e forse nella Nubia. Nabulione, nome originale di Napoleone, ne deriva anch'esso, ed a torto spiegasi tale vocabolo per lione delle valli (ra roc. himr).

NEBROFONE, Νεβροφότε, ninfæ della comitiva di Diana. Veggasi pure l'art. seguente.

re l'art. seguente.

XBBOU'NO, Nulpeséres, figlio
di Giasone e della Lemna Inspile.

— Nébe. ... vul dife cervintu de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'accep

cervintti.

NECESSITA', Nacassitas, in greco Anankhè, 'Arayas, des latins, il
cui nome non fu conosciuto se non
incominciando dal bel secolo della

precia incivilita e metafisica, Platone le dà un fuso di diamante che tocca d'un'estremità la terra e coll'altra i cieli, girato dalle tre Parche. Orazio la dipinge con un martello, de cunei, mani di bronzo, ramponi, chiodi e ferro. I chiodi senza dubbio si riferiscono all'uso che aveasi di piantare solennemente un chiodo nei muri del Campidoglio per indicare ch'era scorso un anno ; da ciù in progresso l'idea di cosa sicura, irrevocabile, e sulla quale è impossibile di ritornare. Anankhè si confonde con Tychè (o la Fortuna), o Moera (la Parca), o Imarmene (Fatum, il Fato, il Destino), e finalmente con Nemesi, Adrasten, ecc. Alcuni poeti l'hanno fatta figlia della Fortuna. - Anankhè aveva a Corinto un tempio a cui i soli sacerdoti avavano accesso.

NEGI, Necrs, Ni suc, morte, cadaver, Marte Cotesto dio ricevera in Ispagna grandi onori sotto tal nome, c, coss bizzarra, area la testa raggiante. Alcuni filologi vogliono che si legga Nicone (vincitore) o Nerona. Noi niclinocentos per quest'ultimo nome, il quale s'avvicina a Nara, uomo (in ansscrito) el a'suo i unmeroi derivati.

NEDA, Neila, una delle nutrici di Giove, con Agno e Tisoa, secondo la leggenda d'Arcadia, era tenuta per un'Ocanide. Ma cio à torto; Neda non era cha il fiumicello Messenio di tal nome, Longarche personificata.— Minerva avera pure un tempio sulla sponda della Neda, come indica il soprannome di Nedusia che talvolta le vien dato.

NEDINNO, Nesvanos, Nesuaros, Centauro, fu atterrato da Teseo nelle nozza di Piritoo.

NEERA, Nzagaa, Neuper, è nella mitologia trascendentale la figlia-sposa del sole; a come questa figlia-sposa assimilata alla luna, è sia maschio, sia androgina, presso gli antichi, il suo nome tratto da Nara, Nero, ed Aner, uomo, il suo nome identico a l'...grupe, che termina tanti vocaboli della lingua ionia, e che equivale a d'anna, indica abbastanza virilità. E atata svolta in due eroine principali : 1. Un'amante d'Elio, madre delle Eliadi Fetusa e Lampozia ch' essa mandò in un'isola trimurtica, isola triangulare, isola che adistendendosi da lontano su tre fronti, oppone un triplice scoglio all' abisso che sordamente rugge, " per custodirvi le greggie del padre loro. 2. Una figlia di Perco (Fre), moglie d'Ales e madre di Cefeo (il dio simia, il paredro eliaco di Perseo, di Bra- \* ma, d' Osiride ), di Licurgo ( Aéga, luce) e d'Auge (avai, splendore). - Si nominano ancora tre altre di nome Nama che sono : 1. figlia di Niobe; 2. moglie del dio fiume Strimone; 3. moglie d'Autolico.

NEFALIONE, Negatior, uno dei figli di Minosse.

NEFELE, Nissan (questo rocabolo vuol dire ninvolo): 1. prima o seconda moglie d'Atamante, madre di Frisso e d'Elle (vedi Aramany, Casomatto, Roo); 2. ninfa sositiuita da Giove a Giunona e presa per questa da Issione, da cui essa ebbe i centauri. La favola volgare parla di una nuvola; ma or ora si è veduto che nuvola si dica in greco Nefele.

NEFO, N/995; figlio d' Ercole.

1. NEFTE (il vero nome fit
Napu probabilment anche Napus, poi Napus, Napus, Napus, Napus,
Napus, Napus, d'onde i Greci hanno
fatto la forma usuale Napuspa,
Napuspa, Night,
Nypus, Vi, Nippuic,
Viultima
delle cinque grandi dirinità osiri-

diche (vedi Osinipa), nacque, il quinto giorno epagomene, da Saturno (Crono, Sovk, Remfa) e da Rea(Natfe), aecoodo le leggende elleno-egiziane. Sorella d'Osiride, d'Iside e di Tifone, i miti l'associano di preferenza a quest'ultimo, e nel dualismo manicheo, a cui tale ripartizione delle quattro persone divine dà luogo, forma con Tifone la coppia malvagia e sterile come Osiride ed Iside formano la coppia benefica e fecondatrice. Tutte le influenze funeste aono opere ed emanazioni di queste due deita nemiche dell'uomo, dell' ordine e della felicità. Tuttavia, nelle sua qualità di donna, Neste è piuttosto passiva che attiva, mentre venti sinistri, ardori cocenti, vapori venefici, flagelli endemici, morbi esiziali, sono gli avvenimenti coi quali Tifone si manifesta. Nefte si presenta principalmente come la terra infeconda, come il lembo sabbionoso del deserto, come la parte dell' Egitto situata all'occidante della valle del Nilo; laddove Iside, la sposa prediletta d'Osiride, in quanto che Nilo, è sotto un punto di veduta la valle niliaca. Ma il malvagio principio femina non è talmente fatale per sè stesso, che non possa soggiacere a salotari influenze i la sua sterilità fecondata produrrà alla sua volta. Il cattivo principio non può mai operare il bene ; ma l'ausiliaria nella quale egli depone i germi del male e che allora diventa funesta per contraccolpo, non ripugna come esso, pel fatto medesimo della sua .essenza, alla produzione del bene. La terra (humus) può correggere la sabhia infeconda; le acque limacciose del Nilo possono aggiungere l'avido confine dove comincia il deserto.; il fecondo Osiride può avvieinarsi a Neste. Cosi lo compresero

NEF i dualisti dell'Egitto; e nella leggende osiritifonie si vede, 1. Osiride avere un commercio furtivo con Neste cui preode per Iside (Anbo, il dio con testa di cane, o per dir meglio cinocefalo, è il frutto di tale connubio insolito ed involontario); 2. Neste abbandonare il partito di Tifone per seguir quello del giovane Aroeri, di cotesto giovinetto, vivente inragine dell'eroe col quale un dolce errore l'ha congiunta un istante. Iside non vede di mal occhio una sorella che il più delle volte si contenta di soffiare le sue perniciose influenze sopra altri paesi che l'Egitto; essa non è gelosa dell'effimera complice delle infedeltà del suo consorte, quantunque abbia riconosciuto sul seno di Neste la ghirlanda di meliloto che Osiride vi lasciò per inavvertenza. V' ha di più, è dessa che si assume d'allevare e di nutrire lo sfortunate Anbo, esposto in fondo alle selve da una madre più sensibile allo vergogna che agli affetti della maternità. Oltre Neste, Tisone ha per concubine Aso, la regina di Etiopia, e Tueri. Indubitatamente queste due eroine non sono che forme di Neste; ma rappresentano, invece della terra infeconda in genere e della terra libica in particolare, la Etiopia ed il lembo arabico (Ti-Arabia dell' antico egisiano: vedi Champollion giun., Eg. sotto i Far., t. 1). A parer nostro Nefte non è che una delegazione della grande Neste che noi chiamiamo Natse, la Rea egiziana. La dea del secondo ordine si è emanata in una dea del terzo ordine; ecco tutto. Del rimanente, noi non pretendiamo ch'ella vi si sia emanata interamente. Ella vi si emana soprattutto in quanto ehe sposa d'un dio-pianeta riguardato come eminentemente funesto

(Reusfa-Saturno). Remfa è l'originale, il tipo di Tifone ; Natfe è quello della nostra Nefte. Ciò è quanto esprimono ancora, per coloro i quali comprendono la lingua mitologica, 1, la filiazione pretesa di Rea (Natfe) e di Neste : 2. l'identità o almeno la straordinaria rassomiglianza dei nomi cui più volte i testi dei monumenti confondono. Neste non poteva mancare di comparire nell' inferno. Effettivamente è una delle dee più potenti dell'Amenti ed una delle più frequentemente rappresentete sulle pitture dei monumenti funererii. Essa è talvolta unita od opposta ad Iside, come nella bella scena del bassorilievo del tempietto al mezzodi del palazzo di Qarnaq, riprodotta nella Descr. dell' Eg., t. 111, tav. 64. Iside e Neste (e non, come vuole Creuzer, l'Iside celeste c l'Iside terre-\* stre) si tengono ritte, l'una al capo, l'altra appiè d'un letto funchre su eui è disteso Osiride morto. Raccomandiamo la scena in cui Aroeri. ch'esce del seno d'un loto shocciato, riceve da Neste la croce ansata, simbolo della sua vita divina ( Desc. dell Eg. t. 1, tav. 95, 1). Ad esempio degli antichi i quali presero sempre Nefti per Afrodite, vale a dire Venere, Prichard (an Inquiry, ecc.) immedesima Ator e Neste. Guigniaut (trad. di Creuzer, t. 1, pag. 807, not.), dietro la scorta di Jablonski (Panth. Ægypt., 111, pag. 112-130), le distingue e vede in Ator una Venere celeste, in Neste una Venere inferiore o terrestre. Secondo noi Nefte, tra gli Osiridi, rappresenta Natfe tra gli dei dinasti. Natfe alla sua volta si collega in molti punti alla giovane Ator, e si riassorbe con essa come sabbia ed acqua nell'unite profonda e suprema di Bnto, Ma

107 siccome d'altro canto le donna subordinate non tendono meno a confondersi tra loro che e rientrare nel loro tipo superiore, Natfe si avvicina a Sate, dominatrice della regione inferiore, in pari tempo che Ator a Tpe. Il cielo si scinde per dir così in Tpe (emisfero superiore) e Sate, il che in certe località si tradusse per " scindersi in Ator e Natfe. " Nefte alla sua volta si trova dunqua in relazione con Sate ed è in alcun modo la Tpe dell'emisfero australe, Nefte, Ator, Nefte Sate, Ator-Sate, tutte queste fusioni mitiche s'incatenano, si stringono, si sostengono, si generano vicendevolmente; e quando Natfe, emanandosi nella sfera osiritifonia, diventa Nefte, essa è ancora un' Ator-Sate, una Venere delle regioni inferiori, 'Appedian i xees. Del rimanente, questo è appunto quello che indica l'etimologia stessa del suo nome Ne-Tpe, il non-cielo (vedi l'articolo seguente). 2. NEFTE O NATFE, NETPER. NETPE, NETPE, O NATPRE, in greco Nivos, dea egiziana, una dei Tredici-Dodici, occorre tra i Dinasti (vedi Transes-Donici) nell'estremità inferiore della pentade femina, vale a dire delle dec-elementi. Essa è, a quanto sembra, la terra personificata; e coloro che credono la religione ellenica derivata dalla teogonia egiziana non possono rifiutarsi dl riconoscere in Natfe (tal è il nome che adopreremo) il tipo della Rea cretese, assimilata poi a Cibele, ed anzi totalmente fusa con essa nei poeti e nei mitografi volgari. Epiloghiamo succintamente i principali tratti della divinità che ci occupa, 1. Essa è della seconda pentade-exade (in altri termini, pentade femina, pentade elementare) della serie dei Tredici-Dodici, pentade cha

ha per corrispondente una prima pentade-exade composta di dei maschi, di dei astri. 2. Essa ha per Arci-Dinasta mediato Fre-Giom o il Sole, per Arci-Dinasta immediato Pooh, la Luna. 3. Gli altri quattro elementi (ricordarsi che gli Egiziani ne avevano cinque), l'etere (Sate), il fuoco (Anuke), l'aria (Buto II), l'acqua (Ator II), la precedonos di fatto la terra è il quinto dei cinque elementi, quello che ha più gravità specifica; ed è chiaro abbastanza che in teogonie, le quali sono in sostanza vere cosmogonie. cotesto eccesso di gravità ha fatto schierare in fondo alla gerarchia la dea rappresentativa dell'elemento pesante, 4. A Natfe, dea femina, corrisponde, nella colonna siderea, il dinasta Sork o Rephan, Phan-Re. Remfa, ecc., il quale altro non è che il pianeta Saturno. 5. L'unione coniugale di Saturno e di Rea nelle leggende ellenoidi non è dunque che la semplice versione dell'affinità quasi-coniugale stabilita dagli Egiziani tra Remfa e Natfe. 6. Ne Sork-Remfa, nè Natfe non sono precisamente emanazioni di due dei della famiglia kamefioide, Sono piuttosto specie di transizione tra il Protokamefi Piromi ed il primo Kamefi Amun, di tal maniera che a vicenda Remfa sembra un Piromi od na Amun inferiore, ed a vicenda Natfe una Buto od una Neit subordinata. Forse si si accosterebbe al vero, sovvenendosi dell'ipotesi per la quale noi facciamo un' identità compiuta di Buto e della concezione misteriosa ed innominata di Sabbia edAcqua. Che Sabbia ed Acqua nel pensiero dei dottori menfitici e tebani abbiano collettivamente significato materia, materiali, cgli è ciò di cui non lice dubitare : Sabbia ed Acqua

non formano adunque che un solo e medesimo ente, un solo e medesimo dio; ma questo dio emanandosi in una sfera inferiore può scindersi, e dar luogo 1. ad una dea-acqua, 2. ad una dea-terra: Ator II sarebbe la dea-acqua, e Natfe la terra. Remfa e Natfe erano, dicesi, i più giovani degli dei dinasti. Ciò significa senza dubbio che furon aggiunti alla lista delle maestà divine lungo tempo dopo alla compilazione primitiva, Ma perchè tale posteriorità? A parer nostro, essa ha per cagioni e la difficoltà che l'occhio nudo aveva di scernere il pianeta di Saturno ( vedi art. Sova ), e la sottigliczza dello svolgimento di Buto in acqua e sabhia, in Ator e Natfe. Siccome nella dottrina sacerdotale l'aequa era il principio per eccellenza, Ator si trovò imaginata lunga pezza prima che si pensasse d'aver bisogno di Natfe. Ma, quando agli dei planetarii ebbesi aggiunto Remfa, convenne cercargli una sposa, ed it quinto elemento si trovò là bello e pronto. Ci sembra anzi probabile che la denominazione o la perifrasi di Sabbia ed Acqua per Buto non avesse origine se non dopo la creazione di Natfe. Non è la gran des Sabbia ed Acqua che si è svolta in dea acqua, des sabbia; sono le due dee, dea acqua, dea sabbia to deaterra), che dopo si unirono in una gran dea unica, la dea Sabbia ed Acqua, la dea materia, la dea notte profonda, Buto. Se nella greca mitologia Saturno e Rea sono mominati tra gli dei più antichi, poiche la loro dominazione precede quella di Giote, e segue immediatamente quella d' Urano , tale differenza dipende senza dubbio 1. da questo, che nell' Egitto stesso qualche corporazione poté travolgere l'ordine primitie

'vo degli dei pianeti, e collocare Remfa immediatamente dopo Fre-Giom (Fre-Diom) ed aventi Zeù (Zeou, Giove), il che è giusto, poichè di tal maniera i cinque dei pianeti si trovano schierati in un drdine conforme a quello delle loro distanze dal sole ; 2, da questo, ehe gli dei dinasti essendo spesso assorbiti nei Kamefioidi si potè immedesimare Imout (il ciclo) a Piromi, e Remfa ad una specie di Piromi subalterno, transizione dal vero Piromi a Knef. Del rimanente, noi non parliamo così che in favore dell'ipotesi (poco esatta a parer nostro) che fa defluire tutte le eredenze greehe delle idee egizie. Aggiungiamo ehe cotesta gioventù comparativa di Natfe e di Remfa ci spiega come in alcune genealogia volgari tutti gli dei osiridi o, come si può chiamarli, osiritifonidi nacquero da Saturno e da Rea, Collocati in un quadro sinottico della religione egizia, nell'estremità della seconda dinastia di numi ed avanti la terza, sembrano der nascimento alla terza, Alcune altre spiegazioni non meno plausibili debbono esser fuse eon questa, e la rendono eompiuta. (P. Oszarpa ) Natfe si emana in Nefte (vedi questo articolo), volgarmente Nefti (Nephthys), Diodoro, nei libri mitologiei eoi quali dà principio ella sua storia tutta improntata dei falsi colori dell'evemerismo, fa di Crono (Saturno romano) e di Rea due dei terrestri (izizious), i due primi dei terrestri discesi dagli dei del cielo (Tait it popare orter). Sinesio e Plutarco (Iside ed Osiride) ne dicono altrettanto, e sembrano non dubitare ehe realmente questi due personaggi non abbiano regnato sull' Egitto, e non sieno stati divinizzati dopo morte. Per quanto falsa sia tale idea fondamentale, e per quanto chiaro sia per noi che gli dei celesti sono i Kamefi ed il Prokamefi, gli dei terrestri i Tredici-Dodiei dinasti, non bisognava inferirne con Jablonski (Pant. Egis., lib. 11, cap. 1, p. 140 e 141) ehe l'Egitto non conobbe mai dea analoga a Rea. e che quanto gli antichi raccontarono di questa debba intendersi di Ator, senze dubbio la giovane Ator. Ciò ehe dicemmo qui sopra circa l'emanazione di Buto in Ator, poi in Ator e Natfe, può fer comprendere la cagione dell'errore di Jablonski, - Champollion giuniore ha trovato Natfe in molti monumenti originali; la tavola 36 del suo Panteon egis. ne rappresenta un' imagine semplice. Le cerni sono di color verde : un modio sormonta la testa i l'avoltoio fregia quella testa armate di corna di vacca; un disco rosso librasi el disopra delle secra effigie. Questi ultimi due segni indicano, l'uno che Natfe è una madre o nutrice divina, l'altro eh' essa fa parte della famiglia di Fre-Giom, dio-sole, Arci-Dinasta, Nei monumenti funerarii esse oceupa frequentemento il luogo di Sate, e forma il centro delle rappresentazioni necroduliehe, le une essendo al disopra della sua testa e delle sue braccia, le altre svolgendosi a'suoi piedi. Non è raro allora che due imagini di Sate si trovino l'une alla sua destra, l'altra alla sua sinistra, e spieghino le loro ale al disotto delle sue braccia, Finalmente ella passa all'inferno; ma là più ehe mai si confonde con la sua emanazione ed omonima Nefte.

NEIT, Neite, d'onde talvolta presso i Latiai Neites, Nei 3 (abusivamente Nei 3), grande divinità dell' Egitto di cui i Greci hanno fatto la loro Atana ( 'ASaya-Minerva ) con la trasposizione delle due consonanti. dev'esser presa per lo svolgimento femina di Knef, vale a dire, se adopriamo la terminologia popolare, per sua figlia e sua moglie. Primitivamente ebbesi a figurarsi Knef, ugualmente che Fta, ugualmente che Fre, come un ente unico, senza pensare a scomporlo : più tardi, quando si domandò come a Knef erano aucceduti Fta, Fre, si procedette a farne l'analisi. Il volgo, pel quale Knef era il padre, l'avo dei due Demiurgi inferiori, lo svolse in maschio e femina ; i sacerdoti, più o meno trascendentalisti nel segreto dei loro templi, lo partirono in due facoltà. E quali? il fatto qui sfugge alla certezza. Tuttavia, si presente che siccoma la dottrina populare è sempra un rirerbero delle teorie sacerdotali, l'essenza divina easer dovette divisa in due facoltà, di cui l' una attiva e l'altra passiva, e che questa divento il Knef femina o Neit. Ma, delle facoltà divine quale può sembrar passiva -e, per eouseguenza, femina? Nessuna, senza dubhin, se metafisici moderni avessero avuto a fabbricare tutta codesta teologia. Ma gli Egiziani deciseto ch'essa era l' Intelligenza, la Volontà, l' Energia, ed ora distinsero, ora fasero ed immedesimarono queste tre classi. În sostanza, si può opporre l'intelligenza che abbozza le idee prototipe degli enti alla potenza-volontà che le mette in atto ; si può altresi opporre la velontà she si determina a creare all'attività che crea; finalmente si può opporre l'energia ( i erepyete, il ereppei) creatrice in rilievo alla preformazione. Intelligenza, volontà, energin, ecco Neit : Knef, in cinscuna di queste tre ipotesi, è o potenza-

volontà, o potenza solamente, o attività preformatrice. Notiamo pure che non poco spesso le tra ipotes? si uniscono, e che Neit trovasi essere intelligenza-volontà, intelligenza encegia, volontà-energia. Maia-Sakti nelle Indie presenta uno spettacolo analogo, Maia volonta, Maia e nergia. Maia volontà creatrice di Bram? Si obbiettera forse che Neit in tale sistema dovrebbe precedere Knef. Si, ove uno spirito geometrico avesse presieduto alla scienza più antigeometrica che mai sia stata, Ma. se cronologicamente il disegno precede l'azione, cronologicamente pure l'azione si scorge, si sente avauti il disegno. Un atto, come fatto unico, ci colpisce : egli è un po più tardi che ne facciamo l'analisi, e che distinguiamo il disegno che ha presieduto all'esecuzione dell'atto stesso. Così in teoria si è lungo tempo ammesso Knef come prima rivelazione demiurgica dell'ente, avanti di scendere all'analisi da'suoi elementi, avanti di dire che il trapasso dalla prima alla seconda rivelazione fa supporre la scomposizione di Khef: allora dunque che la scomposizione è stata operata, poco importava che la facoltà trovata agisse anteriormente alla facoltà essenziale cha serbaya il nome di Knef. Essa era stata scorta posteriormente, in altri termini, areva una posteriorità obbiettiva, non si tenne corto che dell'anteriorità obbiettiva ; e Neit-intelligenza, Neit-volontà, Neit-energia fo figlia-sposa di Knef, vale a dire, agli occhi del volgo, fu alquanto posteriore ed alquanto inferiore a Knef. D'aitro canto, l' idea dell'aternita o, se meglio vuolsi, della coeternità della materia, non poteva mancare in una simile occasione di affacciarsi alle menta dei teologi. Certamenta, quando si crede in Dio, e che si proclama la materia coeterna, non è difficile di tradurre questi due vocaholi per attività e passività. Inerte ed inorganica, la materia subisce e soffre tutti gli atti; Iddio è l'agente. Formore, impastare, ordinare, armonizzare, ecco atti di Knef; prender forme, assoggettarsi alle leggi dell'ordine, trasformarsi in un tutto armonioso, ecco il destino della materia, ecco la nature, ecco Neit passività di Knef. Knef e Neit nella trinità demiurgica formano dunque il Demiurgo supremp, e, sia che si considerino come attività e materia, come potenza - volontà ed intelligenza, od in qualunque altra maniera metafisica, si ha a vicenda in essi od un ermafrodito divino, Knef-Neit, Neit-Knef, od una coppia protoplasta, Kngf e Neit. Queste due forme possono in seguito ramificarsi, e, per esempio, nell'ermafrodito divino, si può fare a piacimento primeggiare il sesso maschile o dominare il sesso contrarios e nelle scene in cui i due dci si trovano separati, si può rendere l'androginismo ad un di loro, Gosì richiede il sistema dell'emanaziones quivi, ogni persona è l'ente intiero ; la parte ugunglia il tutto. Neit uguaglia sia Knef-Neit, sia Knef e Neit; equando l'androgino si è diviso in due sessi, ciascun sesso uguale all'androgino primitivo contiene in se i due sessi. - Fin qui Neit non fu considerata se non come figlia-sposa di Knef, e per conseguente come la prima delle rivelazioni feminine demiurgiche. rivelazione inferiore all' irrivelata Buto, superiore alla seconda forma demiurgica, Fta. È essenziale osservare che il suo posto nella gerarchia kamefioide non fu sempre così espressamente determinato. Rivestita

del carattere compiuto della passivita, ed immedesimata alla natura, fu presa per l'antiea Buto ; e l'errore di coloro pei quali Amun era il dio supremo, attesochè non conoscevano Piromi, il Procamefi, non poteva che dar peso a tale opinione intorno a Neit, D'altro canto, sia perche Neit si emana in Ator, figlia-sposa di Fta, sia perchè Knef e Fta sono sovente fusi in un dio unico, Neit fu proclamata sposa di Fta, e per conseguenza madre del sole (Fre), figlio di Fta e terzo Demiurgo. Questa seconda dottrina, veramente non ortodossa nel fondo, fu una delle più diffuse in Bgitto. Nelle classi inferiori Neit si riproduce, 1. in Suan ed in Sate, 2. in Iside ; Suan den dei parti, Sate personiticazione dell'etere, Iside dea . semi-terrestre la quale a vicenda immedesimata ad ogni alta divinità femine non si trova in nessun luogo meglio che in Pooh ed in Neit. Da ciò l'espressione d'Iside-Neit impiegata da Greuzer (Symb. u. Myth., p. 519 della trad. Guigniaut), espressione parallela a quella d' Iside-Ator , Iside-Pooh, Iside-Buto, che si potrebbero impiegare ugualmeuta, e che per certo sarebbero ciascuna l'eco fedele di qualche opinione egisia, henchè probabilmente nessuna di tali opinioni abbia avuto dovunque la voga popolare, e che et tempi d'Erodoto forse l'identità di Neit e d'Iside non fosse ancora stata prodicata fuori de' collegii sacerdotali. Ritorniamo al carattere ed alle proprietà di Neit. Egli è principalmente come Asyes, come verbo, che Guigniaut, in parte dietro la scorta di Creuzer (note, p. 828 del t. I), cousidera Neit. " Knef, dic'egli, che è tutta luce e tutta vita, che è ad un tempo maschio e femine, volendo creare nella pienezza della forza, al

divina perole fece eruzione nella pura opera della natura, ed unendosi col demiurgo Knef di cui divideva l'essenza, mise alla luce Fta «. Dietro ció, Neit è dunque tra i Kamafioidi la gren madre per eccellenza : come ermafrodita e compartecipante delle potenza virile di Knef.essa è goneratrice e motrice: mosliedel sovrano architetto del mondo, è conservatrice e custode; moglie del più potente dei Kamefi, domina sulle regioni superiore ed inferiore (la forza scortata da sapienza e doppieta da essa, tal è il suo retaggio); moglie del principio benefico, doma il genio del male e punisce i perversi : è la grande punitrice. Teli attribuzioni si conciliano tutte le une con le . altre, e fino ad un certo punto si fanno supporre vicendevolmente, Non vederne che una, è esclusivo e falso, è disconoscere l'indole egizie. Tale fu, per esempio, il difetto di Vogel nel suo Saggio sulla religione egizia (Versuch üb. d. Rel. d. alt. Aeg., p. 136), allorchè, sulla fede di Platone (1. 1x, 290 dell' ed. Due-Ponti), d'Erodoto (II, 169) e d'altri autori relativamente moderni, dice che Neit in Egitto, come Atana in Grecia, fu la dea della sepienza. Conformemente elle asserzioni sempre ristrette e gratuite di Dornedden (Phamenophis, 10, ecc., 51, ecc., 57, ecc.), è egli ammissibile che Neit, ad un tempo dea e segno geroglifico, rappresentava ell'occhio non meno che alla mente dei devoti l'anno di trecento sessantaeinque giorni nn quarto opposto all'antico di trecento sessantacinque giorni, o la differenza di sei ore che v'ha tra questi due enni, o finalmente un ciclo d'anni in capo al quale il principio dell'anno di trecentosessantacinque giorni e dell'altro coincidone (tale ciclo sarebbe di 1 460

NEI a 1461 anni)? Non lo erediamo. A parte anche l'esclusività del sistema, nulla prova che Neit sia stata mai tenuta in Egitto per un ciclo, per un periodo qualunque di tempo; e questa idea d'altra parte sarebbe piuttosto difficile da conciliare con le alte attribuzioni che abbiamo riconosciuto appartenere alla dea. Tutte sono provate, e dai caratteri emblematici degli enimali in relazione con Neit, e dai monumenti. Cost, per esempio, de una perte vediamo l'avoltojo aecompagnare quasi tutte le sue imagini, la testa maschile dell'aricte generatore elevarsi sul suo corpo ugualmente che su quello di Amun, il lione ad un tempo simbolo di forza irresistibile, di fiamma ardente e di sorgenti fecondo, prestarle ora la sua teste, ora il suo corpo (di qui la sfinge); e dall'altra i monumenti eccumuleti ne'musei europei ce la mostrano successivamente generatriee ( così maschio come femina), motrice c conservatrice, ponitrice. Non ci limiteremo a citare: 1. le effigie abituali che rappresentano una donna alata seduta (telyolta inginocchiata) ed ecconcia il capo dello pscento (pchent) collocato sulla spoglia dell'avoltoio; 2, le innumerevoli figure di Neit leontocefelo (vale a dire con teste di lione; vedi Descris. dell' Eg., t. 1v, tev. v, e le cesellature della testa colossale del musco Durand, oggida nel museo egiziano del Louvre); 5, la magnifice Neit punitrice, che schieccia il serpente-gigante Apot, rappresentate nella tav. 1v septics del Pant. eg. di Champollion giun.; 4. quella del Rituale funerario (111 parte, 8. iii, form. 20) che presenta la dea col fallo (l'organo maschio) e tre teste, di cui l'una umana con lo pscento in testa, l'altra leonina con due rami di palma, la terza d'avoltoio anch'essa coi due rami di palma: 5. il basso-rilievo di Kalabscè (Gau. Ant. della Nubia, tav. xxi, n. 1; Punt. egis. di Champollion giun., tay, vi quing.), in cui Neit criocefalo, con le carni verdi o d'un azzurro cupo (come Amun), porta sul paio di corna caratteristiche dell' aricte l'acconciatura simboliea di Suan (Ilitia egizia): si osserva che dietro di essa trovasi Suan medesima, e che sul bassorilievo seguente Knef-Neit bipartito fa luogo ad un Amun-Ra, assistito da Neit sotto la sua forma divina e con la testa d'avoltoio; 6. le Neit-Pantee (di cui on' imagine si trova rappresentata nello stesso Pant. eg., vi ter). - Neit era particolarmente adorata a Saide nell' Egitto inferiore. Una celebre iscrizione la faceva parlar così : " Io sono tutto ciò che è, che fu e che sarà: il sole è mio figli (or s'yai xay-Tor iTexos, # has systere), ne mortale alcuno ha sollevato il mio velo.» Queste parole misteriose ed enfatiche, cui Dornedden commenta uel senso della sua spiegazione (passo citato), s' intendono più naturalmente del carattere a vicenda metafisico e cosmogonico prestato a Neit, che d'un ciclo solare od altro. Iddio è tutto, in conseguenza Neit è tutto-Essa lo è assai più ancora conse parte integrante del primo Demiurgo. Questo primo Demiurgo identico al Prokameli è ciò che fu (l'irrivelato); identico ai due Demiurgi che seguono, è ciò che sarà: è troppo evidente ch'egli è ciò che è. Ora da Knef-Neit passiamo a Knef e Neit, vale a dire alla bipartizione del grande Androgino. Sposa di Fta (immedesimata a Knef), Nelt genera Fre il sole; sposa di Knef, Neit gc-

NEI To) il sole, vale a dire che s'individua in una terza forma, e diventa Pre: così in ambo le ipotesi l'iscrizione dice il vero. Nessun mortale, aggiunge Neit, ha sollevato il mio velo. Essa qui è Neit-Buto, Neit-notte profonda, Neit-natura, Neit-abisso d'immensità, o meglio, unendo insieme tutte queste qualificazioni, Neit-immensa ed oscura natura ('A-3ara-Queic) nel più alto significato, che pronunzia un oracolo vero ancora a'nostri giorni, incontrastabile al tempo degli antichi. Alla porta del tempio di Saide erano figurati un recchio ed un fanciullo (Plot., Iside ed Osir., p. 80 dell'ed. Squire). Verosimilmente rappresentavano Piromi, l'irrivelato e la prima rivelazione, Knef, o meglio Knef-Piromi e Fta; si notrebbe dire altresì l'eternità ed il tempo. Si celebrava annoalmente in Egitto una festa magnifica in onore di Neit. Essa consisteva principalmente in illuminazioni e forse in lampadodromie o corse allo splendore delle faci. Si comprende che tale cerimonia si riferisce a Neit, madre e sposa di Fta. I poeti ed i mitografi greco-romani hanno dunque trovato nella Neit egizia tutti gli elementi di Minerva, l'alta sapienza, la forza, la virilità; e diverse tradizioni antiche o trascendentali, ordinariamente avvolte in un'oscarità profonda, si spiegano agevolmente col confronto delle due teologie. Così Minerva è presa per la regione superiore dell'aria, mentre Giunone non è rhe l'aria inferiore e sulunare che occupa lo spazio tra l'etere e l'atmosfera terrestre: egli è che Neit Kamefioide si emana in Sate. dea-dinasta. Minerva è moglie di Vulcano (Cic., N. degli dei, 111, 21): Neit è stata presa per figlia-sposa di Fta. Minerva, dicesi, fu figlia dol

pera la luce la quale diventa (irin-

NEMEA, Nepia, figlia del diofiume Asopo, diede il suo uome ad una città dell'Argolide.

NEMED o NEMEDIO (NEMEDBIUS o Nemeraius), è, nella mitologia irlandese, un figlio di Daamain o Adnamain, ed ha di Mascia, sua sposa, quattro figli , Si-Tiearna, Aissinn, Giarbainiel Faid, Fergusio (Fergus) Lentdearg, Niun dubbio che tali nomi non possano esser presi pei nomi di egoi reali. Mascia è la divinità suprema d'una razza sacerdotale, i Tuata-Dadan; i quattro figli di Nemed ne sono gli dei subalterni. Nemed stesso emana in alcum modo da Mascia. Una moderna regolazione gli diede Dnamain per genitore: Ciò compreso una volta, diviene chiaro come da Nemed sia rappresentato un gruppo, un clane un popolo irlandese. Cotesto popolo sara chiamato i Nemedi, Preso come popolo che migra, non importa d'onde, e va a cercar fortuna in Irlanda, si colloca tra Bartolam ed i Firbolg, Sembra che tutto provi ch'esso è identico ai Tuata-Dadan : solamente bisogna notare che la nazione sacerdotale indicata con tal nome ha una magia e leggi. Maga, predilige il nome di Tunta-Dadan; proveduta di leggi e docile ad esse, chiamasi Nemedi. Neimead era il nome delle antiche leggi d'Irlanda. Esse erano applicate da giudici sacerdotali le cui sentenze chiamavansi Breit-Nemead. Tali leggi erano in versi nell'origine; d'onde Nemead nel senso di poema,e Naom; Neimead per giudice pontificale. -I Nemedi erano di razza gelica, e, secondo la storia favolosa dell'antica Irlanda, sarebbero caduti sotto il giogo degli stranieri, degli Afrigh, dei Firbolg ed anche dei guerrieri

indigeni, Tuata-Dadan, i quali alla

loro vulta piegarono sotto la spada dei Mileadi o Scuiti (Scoti). Sottomessi, gli uni vissero sotto il giogo dei pirati (Afrigh) fino all'arrivo dei Firbulg, che si vollero a torto congiungere alla razza dei Nemedi, gli altri seombrarono il paese. In origine però ne avevano vinti gli antichi possessori. Le loro dimore, dicesi, furono costrutte dai Fomoraici (o Fogmorraicei) od Afrigh: Ciù vuol appunto dire che gli Afright avevano piegato sotto le loro armi, e che battendo i Nemedi essi non fecero che rendere una strepitosa pariglia .- Valencey ha fatto dei Nemedi una colonia di Numidi. Non occorre di far notare il ridicolo di tale idea.

NEMESI, NEMESIS, Nemesis, & volgarmente tenuta per la Vendetta. Poscia, ampliando ognora più cotesto personaggio, per la maggior Furia, per la Giustizia, per Imarmene o la Fortuna sovrana giustiziera, da cui emana ogni cosa. Poi, individuandola di nuovo, per l'alta generatrice e per la luna prototipica. Ciò posto, si comprenderà come la si abbia confusa con Ecate, Proserpina, Cloto, Carmenta, cort Dice, Temi, Adrastea, con Tiche (la Fortuna) e tutta la lunga serie delle personificazioni del destino, con Venere, Ilitia, Latona, Leda, Giunone, con Iside. Si comprendera come la si abbia fatta successivamente figlia della Notte sola (Esiodo), della Notte e dell'Erebo (Igino), dell'Oceano, ( Pausania ), della Giustizia ( Ammiano Marcellino ), di Giove e della Necessità (anonimo sopra Callimaco ). Si comprenderit come cutesta figlia di Giore, secondo gli uni; abbia, secondo gli altri, sostenuto presso lui la parte di sposa. Egli la possedette addormentate, sotto forma d'un cigno. Un uovo pro-

116 REM venne da tale clandestino connuhio, e Mercurio lo porto a Leda la quale si assunse di farlo sboeciare. Si comprenderà come da noi si rigetti assai lontano la volgare etimologia riuigar, sdegnarsi, per vedere in tal nome la gran madre, nama-issa, namaessa. Niún dubbio che la dea Vendetta non sia una Bavani Issani in cui domina talvolta la faccia Kali. Durga che sa versare lagrime è sangue, Macsciam Murdini che uccide, forg, lacera, accoppa, flagella, affoga, avvelena. Cotesta Bayani, cupa sterminatrice, nun è perciò meno la hianca luna i cui raggi argentei tromolana mollemente nell' acqua azzurrognola del Gange, ed il Gango che travolve la freschezza e la fertilità sonra settecento leghe di terra, e la terra cui variopingono i fiori, cui tappezzano a guisa di velluto le erbe e coronano i frutti : biù alto ancora. Bavani è la passività-natura, la madre universale, la grande monade incinta di tutti gli doi. Ove si rammenti la danza profonda durante la quale sfuggono dall'ampio seno della nuova Iraniagarba le tre uova trimurtiche; ove si raccosti a tale grandiosa cosmogonia sivaita quella del bramaismo che sotto Brama (il dio dal bel cigno-aquila) mostra Bramanda, uovo del mondo, novo unico questa volta, non è egli cvidente che l'uovo orfico è l'uovo partorito da Nemesi, covato da Leda, portato da Mercurio, il dio transizione, dalla dea concezione alla dea incubazione, non è che un Bramanda nato da Bavani per Bram-Amsa? - Ellenizzata, Nemesi invigila, giudica, castiga, comanda al cieco de-

stino, fa ad libitum uscir fuori dell'

urna fatale la palla bianea o la pal-

la nera, umilia i superbi, fa curva-

re il capo a coloro cui inorgoglisco-

NEM no felicità, ingegno, forza o bellezza, upprime sovente del peso dell' odio suo il figlio colpevole di lesapaternità, e, al dire dei poeti crotici, vendica gli amanti infelici delle infedeltà che piangono, il giorno in cui s'accorgono d'esser traditi. -Scnza dire che Persi, Assirii, Babilonesi, Etiopi, l'adorarono: senza ricordare ehe quindici eappelle le furono dedicate sulle sponde del lago Meride ( Nemesi sarebbe allera una Tritambo ): senz' assicurare infine che gli Etruschi l'abbiano conosciuta e eoronata d'un diadema di pietre preziose, si può ammettere che il suo eulto s'introdusse nelle regioni subdanubiane per Orfeo (le scuole orfiche, ben inteso); che Samo, Efeso, Smirne, Sidone, l'onorarono sotto il suo nome classico; ch' ebbe un tempio a Rannonte (d'onde il nome locale di Rannusia) : che una volta diffusa nel romano impero, ebbe un altere nel Campidoglio. un tempio a Brixia (Breseia), e sogrifizii in mille diversi luoghi. -Rappresentavasi coperta d'un velo, cui volgarmente si spiega coll' impenetrabilità delle vendette celesti 2 ma Bulo, ma Iside portono tale velo, e non sono essenzialmente de della vendetta. Altrove ha sotto i piedi una ruota, od un timone serve di sostegno alla sua mano, o tiene un vaso ed una lancia in un'attitudine maestosa. Tali emblemi sono tutti indiani, fuorche il timone. Con la ruota, i suoi piedi enlpestano un compasso nella statua di Brixia; inoltre una corona d'alloro le cingo la testa. Altrove il narcisso sta invece di cotesta severa fronda, e ricorda il Padma o Kamala dell' India. Ali, sin cadenti, sia spiegate, un grifone che sembra volare, una spada, un peplo, finalmente la corona raggiante, sono gli altri attributi di Nemesi. - Vedesi cotesta dea presso Giunone, Islde, Arianna, cui sembra consolare: più spesso ancora è sola. Tal'era la magnifica statua che Agoracrito, allievo di Fidia, aveva fatta per gli abitanti di Rannonte; essa aveva in mano un ramo di frassino o di pomo. ---Nemesi si bipartiva in una buona ed una cattiva Nemesia esse erano altrettante Nemesi (rept osit). Si fa altresì parola di Nemesi delle quali non si determina il numero, delle quali non si caratterizzano gli tiffizil. Esse non sono che Nemesi subalterne. Alessandro, dicesi, ebbe da loro in sogno l'ordine di rifabbricare Smirne. Si vedono con Giove ( Venuti, Mus. alb., xxxiii, i) presso Apollo (Morell. Medaglioni del re, viii, 8), ed in mano a Cibele (opera cit., xvii).

NEMESTRINO, Namastanos, dio latino, presiedeva elle foreste, e quando i Romani cominciaruno a conoscere la mitologia greca, si trasformò in sovrano delle Driadi, dei Fauni, e delle altre divinità boschereccie.

NEMETORE, Nautron, Nutropy, vale a dire il Vendicatore: Giove a cui appartengono tutti gli uffizii, e conseguentemente quello di punire il delitto. Qui il soprannoute è osservabile, ed a motivo del fulmine di cii viene armato principalmente a tal effetto, ed a motivo delle sue relazioni con Nemesi, la vendetta fatta persona.

NEOFRONE, Nacepar, figlio di Timandra, fu trasformato in avoltoio da Giove (vedi Essero).

NENIA, NARHA, il canto funebre personificato, aveva un tempio fitor di Roma, presso la porta Viminale. Invocavasi subito che incominciava l'agonia. Affermasi chei vecchi principalmente la imploravano. Si può raffrontare Gialemo, che è pure un canto di lutto personificato, e Lino che sembra essere stato nel medesimo caso.

NEOTTOLEMO. Fedi Piano. NEPENTE, Napantuas, Namer 3nce Apollo. Cotesto dio, con la sua pura luce, dissipa la tristezza. Sarebbe in alcuna guisa il Nepente fatto persona. Il Nepente, secondo l'Odissea, e una pianta d' Egitto la quale, mista al vino, addormentava il dolore, Elena ne amministra a Telemaco alla mensa di Menelso. Il poeta non dimentica di dire ch'essa lo aveva ricevuto dalla regina Polidanna, moglie di Tonide. È assurdo vedere in tale piauta, con Plutarco, Atenco, Filostrato e Macrobio, i racconti che El-na faceva ai commensali per divertirli. Evidentemente il Nepente, nell'idea del poeta, era oppio, il che . non significa certo che se ne distillasse ai tempi d'Omero con la squisita perfezione de giorni nostri, nè che si pensasse al nettare ed all'amrita - ambrosia parlando del Nepente (Rad. re. neg.; griboc. lutto),

NEPIA, Navia, figlia di Giasone, sposò Olimpo, re di Misia, e diede il suo nome ai campi nepii.

NEQUIRONE, DENISCI e MA-RISTIN, sono nella mitologia sintoica giapponese i tre numi della guerra.

NEREIDI (le), NEREIDES, Napri res sono le cinquanta figlie di Nerco. Si varia intorno al loro numero ed ai loro nomi (P. Oceanini).

NEREO, Nagaré, l'onda personificate, facera parte di quel ciclo di alte marine divinità di cui l'onto, Ogen (o l'Oceano) e Possidone sono le sommità mascoline, e Talassa, Doride, Teti, Anfitrite, i personaggi fetnine. Creuser intende pue dursi per prodezza, virilità, derivava dal sabino. È impossibile di non esser eulpito dalla relazione ch' esso presenta col sanscrito Nara ( uomo. vir). Del rimanente, sembra che Nerina fosse qualificata ora per una Venere, ora per una Minerva. A questa conviene principalmente quel carattere di forza che indicherebbe il nome stesso di Neriena; a quella l'uffizio di moglie di Marte. Si festeggiava Neriena col suo sposo il 23 di marzo, giorno delle Tubilustrie o lustrazione delle tube o trombe. È chiaro che tale solennità si riferiva ugualmente all' incominciare e dell'anno e delle pugne. Confr. K .- Ottf. Müller, Etrusk., t. 11, p. 50, ecc. - Un'altra NERIEVA era la stessa che Neverita, la dea del rispetto e della venerazione. Virgilio dà il nome di Nasina a Galatea, ma esso quivi non significa else Ne-

NERIOSENGII, uno de' ventotto Lucid paris, ei fuoco che anima i re, e, secondo i più dei Desturi, III. sod del fuoco Beressingh; è pure l'Isad della pace. Protegge i giusti; e quegli che un tempo veglio salle due portioni del seme di Raiomorti, di cui formati furono Mechia e Meschiane, falle ed anima della vita: per della consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del conservatione del convertire il mondo alla legge ormuzdigna.

reide.

NERITO (NERITUS, Napiros), I-TACO e POLITTORE, erano tre fratelli gemelli, e costrussero presso la città d'Itaca un bacino per ricettarvi le acque d'una fontana. Un monte dell'isola d'Itaca porta un tal

NESIMACO, NESIMACRUS, NESIME

da Metidice, figlia di Talao.

NESO, Nesu (R.: rasec, isola):

I. Nereide; 2. figlia di Tauro, moglie di Dardano, madre di Sibilla. È
cidentemente una Occanida, e forse
la stessa'che la precedente. Secondo
Licofrone, Dardano sposò in pari
tempo ch'essa Batia, sua sorella (v.

xee, padre d'Ippomedonte, cui ebbe

Trecko). NESR, NESRA, NESROCII, divinità assiria che si rappresentava sotto la forma dell'Accipiter od avoltoio (Hyd., de vet. Pers. rel., capo 5, pag. 132, e comm. sopra Ulugh Beigh, p. 18; Selden, de Diis Syr., p.47). L'Antico Testamento (Re. IV. xix, 37) ei mostra il re Sennacherib. nel suo ritorno a Ninive, che va ad offrire i suoi omaggi a Nesroch. Lo stesso idolo era consecrato da un culto superstizioso pressogli Arahi, eon quello d'Iaiik, sotto l'aspetto d' un cavallo, di Iagut, sotto l'aspetto di lione, e di Soona, in sembianza di donna. Si è pure asserito che sotto la forma d'avoltoio rappresentava il grande fetiscio della tribu di Hamiar, adoratrice zelante del sole, Rimarrebbe a determinare se veramente le adorazioni s'indirizzassero al solo stesso, od alla costellazione dell'aquila e dell'avoltoio eeleste chiamato appo gli Arahi avoltoio ca-

NESSO, Nesses, Nissos: 1. celebre Centauro, abitava sulle sponde dell'Eveno (la sua storia è contenuta in quella d'Ercole); 2. fiume dell'Oceano e figlio di Teti.

dente.

NESTORE, Nasron, Níorwy, il più giovane dei dodici figli di Neleo, passò l'infanzia a Gerenio; campò così dalla strage generale dei Neledii operata da Ercole, uccise Ereutalione durante la lotta che suo padre sostenne in Arcadia; "Itimoneo nella

guerra contra gli Epei, Mulio in un' altra battaglia in cui, non contento di riconquistare il carro di suo padre, s'impadroni di cinquanta carra, ognuno difeso da due uomini, e fe mordere la polve a tutti : inseguì i due Mulionidi, ch'ebbe il dolore di veder sottratti a'suoi colpi da Nettuno : poi, passando in Tessalia, soccorse i Lapiti assaliti dai Centauri, divenne amico ed ospite di Peleo; s' acquistù nominanza di saggezza e d'eloquenza pari al suo valore: e finalmente, dopo la morte degli Afareidi (Linceo ed Ida), uni nella Trifilia e nella Messenia gli stati d' Afareo alla maggiur parte di quelli di suo padre. Alcuni mitografi vogliono che nella sua adolescenza fosse stato Argonauta. La tradizione lo mostra nella sua vecchiezza all'assedio di Troia, Omero gli dà per età tre generazioni, vale a dire, nel modo con cui si computava allora, circa go anni. Conduceva i soldati di Pilo, d'Arena, di Trione, d'Epi, di Ciparisso, di Pteleone, di Dorio e d' Elo. Dopo la presa di Troia ritornò felicemente ne'suoi stati, e dieci anni dupo lo vediamo dar ricetto a Telemaco nel suo pa'- zzo, e consigliarlo sui mezzi di ritrovare Ulisse. Nestore aveva sposata Euridice, poi Anassibia, da cui chbe sette figli 1 Echefrone, Stratico o Stratio, Perseo, Arete, Trasimede, Pisistrato ed Antiloco. Bisogna aggiungervi due femine, Pisidice e Policasta.

NETTUNO, Narrowa, ed in greco Posidan Diosidur, Ilarisier, Ilazudir, dio dei mari, secondo i Greci ed i Latini, era tenuto per figlio di Saturno e di Rea, e in conseguenta per fratello di Giove, di Platone, di Giunone, di Gerere e di Vesta. Come i suoi due fratelli, fu nascosto da sua madre la quale, inrece

del fanciullo, diede al vorace Sature no una pietra enorme a divorare. Alcuni mitologi sostituiscono a tale pietra un giovane puledru. Presso Igino (fav. cxxx) ella va a cercargli un asilo nel mare, ed è Saturno stesso che ve lo nasconde. Tzetze gli dà per nutrice Arne od Arno. Nettuno aiutu Giore nella sua lotta contra i Titanidi, poi nella Gigantomachia. Fu desso che sul finire della prima di tali guerre, incatenù i Titani nel Tartaro, e ne chiuse l'ingresso con catene di ferro. Allorchè i tre fratelli vittoriosi si divisero l' impero del mondo, Nettuno ebbe i mari, e per scettro il tridente. Nella Gigantomachia, combatte il gigante Poliboto, lo costrinse alla fuge, e nella sua corsa lo schiacciò sotto il peso dell'isola di Nisira, che gli gittù sul dorso. Quando gli dei rieovrarono in Egitto, gli accompagnò in forma di cavallo, Più tardi, prese parte alla cospirazione d'Apollo contra Giove, e risolse di porre in ceppi il signore dei numi. Ma il re dell'Olimpo scoperse la trama e condannò i suoi due nemici a vivere un anno sulla terra. Fu allora che Apollo e Nettuno uniti eressero le mura di Troia. Terminato il lavoro, Laomedonte ricusò loro il salario pattuito; la parte di Nettuno consisteva in cavalli. Nettuno irritato, sommerse il paese, poi, lasciandosi piegare dalle preghiere de'Troiani, acconsentì a non inviare contro di essi che nn mostro marino al quale da ultimo si promise, per frenare le sue devastazioni, una giorinetta da divorare ogni giorno. Esione, figlia di Laomedonte, era stata destinata dalla sorte, ed attaccata allo scoglio frequentato dal mostro, quando Ercole comparve, e mediante un prezzo pattuito cul re di Tru-

In. uccise il mostro devastatore, Andromeda, liberata da Perseo, presenta gli stessi fatti, e, là pure, è Nettuno che ha mandato l'animale marino che mangia le donzelle. Vediamo altresi Nettuno inviere nell' Attica il terribile toro di Maratona; ed a Creta il bel toro che Minosse non vuol sagrificare, e che poi diventa l'oggetto dell'ardente passione di Pasifae, Finalmente, in Atene, quando Teseo ingannato da Fedra maledice Ippolito, scatena contra il giovane un altro mostro merino il cui aspetto spaventa i cavalli. Disputò il possesso dell'Argolide a Giunone, c quello dell'Attica a Pallade, ma falli in ambe le pretensioni. Inaco era stato arbitro nella prima contesa ; gli dei congregati avevano proferito sulla seconda: si sa che in questa il premio era stato promesso a quello che fatto avesse alla città d'Atene il regalo più utile. Nettuno, d'un colpo di tridente fece scaturir dal suolo un cavallo dall'ondeggiante criniera ; Minerva diè nascita all'ulivo. Nettuno perdè pure un'altra lite dinanzi all'areopago, Alirroto (od Allirozio), suo figlio, era stato ucciso da Martet egli domando che Marte fosse condannato dagli dei : Minerva, opponendosi alla domanda, fece ancora andare a vuoto il suo disegno. Nella guerra di Troia, Nettuno prese le parti de' Greci. Allorche il loro esercito indietreggiò dinanzi ad Ettore; egli si slanciò in quattro passi ad Ege, attaccò il suo carro, lo fè scorrere rapidamente sui flutti, ed arrivendo al campo di battaglia, rianimo l'ardore dei due Aiaci e d'altri eroi. Durante il sonno di Giove sull'Ida, comparve in persona nelle file : i Troiani piegarono, e convenne che Giove risvegliate gl'intimasse per

Iride l'ordine di ritirarsi. Nettuno aveva dato per donativi di nozze a Peleo i due celebri cavalli Xanto e Balio ; è desso che cangiò Periclimene in aquila, Ierace in uccello di rapina, e, cosa bizzarra, la giovane Cenide in uomo. È pur desso che, per compassione della sofferente Latona, rese ferma in mezzo all'onde l' isola fin allora fluttuante di Delo. - Si dà per moglic a Nettuno la bella Anfitrite, sovente confusa (a torto) con Teti. Fra le numerose sue amanti si distinguono le seguenti ( la 2.da colonna dinota il loro padre, la 3.za i loro figli ).

Toosa. Oceano? Polifemo. Peribea. Eurime- Nausitoo.

| Peribea.   | donte.   | Mausitoo.           |     |
|------------|----------|---------------------|-----|
| Tiro.      | Salmoneo | Pelin.              |     |
|            |          | Oto.                |     |
| Ifimedia,  |          | Efialte.            |     |
|            |          | Eurito.             |     |
| Molione.   |          | Cteato.             |     |
|            |          | Pegaso.             |     |
| Medusa.    | Forci.   | Crisaore            |     |
| Ippotoe.   | Mestore. | Tafio.              |     |
|            |          | Belo.               |     |
| Libia.     | Épafo?   | Agenore.            |     |
| Lisianassa | Epafo ?  | Busiri.             |     |
| Geleno.    | Atlante. | Lico.               |     |
|            |          | Irico.              |     |
| Alcione.   | Atlante. | Iperete.            |     |
|            |          | Etusa.              |     |
| Ghione.    | Borea.   | Eumolpo.            |     |
| Cenide.    | Essadio? |                     |     |
| Amimone    |          | Nauplio .           |     |
| Cerere.    | Saturne. | Arione il<br>vallo. | ca- |
| Bitinide   |          | Amico.              |     |
| Calice.    | Ecatone. | Cicno.              |     |
|            |          |                     |     |

Arnalice. Arpalice.

NET detta Panionia; Trezene che gli era consecrata, e che si chiamava Posidonia ; Patro in Acaia. Platone afferma pel sno Critia che Nettuno aveva un tempio nella poetica isola dell'Atlantide. Tale tempio, dice il filosofo, aveva uno stadio di lunghezza e tre pletri di larghezza; l' altezza corrispondeva alle altre due dimensioni, L'oro, l'argento, le pietre preziose vi risplendevano da sutte parti, e le muraglie erano riccamente incrostate. Un prezioso mosaico si stendeva sotto i piedi degli adoratori del nume. Tra questi capolavori d'un'arte miracolosa si vesleva Nettuno stesso sopra un carro tirato da cavalli alati, ed attorniato da cento Nereidi che cavalcavano delfini. Dinanzi al tempio erano statue d'oro massiccio, rappresentanti tutti i re e tatti i principi della famiglia regale da cui l'Atlantide era felicemente governata. Era certo un decadere il passare da tale isola splendidissima a Roma, dove non troviamo in onore di Nettuno che alcuni templi di cui uno soprattutto nella nona regione; la magnifica galleria d'Agrippa, che tra gli altri capolavori conteneva il quadro degli Argonauti ; e finalmente le Consualie nel mese d'agosto e le Nettunali in luglio. In Atene l' 8 di ciascun mese era consecrato a Nettuno non meno che a Teseo. Si sa che due mesi ateniesi si chiamavano col di lui nome. L'ultimo non era che un mese intercalare, e si collocava dopo il dodicesimo mese dell'anno, ora di due in due, ora di tre in tre anni (nell'ottaeteride, Posidone II veniva a terminare gli anni tre, cinque ed otto ). Corinto celébrava in suo onore i giuochi istmici. Secondo gli uni, Teseo gli aveva istitniți; secondo gli altri, risalgono al

tempe di Melicerte e di Palemone, Alcuni sincretisti ammettendo l'ultima ipotesi sospettarono una ristaurazione per opera di Teseo; l'nna non è più credibile dell' altra. Il fatto certo è che questi giuochi erano del numero dei quattro grandi Agoni della Grecia, e si celebravano di quattro in quattro anni (Pindaro dice di due in due : forse fu così durante un periodo di tempo). Le corone variarono; primitivamente si tessevano di fronde di pino; in appresso vi si sostituì l'appio palustre, poi questo fu tolto e si tornò al pino. - I soprannomi di Nettuno debbono aver fatto comprendere i suoi diversi caratteri, Noi ci limiteremo a darne un rapido epilogo. Nettuno è l'acqua personificata. Ei differisce da Ponto, da Oceano e da Nerco, 1. per la ricchezza della sua leggenda; 2. per la sua gioventù relativa. Laonde Ponto, Ogen, Talassa sono Dei pelasgici, o poco meno; Posidone arrivò nel Peloponneso mediante i Dorii di Creta, i quali aveanlo ricevuto dai Fenicii o dalla Libia, Nell'epoca elegante della Grecia, Nettuno fu collocato dai teogonisti tra i Cronidi, avversarii dei Titani, dei giganti, ed in generale di tutte le forze cieche e brutali. Non si prenda però abbaglio. Nettuno era stato primitivamente un ente con faccia arimanica. Il suo nome altro non è che quello di Neste (Ne-tpe, il noncielo), secondo i Greci Nephthys. L' Egitto aveva il mare in orrore. La dea fatale, il nemico d'Iside erano e la sabbia cocente della Libia ed il mare che bagna le sue rive. I Greci i quali dovettero per tempo tanti ringraziamenti al mare, non furono così esclusivi come l'Egitto, ed a vicenda Nefte fatta maschio fu una

deità benefica ed una deità fatale. Sovente per tenere il mezzo tra questi due punti di veduta intervenne l'idea della forza i la forza è alternativamente utile e funcsta, tutelare e distruttrice, attraente e feroce. Da eiò quel perpetuo mostrarsi del toro, del cavallo nei miti di Nettuno, Suo padre divora un cavallo in di lui vece; egli è cavallo onde godere i favori di Cerere; fa uscir fuori un cavallo dal seno dei mari; è padre del cavallo Arione, l'avo del cavallo Pegaso; scuote i flutti, come il cavallo la sua criniera; fa tremare il suolo, come il cavallo impaziente della pugna a travolve masse di spuma, come il cavallo che morde il suo freno; va e viene (Venilia e Salacia), come il cavallo che prelude nell'ippodromo ad una corsa scria; i flutti nitriscono. I tori si comprendono del peri : e d'altro canto i fiumi pure sono rappresentati sotto colesta forma, Niun dubbio che l'ippopotamo, ed anche l'ippocampo a motivo del nome, il delfino come vaanam (cavalcatura) prediletto dei Tritoni, e le forme sfcroidiche dei grossi cetacei, non abbiano sussidiariamente contribuito a rendere popolari coteste idee di toro e di cavallo nel culto di Nettuno. Fin qui Nettuno non è che un dio robusto, e come tale non ha per figli o per rappresentanti che eroi. In altre leggende si delinea un Nettuno robusto e funesto. Quegli è il padre dei Cercione-Sinnidi, degli Alirroti, dei Lestrigoni, dei Busiridi, tutti neri di delitti, di furti, di stupri, di secisioni, di sagrifizii umani o d'antropofagie. Quegli ispira e spinge a gonfie vele sul mar Tirrenio i pirati che infestano la costa. Quegli si ribella alla divinità suprema, e sogna la caduta di Giove, Quegli si vendi-

ca é puelsce l'arroganza, la perfelia. l'omicidio. Quegli infine s'incorpora alla notte i la civetta è il suo simbolo; e le acque stagnanti, il fango, le folte nebbie, i miasmi venefici, gli uccelli stinfalidi, i rettili lernei, sembrano da lui protetti. Gli altri tratti della fisionomia di Netturo sono più miti, 1, Egli accarezza le vergini che stringe nelle sue braccia; spende l'acqua fecondatrice sui maggesi cui inonda, si attacca all'aratra. lavora l'arido suolo, romne setto il suo zoccolo la gleba ritrosa, prepara il solco che dee ricevere la semina; concorre insieme a Cerere all'alimentazione delle gentia eccolo legato all'agricoltura, 2. Trasporta le ricchezze dell'Asia, di Creta e delle isole lontane nel Peloponneso. I tesori affluiscono sulle rive cui bagna. Per lai mezzodì e settentrione, levante e ponente si avvicinano e si toccano i egli è il mar Egeo (poiche Egeo è la sua incarnazione ed Egeone uno de' suoi nomi). Eccolo principale stromento del commercio che senza lui languirebbe in stretti contini (confr. Mollonipi), 3. Aspira ad essere la pura luce (il ejelo e l'onda sono sovente in congiunzione nella mitologia). Tende ad essere sposo di Minerva (l'etere), od a surrogare Giunone (l'atmosfera) nel possesso d'Argo. - L'ideale di Nettuno differisce poco da quello di Giove quanto alla fisionomia. I snoi lineamenti, i suoi capelli e la forma della sua barba sono i medesimi poco a presso; ma in lui la potenza ha alcun che di meno facile, la maesta alcun che di meno etereo che nel redell' Olimpo. Il suo corpo è più sottile, più agile ; i suti muscoli tesi e vigorosi, la sua taglia, la sua aria, esprimono la ruvidezza. Il più delle volte è ignudo. Di tratto in tratto

una legiera clamide e più di rado un ampio manto lo arvalgono. du Nettino assi alfaceardato presso una ninfa che si crole Aminone il Danaide ha il piede sopra uno scoglio (Milin, Pitt. di vori, in, 20). Inu na mediglia d'argento di l'ito (Gessner, 12, 1, 2), il suo piede preme un globot tale particolarità, meglio ancora che l'aplustro che tinee in mano, ricorda il verso di Lemisere:

Le trident de Neptun est le sceptre du monde,

Sal piede d'un candelabro si vede Nettuno che cammina in punta di piedi, il che indica la celerità della sua corsa, e tiene nella mano destra un lungo tridente di forma elegante ( Museo Pio-Clementino, 1v. 32 ), Spessissimo ha un delfino in mano. Quest' ultimo attributo appartiene allo stile d'imitazione. Nei monumenti dell'antico stile non ha che il tridente; tal è il Nettuno di Pesto (primitivamente Posidonia, dal nome stesso del luogo) (medaglia d'argento in Millin, Gal, myt., 203), Fidia, Prassitele, Scopa gransi segnalati per belle statue di Nettuno che più non esistono. Deesi lamentare il Nettuno di bronzo che Corinto erasi fatto fare del bottino in rame preso alle navi di Serse. Un bassoriliovo spezzato, oggidi a Bavenna, presenta un trono di Nettuno velato; un ippocampo, una grande conca, un tridente grande ed altri più piccoli, delfini, conchiglie, sono i principali ornamenti di tale scoltura in cui si vedono pure tre genii (1).

(1) Belle opere moderne ricorderemo il gigante Nettuno in bronto ad uso di fontana sulla pietata di Bologna, esinio e notissimo lavore di Giovanni da Bologna, ed li bel dipitato di Cotelle nel gabiretto dei gioielli del duca d'Orleans a S. Cloud, rappresentante parimente il nume di oui si parla, con al-

NEVERITA. Pedi NERIBA.

NGOIA-SCILVANI ( fr. NGOIA-CHILVANI), antico re d'Angola, inebbriato dalle sue conquiste, si fece rendere durante la sna vita gli onori divini. Il suo culto, abolito quasi in tutti i paesi che hanno formato il reame d'Angola, esiste ancora presso i Singhili (specie di sacerdoti della setta dei Giaga). Gli si attribuisce soprattutto il potere di far cadere il fulmine, e senza dubbio altresì il titolo di re del mondo sotterraneo; imperocché i Singhili consultano di continuo i mani degli antenati, e sotto questo pretesto conservano o pretendono di conservare in reliquiarii portatili le ossa dei loro re. La religione dei Singhili è atroce. Al più piccolo soffio di vento vogliono che umano sangue bagni l'idelo a cui prestano le loro adorazioni.

NIA, Cerere presso i Sarmati; si da pure Nia o Niana per una specie di Plutone slavu. Cotesto Nian non sarehb'egli lo stesso che Nia, e la deità infernale non sarebbe una specie d'Ecate androgina?

NIBCA. Fedi Ngao.

NICE, Virronia. P. questa voce. NICEA, Nicza, Nizza, croina sponima della città di Nicea in Bitinia, è una Naiade figlia del fiume Sangaro (confr. Naza e Savazine), Essa fu amata da Bacco il quale, per venirne a capo, l'inebbrio mutando in viao l'acqua d'una fontana dove ella si dissetava. Fu madre dei Satiri.

NICIPPE, Nizi TTU: 1. Tespiade; 2. figlia di Pelope, sposò Stene-

tre figure. Sembra che il pittore abbia voluto ritrarre la scena in cui il dio dei mari (ginsta Virgilio nel libro V, dell'; En.) viene pregato da Venere di concedere favorevole, vento al di lei figlio Enca che vuole staccare dalla reggia di Didone, promettentogli in dono la bionda Cenide e la bruna lamene. (#Tred.) Vette applicargli degli unquenti. Da ció l'aspetto malaticcio e languido dell'astro-re quando si mostra la sera. - Il languore e la faccia spelata o calva del sole sono simboli del calare periodico del calore. Tale decrescimento è doppio: annuo a diurno. I miti confondono l' uno e l'altro, quantunque il primo domini sempre (Adoue e Proserpina si affacciano qui senza dubbio alla memoria). Tali ravvicinamenti sono veri: gl'Indu stessi gli hanno fatti. --Del rimanente, nulla di più elegante e di più naturale della filiaziona di Ksciuba. Essa ha per padre l'architetto supremo dei cieli, l'artefice per eccellenza, il meccanico miracoloso. Ora che cosa è la creazione? Il più magnifico dei capilavori dell' architettura e delle arti. E che cosa è Ksciuba? La creazione. Un tratto grazioso corona il mito i i raggi tagliati dal Dedalo celeste al mento od al cranio di Martanda gli servono poscia per compiere sulla terra le meraviglie delle arti. - Secondo gli Indù, un raggio del sole, chiamato Susciomna o Susmana, divenne la luna. In un senso, è dire che la luna è figlia dell'orbe solare. In un altro, è trasformare il pianeta secondario che illumina le notti in anima, in Sakti del sole: --- Ancora oggidì riguardasi nelle Indie il taglio dei raggi del sole come operazione che si rinnova tutte le sere, un po prima dell'istante in cui il sole sparisce. I vaporl, elevandosi al disopra dell'orizzonte, sembrano allora scolorire il disco solare, a spogliarlo de' suoi raggi,

NILEO, NILEUS, d'Atene, era uno de'figli di Codro, e fu il espo d'una colonia ionia la quale, ora fondarice, ora ristauratrice, abitò Efeso, Mileto, Priene, Colofone, Mionte, Teo, Lebedo, Clazomene, ecc. — Un altro Nelso erasi dichiarato pei nemiel di Perseo, in occasione delle nozze dell'eroa messenio e d'Andromeda.

NILO. Vedi Nove-Frs. NIMIFO, dio chinese, presiede ai piaceri dell'amore.

NINFE (le), NYMPRAE, NUMBER, 50no nella mitologia ellenica, imitata dai Romani, specie d' Izedi o Izedl subalterne, preposta a semplici particolarità, a specialità, a fatti immobili ed isolatl della natura fisica. Nympha in greco vuol dire giovane maritata, e quindi giovane donna. Le Ninfe sono giovani, ma non sono essenzialmente vergini, opnure sembrano su quella dubbia linea in cui la verginità cede all'amore ed al matrimonio. Da ciò derivano tutti i loro caratteri: 1. gioventù, freschezza, amabilità, ingenuità, bellezza, quasi-verginità; 2. aspetto di semplici mortali ed immortalità dubbia (ora si danno per immortali, ora non si dà tale privilegio che ad alcune di esse, ora la vita immortale non è se non una longevità quasi indefinita); 3. potere limitato e quanto al tempo e quanto al luogo e quanto alla sfera d'azione; laonde vedremo Ninfe delle acque, Ninfe dei boschi, ecc. ; 4. esistenza terrestre in alcuna guisa ( le Ninfe vere abitano tutte il globo cui preme l'umana specie, ed è nell'epoca del sincretismo che si ammettono Ninfe celesti) ; 5. la mancanza delle leggende o simboll individuali. Le leggende infatti, quando esistono, si limitano quasi tutte a nominare il padre, l'amante ed il figlio della Ninfa. Di quando in quando la si vede tramutarsi in albero od in fiore. Tal fiata è una principessa che gli dei trasformano in fontana, ed allora la principessa è Ninfa. Vedesi altresì, avanti l'apparisione della fontana, la donzella-fonte qualificata per Ninfa. — Non tenendo verun conto del tempo in cui furono imaginati gli epiteti addizionali con cui si vogliono caratterizzare le Ninfe, noi le disporremo nel seguente modo:

I. Ninfe celesti o Uranie.

1. Ninfe delle acque od Efidriadi,

1. Ninfe marine: Oceanidi; Nereidi.

3. Ninfe d'acqua dolce. Ninfe delle fontane:

Naiadi; Cronee; Pegee. Ninfe de'fiumi: Potamidi.

Ninfo de'laghi e stagni : Liunadi,

3. Ninfe della terra.

Ninfe delle montagne t
 Öreadi i Orestiadi od Orodenniadi.

3. Ninse delle valli e dei boschi : Napee 3

Auloniadi.

3. Ninfe de'prati 1

Melie. 4. Ninfe delle foreste :

> Driadi ; Amadriadi ;

5. Ninfe delle grotte: Corticidi. Una nomendaturu diversa comprenderebbe i nomi locali delle Ninfe. Tali sono quelli di Pattoldi, Ilisidi, Cefissidi, Ismendid, Anigridi, di, Acheloidi, Ascandi relativi a diversi fiumi; di Citeroniadi a motivo del moate Citerone; di Stindi a diversi fiumi; di Citeroniadi a motivo di Dodona; di Lelegedi in memoria della Lelegia, poi Laconia. Posia verrebbero le Corticidi ginominate, le Annisiadi, le Theritadi; erce, ceca. — In generale oggi grup-erce, ceca. — In generale oggi grup-

po di giovani donne o di donzelle che ondeggiano tra la divinità e l'umanità aspira al nome di Ninfe. Da ciò il titolo di Ninfe Cecropidi od Agraulie, Ninfe agrarie, dato da valenti mitologi alle tre figlie di Cecrope. Le compagne di Minerva sono Ninfe Atanaidi. Le tre figlie di Mineo sono Ninfe Mineidi o Miniadi, Ninfe Anti-Dionisiache. Le tre zie di Bacco per lo contrario sono Ninfe Dionisiache. Le tre Grasie sono Ninse Afrodisine. Le tre Ore sono Ninfe cosmogoniche. Le Muse sone Ninfe Apollinec, Finalmente i sette Cabiri femine, vale a dire gli svolgimenti femine dei sette Cabiri, sono chiamati Ninfe Cabiridi. Le Ninfe si delineano per bande intorno ad un'alta divinità : le Nea reidi attorniano Nereo, le Oceanidi formano la corte del vecchio Oceano, le Acheloidi abitano le acque dell'Acheloo; mille Ninfe cacciatrici si affollano intorno a Diana, sia che salga i monti, sia che scorra le foreste, sia che ricrei le sue vaghe forme nel bagno. Così le Ninfe, quantunque date volontieri alla vita silvestre, montana ed agreste, furono essenzialmente nella greca mitologia abitatrici delle acque. Addirdaga, la Buto pisciforme, il Maziavatar siriaco, l'Oanne femina, sono il loro tipo. Non si creda però che tali Ninfe-pesci od onda fossero irrigatrici e nulla plù. È stato detto mille volte che l'onda ispira : movimento e cadenza, ritmo, canto, armonia, poesin: movimento e pensiero, ingegno, invenzione ; movimento e tendenza verso l'avvenire, previdenza, divinazione, oracolo ; movimento e minnovazione delle cose umane, queste idee si collegavano strettamente nello spirito anti-analitico degli antichi a launde chiamayansi spesso gl' indovini od altri personaggi ispirati Ninfoletti. Noi abbiamo giù sviscerato tali fatti negli art. Canono, Menusa, Maiso, Mess. Per quanto graziosa ci sembri la mitologia dei Greci, confessiamo che la sua eleganza non è senza lacune. Nelle Ninfe certamente essa ha le sue Ondine; ma dove sono que'genii maliziosi ed avari ehe vegliano sui tesori metalliei sepolti nel suolo, e quelle Ninfe imponderabili che scorrono per l' aria, che selierzano nella sfera del fuoco ? dove sono i Kobold dei minatori alemanni, le salamandre ed i gnomi della Cabala, le acree Peri del Farsistan e le melodiose Roghini degl' Indu ? - Roma ebbe un tempio delle Ninfe; esso fu arso da Clodio. Si offerivano a coteste divinità latte, mele, frutta, olio, poce vino, ancora meno vittime cruenti: una capra, un montone però cadevano a quando a quando in loro onore. Esse ebbero in alcuni luoghi annue feste dette Ninfee, Nella Triopide onoravansi congiuntamente ad Apollo e Mercurio (dei Nomioi). Ne'secoli posteriori all'era cristiana le invocazioni ed i sagrifizii alle Ninfe divennero cosa frequente; una maltitudine d'iscrizioni attestane tale uso. Rappresentansi a vicenda vestite, semi-nudo o nude, portando giunchi, vasi, conchiglie, isolate o teneudosi per mano, sedute, accuvacciate o ritte in piedi. In generale, tutto ciò che dicemmo delle Naiadi convien loro. Si collocano sovente sulle rive dei fiumi o dentro a grotte. Tali grotte, che si chiamano Ninfee, hanno, oltre il senso fisico che ognuno indovina, un senso simbolico analogo a quello della grotta di Mitra. Porfirio ha scritto intorno a tale soggetto un trattato intitolata: De Antro Nympharum. . 68

NINO, Nisrs, figlio di Belo e quindi pronipote di Ercole, è uno de Principi che spacciansi come re dell'untica Lidia. Una dinastia eraclide (candaulide è il vero termine) governò quel paese. Quanto al Nino re d'Assiria, veggasi la Biogr. unio.

1. NIOBE, Nieße, figlia di Tantalo e di Dione, sposò Ausione di Tebe, e n ebbe sette figli, Sipilo, Ninite ( Eupinite in Tzetze ed Igino ), Ismene, Damasittone, Agenore, Fedimo, Tantalo; e sette figlie, Neera ( Astioche od Astinge in Igino), Tera (nelle vecchie edizioni d'Apollodoro, Etudiia), Cleodora, Astioche, Ptia, Pelopia, Astieratia, Ogigia. Omero riduce tale numero a sei maschi e sei femine, Erodoto a tre femine ed a due maschi. Esiodo l'aveva portato a dieci figli d' ambo i sessi, in tutto venti. La doppia ettade è, di tutti i sistemi, il più invalso. La leggenda ci mostra Niobe orgogliosa c delle sue attrattive e della sua prole, opporre a Latona la sua fecondità, e pretendere di sostituirsi al Latoide nell'adorazione delle genti. Latona si lagna a Febe, a Febo, e d'improvviso l'irascibile coppia discende sulla terra ed uccide a colpi di freecia l' intera famiglia. I maschi cadono trafitti da Apollo, le femine da Diana, Ovidio li fa morir tutti. Apollodoro ne salva una, Clori, poscia sposa di Nelco. Telesilla dà a quella che campa il nome d'Amicla o Melibea. Alcuni mitologi fanno perire nello stesso tempo Zeto ed Anfione (loro zio e loro padre). Le vittime dello sdegno dei Latoidi restarono nove di giacenti sul, suolo e bagnati nel loro sangue. Finalmente, gli dei li seppellirono, ed ai tempi di Pausania si mostrava ancora la loro tomba a Tebe, Nigbe, in preda ad amara no smuovere giammai! Giammai, o vergine crudele, tu hai sentito quegli slanci rapidi ed ardenti del cuore d'una madre. Sii madre un giorno, e soffri quant' io ! Crolla, o tempio in cui gli dei e gli uomini si obbliano ugualmente! # (Il tempio erolla allo scrosciar del fulmine.) » La mia pazienza è ancora un trionfo ; regina non ha guari e la più nobile delle madri, sono oggidi regina pel dolore. Giove mi chiama ; it l'intendo. La distruzione non può nulla su me; io sfido il tempo, e migliaia di secoli contempleranno le lagrime di Niobe: Dove son io? è la terra che mi sorregge? qual nuovo cielo si svolge sulla mia testa? perché mi si gelano le vene? Numi orribili, gemelli dal cuor di bronzo, voi fuggite! l'Olimpo piange, i numi sono indignati; essi non ardiscono mirarmi in una terribil lotta, lo madre, io da tante angosce colpita! Io trionfo , o miei figli ; non piangete! Questi due figliuoli di Latona hanno spinto tropp' oltre la voluttà della vendetta; all'aspetto del mio silenzioso tremore, il cielo stesso si spaventa: " (Prolungati baleni colpiscono le spalle dl Niobe. ) " Il mie seno è freddo : il mio cuore si calma; il mio orecchio si chiude ; il mio octhio si estingue, la mia lingua ammutisce ... « Niobe, esclama poscia d'Eckstein, è un'altra madre de' Maccabei locata in una sfera ideale e sovrumana ... Umanamente e religiosamente parlando, non pub esservi paragone tra i due soggetti. Quello della Scrittura offre quanto l'umanità può dare di più tero e di più grande, di più sentito, di più schietto e di più colossale ; il soggetto della favola antica è un simbolo ricco di alti pensieri, pieno d'un terrore grandioso, e d'una gigantesca audacia che scudte l'imaginazione senza muotere il cuore. - Le arti del disegno alla lorg volta hanno preso a trattare sì magnifico soggetto. Le figure più celebri in tal genere sono quelle scopertesi a Roma nel 1535 o, secondo altri, nel 1583 presso la porta Lateranense. Sono desse in numero di dieci, di cui alcune dubbie. Lunga pezza la gente del palazzo disconobbe la squisita bellezza di tali figure e la nobile semplicità di composizione di tale gruppo il quale fu poscia collocato nei giardini del card. Ferd. de Medici. Nel 1776 il granduca di Toscana Leopoldo, poi imperatore, lo fece trasportare a Firenze, e Winckelmann lo rivela agli artisti nel 1779 nella sua storia dell'arte : lo stesso anno Fabroni pubblicò la sua Dissertazione sulle statue appartenenti alla favola di Niobe, Firenze, 1779. Dopo, Visconti, Galli, Nitsch ed altri, lo hanno minutamente descritto. Ricordereuto solo che Niobe stringente fra le ginocchia la più giovane delle sue figlie, Niobe maestoso senza l'albagia delle Giunoni, severa senza quella freddezza glaciale ché toglie ogni vezze alle facce di Pallade, è un' ideale della più alta belletza. Nulla di più aereo, di più grazioso, della terza e della quarta delle Niobidi. - Si presume che tale gruppo sia lo stesso di cui Pllnio parla (xxxvi. 4) come d'uno dei capolavori che si trovavano a Roma nel tempio d'Apollo. Coloro i quali astermarono che sosse una copia, non hanno apprezzato lo stile saggio e fermo di tale lavoro. Esso viene attribuito a Scopa od a Prassitele. Un epigramma dell'Antologia sembra confermare la prima opinione, a cui contraddice la maniera un

poriecerata con cui l'upera fu conduta (conf. Propylaten, t. u., n. 1, p. 48; c. n. 2, p. 125). Si possono citare altrei; quettro bei gruppi di Niobe, r. nella villa Borghese, 2. nel Vaticano, 5. nelle villa Albani, 4. nella raccolta del fu condu Pembroke a Wilton. Una Niobe che stende la mano a Giunone forma il soggetto d'un quadro delle Pitt. d'Ere., I. 1 (1).

2. NIOBE, figlia di Foroneo, e, secondo alcuni, d'Inaco. Essa fu la prima mortale amata da Giove (tura tavia confr. Io); n'ebbe Pelasgo, ehe regno sull'Argolide dopo la

morte di suo avo.

NIONNUALL, vale a dire il figlio del retaggio, è nella mitologia irlandese il figlio primogenito di Fenio-Farsa, e come tale riverbera assolutamente eli Aiteasta o Fatosda da cui discende Bartolam. Egli s'oppone in tutto a Niul suo fratello, e la sua razza forma un forte contracto con quella di Niul. Così dappertutto si delinea l'antinomia dei primogeniti e dei cadotti, degli antidiluviani e dei posdiluviani, degli uomini tipici e degli uomini. Nionnuall, uno degli abitanti primitivi dell'Irlanda, è un uomo violento, focoso, uccisore de'suoi congiunti, Egli simboleggia la razza bellicosa e feroce dei tempi antichi ; Niul ranpresenta le tribu pacifiche e già mezzo incivilito dell'età posteriore.

NIORD, NIORDR, NIORDUR, # primo dei Vani scandinavi, presiede al vento, calma il mare in furore, ed ha il fuoco, principalmente il fuoco centrale, sotto il suo impero. Quindi è desso coi invocono i navigatori, cacciatori, pescatori e minatori. Fu allevato a Vanheilmr : ma dono, i Vani avendolo dato in ostaggio agli dei per ricevere in suo luogo Hamer, cambio che ristabili la paec tra gli Asi ed i Vani, ha scelto per abitazione Notan. Sposo di Skada, figlia del gigante Tiasso e cacciatrice intrepida, passa nove notti di dodici con essa nelle montagne. In ricambio, Skada ne passa tre consecutive con lui sulle sponde del mare.

NIPARAIA è lo spirito benefico. secondo gli Edui di California, Essi gli opponevano Tuparan od Uac (Quac, Wac ). Niparaia creò il cielo e la terra. Assalito da Tuparan, lo disfece, lo spogliò del suo poterc, lo eaceio dalle pianure dell' aria, e lo confinó insieme a tutti à suoi aderenti in una grande eaverna sotterranea eui diede in eustodia alle balene per impedirgli d' uscirne fuori, Tuparan esercita però ancora influenza sulle azioni e sul euore degli uomini, e gli eccita alla guerra. Niparaia per lo contrario detesta tali risse sanguinose; coloro ehe muoiono per la freccia o per la spada non vanno in cielo : cadono nella caverna di Traparan. I Californii si dividono in duc partiti, l'uno che adora Niparaia, e che è docile alla sua leg-

ge, l'altro che sagrifica a Tuparan, NIREO, NIREOS, Nigues, figlio di Caropso o Carope (Charops, il visca grazioso), e d'Aglaia (lo splendore), nacque nell'isolo di Simo, tra Ganido e Lorimo. Era il più bello dei

<sup>(1)</sup> Viene tenuto per assai pregeoole opera un dipinto di Wilson che rappresenta la catastrofe di Niobe. Stimano poi non indegno il ricordare la grande compositione noimica ossia ballo del celche coreografo Giosi, initiolato da Niobe, ballo che menò lungo tempo si gran ramore e riscosse infiniti applanti stille scene di tutti i princigni tenti d'Isalia. (Il Tradi;

Greci dopo Achille, Condusse nella Troade tre navi (sedici secondo Igino). Diodoro gli da il titolo di re di Gnido. Fu ucciso da Enripilo. Nireo certamente fu l'eroe di molte favole in Grecia. Così, per esempio, lo vediamo, in Tolomeo Efestione, in qualità di favorito d'Ercole il quale si giova di lui per uccidere il lione di Nemea. - Nireo senza dubbio non ha esistito; è una personificazione della hellezza nell'uomo come Anadiomene è la bellezza nella donna. Nireo ed Anadiomene sono, in tale ipotesi, individuazioni marine: Anadiomene è una Anfitrite Buto, e Nireo nato in mezzo ai mari ed in un'isola sembra un Nerco subalterno.

NIRUTI, uno degli otto Vasta del bramstimo, ha in eustodia Pangolo mezzodi-ponente del mondo; e presiede ai genti imalente. Sotto questo aspetto, si ricongiunge a Isama acui à Ridiato il mezzodi, ed a Varana che ha il ponente sotto la sua dipendenas. Si sa indure che Isana presiede si morti ed all'inferro, e che Varutiona di ri edei amari. Orra, i popoli del retentivone hanno preso sempre Retono del presiona del la tine, parvos sempre pregencia in la mare ed a ponente.

NISA, NTAS, Núze, era tenuta per la nutrice di Bacco. Nella magine processione che Tolomoe Filadelfor initiuti in onore di Bacco, Nica magine initiuti in onore di Bacco, Nica magine initiuti in onore di Bacco, Nica altra cosa non è che la Notte in generale; tal è il il senso del vocabiolo. Autrouse, Decanizcia, non significa che il dio della Notte o il dio di Nicas, e questi due vocaboli sono affatto in consoni il mon dell'attro. Il pio omenziona un sico ballo di Bacco lo chiama Nico Ei non sarebbe

che Nia, la Notte, Ente degli enti, de Generatrice fatta machio, e fin qui non avremmo molto a stupire; um, aggiunge fijno, Bacco prima di partire per l'India affidò Tche a Nicso, tors, Tebe fu pur governata, diciso, da un Nitteo, Notte personificata; e quando Bacco ritorna a Tebe non ai vuole restituirgili l'impreo. Bisogna che Bacco, sotto preteito di orgie, armi le sue baccanti, e merce il tuendo attanti. Con il disconde la succita natia. Con il disconde la concita nativa di la risposta è semplice, la Notte.

NISO, Nrso: 1. Ninfa dionisiaca (v. l'art. precedente); 2. F. Naso.

NISO, NISUS, Nigot, figlio di Pandione II e fratello d'Egeo, regnò su Megara. La leggenda gli attribuisce un capello d'oro, vero palladio, al quale s'attenevano e la stabilità del suo trono e l'indipendenza di Megara. Minosse avendo posto l'assedio a quella città, Scilla, sua figlia, troncò tale capello mentr' ei dormiya, e lo portò al re di Creta di cui erasi invaghita. Minosse la fece sencelare dal suo campos e Scilla stava per gittarsi in mare, quando i numi la cangiarono in allodola. Suo padre fu trasformato in sparviero, c da quel tempo non cessa di far la guerra al timido conirostro. È possibile che l'allodola di cui si parla sia l'allodola di mare, specie che appartiene al genere delle beccacce, della famiglia delle numence e dell'ordine delle grolle o cornacchie.

NISO ed EURIALO sono celebri nell'Eneide per la luro amicizia è per l'eroismo che mostrarono in una sortita notturna al campo d'l'Turno. Entrambi perirono nella loro impresa. L'episodio di Niso ed Eurialo è uno de'più teneri dell'Eneide. Esso ha dato l'idea di quello di Cleridano e Medoro nell' Orlando Furloso; ma questa volta l'imitatore si è innalzato al disopra del suo modello (vedi Ginguené, Hist. litter d'Italie,

1V. 410) (1).

NITOCRI, Nirocais, re o regina d'Egitto, si mostra nel latercolo d'Eratostene nel ventesimo secondo grado, tra Akkenkare e Mirteo. Il suo nome, che il greco esprime per'A3,sa vixuococo, ed il latino per Minerva victriz (Minerva vincitrice), ha forse qualche altra significazione. Che impedirebbe, per esempio, che non significasse vincitore per Minerva, vincitore in sapienza ecc. ? Non indica dunque evidentemente che si tratti d'una regina piuttostochè di un re. L'idea comune è che Nitocri fu'regina. Fino a'qual punto era questa l'opinione dei sacerdoti dell'Egitto? Lo ignoriamo. Ma non è da dubitare che Erodoto abbia dovuto ad essi le leggende che ci ha trasmesse intorno a cotesta sovrana favolosa, o piuttosto iutorno a due soyrane di tal nome. Nata in Etiopia, la prima regnà in Egitto dopo suo fratello, di cui i grandi si erano disfatti col ferro, e vendicò la di lui morte, facendo entrare le acque dal Nilo in un canale scavato con granda spesa, ed in cui ella dava un magnifico banchetto agli assassini (Erodoto, lib. 11, cap, 100). La seconda comparve in Media nel tempo della massima potenza de' Medi, e si segnalò per diverse costruzioni lunghesso l'Eufrate: dicchi, doccioni, canali, un vasto ponte, il corso del fiume allungato mediante sinuosità artificiali, sono le opere che

(1) E quando mai avviene che il divino Ferrarese, allorche imita, non lasei dietro di se i suoi originali? (N Tead.)

le attribuisce il vecchio storico da Alicarnasso (lib. 1, cap. 185 e seg.1 o Rollin, Stor. ant., t. 1, p. 364). È evidente che giammai regina di Babilonia portò il nome di Nitocri, e che quindi tutta la tradizione relativa all'ultima delle due regine non è che un'imitazione ed una controprova di quelle che si riferivano alla prima. Questa poi non è che una personificazione dell' industria umana che scava canali, e regola il corso dei fiumi. Che il nome di Minerva trionfante o trionfante per Minerva s'applichi all'ente umano nel quale si verifica la storia e le vicissitudini di catesto gran rama della pubblica architettura, è cosa che di leggieri si comprende. Que' ponti gettati salle acque, quelle vie segnate ad un fiume ribelle, quelle cateratte, que' canali, que' larghi emissarii mercè i quali l'uomo apporta le acque e la fertilità in aride terre, sono veramente i trionfi della umano ingegno. Quanto alla Nitoera d' Eratostene, che verosimilmente non ha a fare con quella d' Erodota, egli è in cielo ed in una dei trentasei Decani che i moderni mitografi la ricercano. Giusta le quattro ipotesi di concordanza tra i Dinasti ed i Decani ( v. Decani ), Nitocri è o Stocnene primo Decano dello Scorpione, o Seket terzo Decano dell' Ariete, o Contare terzo Decano della Libra, od Isro (l' Omot di Firmico ) terzo Decano del Capricorno. Del rimanente, Dupuis ( Orig. des Cult., t. vn, p. 74 dell' ed, Auguis ) osserva che tra i paranatellani dello Scorpione si trova pure una regina d'Etiopia, Cassiopea ; e, siccome questa costellazione al suo tramonto, è accompagnata dal fiume d'Orione, egli crede che' si possa con la coincidenza dei due

NITOEI (Narwers), genii delle isole Moluche, sono sempre invocati all' incominciare delle imprese algoanto gravi; non già che abbiano l'abitudine di condurle a bene, ma per paura che non le conducano a male, In ogni famiglia si tengono de' ceri accesi in onore del Nitoe che si è scelto, e, quando si tratta di qualche impresa, invocasi al suono d'un tamburino, gli si ministra da pranzo, lo s'invita a mangiare ed a bere; poi gli astanti, in numero di trenta a quaranta, fanno sparire gli avanzi, vale a dire tutto il banchetto.

NITTEIDE, Norgate, moglie di Polidoro e madre di Labdaco. Era dessa la figlia dell' Irieide?

NITTELIO, NICTELIUS, NURTI-Atos, Bacco. A questo nome si lega la festa ateniese delle Nittelie che si celebrava di tre in tre anni, nel principio di primavera, e di nottetempo, Coloro che prendevano parte alla solennità correvano tumultuariamente portando faci, bottiglie e bicchieri, cantando brindisi, e facendo ampie libazioni a Bacco. È supponibile ragionevolmente che vi si commettesse qualche disordine; almeno così fanno credere gli scrittori che sembrano essere stati testimoni di veduta. Davasi pure il nome di Nittelia ad una festa di Cibele.

NITTEO, NYCTEGS, NURTEUS: 1. figlio di Nettuno e di Celeno (fu padre di Antiope); a figlio d'Irieo e fratello di Lico; 3, figlio di Ctonio; 4. padre di Nittimene (era un re d' Etiopia); 5. compagno di Diomede,

fu, insieme a tutta la comitivà dell'eroe, cangiato in necello ( notturno?). - Uno dei quattro cavalli di Plutone chiamavasi pur Nirrao. È facile vedere che tutti questi nomi sono personificazioni anti-luminose. Acqua, vento ( ovpos, imperocchè non vogliamo parlare d' eu por), notte, civetta, regione lontana come l' Etiopia, tutte queste idee si supponevano vicendevolmente presso gli antichi.

NIU

NITTIDE, Norte, figlia di Nitteo, moglie di Labdaco, e madre di Laio. - Solitamente non si nomina la moglie di Labdaco. Non avrebbesi per avventura confuso Nittide con Nitteide?

NITTIMENE, NUXTIMES, principessa che ebbe un commercio incestuoso con suo padre e fu cangiata in civetta, Gli uni la fanno figlia d'un Nittco re d'Etiopia; gli altri collocano la scena a Lesho, e danno al padre il nome d'Epopeo. Variasi pure sulle circostanze del delitto. e vedesi ora Nittimene introdursi furtiva nel talamo paterno, ora il padre violare la figlia.

NITTIMO, NYCTIMUS, NONTIMOS, il quarto (altri dicono il primogenito) dei cinquanta Licaonidi, regnò in Arcadia o sull' Arcadia dopo la morte di suo padre. Fu il solo risparmiato dalle frecce di Giove, e soprarvisse al diluvio di Deucalione, Alcuni hanno presupposto che vi fossero due Nittimi tra i Licaonidi; che il più giovane fosse sagrificato da suo padre sull'ara, e che il primogenito solo gli succedesse.

NIUL o NULL, secondogenito di Penio-Parsa nella mitologia irlandese, migrò, e divenne il padre dei Mileadi o Scoti. Una certa rinomanza di scienza lo circonda; e tuttavia la sua razza è guerriera. Ma co-

NOR testi guerrieri possessori dell' Irlanda, distruggendo il sistema sacerdotale dei Tuata-Dadan, sostituirono un altro culto a quello cui rovesciarono. Confr. NIONEUALL.

NIUSTICIC (fr. Nioustitchiten), il dio supremo dei Kamciadali che lo riguardano come una specie d' anziano dei giorni.

NIXI DII (i) erano tre dei invocati dalle donne da parto. Rappresentavansi genuficssi e con le mani intrecciate sui ginocchi. Le loro statue si vedevano nel Campidoglio, dinanzi alla statua di Minerva. Secondo la leggenda, erano stati recati di Siria da Attilio.

NODINO, Noposo, Noputo, Nopu-TI, NODINUS, NODOSUS, NODUTUS, NOperis, dio latino, presiedeva al nodo che stringe il grano di frumento nella spica.

NODUTERO, Nopuranus, deità italica, agricola, presiedova all'azione di battere il frumento (R. : nodus, terere).

NOEMONE, NORMON, Nonum: 1. duce licio che andò in soccorso di Priamo e fu ucciso da Ulisse; 2. abitante d'Itaca da cui Telemaco tolse a prestito una nave per andare in traccia di suo padre; 3. compagno d' Antiloco.

NOETARCO, l'essenza suprema. il Noi, il Logos, secondo gli eclettici, secondo i teosofi partigiani della dottrina degli Eoni; dopo Noctarco venivano Emet ed Amen. Questa specie di teogonia appartiene alla filosofia vedanta, modificata da alcune idee egiziane.

NOGANDARAGU o NOGANDA-RA-EKE (vale a dire la madre verde) in mongollo, e Dulma - Nigod-Scian in tangutano (vedi quest'ultimo nome).

NOH ed HINGNOH sono presso

gl' indigeni Ottentotti la coppia primordiale. Entrambi entrarono nel paese per una porta od una finestra. Essi procrearono diversi figli, e comunicarono loro tra le altrearti quella d'allevare il bestiame.

NOKKA o NIKKEN, il dio del mare nella penisola danese, era rappresentato sotto la forma d'un mostro marino con testa umana. Conf. OARNA. Compariva ora sul mare, ora sui fiumi.

NOMIA, ninfa dell' Arcadia, diede il suo nome al monte Nomio. Evidentemente è una dea delle pasture. È la vita, la regione pastorale personificate. - Si dà pure tal nome a Pale. Nuova prova di quanto affermiamo (R. reuer, far pasco-

NOMIO : 1. Apollo, 2. Mercurio, 5. Pane, 4. Giove, 5. Bacco. Cotesto soprannome è importante, soprattutto pei due primi dei. Confr. ADRETO, GOPI, KRISTA. - Un figlio di Cirene e d' Apollo porta anch' esso il nome di Nomio.

NOMO, Nomes, la legge personificata, è in un frammento orfico il paredro di Giove; in un altro il redegli dei e degli uomini, il rettore delle stelle, ecc.: in Pindaro ed in Platone era la Necessità. Tutti questi modi di vedere filosofici facilmente giustificabili lasciano sempre un dubbio. Nomo fu desso realmente fatto persona e dio? L'affermativa è più probabile. Vedi art. Lao Tsev. quanto diciamo del Tao; conf. TEMI.

NONACRIDE, NONACRIS, NOVACRI xais, figlia d' Elicaone, era l'eroina eponima d'una città d'Arcadia celebre per la vicinanza dello Stige, Chiamasi Mercurio Nonacriates, Evandro Nonacrius heros, e Callisto Nonacrina ora virgo, ora ursa,

NOR, padre di Nott, la Notte nella mitologia senndiavas, fondatore del reame di Norvegia, Goo, sua sorella, essendo stata rapita, Torrone, suo padre, gli ordino di andaren in traccia, ed istitui sagrifizii per la riuscita di tale impresa. Goo esta rapita di anti-per la suo mone, el Nor cacciò indi perso di suo gone, el Nor cacciò indi preso di suoggetti e Nor cacciò indi preso di suoggetti e von conditoti. Tali tradizioni sell'origine della Norvegia ricordano i miti d'Agenore e degli Agenoridi.

NORACE, NORAS (Nipare, genexce), capo della popolazione ibera che venne in remotissimo tempo ad abitare la Sardegna, ed a fondarvi la città di Nora, la più antica delle città della Sardegna, secondo la maggior parte degli autori i elcunt però, per esempio Pausanio, riguardano come anteriori la colonia d'Aristeo e la fondazione d'Olbia, poi Agilla ( vedi lozao). Le leggende facevano di Norace un figlio di Ermete e d' Eritrea, figlia di Gerione ( Pausania, l. x, c. 17). E evidente che nel linguaggio antico ciò si riduce a dire che, dalle rive occidentali del preteso reame, Gerione venne nell' isola di Sardegna. Ogni colonia si ricapitola in un uomo; e sempre quest' uomo, capo della colonia, è un' incarnazione od un figlio di Cadmilo ( qui di Cadmilo» Mercurio ). - La similitudioe dei nomi Nora e Norace convalida maggiormente questo modo di vedere. D'altro canto i due nomi fanno pensare a quelle misteriose costruzioni terminate in cono, che trovansi in si gran numero nelle parti dell' isola sandaliforme, e che sono conosciute sotto il nome tradizionale di Nurag. Vero è che generalmente

s' inclinò a credere tali edifizii d'origine pelasgica. Ma sembra più probabile che agl' Iberi ed ai Celti sin da riferirne l'uso, principalmente se vero è che se ne trovino di simili nell' Irlanda e nella Scotia settentrionale. Confr. su tali questioni Petit-Radel, Notice sur les Nuraghs de la Sardeiene (Paris, 1826, con tavole ); Munter, Rel. der Karth., p. 114 e 115, cap. 21, ed Appendice dello stesso ab. Sardische Idoke, p. 9, ecc. - Norace può far pensare altresì a tutta quella famiglia di nomi, Nerot, Neriena, ecc., derivati dal sanscrito nara, uomo, ed in relazione col greco gras. Del rimanente, Petit-Radel attribuisce la fondazione di Nora ad una colonia di Pelasgi, i quali dopo avere abbandonata la costa del Lazio e dell'Etruria, si sarebbero trapiantati nell' Iberia. Bochart vuole che Caralis (Cagliari) e Nora siano state opera dei Cartaginesi. Niebuhr ammette, senza manco tentar la discussione, la tradizione dell'origine di Nora.

NORICO, Noricus, figlio d'Ercole, e, secondo alcune tradizioni, d' Almane, diede il suo nome al Norico.

NORNE (le) sono le Parche de gli Sendinavi, ma non filano ; dipongono a loro piacimento della 
ipongono a loro piacimento della 
vita e dell'esserer profettizano; la 
loro potenza si esercita sulla creazione intera. Egli è in grazia delle 
Nurne che tutto esiste, si conserva, 
si modifica e muore. I francenci stessi si produccono per loro. Non faranno stupore adesero loro. Non faranno stupore adesero loro. Non faranno stupore adesero loro. Non faranno stupore adesero loro. Non faranno stupore adesero loro non firesi modifica e muore. Ji france 
no stupore adesero loro non 
no stupore. Sen sono le magine, le

fate, le alte de per eccellenza. U
tulina, Salado, dicele il suo nome

agli Scaldi, sacerdoti scandinavi che predicono l'avvenire.

NORZIA o NORTIA o NURSIA, dea italica che si onorava a Volsinia ( oggidì Bolsena ), una delle principali città della confederazione etrusca, ed in tutto il restante dell'Etruria. Era una vera Fortuna latina, una sovrana del tempo e degli anni, ugualmente che una dispensatrice. Come le dee di Preneste e d' Anzio, aveva il chiodo per attributo, e si figgeva annualmente un chiodo nel suo tempio di Volsinia (clavus annalis) per agevolare al popolo il computo degli anni, Tale usanza passò poscia ai Romani, presao i quali lunga pezza il console o il dittatore conficcò successivamente il chiodo simbolico nel muro del Campidoglio, presso l'altare di Minerva. Talvolta pure non si elesse, dieono, un dittutore che per tale cerimonia ( clavo figendo ). Posteriormente, e quando i Romani divennero abbastanza esperti nel computo del tempo per non aver più bisogno di punti di richiamo così grossolani, si conservò ancora tale cerimonia, ma solumente per le circostanze straordinarie. Così ora la peste ( Tito Livio, l. vn, c. 3, l. 1x, c. 28), ora gravi commovimenti popolari (lo stesso, l. vm, c. 18) diedero luogo a piantar chiodi sacri nel Campidoglio. Il nome di Norzia occorre spesso nelle iscrizioni (Gori, tom. 11, p. 17; 305, ecc.). Ruperti ( sopra Giov. , Sat. x , v. 74, 1, p. 216; e 11, p. 567), attenendosi ad un passo di Tertulliano (Ap., 24), ha affermato che bisognava distinguere Norzia da Nursia. È noto che esisteva nel Lazio, verso le sorgenti del Nar, una città di tal nome (oggidi Norcia). Colà era nata la madre di Vespasiano

(Svetonio, Vita di Vesp., cap. 1). Alcuni sospettano che Norsia fosse la stessa che Pomona, il che è inverosimile. Confr. Marz. Capella, Nossa della Filol., 1, 18, 9; ed. Ottf. Müller, 11, p. 54, e seg.

NOSSA. Fedi Huossa.

NOTO, Nores, od AUSTRO, Ausraa, il vento del mezatud persolicacio, è uno degli otto renti principali rappresentati sopra le otto Incopali rappresentati sopra le otto Incopanti rappresentati sopra le otto Essapon si distingue da Lipso e da Zefaro, che lo seguono, se non per assaros, che lo seguono, se non per assasara di giorenti o per esserbabrato. In mano tiene un vaso cui versa, il che indica le piugge caldo che tale vento confuce.

NOTTE, Nox, Neg, divinità allegorica, è in Omero il principio di tutti gli enti. Nella teogonia d'Esiodo era figlia del Caos, che è una dolle quattro essenze primordiali, e sorella dell'Erebo. Sorella-sposa, ha di questo fratello suo marito l'Etere ed Emera (il giorna). Poi genera da sè stessa la Sorte, Ker, la Morte, il Sonno, i Sogni, Nomo, Oi zide (l'afflizione), le Esperidi, le Parche, i Keri, Nemesi, la Frode, l'Amicizia, la Vecchiezza, la Discordia, Igino, dandole il Caos per padre, vi aggiunge una madre, Culigine (Caligo, in latino le tenchre). In Varrone l'Ercho è suo padre, A tale ipotesi si lega quella che le dis per marito l'Acheronte e per figlie le Furie. Affrettiamci di unire qui la lista dei figli che le assegnanca Cicerone ed Igino, In Cicerone, in sequela ai nomi già dati da Esiodo. si trovano l'Amore, la Paura, il Dolo, l'Astuzia, il Lavoro, l'Ostinazione. In Igino, la sua prole è composta di Tifone, Epafo, Porfirione, Nemesi, Eufrosina (la gioia o la voluttà ?), la Stige, la Discordia, la

159

Amicizia e la Compassione, Gl' inni orfici la qualificano per figlia d' Ero (l'amore). Aristofane, sulle tracce della scuola d'Orfeo, la dipingeva in atto di stendere le sue ampie ali negre sull'uovo del mondo cui covando fa sbocciare. La Notte abitava il Tartaro, l'Esperia; ai sa quanto si veria sull'anplicazione di tale vocabolo. Il pecse de Cimmerii, il settentrione, era pur tenuto per la dimora prediletta di cotesta dea. Le si fa del resto lasciare periodicemente il suo soggiorno per abbuiare le fulgide regioni dell' Olimpo. - La Notte aveva in Grecia templi ed oracoli. Le si aggrificavano pecore negre e galli. Il gufo era a lei conscorato. -Le aidava il aoprannome di Erebea. d'Eufronia e d'Eubulia, vale e dire datrice di buoni consigli i di Pecilimon (dalla vestitura acrezieta), di Melanarmata, di Melanippe, Melanimon, Melanotterige (dal earro negro. dai negri cavalli, dalla negra veste, dalle negre ali, ecc. ). - Gli ertisti dell'alta antichità l'hanno rappresentata sotto sembianze d'una donna ehe porta'due fanciulli addormentati, l' uno bianco, l'altro nero, entrambi coi piedi ritorti (il Sonno e la Morte, dice Peusania ). In alcune pietre sculte, ha sulla testa un velo stellato, Talvolta le si danno. ali di pipistrello, e fugge dinanzi al sole. În varii monumenti un fanciullo la precede, portando una face. Un diaspro sanguigno del gabinetto di Parigi la figura coi capelli sparsi e con mazzi di papaveri. Ha pure i capelli sparsi in una sardonica dello atesso gablnetto, ma inoltre è addormentata e quasi ignuda, tesendo neglettamente un velo in mano. Si ha torto d'attribuire agli Etruschi l'idea delle ali della Not-

te : i Greci già le conosceveno. Allorchè si dipinge la dea senz'ali. le si dà un carro, tireto da due cavalli, Ed in ciò la Notte differisce dal sole, essendo il di lei carro una biga, e quello del sole una quedriga, vale a dire a quattro cavalli, Ecco dunque gli attributi simbolici della Notte: carro od ali (talvolta di pipistrello ), velo, stelle, face di pallida luce o roveseiata, gufo, papaveri, sonno e sogni, morte. I poeti hanno diversamente aggruppato tali caretteri. Gli artisti moderni sono ancora iti più oltre con tali finezze, È forse bisogno di dire che altre personificazioni possono esser prese per paredri od adegueti della Notte? Caligo, Tenebra, Dnophos (che si può eltresì chiamare Zophos e Scotos), sono tutte in questo caso, Vengono poscia le divinità atraniere che hanno relazioni vicine colla Nyx green o Nox latina, per esempio il Nottulio di Brescia, la Nott scandinava, la Po comune a tante nazioni della Polinesia, la Basut dei Penicii o Buto egizia. A questa ai legano molte dee acque-brumele o pastosa primordiale, e d'altro canto molte dee Lune. Finalmente seguono le personificazioni anti-luminose, Gree, Gerione, Acrisio, Nitteo, ecc., non solamente in Grecia, ma per tutta le terra. Un tratto importante da indicare qui, è che la Notte in mitologia si distingue in Notte primordiale più o meno identica all' inorganismo, alla irrivelezione, ai periodi antediluvieno ed ante-adamico, ed in Notte volgare, Notte che ritorna di ventiquattr'ore in ventiquattr'ore, e che regne più o meno lungo tempo sull'orizzonte. secondo il clima a cui appartengono le località (1),

(1) Quanto alle rappresentazioni figur

NOTTILIO, Nocreuse, dio latine conosciulo per una statua el una iscrizione trovata a Brest, era figurato con la cappa di Telesforo in testa, la restitura d'Ati intorno al corpo, un dito all'orecchio ed un guera del considera del considera del considera del matto di seguere una face. Se n'è inferito che sia un Ati Nottulio o che presiede alla notte. Non è desso piuttosto un dionotte?

rate della Notte, celeberrima è la statua élie Michelangelo scolpi a Firenze, é chiamata appunto la Notte; ed hanno molto grido un dipinto dell'Albano, che venne poi ai di nostri imitato in un bel gruppo dal Torwaldsen, altro di-pinto di Rubens nella galleria di Lussenburgo, quello che Taddeo Zucchero esegui nel castello di Captaroli, e finalmente quello che Mignard condusse in una delle soffitte del castello di Versaglia. Ora tornaudo a Michelangelo, ne piace di qui riterire in proposito della and figura la Notte ciò che ne dice Raftaello Borghini nel suo Riposo. n In Fia renze nella sogrestiu di S. Lorenzo, fatla con suo disegno, sono di sua mano la nostra Donna col figliuolo in colle, non del tutto finita, il duca Lorenzo, e il duea Giuliano a sedere, la Aotte, il Giorno, l'Aurora e il Crepuscolo, figure giacenti con bellissime attitudini, le quali, comechè sieno di marno, di vera carne appariscono, e lo spirito sol manca loro, e niente più. E sopra queste statue, quando si scopersero, furon fatte molte poesie, fra le quali mi sovviene di quattro versi, fatti sopra la Notte, non so da che autore, e sou questi :

La notte, che tu vedi in si dotei afti Dornir, fu da un Angelo scolpita In questo sosso, e perche dornac, ha vita: Destala, se no 'I credi, e parleratti.

A' quali Michelangelo, fingendo else la Notte parlasse, rispose:

Grato m'e il sonno, e più l'eşser di sasso, Mentreche 'l dattuo e la vergogna dura: Non veler, non sentir m'e gran ventura; Però non mi destar : delt l'parla basso." (11 Trad.). NOTTURNO, Nocrosses, dio tomano delle tenebre.

NOVEMBRE, Novembre, venne personificato piuttosto che divinizato. Ausonio lo caratterisza con attributi che convengono ai sacerdoti d'Iside, perchè le feste di cotesta den si celebravano a Roma in tal meso.

NOVENSILI, NOVERSILES, dei sabini sulla eni natura variano i dote ti; erano in numero di nove ( vedi Arnobio, C. nat., l. III, c. 38 e 39). Secondo Granio, erano le nove muse. Pisone li riguardava come divinità proprie de Sabini, e per conseguenza senz'analogia nota nelle religioni straniere. Altri danno a questi nove dei i nomi d'Ercole, Romolo, Esculapio, Bacco, Enea, Vesta, la Salute, la Fortuna, la Fede. Manilio riconosceva in essi i nove dei o genii che soli avevano ricevato da Giove il diritto di scagliar la folgore. Tale preziosa indicazione è conforme alle tradizioni della disciplina etrusca ehe parla sovente de'nove dei del fulmine ( o, se vuolsi, di dieci, ma comprendendovi Giove). e distingue dodici specie di fulmini di cui nove appartengono al solo Giove, Tuttavia nulla prova che i nove dei fulminatori dell' Etruria abbiano portato il nome di Novensia li 1 e parrebbe pinttosto che tale denominazione appartenesse esclusivamente ai Sabini. Gli Etruschi loammisero forse più tardi? aveano essi già dato nomi ai loro dei folgoratori? li cangiarono, oppure limitaronsi a dichiarare la loro ideutità cos Novensili ? Sono questi tanti quesiti ancora non risolti (Vedi Ott. Muller, Etrusk., t. II, p. 84, n. 103 e Crenzer, t. II). - Alcuni mitologi riguardano i Novensili come gli dei che -Roma ricevette da Tazio, dei nuovi per la città di Roma. Cotesti dei

erano in numero di quattro, la Salute, la Fortuna, Ercole e Vesta. Da eiò due etimologie: l'una deriva Novensile da novem (nove), l'altra li fa yenire da novi (nuovi).

NUB, Nu'gi, forma eginia, probabilmente pochasimo usituta, di Kaef, renne proclamata da Champollion giun. (Pant. eg., spieg. della tur. 3) o rende plausibile la congettura che ammette pure la forma Neb (yeadi Nus). Nub in nubio significo coro; e di là zi è voluto trarre l'etimologia tanto di Kaef quanto d'Anbo o Anubi. Tali derivazioni ci sembrano fale (codi Kurge di Mren).

NUM, Noizz, donde in greco Cnoumis (Krojzuk,) e non Chooumis, é loi stesso che Knef (v. questo nome). Ella è ben una singolare reluzione quella, t. di Numa e di Knef (o della prima persona della triade egizia), così modifetto 2. di Romolo (o Romo o Remo) e di Piromi, Pi-romi, anteriore e superiore alle tre persone della triade.

NUMA, duce rutulo, ueciso da Eurialo e Niso. Quanto al re Numa, veggasi Biogr. unio., e confr. gli grt. Num, Minosse, Menu, Nemeo. NUMERIA, dea latina dell'eritme-

tica. Le donne incinte l'invocaveno (R.: numero, numerare, contare). NUMICO, Numeros, dio-fiume di

MUMICO, Nessces, dio-fiume di Kulia, chimasi oggidi Paterno (o, secondo Ligório, Rivo di Nemi), Alcuni antiquarii pretendono che più non esista; di fatto era un semplice ruscello. E celebre in mitologia per los scomparsa d'Enca e di Anna Perenna, esh escondo la volgare mitologia vi si annegarono entro (c. tali articoli). Pei sagrifiziji di Vetta non si edoprava che l'acqua di cotesto fume.

NUMITORE, Numiton. Fedi A-

NUNDINA, presiedeva, secondo i Latini, alla purificazione de'fanciulli. Tale cerimonia si faceva a Roma nove giorni dopo la nascite.

NUTE-FEN, era in Egitto il Nilo, almeno in quento che persona divina. È probabile che questo nome voglia dire che versa le acque. I mitologi greci ne fecero un figlio di Ponto e di Telasse (il Mere) (Igino, pref., p. 5),o, che torna lo stesso, d'Oceano e di Teti (Esiodo, Teog., verso 538), e gli davano per figlia Menfi, sposa di Epafo. Il senso di tali miti ristretti è ehiaro abbastanze. Gli estronomi, quando collocarono in cielo una costellazione del fiume, furono discrepanti sul nome proprio più conveniente al fiume: i più si dichiararono per l'Eridano, il Nilo ebbe aleuni partigiani. Posteriormente sul senso ambiguo della voce Eridano, s'imaginò di fare tutto uno di Eridano e Nilo. Non è questo un errore così grave come suppongono alcuni, Il nome proprio del fiume che trovasi in cielo come costellazione, è a dir vero il fiume Oceano; e si potè prendere per Oceano ogni grande e largo fiume d'ampia foce. Il Po, il Nilo eran di tal genere. Ritorniamo ell' Egitto. Niun dubbio ehe il gren fiume fecondatore che scorre dei monti della luna a Damiata ed e Rosetta non sia stato tenuto dagli Egizieni per una delle loro divinità principali, ma tale divinità non è che una faccia di divinità superiori alla terra, Knef ehe è il primo Demiurgo, che è il cielo, od anzi il cielo prototipico, o meglio ancora la volontà creatrice, manifestazione prima dell' ente non he guari irrivelato, Knef discendendo sulle terra è Il Nilo. Il suo nome lo ettesta : imperocchè Knef e Canopo non differiscone, e Canopo dio - vaso dai mille fori è

il tipo del Nilo, Nute-Fen (glucoraguermi) e che al supire il loice à un mare, un fiume-Oceano. Knef Demiurgo era il cielo. Il cielo co suoi astri à rappresentato da un serpente dal corpo azsurro seminato di stelle: Knef, come Piromi, era tale serpente. Osiride anch'esso era il Nilo, che feconda sulla terra con le acque come il sole in cielo col calore.

NUVOLE, o NUBI, Nesulas, No-

piazi. Nessuno ignora che Aristofai ne le ha personificate nel dramma di tal nome; ma esse proclamansi elleno stesse le divinità supreme.

NUZIALI (Dai), Dii Nuptiales, o dei delle nozze, erano in numero di ciuque, Suada, Venere, Lucina, Giove e Giunone. Si potrebbe aggiungervi le Preuta, Pertunda, Pergica, Volupia, ed altre dee non meno condiscendenti di Venere e Suada.

D

ANG-TI. Fedi Hoang-Tt. OANNE, OARRE, Querre ( talvolta Ozn, 'Ωn'r), Ermete delle cosmogonie babilonesi, si presenta non solo come legislatore e civilizzatore, ma come spirito ch'esce periodicamente dal seno delle acque e come Demiurgo, Cost, da un lato ci si stostra Canne elte viene al insegnare agli uomini le lettere, le scienze, le.arti 4 egli fa fiorire l'agricultura ; innelza città, templi; dà leggi, ingentilisce i costumi, istituisce feste; lascia libri sulla eosmogonia, sull' amministrazione, ecc. Fin qui ha tutta la fisionomia degli Ermeti. Da un altro fato, inaspettate meraviglie s'aecumulano nella sua leggenda: 14 esce ogni mattina dal mare Eritred, e vi rientra la sera ( gleuni dicono che ogni notte si conduce a Menfi, e che ogni giorno si trova presso le mura di Babilonia); 2. ha il corpo d'un pesce, i piedi d'un uomo, e due teste di cui l'una è di pesce, l' altra d'uomo; 5, sembra quadruplo secondo Abideno (nel Sincel., p. 38), secondo Berosio, quattro moatruosi animali, Eudoco, Eneugamo.

Encubulo, Anemento, uscirono de flutti come Oanne. Apollodoro ( anch'esso nel Sincel., 39) parla di quattro Annedoti che fecero la loro apparizione, il primo sotto Ammenone, il secondo 265 soni dopo, il terzo sotto Daono, il quarte sotte Everodasco. Dà al primo il nome di Qanne, ed al quarto quello d'Odacone, che ricorda Dagone: 4, finalmente nel libro delle Origini ( Cosmogonia?), attribuite ad Onnne favellavasi d'un tempo in eni acque e tenebre erano confuse e contenevano miriadi d'enti con forme incompatibili e mostruose i uomini di due e quattro ali, androgini, ippocentauri, cani con quattro code, ec., tutte rappresentazioni consecrate poi dalla religione, e che la scoltnra avea venti volte riprodotte nel templi, Che concludere da tutto ciò? Primitivamente si è teduto mella leggenda la storia favolosa d'un cane il quale, venuto di straniero paese per mare, sarebbe comparso nella Caldea vestito di pelli di cetacer o d'altri grandi mammiferi marini, c, come Cecrope, Cadmo, Evandro, avrebbe fatto fare all'ignorante degl' indigeni qualche passo verso l'incivilimento. Ogni sera cotesto legislatore lasciava la terra per rientrare nel suo naviglio, ecc. Oggidì non si discute più di tali ipotesi. Tuttavia, coloro stessi che le ammettevano sarebbero stati assai imbarazzati a spiegare il ritorno periodico d' Oanne la sera a Menfi e la dimane a Babilonia, Del rimanente, deesi scorgere che la spiegazione storica si applica così facilmente alla leggenda dei quattro Oanne (capi di senole, di dinastia o d' istituti religiosi che si continuano o che si auccedono) come a quella in cui non se ne vede che un solo. Più che un uomo, è un complesso di fatti e d'istituzioni che bisogna vedere nell' Ermete babllonese ted allora i quattro Oanne sarebbero come quattre fasi d'una civiltà sia babilonese, sia comune a varie regioni dell' Asia meridionale. Dupuis (Or. des Cult., l. m, cap. xvn) riguarda Oanne come il pesce australe, o (ciò che non differisce) come la bella stella della sua bocca (chiamasi volgarmente Fomalhaut ). Cotesto astro di seconda grandezza, si leva al principio della notte solstiziale e si corca al momento dell'aurora. Contrassegnando in tal guisa la sua epoca astronomica con .un doppio fenomeno, mentre solitamente le altre costellazioni non ne indicano uno che col loro levare o col loro tramontare, doveva fermare particolarmente l'attenzione. D'altro canto egli s'alza al mezzodi-levante dell'Egitto, con circa 50 gradi d'amplitudine, e per conseguenza al punto stesso dell'orizzonte dove l'abitante di Menfi collocava il mar Rosso. E da notare che qui Dupuis non tlene verun conto dell'apparizione d' Oanne nei dintorni di Babilonia, A. parer nostro però ciò che caratterizza la leggenda è il pellegrinaggio periodico e perpetuo del dio che va da levante a ponente, dalla Caldea nell'Egitto, dal mar Eritreo babilonese ( golfo Persico ) al mar Eritreo menfitico (oggidi mar Rosso). Vedere in questo mar Rosso un luogo al levante di Menfi, è parlare da geografo, non da mitologo, Babilonia e golfo Persico è tutt'uno, vale a dire il levante ; Menfi e mar Rosso è pure tutt'uno, il ponente. Giò posto, Oanne è egli ancora il pesce australe? La cosa è dubbia: Oanne ha non altrimenti i caratteri sia del cielo intero (d'un Tpe androgino ), sia del sole (una specie d'Iperione), che quello di tale o tale astro. di tale o tale costellazione. Il fonde delle cose è che tali spiegazioni diverse sono conciliabili, e che Oanne ci sembra tutto Insieme cielo, sole e costellazioni (le quattro che tengonsi presiedere ai due solstizii ed ai due equinozii); imperocchè, da una parte, il sole rappresenta il cielo, e dall'altra ei si trova a vicenda associato si quattro asterismi che segnano le quattro epoche cardinali dell'anno. Di qui due sospetti : Oanne orizzonte (Anubi babilonese), ed Oanne anno. E Tot-Ermete stesso, In Egitto, non è desso l'anno personificato, in pari tempo che il civilizzatore? Si confront! altrest il Giano italico, quadricipite come Oanne, sole-anno come Oanne ( d' altro canto i nomi stessi, Gian, Oan, vennero già raffrontati ). E. checchà se ne dica, Ermete ed Anubi, allorchè si arriva nelle alte sfere d'identificazione, non si fondono essi in una idea comune (vedi Anust)? Ma non è tutto : le quattro epoche cardinali dell'anno (e per conseguenza

i quattro periodi, le quattro stagioni ) non ispiegano a sufficienza la fisionomia pisciforme d'Oanne, Tale conformazione mostruosa nasconde qualche cosa di più : l'incarnazione quadrupla, sebbene sempre simile a sè stessa. Del pari, nelle Indie, Visnû s' incarna quattro volte prima di assumere forme puramente umane. È vero che ivi si trova niù varietà : il dio si mostra a vicenda pesce, testuggine, cinghiale e lione; ma è egli strano che gl' imitatori non abbiano conosciuto i partieolari della leggenda indiana, e che, colpiti solamente da due idee, pesce e quattro, a quella sola si sieno appigliati? Le quattro incarnazioni primitive dell' India hanno riferimento a quattro creazioni differenti. Sarebbe temerario senza dubbio dire che i sacerdoti babilonesi ebbero dapprima la stessa idea con tutti i suoi particolari. Veramente, l' idea di quattro invasioni del mare, di quattro ordini diversi di creazioni animali marine ( pesci, crostacei, molluschi od altri), fu dessa espressa da loro in miti non intelligibili pel volgo, pieni di senso nei loro iniziati e per essi ? È difficile erederlo; ma l'India aveva sognato alcun che di tal genere. Vi fu dunque anche in fondo al mito d'Oanne un vago scorgimento di periodi cosmogonici affatto diversi. Finisce di ciò provare il tratto già citato, che, nel suo libro dell'origine delle cose, lo scriba sacro menziona forme mostruose, androgini, ecc. Questi quattro periodi cosmogonici, di cui il quadruplo Oanne è l'emblema, sono come i prototipi dei quattro periodi dell'anno. Le stagioni non sono in un anno se non ciò che migliaia e migliaia d'anni sarebbero in un ciclo di secoli i in altri ter-

OAN minl, le stagioni sono pei mitologi le miniature dei periodi cosmogonici, Laonde l'India le chiama Kala (templ); perocchè i Riti non sono che meaze stagioni. Quanto alla parto si importante ehe sostengono e l'aequa e la forma pesce, non è cosa da farci stupire, L'acqua era, per quasi tutti gli antichi, il principio primo: transizione dai solidi ai gas, essa riepiloga da sè sola tutta la materia : d'altro canto ogni corpo è tenuto assere in dissoluzione entro essa, ed, in sostanza, tuttoció che non vi sottostà alla dissuluzione, vi forma almeno un sedimento. Ammessa eosì la preesistenza e la preminenza dell'acqua, tuttociò che un giorno giugne ad essere fuori d'essa esce di essa; ciò ch' esce di essa ha forma di ciò che abita in essa (pesec, rettile, cetaceo, ecc. ). A Bahilonia, ugualmente che in tutta la Siria, la forma pesce è quasi stata la sola. Si comprende adesso che eosa è Anadiomene : è la Generatrice ch'esce dall'acque, vale a dire ehe si manifesta. La forza feconda era occulta: essa si rivela. Nulla dunque più di Venere merita cotesto titolo d' Anadiomene, cotesto attributo di portata sulle acque, moventesi sulle acque (vedi Nanajana). E si comprende altresi che in un senso Afrodite sia maschio ugualmente che femina. Generazione fa supporre due forze: un' attività che semina la vita, uno passività-ricettività. I popoli faneiulli non iscorgono sovente che uno dei due poli, il secondo allora non esiste più che virtualmente ed implicitamente nel primo. Fin d'allora si ha quando una Venere masehio, quando una Venere dea. Ebbene! Oanne è appunto una Venere maschio. Questo nome di Venere, la cui etimologia fu cercata si lontono

( iron, unire ; Bendis ; iv, in, ece. ). questo nome non è altro che Canne. Si preudano d'ambe le parti le radicali (Ven, Oann od Oen ); si pensi alla facilità con cui V diventa, a piacimento, vocale o consonante (V. W, OU, O; Ven, Wen, Ouen, Oen), e si pronunci. Oanne è dunque un Ermete-Venere, almeno disegnatore ( se non architetto) delle forme degli enti, e civilizzatore del genere umano; pisciforme perchè si rivela in reno del gran tutto, del gran caos. volgarmente rappresentato come l' Oceano; quadruplo, vale a dire che si rivela in quattro ereazioni suecessive. È presumibile che se conoscessimo a fondo i miti habilonesi. vedremmo nei quattro Oanne differenze manifeste; probabilmente la forma animale si eleverebbe ognora più; e se il primo tenesse assai più del pesce che dell'uomo, il quarto sarebbe assai più vicino all' uomo che al pesce. Il Dagone de' Filistei sembra non essere che l'Odacone. quarta incarnazione d' Oanne, Addirdaga è un Oanne nel quale Vencre offusca Ermete, come nell'Oanne propriamente detto Ermete eclissa Venero. Le etimologie tratte da der. uovo, o dal siriaco Onedo, straniero, non debbono citarsi che per memoria. La prima ci slancia nel sistema cosmogonico che fa sbocciare il mondo da un uovo; e l'uovo, di fatto, è il vestibolo della vita per tutte le classi animali, salvi i mammiferi: la seconda non si riferisce che alle ipotesi degli evemeristi.

OASSÓ, OAUS, 'Oag; s, eroe éponimo della città di Greta, era figlio d'Apollo e d'Acasallio Acalle di cui si è fatto Anchiale. — Si nomina un Oasse, Oares, figlio pure d'Apollo ed eroe eponimo d'un fiume di Greta; è scura dubbio lo stesso. 88 OB, dio sirio, rendeva oracoli; ma d'una voce si bassa, che il consultore se ne tornava sent' aver nulin inteso, od era obbligato d'indovinare i tre quarti della risposta. Cotesto fil di roce pareva useire dalle parti sessuali, dalle ascelle o dala
le tata della statua. Niun dubbio
che i suoi sacerdoti non fossero ini;
siati in ventriloquia, Ia tuttu l'Asia
anteriore si crealeva che gli enti sopranaturali, allorchè consentivano
a parlare agli uomini, facessero appena udire la boro voce.

OBA o meglio BOA è, dicono, il dio supremo de Tungusi. Boa ricorda Foè: sarebbe forse che il culto dei Tungusi fosse un ramo dello sciamanismo?

OBAL. Vedi HOBAL.

OBARATORE, uno degli dei agricoli del Lazio, presiedeva alla seconda aratura.

OBI ( IL VECCHIO DELL' ), dio degli As-Iak (Ostiaci dell'Obi), è forso l'Obi fatto persona. È principalmente invocato come favorevole alla pesca. Il suo idolo di legno ha occhi di vetro, la testa armata di grandi corna, il naso in forma di gruguo di porco, ed un uncino di ferro che gli traversa le nari. Gli si fa, di tre in tre anni, tragittare l'Obi in una apposita barca, vera bari sacra di que' popoli settentrionali, i quali debbono avere in fatto pel loro fiume la stessa venerazione che l' Egitto aveva pel Nilo. Quando il ghiaccio comincia a liquefarsi, e che le acque inondano le rive, gli Ostiaci chiedono al vecchio una pesca copiosa, e gliene danno buona parte quando il loro voto è esaudito; l'insultano e lo maltrattano per lo contrario se vedono la loro preghiera priva d'effetto.

OBOD, dio arabo, era stato ado-

rato in Oboda, nell'Arabia Petrea, fino all'istituzione della religione maomettana.

OBRIMO, 'Oßalum, Proscrpina. Questo nome è molto osservabile per la sua rassomiglianza con Brimo, la stessa che Ecate, che Iside.

OCALEA, 'Ωχαλία, figlia di Mantinco, fii moglie d' Abante e madre d' Acrisio e di Preto (si ébbe torto di eangiare tal nome in Aglaia). La Beozia aveva una città d' Ocalea.

OCCASIONE, Occasio, Kensii, era in Grecia i dio ed a Roma leda dell' opportunità. I Greci lo di-cerno il più giovane dei figli di Giove, ebbe ut altare in Elide. Fidia ne fece una donna con piedi alati, con lunghi capelli sul dinanzi della testa, me calva di dietro, Fedro la fa correre sul taglio del rasoi serza ferini. A Science e per opra dello scalephilo di Latippo, fin una propera dello scalephilo di Latippo, fin una protection scalephilo di Latippo, fin una protection scalephilo di Latippo, fin una protection scalephilo di Latippo, fin una protection scalephilo di Latippo, fin una latippo della discontinua della considera della scale della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della c

OCCATORE, uno degli dei agricoli del Lazio, presiedeva all' erpicatura.

OCCUPO, soprannome di Mereurio. Indica abbastanza il grado di rispetto che i Romani nel secolo d' Augusto avevano pe' loro dei. Tale grottesco soprannome non può tradursi che per arraffatore.

OCEN'IDI, OCENTRI, OCENTRIA OFFICE.

OCENTRIA, GIRIO dell' OCENTRIA d'A filtritie.
Teti, ermo in nomero di più di tre Appeade.
mila Dittingunovi della Nereidi. Si. Archus.
come, a dir vero, Nerco e l' Oceno.
Aria.
riduce alle tre circostante seguentii.
Autono.
1. le Nereidi hamno per padre No.
Ecor., per madre Duri; le (Oceno.
Lamno per padre Coceno, per ma.
Calliannia.

dre Teti; 2. le Nereidi appartengono alla religione dei Pelasgi dell' Egeo, le Oceanidi a quella degli Asiatici del continente; 3, non si contano che cinquanta Nereidi, le Oceanidi ascendono a parecchie migliaia. Del rimanente, nel catalogo che si dà delle une e delle altre occorrono alcuni nomi simili. Cio è quanto proveranno le nomenelature seguenti: la prima, dedicata esclusivamente alle Nercidi, risulta dalla combinazione alfabetica delle quattro liste somministrate da autori diversi, Esiodo, Omero, Apollodoro ed Igino (in abbreviatura Es., Om., Ap., lg.l. La lista d'Esiodo è la sola che presenta cinquanta nomi di cui uno due volte, Proto. Igino ne ha quarantanove di cui uno pure due volte, Climene, Apollodoro ne ha quarantacinque, ed Omero trentatre. Ma Omero aggiunge alla sua enumerazione " e tutto il restante delle Nereidi. "Nel quadro seguente, le Nereidi d'Esiodo sono indicate in lettere fonde. I nomi in corsivo appartengono a quelle mentovate soltanto dai tre altri autori. Le stelle poste in seguito ai nomi indicano quelle che oceorrono in più d'una lista.

| Agave.       | Es., Ap., Ig., Om. |
|--------------|--------------------|
| Alia. **     | Ap., Om.           |
| Alimede.     | Es., Ap.           |
| Amatia. *    | Ig., Om.           |
| Anfinome. *  | Ig., Om.           |
| Anfiloe. "   | Ig., Om.           |
| Ansitrite. * | Es., Ap.           |
| Apseude      | Ig., Om.           |
| Aretusa      | Ig.                |
| Asia.        | Ig.                |
| Attea. ***   | Es., Ap., Ig., Om. |
| Autonoe.     | Es.                |
| Berot.       | Ig.                |
| Calinta      | An.                |

| Ó C É         |                    |                                      | O C E 147           |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Callianira.   | Only               | Leucotoe:                            | Ig.                 |
| Ceto.         | Áp                 | Liagora.                             | Ap.                 |
| Cidippe.      | Ig.                | Licoria.                             | Ig                  |
| Cimatolege.   | Es.                | Ligea.                               | Ig.                 |
| Cimo.         | Es.                | Linnoria. **                         | Es., Ap., Ig., Om.  |
| Cimodoce. **  | Es., Ig., Om.      | Lisianassa.                          | Es. Ap.             |
| Cimotoe. ***  | Es., Ap., Ig., Om. | Melite. ***                          | Es., Ap., Ig., Om.  |
| Climene.      | Ig.                | Menippe. *                           | Es., Ap.            |
| Climene II. * | Ig., Om.           | Mera.                                | Ig., Om.            |
| Clio.         | Ig.                | Nausitoe.                            | Ap.                 |
| Cranto.       | Ap.                | Nemerte. "                           | Ap., Ig., On.       |
| Creusa.       | Ig.                | Neomeri.                             | Ap.                 |
| Deianira.     | Ap.                | Nesea. ***                           | Es., Ap., Ig., Om.  |
| Deiopea.      | Ig.                | Neso.                                | Es.                 |
| Dero.         | Ap.                | Opi.                                 | İg.                 |
| Dessamene. *  | Ig., Om.           | Orisia.                              | ig., Om.            |
| Dinamene, *** | Es., Ap., Ig., Om. | Panope. ***                          | Es., Ap., Ig., Ont. |
| Dione.        | Apı                | Panopea.                             | Ig.                 |
| Doride, **    | Es., Ig., Om.      | Pasitea.                             | Es.                 |
| Doro.         | Es.                | Pione.                               | Ap.                 |
| Doto. ***     | Es., Ap., Ig., Om: | Plessaura.                           | Ap.                 |
| Drimo.        | Ig.                | Polinoe.                             | Ap.                 |
| Efira.        | Ig.                | Polinome.                            | Es.                 |
| Eione.        | Es.                | Pontomedusa                          | Ap.                 |
| Erato. *      | Es., Ap.           | Pontoporia.                          | Es.                 |
| Eucrate.      | Es., Ap.           | Pronoc                               | Es.                 |
| Eudora. *     | Es., Ap.           | Proto. ***                           | Es., Ap., Ig., Onic |
| Eulimene. *   | Es., Ap.           | Proto II.                            | Es.                 |
| Eumolpe.      | Ap.                | Protomedia.                          | Es.                 |
| Eunice. *     | Es., Ap.           | Psamate.                             | Es.                 |
| Eupompo:      | Es.                | Psamaloe.                            | Ap.                 |
| Euridice.     | Ig.                | Sao. *                               | Es., Ap.            |
| Evagora. *    | Es., Ap.           | Spio. ***                            | Es., Ap., Ig., Onie |
| Evarne.       | Es.                | Talia. **                            | Es., Ig., Om.       |
| Ferusa. **    | Es., Ap., Ig., Om. | Temisto.                             | Es.                 |
| Fillodoce.    | Ig.                | Teti.                                | Es., Ap.            |
| Galatea. ***  | Es., Ap., Ig., Om: | Toe                                  | Ig., Om.            |
| Galene.       | Es.                | Xantos                               | Ig.                 |
| Glauce. **    | Es., Ig., Om.      |                                      |                     |
| Glauconome. * | Es., Ap.           | ← Passiamo di là alle Oceanidi :     |                     |
| Tanasse. *    | Ig., Om.           | nove nomi assolutamente simili a     |                     |
| lanira.*      | Ig., Om.           | quelli delle Nereidi vi si troveran- |                     |
| Jere. *       | Ig., Om.           | no, e sono : Asia, Calipso, Climene, |                     |
| lone.         | Ap.                | Dione, Doride, Eudora, Ianira, Ples- |                     |
| Ipponoe. *    | Es., Ap.           | saura, Toe. Si possono aggiungervi   |                     |
| Ippotoe.      | Eas, Ape           | altri due nomi, Antiro e Xante, che  |                     |
| Laomedia.     | Es.                | differiscono appena da Anlitoe e     |                     |

-posito Ga

Xanto, Restano trentanove nomi che non hanno alcuna relazione eon l' altra nomenclatura. Eccoli: Acaste, Admete, Adrastea, Altea, Calliroe, Cerceide, Clizia, Crisia, Elettra, Etra, Europa, Eurinome, Galassaura, Ippo, lante, Idiia, Idotea, Libia, Melobosi, Menesto, Meti, Ociroe, Partenope, Pasitoe, Petraia, Perseide, Filira, Pito, Pleione, Pluto, Polidora, Primero, Rodia, Stige, Telesto, Tracia, Tiche, Urania, Zeusso o Zeuxo. Tra queste ultime, Eurinome fu amante di Giove e madre delle Grazie; Meti è tenuta per la prima sposa di Giove e madre di Minerva; Perseide era unita ad Elio, Calliroe a Crisaore, Climene a Giapeto, Idiia ad Eeta. - Nomi tali come Asia, Europa, Libia, Tracia e Partenope ci mostrano vaste terre riguardate come Oceanidi. Virgilio qualifica alcune d'esse (Beror, Clio ) per cacciatrici. Si confondono colle Ninfe, senza curar sempre di distinguere se sieno Ninfe terrestri o Ninfe abitanti del continente. Del resto, veggasi l'art. Nigre. -Soglionsi rappresentare le Oceanidi con occhi azzurri o con tessuti di pari colore. L'idea reale che sta in fondo a tutte coteste descrizioni, è quella di carni cilestri. I flutti del mare sono azzorri o sembrano tali. Il ciclo che si riflette nell'Oceano, e che egli stesso è un Oceano solido, è azzurro. Un po' più tardi i Greci adoprarono il vocabolo cyaneos, che iudica un azzurro nero, per esprimere la tinta delloro capelli, delle loro sopracciglia : piacque eosì di lusciare alle giovani e belle deità la bianchezza, appanaggio della razza caucasia; gli occhi ed i capelli turchini furono tutto ciò che rimase d'azzorro alle dee del mare. Quanto ai panni che loro si danno, sono un abbigliamento grottesco delle abitatrici del mare. Altrettanto bisogna dire della tinta azzurra di tali panni. Talvolta i poeti danno alle Oceanine ed alle Nereidi tinte verdi.

OCEANO, OCEANDS, 'Queards, I' onda personificata, non era peró, secondo Omero, che un dio-fiume. ma fiume primordiale, fiume Anandisescia, simile al serpente egiziano di cui la testa morde la coda, e di cui la foce e la sorgente si confondono l'una coll'altra. Nella teogonia esiodea, l'Oceano non apparisce che inferiormente alla Terra (Gaea) ed al Cielo, la Terra essenza primordiale, il Cielo figlio della Terra. L' Oceano, secondo i moderni commentatori, sarebbe la massa delle acque primitive che venne a colmare il profondo abisso Ponto. Senza rendere tale idea troppo esclusiva, si può ammettere, ed è un'alta veduta, che dalla terra sola nasce il letto delle acque, che dalla terra e dal ciclo risulta l'acqua stessa. Cosi discende dalle celesti sfere Ganga la grande irrigatrice. E cosmogonicamente doude viene l'acqua? dai vapori che abitano l'atmosfera chiamata ciclo, L' ipotesi del fuoro centrale, perciò apponto che stabilisce per principio l'incandescenza del nostro pianeta, implica una evaporazione enorme; poi, a mano a mano che il raffreddamento succede, una massa d'acqua enorme che s'accumula nelle concavità della superficie solida del globo. L'Oceano è dunque il più antico dei Titani s Ceo, Crio, Iperione, Giapeto, Rea, Tea, Temi, Mnemosine, Febc, Teti, Crono, nacquero in appresso. Delle sei Titanidi qui nominate, l' ultima, Teti, divenne sua sposa ; egli n'ebbe i fiumi e le Oceanidi, in

149

humero di più di tre mila. Del rlmanente, la leggenda d'Oceano non è stata molto abbellita dai poeti. In Omero, lo si vede ricevere la visita degli dei che vanno periodicamente a passare ne'suoi dominii otto giorni; ed i suoi dominii sono, dicesi, in Etiopia. Diodoro dà Oceano e Teti come gli educatori di Giunone. Non vedesi altresì Buto allevare Aroeri, l'Egeo servire d'asilo a Nettuno? Delo appena sottratta ai flutti offre una culla ai due Lotoldi. In Eschilo, Oceano arriva presso l'rometeo incatenato sul Caucaso e sc ne mostra commosso. Ha per cavalcatura una foca le cui ampie pinne traversano la densa aria, e tiene una picca in mano. Le volcari rappresentazioni fanno d'Oceano un vecchio scduto sui flutti, con un cetaceo ai fianchi ed un'asta od un' urna in mano. In quest'ultimo caso versa acqua, simbolo dei mari, de' fiumi e delle fontane. Vedesi Oceano nel hassorilievo del Museo Capitolino che ha per soggetto l' incatenamento di Prometeo ( Millin, Gall, mitol., 483), bassorilievo di cui evidentemente l'autore si è ispirate d'Eschilo. Credesi avet trovato un Oceano nell'Erma colossale del Vaticano, scoperta a Pozzuoli nel 1775. Ha le guance, le sopracciglia, il petto, coperti di pelli, le une squammose, le altre membranacee c lisce come quelle dei condrotterigi; dalla sua harba ondulata escono delfini; corna gli armano la fronte, e ricordano l'epiteto di Taurocrano datogli da Euripide, ed a cui del rinianente hanno diritto tutte le divinità marine o fluviatili mascoline. Alcuni antiquarii vedono in tali eorna zampe di granchio. Il pampino che corona la testa del nume può

per altro destar qualche dubbio a

le corda sono pure l'attributo prediletto di Bacco. Feggansi altre figure in Beger, Ther. Brand.; ed in Montfaucon, Ant. priega, 1,6 — Oceano non differisce da Ogen, ed il vecchio Ogige e Gige il centimano non sono che Ogeni. Agenore («G.nas) n'è una sformazione: quindi è fizio di Netuno.

OCHESIO, Ocursius, 'Oxagios, duce etolio, ucciso all' assedio di

Trois.

OCHIMO, Ocumes, Oxinoc, figlio d' Elio e di Rode. Dalla ninfa Egetoria ebbe Cidippe. Non aveva avuto alcuna parte nell'uccisione di Tenageo.

OCIALE, Ωκυάλη, Amazzone. OCIALO, Ωκύαλος; Fencio, disc putò il premio della corsa nei giuochi dati da Alcinoo.

OCIPETE, 'Ωκυπετής: 1. Arpia;
2. Danaide.

OCIROE, '\Oxupéa: 1: Oceanide; 2. figlia di Chirone e di Cariclo, vaelente profetessa. Scoperse a suo padre e ad Esculaplo l'ultimo loro destino, irritò così Giore e fu convertita in cavalla.

OCIUYO-MI-NO-MIKOTTO, eroe giapponese, si segualò con uni moltitudine di gesta incredibili. La più celebre fu l'uccisione d'un drago immane che devastava l'intero paese. Perdette un giorno la sua spada nel Takamano-Farro. Confe. qui Asanava. Dopo la sua morte fu divinitzato sotto nome d'Izustono-olesiro.

OCNA, Ocaza, "Ograe, figlia di Colono e di Tangra, amara Eunzo sto senza escene riamatà, l'accusò d'averle fatto violenta e lo fe uccidere da viso i due fratelli. Elirone, senza dubbio re del paese, cacció gli urcisori la prigione e poscia saputo da Ocna quasto era accaduto, ordinò da Ocna quasto era accaduto, ordinò loro di sgombrare il paese. Oena si gittò dall'alto d'una rupe.

OCNO, Ocnos, Oxres, figlio del Tevere e di Manto, fondo Mantova. In Virgilio è un ausiliario d' Enea nella guerra dei Rutuli. - I Greci personificarono la infingardaggine, o piuttosto le lentezze diplomatiche, od altre, sotto il nome d'Ocno, e diedero a tale supposto ente, per apparenza simbolica, un asino ehe divora una corda di mano in mano ehe la va facendo. Da ciò l'adagio greco, è la corda d'Ocno, per dire, molta faties per non far nulla. Pausania ha imaginato un Ocno, uomo assai laborioso, che aveva una moglie di mano assai larga, ed è parso di vedervi un'ammirabile spiegazione del mito, Il fatto è che una tale famiglia è in vero una delle specialità alle quali possono applicarsi ed il mito e l'adagio; ma altre sono ugualmente possibili, ed aver fede nell'esistenza di un Ocno in carne ed ossa è un errore troppo madornale.

OCRIDIONE, 'Oxpis'wy, re di Rodi, fu messo nel novero degli dei

dopo la sua morte.

OCRISIA, madre mitologica di Servio-Tullio, era, secondo la storia, nativa d'Ocricolo, Schiava, come tutte le sue concittadine, ebbe da Tarquinio Prisco un figlio, quel Servio che regno su Roma. La leggenda riferiya una concezione meravigliosa di tale figlio. Ocrisia vide un giorno dipingersi sui tizzoni o nella fiamma l'imagine d'un fallo. Tanaquilla le dice d'appressarsi, e la schiava docile rimase subitamente incinta di Servio. Coloro che hanno fatto di tale fallo un Vnlcano non hanno mandato molto innanzi la spiegazione; imperocché ed i tizzoni e la fiamma si prendono in mitologia per Vulcano, la colonna rossastra che forma la fiamma quando si drizzs fia piramide è presa per un fallo, e fianalmente il principio igneo cui esprime il nome di Vulcano venne riguardato sempre come il principio maschio. Del rinanente, si conosce quel fascino bizzarro che esercita sull'occhio merzo addornio il tizzone che tende a passare dal rosso, vivo al bianco.

ODACONE, dio sirio, lo stesso senza dubbio che Dagone (δ Δακών, ο Δαγών) ed una delle quattro inearnazioni d' Oanne (vedi questo nome),

ODE, dio arabo, non è mentovato che nel Corano, e come della più alta antichità.

ODEDOCO, ODDEDOCUS, 'Olofformes, figlio d'Oponte ('Orove, Oroveres), fu padre d'Oileo e di Calliaro, ch'ebbe de Laonome, e quindi fu l' avo d'Aiace l'Oilide,

ODINO, e nelle lingue settentrionali ODEN, WODEN, WODAN, il primo ed il più grande dei dodici Asi seandinavi ed il capo di tutti gli enti divini di quella mitologia, aveva per padre Bor e per fratelli Vile e Ve. Gli altri Asi sono suoi figli ; perciò chiamasi generalmente Alfader, il padre di tutti. Come il Giove del mondo greco-romano, presiede, sia per sè stesso, sia pei figli sue emanazioni, a tutto ciò che succede nell' universo, ma più particolarmente alle nascite, ai matrimonii, alla morte, alla guerra. alle arti ed alla magia, I suoi amori, numerosi come quelli di Giove, diedero origine ad una moltitudine di leggende registrate nell'Edda. Una tradizione eelebre lo mostra privo dell' impero per dieci anni. Un'altra non meno famosa descrive diffusamente la sua lotta contra il re Gilfo. Gli si dà per palazzo Valholl, Freia, una delle sue figlie, divenne sua meglie. I sacri libri gli danno una quantità d'epiteti magnifici. Se ne contano fino a centoventisei. Odino sempre più ridotto ideale diventa un vero Giano, Due corvi posti sulle sue spalle, Ugino (Hougin, lo spirito) e Munin (Mounin, la memoria) gli rivelano di continuo il passato e l'avvenire. È Odino che da agli dei l'immortalità : laonde le leggende lo fanno rapitore dell' idromele : è Odino che ispira i poeti; quindi ne lascia cadere una parte sulla terra, Inoltre è desso che ha dettato le strofe dell'Avamaal, È Odino che ha dato nascimento per suo figlio Eimdall a tutte le tribù del Settentrione, - Il complesso delle diverse avventure attribuite ad Odino è riverbero abbastanza fedele della storia della religione scandinava. Profondamente sacerdotale sulle prime, divenne poscia più laica, più guerriera, Gli evemeristi che anticipatamente avevano dichiarato Odino un personaggio reale ne inferirono due Odini, l'uno sacerdote, l'altro capo-re degli Scandinavi. Si sospettò pure che Odino fosse, se non Budda, almeno un Budda. Votan in America plesenta del pari, così pel nome come per l'idea, una veramente singolare analogia con Odino ( Vodan ).

ODIO, Opios, era un duce alisone: Agamennone lo uccise,

ODIO, 'Οδίος, sacerdote ed araldo greco durante la guerra di Troia, era pure un soprannome di Mercurio. ODITE, 'Οδίσης, uno dei figli d' Ercole e di Deianira.

ODITE, OBITES, 'Obique: 1. Entiope ucciso da Climene nelle nozze di Perseo e d'Andromeda; 2. Centauro ucciso da Mopso nelle nozze di Piritoo.

ODRISO, ODRYSUS, OSpudos, dio tracio, diede il suo nome ad un popolo e ad una città della Tessalia. Era desso na Adamo dei Driado o Drane? era un albro primitivo (Apri, 6 Apr.), personificato (confr. Boa)? finalmente sarcabò egli i una e l'altro? Non diamentichiamo di una que tempi remoti la Tracsia, ancarapità che i il xun-li fattuale, gracarapità che i il xun-li fattuale, gracarapeta di boschi, di monti e di ghiacci. — Davasi il sopranmone di ci. — Davasi il sopranmone di ci. — Bacco ed a Borca, a Terso et a Reco.

OEAGEO OBAGUE O'm are

OEAGRO, OBAGRUS, OLCYPES, figio di Tatopso e padre d'Orfeo, regnò in Tracia. Come si dà ad Orfeo Calliope per madre, Oeagro trovasi essere sposo od amante di Callione.

OEANTE, Oiaron, eroina eponima d'una città della Locride, era tenuta per una Ninfa.

OEBALO, OEBALO, ÖIĞEARO, figlio del re laconic Cinorta, sposò Gorgofone e n'ebbe Tindarco, chiamato sovente. Oebalide, non meno che Elena, Castore e Folloc, ec.— Un sitro OEBALO, figlio della ninfa Sebeti e del re telebeno Telone, soccorse Enca nella sua guerra contra Turno.

OEBOTA, OEBOTAS, O'BOTAS, Patrono degli atleti achei, era onorato in Acaia. La leggenda asseriva che fosse stato egli pure atleta in vita. Nessun monumento, aggiugnesi, onorò la sua vittoria, e gli Achei stettero lungo tempo senza riportar vittorie ne'giuochi Olimpici. Meravigliati alla fine consultarono l'oracolo di Delfo, e fu loro risposto che la loro ingratitudine sola era cagione della loro sfortuna, Tostamente cressero una statua ad Ochota in Olimpia, e ne'giuochi seguenti Sostrato di Palleno fu dichiarato vincitore.

OECALIA, OZCHALIA, Οίχαλία, moglie di Melane, diede il suo nome all'Occalia nella Messenia.

OEDIPO. Vedi Entro nel suppl. OEME, Oitus, Danaide, una di quelle che avevano Crino per madre. OENEIDE, Oirnis, ninfa d'Etolia, ebbe da Give il dio Pane.

OENEO, Oaveus, Orreve, figlio di l'artaone e d' Eurite, regnava a Calidone, mentre a Pleurone comundava Tespio. Ebbe due mogli, Altea, Periben. La prima lo rese padre di Meleagro, di Tera e di Climene (altri dicono di Fereo, d'Agelao e di Pcrifa), e di quattro figlie Gorge, Eurimede, Melanippe, Deianira, Dalla seconda ebbe Tideo, padre di Diomede. Bellerofonte era suo ospite ed amico. Fu desso che. in un sacrifizio offerto a tutti gli dei, dimenticò Diana, e vide in consegnenza il cinghiale di Calidone devastare i suoi stati. Melengro, suo figlio, ne lo sbarazzò, mercè la cooperazione dei giovani duci greci. È noto come in appresso morirono e cotesto eroe e sua madre. Più tardi. obbe a sostenere la guerra contra i Cureti; i suoi nipoti si dichiararono contro di lui. Tideo ne uccise due, Aleatoo e Licopeo, Costretto a fuggire dopo tale duplice uccisione. passò nell'Argolide dove raggiunse Priamo. Frattanto Oenco, vinto dai figli di suo fratello Agrio, commutò il trono con un oscuro ritiro (confr. numerose varianti nell'art. Assuo). Diomede ritornato in Etolia battè il ramo usurpatore, e, non volendo tenere il trono per sè, nè darlo ad un padre indebolito dagli anni. vi fece montare suo fratello Andremone. Oeneo morì alcun tempo dopo in Argo. La sconfitta d'Oeneo ha singolarmente esercitato l'estro dei poeti tragici antichi. Da ciò le

numerose leggende sul confo suo, Noi ci limiteremo ad una notabile: Oenco (oiros), il Noè dell'Etolia, è il vino fatto persona. Una tradizione gli fa prestare sua moglie Alten a Bacco, e ricevere in cambio da lui il vino. Bisogna qui confrontare I-CARIO. La guerra contra i Cureti ria corda la lotta tra i Kuru ed i Pandù, - Tre altri di nome Oguco furono, 1. un Egittide : 2. un figlio naturale di Pandione ; 3. un figlio di Cefalo e Procri, che regno nella Focide dopo la morte dell'avo suo Deioneo (Aios ciros) ; 4. un principe di cui Ercole uccise'il coppiere con la punta del dito.

OENIA, O'vim, fu una delle dodici figlie del dio fiume Asopo e di Metone.

OENO, Olras, figlia d'Anio e di Roc (Dorippe), avera per sorelle Elaide e Spermo. Queste tre donzelle furono trasformate in colombe. Niun dubbio che non sieno tre Gratic o Ninfe alimentatrici. I lors nomi, (zeripara, inaca, aire) significano grano, olio, vino. La lori mudre e la fruttificazione o la munificanza qual i nome del, parte o ro, comunque alterato, è il nome dell'amo (igra, inacrà).

OENOE, O'son: 1. regina dei Pigmei (gli dei irritati della sua barbarie la tramutarono in gru); 2. ninfa, una delle nutrici di Giove (confr. Oaro ed Orsno); 3. eroina eponima d'un borgo dell'Attica.

OENOMAO. F. Enomao nel supplemento.

OENONE. F. Enone nel suppl. OENOPE. F. Enore nel suppl. OENOPEO. F. Enoreo nel suppl. OENOPSO. F. Enoreo, nel sup-

OENOTRO. V. Esorao nel supplemento.

OENOTROPI. V. ENOTROPI nel supplemento.

OEOCLO, OROCLUS, fabbricò in onure d'Ascra, sua madre, che lo aveva àvuto del suo commercio amoroso con Nettuno, una città delo stesso nome in Bcozia. OHONE, Ogonus, Ointos, cugino

d' Ercole (per Liciuno, suo padre, che era fratello d'Alemena), fu uceiso a Sparta dagl' Ippocoontidi. senza che la presenza d'Ercole impedisse l'uccisione. Alcun tempo dopo, Ercole torno meglio accompagnato, trucido Ippocoonte e la sua famiglia, e depose le ossa d'Oeone a Sparta stessa. La città gli rese onori eroici, e dedicò un tempio ad Ercole vicino alla tomba.

OESTROBLE. P. ESTROBER. OETILO. V. ETILO.

OFELESTE, 'Opena stus, duce

troiano ucciso da Teucro. OFELTE, 'Ogenories o 'Oginwar, figlio del re di Nemea Licurgo, era stato affidato alle cure d'Issipile. Costei, andando ad indicare una sorgente all'esercito argivo capitanato dai sette, aveva lasciato il fanciullo sull'erba. Ritornando sente a gridare, e vede Ofelte moribondo. Un serpente dal velenoso dente si ritirava in pari tempo. Issipile chiama indietro gli Argivit si uccide il rettile, ma tale vendetta non prolunga la vita ad Ofelte. Ei muore; ed i prodi, involontaria cagione della sua morte, celebrano una funebre giostra in onor suo, Istituiscono i giuochi Nemei, e danno alla giovane vittima della loro imprudenza il nome d'Archemoro (ucciso di buon'ora). - Altri due OFELTI SONO : 1. figlio di Penelco, padre di Damasittone e successore d'Autesione sul trono di Tebe ; 2. compagno d'Aceto : 3, re di Tessalia, conduttiero d'una colonia di Beozii in Tessalia coll' indovino Peripolte. Si ricordano altri due di nome OFELTE od OFELTIO (Opheltius), l'uno duce greco ucciso da Ettore, l'altro duce troisno ucciso da Eurialo.

OFIONE, Ocier: 1. il primo principio secondo Boezio: 2. re vinto da Saturno ; 5. gigante ; 4. uno dei cinque Sparti, dicesi, che sopravvissero alla battaglia che i figli della Terra combatterono fra essi, ed i quali aiutarono Gadmo a fabbricar Tebe; 5. padre del Bebricio Amico. -- I tre primi almeno, ed anche il quarto di questi personaggia appartengono alle esistenze antediluviane, e riassorbonsi in una sola. Ophis vuol dire serpente, ed è noto che la razza gigante soggiogata dal principio organizzatore occorre di frequente con le forme di serpente, Confr. l'art, seg.

OFIONEO, OPHIOPRUS, Opinioris è tenuto a vicenda per capo dei genii funesti che insorsero contra di Giove (Titani o Giganti), e per Plutone stesso. Queste due opinioni si danno la mano. Ma inoltre bisogna osservare che Ofioneo, il cieco dio, perchè il serpente alberga nelle profondità ove non si vede, era il dio de profeti, dei veggenti. Imperocchè, che cosa è vedere ? È vedere coll'occhio della intelligenza, nè l'intelligenza vede mai meglio di quando la retina ricusa il suo ufficio. Da ciò l'alta chiaroveggenza dei Tiresia, ecc. Su questa idea si fondava una leggenda celebre relativa alla caduta della Messenia. Un Ofioneo, indovino in carne od ossa, era cieco: « Un giorno, diss'egli, mi tornerà la vista; ma allora, o Messenii! guai a voi! la Messenia sarà distrutta. "

Alcun tempo dopo, una violenta cefalalgia lo sforzava a dolersi: i suoi occhi s'aprirono. A tale nuova Aristodemo, riconoscendo che i destini erano compiuti, disperò del successo, e si trafisse con la spada per non sopravvivere alla caduta della sua patria.

· O G I

OFITE, 'Opizue, uno de' figli d' Ercole e di Megara,

OFIUSSA, 'Opiougga, la stessa forse che Calciope, ebbe a padre Eeta ed a sposo Frisso OFVARPNER. V. HOEFVARPHER.

OGAM, di cui si è fatto OGMIOS ed OGMIUS, 'Oyuror, dio celto, era rappresentato sotto le sembianze di un vecchio calvo, rugoso, di tinta olivastra, con arco, turcasso e clava, Dalla sua lingua uscivano fila d'oro e d'ambra con cui attraeva un' immensa moltitudine d'uomini che parevano seguirlo volontariamente. È Luciano che dà queste particolarità. Raffaello, sulle traece della sua descrizione, ha dipinto un Ogam cha venne intagliato da Cochin e Lesueur. - Chiamasi Ogam l' Ercole gallo, Quelle fila d'oro ehe attraggono intorno a lui la moltitudine, sarebbero, dicesi, il simbolo d'una eloquenza che persuade e rapisee, Si dia dunque a cotesto Ereole il nome d' Ereole-Ermete o d' Ermerecle. Tuttavia, può rimanere ancora qualche dubbio sul vero carattere d' Ogam: fors'era un dio de'mari. Spiegasi Ogh - Am per potente sul mare.

OGEN, lo stesso che OCEANO, era tenuto pel dio de'vecchi, cui i Greci ehiamavano ironicamente O-

genidi.

OGIGE, 'Ωγυγάς, vecchio re dell'altopiano beozio-attico, era riguardato come figlio di Nettuno e d'Alistra o di Tarmera (gll si dà altresì a padre Beoto). Ebbe per sudditi gli Elleni. Tebe, Eleusi furono fabbricate per le sue cure. Una Tebe à pur sua moglie, ed un' Eleusi comparisee tra i suoi figli. Cadmo ed una triade feminina, Alalcomenia, Aulide e Telsinia, compiono la sua famiglia, Uno spaventevole diluvio secudde sotto il regno, ed inondo i suoi dominil. Varrone ed altri autori, citati da sant'Agostino, riferiscono sul serio che in que'momenti il pianeta Venere mutò colore, direzione e forma; e parecchi muderni, calcolando la periodicità della grande cometa di 575 anni, ne hanno inferito che il diluvio d'Ogige accadde versoil \$ 769 av. G .- C. Noi non possiamo che ridere di tali calcoli. Veggasi del rimanente, intorno ad Ogige, Le Catholique, tom. xvi, ultimo fasc.

OGIGIA, Ogresa, 'Queria, una delle sette figlie di Niobe. Si dà pure tal nome alla Beozia, ad una porta di Tebe, e finalmente all' isola sì mal determinata di Calipso.

OGOA od OSOGO, Nettuno a Milaso, o piuttosto l'acqua stessa presa come essenza soprema. Credevasi di sentire il mare a gemere sotto il pavimento del suo tempio, Certamente, in forza del meccanismo di qualche occulta tromba, o di tubi idraulici, il mare dovea spandersi nel tempio, e rinnovarvi l'imagine del grande eataclisma. Una di tnli miracolose inondazioni tolse la vista ad Epito, figlio d' Ippotoo.

OGOZIO. Pedi HUGHT. OHINA. Fedi ETUA-RAHAI.

OHIRA-RINE-MUNA, deità polinesia, figlia di Ti e d'Osira, sposò il primo dopo la morte di sua madre, e gli diede tre figli, Ora, Vanti, Titone, e tre figlie, Hennatù-Monuru, Henaros, Nuns. Tali etimolo'gle trimurtiche presentano la più curiosa non meno che la più sorprendente analogia con le leggende irlandesi,

OIARD è presso gl'Irochesi il feiticio speciale di cadaun individuo y lale fetticio è a piacere una pipo, un animiat, pipo, un animiat, pelle d'orso, ecc. Tuttavia, debbono na verlo veduto in sogno prima vacelo veduto in sogno prima vacelo veduto in sogno prima che, mercè tale talismano, postra promaria loro capriccio. Il orro capriccio. Il orro capriccio. Il orro capriccio. Il orro capriccio. Il cale talismano, postuli sono quelli, a detta loro, che hanno sequitata con tali estate visioni un potere soprannaturale,

OICLEO, OICLEUS, 'ΟΓκλιν΄ς, figliod'Antifate e di Zeusippe, sposo d'Ipermestra e padre d'Anfiarao, di Dolibeo e d'Ifianira. Fu neciso nella Troade, quando Ercole mosse contra la metropoli di Laomedonte,

OILEO, Onaes, 'Ojaw', figion del re locrio Odeloco (altri dicono Leodoco) e d'Agrianome, fu uno de di Agrianome, fu uno de di Agronati, secondà Ercole al lago Stinfalo, vi fu ferito, successe in Locride a suo padra, pspoò Etopica, a cheba Aiace, e rese la schiava Rene medre di Medone. — En altro Cunao, scudiero del re Bianoro, volendo vendicare il suo signore, fu mecirio dai Greci dinanzi a Troia, unceiso dai Greci dinanzi a Troia,

OKI (Oxeo) o KULAZA o KI-VASA, des obe presso gli Uma ed alcune popolazioni indigene della Virginia e della Florida, era in voce di vegliare alla custodia dei morti, ed avera in quel passe un tempio che fu abbandonato quando gli Europei arrivarono in quel'luoghi, e che non si tentò più di rilevare. Chiamasi pure Kulocoso (Quiocco); non che quest'ultimo none si di, ad una molituluda d'altri dad OKISIK, spiriti custodi nella mitologia degli Uroni, sono gli uni benefici, gli altri funesti. Ciascun uomo ne ha almeno uno attaccato alla sua persona.

OLBIA, 'Ολβία, diede il suo nome ad una città della Bitinia.

OLBO, Olkos, alleate d'Ocate (in Valerio Flacco, Argonautica,

lib. v1).

OLENO, 'QANT (R. 'QATTOE), pontefice - poeta, primo cantore della religione di Delo, è tenuto generalmente per capo d'una colonia sacerdotale che dalle coste della Licia (Suida, art. 'Dav'), andò a portare nell' isola ondeggiante, sì celebre per lo sgravamento di Latona, il culto d'Apollo e d'Artemi, Alcune tradizioni però (per escmpio uno degl' inni che si cantavano a Delo), indicano Oleno come Iperboreo(Pausania, l. x, c. 5). Ma forse la prima emigrazione iperborea (vale a dire colchico-armena, battriana o persiana), che rese popolari in Licia il nome ed il culto dei due iddii-luce, procacciò a tutti i sacerdoti, a tutti gli aderenti del nuovo sistema religioso l'epiteto d'iperborei. In tal caso Oleno, corifeo de' missionarii che la Licia mandava nell' Egeo, dovette esser preso per un cantore iperboreo ; e certamente eravi in tale qualificazione, in tale origine ad un tempo immediata e lontana, che vicongiungeva Delo alla vera metropoli religiosa e non ad una succursale, alcun che di più maraviglioso, di più seducente. Oleno era anteriore a Panfo ed anche ad Orfeo. Creuzer divide la fondazione del .culto solare ( o elioide) a Delo in tre epoche: 1. la migrazione che dà all'isola sacra l'idea d'Ilitia, 2, quella che conduce Apollo ed Artemi colle tre (o duc) prime vergini iperboree,

3. quella che conduce negli stessi luoghi altre due vergini ed i Perferi, Se prendiamo per base tale ipotesi, è indubitabile che cotesto saero bardo (personaggio reale od allegorico) si riferisce alla seconda migrazione. Lungo tempo dopo Alessandro, ed anche dopo l'era nostra, cantavansi ancora a Delo gl' inni dell'antico Oleno, in versi esametri? ( Pausania, Att. ed Arc.; confr. Erodoto, 1v, cap. 55, e Blackwell, l'ita ed op. d'Om, p. 111); e tutte le probabilità si uniscono in favore dell' autenticità di quelle vecchie poesie, che tutto al più si possono supporre accomodate, ritoccate, interpolate dagli uffizianti dell'isola sacra. In tali inni il culto d'Apollo e d'Artemi si affacciava sotto forme quasi spirituale, che provano in ultima analisi l'origine quasi persiana della dottrina religiosa. Ma soprattutto d' Ilitia (Latona) si favella, d' Ilitia grande fecondetrice (Inno d' Om. ad Apollo, v. 97) e grande levatrice (uevegrexes dell' Il., xix, 105), d' Ilitia madre dell' Amore (produttrice del mondo per l'Amore?), d' Ilitia più antica di Crono, d' Ilitia la stessa che Imarmene (Eingenite), il destino, d' Ilitia la buona filatrice. Tutte queste nozioni allegoriche e trascendentali ci riportano assai lontano oltre la Persia. È questa la metafisica religiosa dell' Indostan (conf. ILITIA). Pausania cita pure d'Oleno un inno a Giunone, e dice ch'ei profeto in Delo, Altrove Creuzer, partendo da questo principio che due di nome Lico ( un Telchine ed un principe ateniese, figlio di Pandione II) andarono in epoche diverse a stabilirsi in Licia, ne inferisce che la colonia religiosa d' Oleno chbe luogo tra questi due avvenimenti

(probabilmente verso il 15. o 16, sea colo av. G.-C.). Fin da quel tempo il sole era in Licia un dio-lupo, ed il lupo ha una parte nella mitologia di Delo: è, come si sa; un branco di lupi che guida Latona dal parse degl' Iperborei a Delo; ed ella stessa, per sottrarsi alla collera di Ginnone, assume la forma d'una lupa durante quel lungo e pericoloso tragitto. Plinio il Naturalista (xxxn). 2) parla d'un Oleno antico e celebre poeta dell' Etruria. Probabilmente il nome d' Oleno non è che un'alterazione di quelli d' Il, El, Aal, sinonimi di Baal, ed una forma che incomincia ad accostarsi al nome volgare del dio sule, Apollo (Apollon; gen. Apollinis, rad. Apollin ..., Amonhor ...?). La sillaba addizionale in, en, si trova in più d'un derivato della stessa famiglia: così, per non parlare d'Apollin..., Selene, Elena (e la forma mascolina Eleno ), Belena (Beleno) ne offrono esempi. In questo easo non potrebbesi sospettare che il bardo mitologico Oleno altra cosa non sia che Apollo incarnato, che si fa propagatore del suo culto cui rende popolare nella Grecia insulare con le missioni, con le colonie, coi canti, fors'anche con la profezia? Tre vergini, dicesi (Arge, Opi, Losso), accompagnano Artemi nel suo pellegrinaggio a Delo: Oueste tre vergini, a parer nostro, sono incarnazioni della dea ( v. Orr ). Perche Oleno non sarebb' egli l'incarnazione del nume? che di più razionale e di più conforme allo spirito degli antichi del vedere altresi le due potenze-luci (luce maschio e luce femina) diffondersi per se stesse, vestite di forme umane e direttrici della

colonia sacra?

OLENO, Ozeros: 1. figlio di
Giove e della Danaide Anassitea.

Sousb Letea, e fu cangiato con essa in rupe sull' Ida: era l' eroe eponimo d' Oleno in Acaia. 2. Figlio di Vulcano e d'Aglaia, ebbe duc figlie, Elice, Ega, entrambe nutrici di Giove: Tcone gli dà per figlia Amaltea; è noto che la capra nutrice di Glove chiamasi spesso la capra olenia ( where aif). 3. Paredro d'Ercole, quando questi nettò le stalle d'Augia: alcuni mitografi lo riducono ad essere un re d'Oleno,

e lo chiamano Dessamenc. OLI, idolo madecasso, non è che una scatoletta divisa in tubi ripieni di sudicerle o di bagattelle inutili. come sangue dl serpente, prepuzii di fanciulli circoncisi, brani di carne di coccodrillo (o anche, aggiugnesi, di Francesi scannati), congiuntamente a radici afrodisiache, e fiori gia portati dall'amata donna. Ciascun oggetto è messo con molta solennità nel compartimento destinato a riceverlo. Tutti i Madecassi hanno una scatola di tal fatta e la portano addosso attaccata ad una coreggia di cuoio, I ricchi fanno incassare l' Oli in una scatola di metallo, e suvente la portano al collo sospesa ad nna catena in forma d'ampia collana. Sc tengono l'Oli alla cintura, . forse a 1 400 tese, ed il primo, secondo hauno al eollo un'altra scatola piena di caratteri magiel, che chiamano purc. Oli. L'Oli è in riputazione di preservare da ogni sinistro. Del rimanente, allorchè la condotta dell'idolo dispiace loro, non ci pensano tanto a punirlo; piantano in terra una pertica in cima alla quale pongono la scatola sacra, poi l'abbattono a colpi di frusta; e ciò fanno principalmente quando sono stati battuti. Ove poi la fortuna muti, sono convinti che l'Oli ha messo gludizio.

OLIMPO, OLTHERS, O AULTES, SHO-

natore di flauto, ha due o tre genealogie che si risolvono in una solo, L'una ne fa un Prigio contemporaneo d'Apollo, l'altra lo spaccia per Misio e figlio di Meone; cbbe per maestro Marsia. Pinalmente viene qualificato per un satiro fratello di Marsia. Egli inventò tre nômi o canti classici in onore degli dei: 1. quello di Minerya; 2. quello dei carri: 5. quello d'Apollo. -- Si citano pure altri due di nome Orimpo, l'uno precettore di Giove, al quale insegnò le virtà c le lettere, l'altro figlio di Ercole e d'Eubea. - È facile vedcre che Olimpo è una montagna fatta persona. È come l'Albione, l'Atlante e l'Alborgi delle mitologie straniere. Qui Olimpo ha due facce principali : per l'una è semplicemente la montagna in quanto montagna ; per l'altra è la montagna in quanto che legata al suono e producente melodia. Tale melòdia montana fa supporre principalmente stromenti da fiato. Confr. Mansia. L'antichità conosceva due monti Olimpi, l'uno in Tessalia (oggidi monte Lascia od O-Iumbo), l'altro In Bitinia (Kersciso Tag). Essi non sono estremamente alti, poichè il secondo non giunge Bernoulli (in Buffon, Epoche della natura), non ne ha che 1017. Xenagora, fra gli antichl, l'avea anch'esso misurato, e gli dava 960 tese (10 stadii ed 1 pletro, meno 4 pledi). È vero che probabilmente egli non prendeva l'altezza partendo del livello del mare. Siccome però per la loro posizione cotesti monti parevano ai Greci avere una grande elevazione, e che d'altro canto erano spesso coperti di nuvole e di brinc, vi collocarono il soggiorno degli dei. Così, nelle Indie, Siva abita le cime di Merů. A poco a poco il Merů reso ideas

le divenne Kailassa(il ciclo). L'Olimpo anch'esso diventò il cielo, coelum-Di qui il nome d'Olimpii dato ai dodici dei che formano il consiglio celeste, ed i quali sono: 1. la trimurti mascolina, Giove, Nettuno, Plutone; 2, la triade feminina, Giunone, Vesta, Cercre; 3. i tre figli della coppia suprema, Marte, Vulcano, Apollo; 4. le tre figlie, Minerva, Diana e Venere (v. Consesti). Di questi dodici numi, Giove fu senza dubbio il più frequentemente immedesimato all' Olimpo, sia come cielo, sia come montagna. Quindi al suo epiteto d' olimpio vediamo legarsi i giuochi olimpici, le olimpiadi, gli olimpei, le statue magnifiche, ece. Tra queste ultime risplendeva il magnifico colosso di Fidia, che cra in avorio e dell' altezza di 40 piedi. Senza entrare nelle particolarità conosciute intorno ai giuochi Olimpici ed al tempio di Giove-Olimpio, ci limiteromo a rimandare pci primi a due eccellenti monografie tedesche (l'una di Rebenkees, Abh. ub. d. Tempel u. die Bildsaeule Jupiters su Olympia, Norimberga, 1795; l'altra di Voelker, üb. d. grossen Tempel u. die Statue des Jupiters su Ol.); per l'altro, al Viaggio d'Anacarsi, tom. III, ed all'Archeologia di Potter.

OLIMPUSA, OLYMPUSA, Tespiade, madre d'Alocrate.

OLINTO, OLIVERE, (NAME), es con possibilità del testo nome uni confini della Tracia e della Macedonia. È atto acisso in tra. Figlio d' Ercole e di Balia (Baal femina), è dato altrore per fientina), è dato altrore per fientina del discolatore per discolatore del marcolatore del marcolat

mavasi Maciberno. Credesi che og d gidi sia Agiomama.

OLLAM, FODLA è nella mitologia irlandese l'avo di tutta la stirpe degl' Irieni dell' Ulster, donde Qonnor era creduto discendere. Egli uset de termini della sua provincia: e sotto la sua dominazione il clanna Rugraide ottenne una preponderanza in virtà della quale i capi stanziarono a Teamair, residenza dei pontefici supremi e d'una specie di capo politico al quale si rendeva un omaggio come a supremo signore. Ebbe tre figli che governarono l'uno dopo l'altro secondo l'ordine d'anzianità. Fionn Sneasta (la neve bianca) regnò prima (da 15 a 20 anni). Indi venne Slanoll (la sanità vigorosa ) che diede per 15 anni leggi all' Irlanda. Geide Oligotase, il terzo, occupo il trono diciassette anni. Il suo nome suona alta parola, grande parola. Gl' interpreti moderni hanuo opinato con ragione che tali denominazioni affatto allegoriche abbiano riferimento a gruppi, a masse di fatti. Il primo regno indica un' epoca rudimentaria, nella quale la neve sembra seppellire, soggiogare, gelare e rendere insalubre il paese intero. Sotto Slanoll il paese ripiglia la forza, la vita, la giovinezza. Finalmente, per Geide Ollgotasc è simboleggiata l' era delle discordie e dei clamori popolari : il popolo aveva la voce alta e libera nelle assemblee.

OLLONDU - EURGHEUS ID-GIRSIN-RAN appartiens, seconde i Mongolli, all' epoca primordiale in cui nore esisterano nè leggi, nè tribunoli, ed in cui gli uomini, non riconoscendo tuo nè mio, s' impadronirano di ciò che loro convenire ed avevano sotto mano. Stanchi alla fine delle risse perpetuc che generava tale stato di cose, fermarono d'eleggere un arbitro supremo che decidesse del giusto e dell'ingiusto, e che avesse il diritto di punire i colpevoli. Tale giudice estese presto la sua ginrisdizione su tutta la terra, e finalmente fu elevato alla dignità di Kan: Il suo nome fu allora Ollondú-Eurgheusigiksin-Kan. Ebbe per figlio e successor Usus-Kullengtu-Guiereltu-Kan. Cotesto secondo sovrano degli uomini diede i natali a Buiantù-Kan. Da quest'ultimo nacque Dede-Buiantù-Kan il quale fu padre di Tetkan-Assarakci-Kutuktii-Kan. In seguito a quest'ultimo si delineano, alla prime generazione, Nanna-Koko-Kemaki-Kan; alla seconda Usus-Kullengtù-Kan ; alla terza, Sain-Usus-Kullengtu-Kan; finalmente alla quarta (vale a dire come bispronipote). Teugheus-Usus-Kullengtu-Kan, Finalmente vengono e succedonsi sempre di padre in figlio, e senza che mai l' ordine di primogenitura sembri cangiare, i sei principi Tabbikci-Kan, Talbin-Barikei-Kan, Seiaguni-Kan, Kusci-Kan, Iike-Kusci-Kan, Sain-Usukci-Kan. Ecco in tutto quindici principi. Si ripartiscono in tre gruppi che corrispondono a tre età differenti, ed il cui complesso forma come una grand'età, un Manuantara primitivo, ante-storico, ante-umano. ante-cosmico ; e tuttavia la terra, gli uomini, secondo la leggenda, esistevano. Si è veduto abbastanza di tali contraddizioni per non esserne più meravigliati, Brama è Brama-Puruscia, e nulladimeno veruti uomo esiste ancora. Le tre fasi, i tre iuga (arrischiamo questo nome) del Manuantara divino primordiale scindonsi in età valgaica (cinque kan), età sarvaradica (quattro kan) : se ne contano cinque aggiungendo l'ultimo del primo periodo (doppio uso fre-

quente in mitologia), età innominata (sei kan). I nomi dei quattro kan dell'età sarvaradica significano re di quattro parti del mondo e kan d'oro, re di tre parti del mondo e kan d'argento, re di due parti del mondo e kan di rame, re d'una parte del mondo e kan di ferro. Tale doppia digradazione di caratteri è delle più notevoli. D'una parte, abbiamo un riverbero della gran dottrina delle età, riverbero in tutto simile alle quattro età dei Greco-Romani ; dall' altra, ecco una diminuzione di potenza che originariamente non potè essere che simbolica e trascendentale, e che sembra in conseguenza non essere che la determinazione sempre più ristretta ed abbassata dell' Ente-supremo. Dove siam noi allora? Probabilmente sotto un Ente supremo, vero Adibudda mongolico , si delineano cinque Budda; poi l'ultimo, diventando un Boddissatoa, s' individua sempre più in tanti Boddissatoa sempre meno compiuti, sempre meno potenti. Così si fa la transizione da Dio all' uomo. Sotto il kan di ferro s'allungano ancora sei kan, sue emagazioni, che con lui formano un' ettade cabirica. Numerose relazioni uniscono tali pretese genealogie alla mitologia si enigmatica dei Dattili, dei Telchini e dei Cabiri del dogma fenicio-egiziaco, che son fatti ascendere al numero di sette e non a quattro. I quindici kan dei tre iuga che formano il Manuantara primitivo occupano ottantamila anni nella durata, e Garga-Sinde (forse i quindici kan resi ideali e fusi in un sol Dio-Uomo) monta in cielo. Il Manuantara umano cominciò poscia; esso fu di quattromila anni: Ganga - Gammeni, chiamato pure Ganga-Muni, lo riepiloga, e la sua

ascensione segna la fine di questo secondo periodo. Un terzo Manuantara si contraddistinse pel pellegrinaggio terrestre di Gascip, e durò ventimila anni. Finalmente successe il quarto Manuantara (quattro mila anni?), nel quale Sciakiamuni (vedi Bunda) fece la sua apparizione,

OM, vedi Hon. OMADO, Homadus, Ourfee, Centauro, fu ucciso da Ercole in punizione d'aver fatto violenza ad Alciono, sorella d' Euristeo.

OMANE. Vedi AMAN.

OMBRIO, 'Oussige (vale a dire piovoso, pluviale), soprannome di Giove in Attica. Aveva sotto questo nome un altare sul monte Imeto. Probabilmente i suoi adoratori gli domandavano pioggia (Rad.: ¿µβρος). Chiamavasi Giove-Pluvio presso i Romani. Tale nome si lega a quello di Neselegereta. Dicevasi pure in greco lezio, ed in latino Pluviale ( Hyetios, Pluvialis ). In ogni caso, Giove è evidentemento un dio-atmosfera. Legasi a Nettuno, poichė versa le acque, ed a Plutone, poichè tali acque scorrono per entro a profondità sotterranee. La pioggia d'altro canto, quando cade, ha alcun che di purificatorio. È dunque in alcun modo un Februo o Manto, il Giove Pluviale. Le medaglie presentano più d'un Giove che tiene la folgore nella destra, mentre la pioggia cade dalla sinistra, Sulla colonna traiana l'acqua zampilla a larghi sprazzi dalle due braccia distese e dalla lunga barba d'un vecchio alato: cotesto vecchio è Giove-Pluvio. Fu così rappresentato in memoria del voto cho gli fece un giorno l' esercito di Traiano, riarso di sete. Solitamente, Zeo-Ombrio è caratterizzato dalla presenza della Pleiade.

OMITO, lo stesso che AMIDA,

OMOGINO, Out yours, Giove a Egio (Acaia). Tale soprannome vuol dire timile ad una donna. È uno de'più notevoli del Dio. Confr. Ann-DANARI, ERMAPRODITE, ecc.

OMOGIRO, Oneyvoss, fu il primo che attaccò buoi all'aratro, e fu colpito dal fulmine un giorno mentre segnava un solco. I suoi concittadini lo annoverarono, dicesi, fra gli dei. È difficile di non sospettare in tale favola una specie d' ente meteorico, un dio fulmine, forse un Giove Catebate il quale, avendo aperto agli uomini una nuova vita, sparisce e risale in cielo attorniato dal suo corteggio ordinario. il tuono ed i lampi, Confr. gli dei che si assorbono nelle acque, Anna PERENNA, ENEA, EUROYA, OANNE, ecc.

OMOKONDI. Fedi Homonomon, OMOLIPPO, Homolippus, 'Ouo'-AITTES, figlio d' Ercole e di Xan-

OMONEA. Fedi CONCORDIA. OMORIO, Ouepies, Zeo in quan-

to che presiede ai confini (ouso ; o por ). È il Giove Terminale, Jupiter Terminalis , latino. Circosoritto dapprima nella sfera delle proprietà private, el dovette in progresso sublimarsi, diventare un limitatore d'imperi, ed essere specialmente invocato nella stipulaziono dei trattati.

OMORKA od OMOROKA, antica dea caldea, moglie di Baal o Belo. non è che la limaeciosa Buto, e conseguentemente s'immedesima alla Sabbia ed Acqua che è una delle forme del caos. Vedevasi tale disordine' figurato sui templiadella Siria da un' infinità di figure gigantesche e mostruose. Quando il tempo della creazione fu ginnto, Omorka fu tagliata in due da suo marito: la porsione superiore divenne il cic-

lo, l'inferiore la terra; Belo stesso s'aperse il seno. Del suo sangue scorrente a rivi si formo la specie umana, che alcuni mitologi però affermano esser nata dalla testa d'Opiorka. A dir vero, le due tradizioni si spiegano con due razze umane; l'una antediluviana, che nasce da Omorka; l'altra posdiluviana, che nasce da Belo. Tutta questa cosmogonia ricorda, 1. Buto ; 2. Fta, hipartito in To e Potiri ; 3, l'immolazione del toro Abudad; 4. la differenza di Kaiomurti e delle dicci coppie umane uscite dal fusto di Reiva, Meschia e Meschiane alla loro testa; 5. Braman uscito dalla testa di Brama, ed Atana dal cervello di Zeo; 6. finalmente il dogma elie proelama la necessità della morte per la naseita, della distruzione per la ricostruzione, del sangue versato per l'apparizione di forme nuove e d'enti nuovi, ecc. Confr. IINER e MEDRA. Raffrontando il sistema religioso di eui tale favola è parte con la cosmogonia fenieia conscruata da Damascio (de' Princip, in G.-Cr. Wolf, Anedd. gr., t. 111, p. 259 e seg.), non si può a meno di riconoseere nel Belo che taglia in due Omorka il Cusor (Xouowers ), o dio aprilore, rappresentante asiatico del Fta egiziano, e, per conseguenza, in Omorka stesso l'uovo del mondo fatto persona e divinizzato. Vedi nell' art. Mura il parallelo delle cosmogonie egiziana, fenicia e caldos.

OMSET od AMSET, uno dei quattro genii che nella teologia egiziana presiedono al regno de'morii e che si trovano perpetuamente riprodotti in tutte la funchri seene. Ila una testa umana, mentre gli altri tre hanno teste di eane (o di sinoccello), di sciakal, di sparviero. 63.

È facile quindi ravvisarvi rappresentanti infernali d'Osiride, di Tot-Ermete, d'Anebo e d'Aroeri, Tuttavia, i quattro genii sembrano avere una esistenza propria ed affatto individuale, Fu Champollion giun, ehe fece primo conoscere il nome di Omset ( Sist, gerogl., spieg. delle tav., p. 6 e 7), non men che quello di Hapi od Api, il secondo genio. Tutti e quattro si offrono a vicenda sotto due aspetti diversi: ora hanno il eoroo chiuso entro a guaine, e somigliano a mummic, come quasi tutti gli dei infernali : ora le loro teste sormontano Canopi o vasi niliuei, come sc, imagini fedeli delle acque fecondatrici e benefiche del fiume d'in alto, le acque refrigeranti offerte alle anime nell'Amenti fossero in alcuna guisa un Nilo infernale,

ON, il sole în egiziano ( è pure il nome d' Eliopoli).

ONARO, Onares, Ormpet, incarnazione di Bacco, era riguardato qual re-sucerdate di Nasso; sposò, dicesi, Arianna abbandonata nella sua isola da Tesco.

ONCHESTO, ORCHESTUS, 'O7X8-0705, eroe eponimo della città marittima di tal nome in Beozia, è presso gli uni figlio di Nettuno, presso gli ultri un figlio di Agrio. Fu desso che uccisc Ocneo ritirato in Argo. ONCO, 'Oyxas. eroe eponimo del-

O'Nos, O'yas, eree pionino derfoneatide in Arcadia, era qualificato per figlio d'Apolio (Ap. Nomio ?) per possesore di magnifiche cavalle. Gerere enggiata in eavalla per linggire Nettuno degio nasconderai fer suoi armenti; l'asciosa; on tutto di sorprendare dal dio dei mari, Posidone-Ippio. L'agile cavallo. Arione, frutto di tale hizzarro comubio, divenne proprietà d'Onco che ne Gere regulo ad Ercolo. ONDATKONSANA. Fedi Hon-

ONESIPPO, ORESIPPUS, Oregiztot, figlio d'Ercole e della Tespiade Criseide.

ONETORE, Ornamo, 1. padre del pilota Fronti, che Apollo uccise a colpi di frecce; 2. padre di Laogono, ucciso da Merione (era sacerdote di Giore-Ideo).

ONFALE, Ougan, Cibele-Venere della Lidia, non era, secondo le ordinarie leggende, che una regina di quella bella asiatica regione. Per isposo ebbe Tmolo, il cui nome ricorda quello d'un monte famoso pe' suoi vini, Tmolo che fu arbitro nella gara musicale d'Apollo e di Marsia, Onfale fu dessa regina in tutta la forza del vocabolo? in altri termini. fu dessa vedova? I poeti non ce lo dicono, Certo è che in un'epoca indeterminata della sua vita Ercole divenne suo schiavo. Ma come schiavo? In tutte le maniere e come si vuole. Gli uni lo suppongono schiavo davvero. Egli è stato venduto ad Onfale : è Mercurio (il dio dei mercatanti) che ha fatto il contratto 1 è l'oracolo che l' ha ingiunto ; è il solo mezzo che gli dei riconoscano per fare che Ercole espii l'uccisione d1 Egisto (figlio d' Eurito e fratello di Iole). Fortuna che poi ( tre anni dopo) Onfale acconsente a restituirgli la libertà. Per altri, si tratta di un servaggio d'amore : il vincitore di tanti re, di tanti mostri, cade ai piedi della fulgida sovrana di Lidia ed abiura la sua fierezza. La bella regina, orgogliosa del suo trionfo, vuol assaporarlo a suo bell' agio, farlo invidiare a tutte le regine : bisogna che Ercole vesta la sandice, trasparente vestitura delle voluttuose lidie; anelli scintillano alle sue dita, calzari di

ONF porpora imprigionano i suoi piedi s un fuso scambierà la pesante clava: ei fila, l'eroe la cui mano strozzò lioni, la cui spalla sosterrà, per far riposare Atlante, l'immenso pondo de'cieli; e la regina, ridendo. provasi a sollevare la clava micidiale ;1 la donna gracile e graziosa s'aggiusta agli omeri ed intorno al corpo la vellosa e fulva pelle del lione spavento di Nemca (Ovid., Eroid., IX, v. 53; Sen., Erc. fur., v. 464, ed Ippol., v. 317). Del timanente, Ercole (stando superficialmente alle nozioni esterne) si rende reo d'infedeltà. Giardane, una ancella, diventa per lui madre d' Alceo o di Cleolao. Ma in sostanza chi non vede già che Giardane éd Onfale, figlia di Giardane, sono il medesimo personaggio? Si parla altresi di una Malide ( ved. Meme dell' Accad. delle Iser., 1, 1v ). Dai suoi abboccamenti con la regina nasce un figlio : Lamo (Aapot) , secondo Diodoro (l. 1v, c. 31); Laomede, secondo Palefate (delle c. incr., c. 45); Alceo, a detta d'alcuni : Agelao, secondo Apollodoros (II, vn, 8). Cotesto figlio, quantunque illegittimo se non si vede che un adulterio nelle relazioni d' Ercole e d'Onfale, ditenne il capo d'una delle razze regli della Lidia (la 2.da). Quantunque si figuri sempre Alcide a Sardi sotto le sembianze d'Annibale a Capua, non è interamente così, e buon dato di geste contrassegnano la sua presenza negli stati d'Onfale. Dapprima necide un enorme serpente sulle rive del Sagaro (oggidi Sakaria) ; ed è in tale occasione, dicono i leggendarii, che Onfale gli concede la libertà. Intorno a tale atto luminoso s'aggruppano altresì e la presa dei due Cercopi, Acmone e Passalo, a cul la loro madre aveva invano ripetuto: « Guardateri dal Melampigio ( e. questa voce) ! « e la rotta deal'Itoni che devastavano il reame d'Onfale, e la morte del tiranno Scoleo cui il nostro schiavo-amante stende ai suoi piedi in un a sua figlia Xenodice. Ovidio ( ma senza verun dubbio è desso che ha imaginato la storiella) descrive una scena piuttosto bizzarra a cui da luogo il travestimento d' Ercole e d'Onfale. I due amanti essendosi recati ad una festa campestre presso il Tmolo, la sera si travestirono. Ora-Fauno erasi innamorato della regina ; e la notte seguente, col favor delle tenchre, s'avanza furtivo ed a tentoni verso i due letti. La fortuna lo favorisce : arriva prima a quello d'Onfale i ma-sente la pelle del lione di Nemea, trema, ritira al più presto la temeraria mano, e passa all'altro letto. Ivi morbide testi, panni leggieri, la clamide di Onfale, tutto, eccettochè Unfale. Pone si crede già al colmo de'suoi toti, quando ad un tratto il robusto dormiente ch'era coperto dalla sandice, si sveglia e gitta abbasso dal rusticano suo talamo lo intruso sconcertato (Fasti, lib. 11, 505, ecc.; tale episodio è stato imitato da Dorat, Fav. nuov., t. 1). Clearco (forse sull'autorità di Xanto di Lidia i veggasi Eustasio), e . maestosamente sul suo trono di dopo lui Ateneo (Dipnos., x1, 3), il quale s'inganna, parlano d'Onfale come d'una donna di condizione ordinaria, che la sua rara bellezza aveva reso l'idolo de' primati del regno. I suoi amanti, affermasi, unironsi per metterla sul trono i ma appena vi fu salita che, vergognan+ do dell' infame parte che avera sostenuta per forza nelle loro orgie, prostitui le loro figlie e mogli ai

più vili schiavi. Ella stessa poi alibandonavasi a tutti gli stranjeri che capitavano in Lidia, poi li faceva morire onde assicurarsi il scgreto de'suoi piaceri. Il solo tratto che possa parer locale e fondato sopra fatti è quello dell'inferiorità primitiva d'una regina celebre. In Lidia, come in tutta l'Asia, i grandi, i re avevano il loro serraglio. Una delle odalische, col suo spirito e la sua bellezza, avrebbe acquistato bastante impero sul comune signore per esser regina, per succedere all' impero. Un fatto di tal genere dovette conservarsi nella memoria de' Lidii , e venue interpolato nella sacra leggenda. - Dotrassi dire che Onfale ha csistito? indubitatamente no! Poche leggende hanno più della stra la fisionomia favolosa che esclude la storia. Noi lo ripetiamo, Onfale fu una Cibele-Venere della Lidia. È la passività, la natura, la materia considerata come sovrana assoluta e di molto superiore all'attività o forza che l'organizza. În un senso pin stretto è la terra, che ha per ministro, per servo, per umile schiavo il sole ; in un senso più ristretto ancora, è la Lidia. Già Cibele, in Frigia, ci ha offerto lo spettacolo di tale metafisica sacra. Passivitàumida o terra, Cibele si delinea montagne, sotto la sua corona merlata, come una matrona imperiora e gelosa; Ati-Sole si lascia soggiogare da essa (confr. Baarn e Krasatne). La stessa idea, ma più fortemente marcata ancora, quantumque sotto forme assai più ridenti e più dilicate, qui si riproduce. Il dio-sole d'Onsale non è più un Apollo (confr. Apone), come Ati, come Esmun, è un Eccole. Candau-

164 ONF le, Sandone, sono i suoi nomi. Achille, nella nubilosa Sciro ed accanto alla sua Deidamia, ha alcun che di simile. Sotto queste imagini, cui pittori e poeti si piacquero di ritrarre in ogni guisa, ecco le idee che l'antichità volle adombrare: 1, la preminenza eterna o periodica, compiuta o parziale, del principio materiale (d'ordinario supposto femina e passivo) sul principio spirituale, attivo e maschio; 2. la scomparsa periodica dell'alto calor solare quando l'astro del giorno, inclinandosi verso l'emisfero qustrale, sembra, relativamente al nostro, infiacchire, languire c morire ( confr. ADORE ed Art); o, parlando il linguaggio degli antichi, sparisce, nell' Ouganos, od ombilico del mondo, in mezzo alle costellazioni meridionali; 5. il carattere virile che assume allora la donna, sia come signora del maschio suo Cadmilo. sia come assumente le vesti, le insegne, gli attributi dell'altro sesso. Così la clava, il grand'arco e le frecce, la pelle di lione, talvolta l'elmo d' Ercole , ci mostrano in Onfale una specie d' Amazzone, di Diana-Pallade. E, in sostanza, nessun dubbio, a parer nostro, che Onfale, pel senso come pel suono, non equivalga quasi a Fallo (Phallus), a Pale (Pales), a Pallade (Pallas), androgini in cui primeggia si spesso la virilità. Invece, si cșamini lui, l'amante ; e, oltre la snervatezza tutta feminina, si trovcrà pure in lui un tratto prezioso della fisionomia mitica delle grandi fecondatrici. Egli fila : ora, filare, nella mitologia trascendentale, è organizzare, svolgere, rivelare all'occhio con progressione. Ilit-Artemi è la buona filatrice per eccellenza, è la dea dalla co-

pocchia d'oro, Xoudahaxavos Sia.

ONF Ora una parola su alcune particolarità : 1. secondo Igino ( Astron. poet, 11, 14), Ercole uccide sulle rive del fiume Sangaro (Sakaria ) un enorme serpente. Ancora una di quelle leggende che si riferiscono al Serpentario, e di cui trovansi tanti analoghi sia nei racconti intorno ad Ercole, sia in quelli di cui Cadmo, Forba, Giasone, ecc., sono gli eroi; 2. Onfele ha per isposo Tmolo, Ancora un monte per rappresentante del principio maschio! 3. nel caso in cui Tmolo ed Alcide si dividano Onfale, v' ha, come a Samotracia, cocsistenza dello sposo e dell'amante. Onfale è dunque infedele! No! deesi sapere per venti esempi che in tutti i casi l'amante non è che un'emanazione dello sposo. Marte è come un Vulcano suhalterno. Dagli amori d'Ercole e d'Onfale discende una dinastia degli Eraclidi, la seconda di quelle che regnano sulla Lidia, Si sa che quasi dappertutto le dinastie fanno risalire la loro origine al solo ed alla Juna. Gli Atiadi discendevano da Ati, l'amante di Cibele, giù incarnazione del sole : gli Eraclidi o Candaulidi venivano da Ercole. Notiamo qui che, secondo le leggende, Onfale era del sangue degli Atiadi. e n'era l'ultima. È dunque come lo anello che lega le due razze, il vincolo pel quale gli Eraclidi s'uniscono agli Atiadi. I monumenti antichi riproducono sovente Ercole vestito da donna ed in atto di lavorare nella lana tra le ancelle della regina, la quale tiene la clava e gli dà (sccondo l'usanza delle cortigiane antiche) de'colpi di pantofola. Lo stesso travestimento occorre in una pasta antica del gabinetto di Stosch (classe 2, num. 1805), in cui si vede Ercole, acconciato da donna, presso,

hle acconciate con la pelle del licine. Amiable Carracci rappresentò, itelle gallerie del palarso Farone, in magnifice Ecrole che fila si pictil d'Onfale. Credesi d'avere, in un hassoriliero del tard. Bergia, un Ercole-cole dincesso mell'Onfalo od mobilito del mondo. Le tax. ciaxux, (572, a, b, c, caxux, cac della trad. di Creuter per Guigniaut, la ri, of-fricano rappresentazioni che bisogna infironiare con la preseccennata.

ONFI od ONUFI (Ontait, Ont-PRIS): Osiride. Si spiega questo votabolo per benefattore, nome coovementissuno, dicesi, all'astro del giorno. Il meglio forse è di ricordarsi qui che l' Egitto aveva tre buoi sacri, Api, Moevi, Onufi o Baci. Quest' ultimo aveva per città sacra Ermontide; il suo pelame esser doveva neto ed irto. Api era un' incarnazione animale d'Osiride. Non è impossibile che gli altri buoi fossero ugualmente incarnazioni di cotesto benefattore per eccellenza. Si può sospettare altresi in Onfi, 1. una relazione con la città d' Ombo (oggidì Kuombo : 2, il contrario d'Anbo o Nbo (Anubi); 3. il protettore d'On (od Eliopoll) : ... ess, significava custode: prova siace Kameli, che si spicga per custode di Kami, Xauiai l'Egitto.

ONGNE-KONGO: Kono-Fezi (o Confucio) secondo i Tonchinesi (v. Conrecto, Biogr. univ.)

ONIRO, ONIROS, O711005, figlio d'Achille e di Deidamia, fu ucciso da Oreste in uoa contesa ch'essi ebbero in proposito della loro abitazione.

ONITO, figlio d'Ereole e di De-

ONORE, Horox, dio allegorico dei Romani, aveva due templi nella loro metropoli, l'uno vicino a quello della Virtu nella prima regione di Ro-

ma, presso la porta Capena, rimpetto al tempio di Marte, l'altro nella quinta. Il primo era stato fabbricato da Marcello in pari tempo che quello della Virtu. Primitivamente aveva pensato di dedicare uno stesso tempio alle due divinità unite, ma un puntiglioso augure gli disse che due dei sì potenti non potevano capire nell'aogusto recinto d'un tempio : Marcello allora fece costruire due edicole. Forse virtus deesi intendere di coraggio piuttosto che di virtà. Giungevasi all'edifizio di Marcello per una via chiamata Vicus honoris et virtutis; bisognava passare per la Virtú per giungere all'Onore. I cavalieti romani si radunavano il quindici di luglio nel tempio dell'Onore, e di là si recavano al Campidoglio. Sagrificavasi al dio col capo scoperto. Molte medaglie presentano la figura dell' Onore. Pedi Montfaucon, t. i, 1. part., tav. 343; Beger, Thes. Br., t. 11, p. 566, 626. Gliattributi più ordinarii del dio sono la corona d'alloro, una lancia o picca, una cornucopia, talvolta invece d' arma, l'ulivo emblema d'una pace che non si compra che col valore.

ONORINO, floroninus, dio romano, era invocato dalle donne i cui martil erano in vinggio, perchè dappertutto fossero onorevolmente accolti.

ONOVERO. F. HONOVER.

STATULYA, dea dei Cetti di cui la testa UNIVA, dea dei Cetti di cui la testa UNIVA, dea dei Cetti di cui la testa dei cui la testa dei cui la testa dei cui la testa dei cui code testa, de userpenti le cui code trano a perdera infle ali, sono i tratti principiali di tali rappresentazioni figurate evidentemente imboliche. El impossibile di non ri-cordarsi i globi alati fancilegiati di serpenti the si redono imnorni a serpenti cui redono imnorni a

266 tanti dei egiziani, a l'uovo orfico che presenta del pari congiunti i rettili e gli attributi dell'uccello.

OOGENE, 'Qoyern's, o nato dall' uovo: l'Amore (v. Eno ), Nella cosmogonia orfica è uno dei soprannomi più gravi del dio. Confr. BRAMA (il quale si chiama Bramanda) ed OBFEO.

OPAME. Vedi HOVAME. 1. OPI, Oris, Oπic (dorio 'Ωπις O' #16), una delle divinità principali (la prima forse) del Chersoneso Taurico. Il sangue umano bagnava i suoi altari, Fu appiè della sua statua cha Oraste, dice la leggenda, si vide sul punto di perira per le mani di sua sorella Ifigenia. È noto cha tale statua, la quale probabilmente aveva la testa di toro e la cui vista (come la Gorgonia) ispirava la demenza o dava la morte, fu rapita dall'eroe spartano, e portata in quella Lacedamone, ben degna per la sua ferocia di adorare l'Opi scitica. Primitivamente altresì vittime umane caddero immolate nel suo tempio. In appresso, e segnatamente dopo che Licurgo ebbe promulgato quel codice di laggi si duro al quale i suoi compatriotti dovattero la loro gloria, non si fece altro che sferzare crudelmente i giovinetti appiè dell'altare, La cerimonia chiamavasi diamastigosi (διαμαστίγωσις); e quallo dei giovani che sopportava le torture con più costanza assumeva il titolo di Bomonico, Sovente ragazzi di dodici o tredici anni perdevano il loro sangua, andando in deliquio senza mandare un grido; ed affermasi che un giorno la corona di Bomonico fu posta sopra una tomba, Portava altresi Opi il nome o l'epiteto d'Ortia. Parlasi pure di due statue di bronzo che accompagnavano la sua statua. Opi è quasi sempre parago-

nata a Diana, È, dicono, la Diana Taurica, la Diana di Scizia, purchè non si dimentichi che Diana, nome latino pel quale si è tradotto Artemi, dev'essare interpratato, non nel suo senso volgare, ma in un senso più trascandentale forse d'Artemi stessa, Imperocchè di rado Artemi s'innalza al disopra dall'uffizio di grande fecondatrice, di levatrice suprama, di dea alma o nutricia (maha mater, maha main, maha potna). Opi fu tutto questo senza dubbio, m a più ancora; fu la mataria primordiale, la tenchrosa natura, la cieca notte (Buto, Leto, Ilitia). E da questa idea di notte a qualla di dea d' un fosco e nero paese, di dea dell' Amenti, di dea dai cruenti sagrifizii, non v'ebbe che un passo, Del rimanente, la Gracia, sempre osservabila per la sua tendenza all'incivilimento ed all' umanità, modificò certamente fin da un'alta antichità la prescrizioni sanguinaria dei sagrificatori sciti; e tala esser dee il senso della sostituzione miracolosa d'una cerva ad Ifigenia. La Diana che vuol la testa della figlia del capo altro non è che Opi: ma Opi in Grecia si contenta d'un principio d'obbedien. 20, ed il sangue d'una cerva basta alle sue esigenze. Cupa e spietata in Tauride, Opi non è perciò meno atta a diventare una dea tutelare in altri luoghi. Fu probabilmente dessa che l'Italia antica onorò sotto il noma d' Ops, riguardata poscia come identica alla Terra, a Rea, a Cibele, Ma tali assimilazioni in senso diverso nulla hanno di contraddittorio. Acqua a pasta primordiale, Opi diventa la gran madra (fccondatrice. levatrice, nutrieia): la Luna (Febe. Artemi, Diana) è la passività umida che feconda la terra, per conseguenza è la gran madre; dal canto suo. la

Terra (Titaia, Tia, Rea, Goa, Cibe-Ic, Da-Mater) nun è dessa la madre universale degli enti (γη παμμάτως), la passività sposa del fuoco attivo? Dunque Artemi equivale a Cibele, Opi ad Ops: e sebben l'uso ci mostri Opi come sanguinaria e crudele, ed Ops come propizia e soccorrevole, non bisogna credere che tali differenge di ministero dipendano dall'essenza della divinità. Ops potrebbe opprimere ed uccidere gli uomini, Opi esser loro utile, senza che in tutto ciò fosse alterazione fundamentale, La Notte, madre suprema, è buona e fatale; e la Notte, madre suprema, è stata adorata ne suoi furori da coloro che hanno detto Opi, e ne' suui henefizii da coloro ai quali il caso ha fatto dire Ops, 'O.I.

2. OPI, Orsi, 'Oeze, vergine iperborea la quale, secondo Creuzer, appartiene alla seconda migrazione fondatrice del culto d' Apollo e d' Artemi. Evidentemente è un'incarnazione di quest'ultima o, per parlare più esattamente, d'Artemi Ilitia (Latona). Confr. Parpera e l'art, precedente.

OPI od OPS, 'OJ, II, dea italica che si considera come moglie di Saturno, e quindi come identica a Cibele o Rea (laTerra). In latino è preso come nome comune, Ops (inusitato al nominativo) significava soccorso, e senza dubbio estendendo il senso alquanto ristretto del vocabolo (come al plurale in opes) mezzi, ricchezze, beni qualunque. Certamente, nulla di più convenionto che un nome simile per la Torra, per questa madre universale ( wauμάτωρ), produttrice e dispensatrice di totti i beni, 'ox Godo Teion dappertutto e sempre operante. E quanto al titolo di soccorrevole (o anche succorso, dea-soccorso), Opi-Rea-

Cibele vi ha diritto sotto due aspetti: come Terra (imperocché tutte le ricchezze, opes, di cui ci è prodiga la Terra, non sono esse tanto i puntelli quanto gli ornamenti della fita?); come madre universale, come grande levatrice. Tre alti uffizii caratterizzano la gran madre per eccellenza: 1. concepire, portare nel suo seno e dare alle luce; 2. operare il parto; 3, nutrire, Gestazione, parto, allattamento, sono i tre grandi fenomeni: Панцатиз, Пагтолось Παντρόφος, sono i tre grandi epiteti della passività fecondata o fecondahile: poeo importa che si restringa la sua parte a quella di passività terrestre ( Terra, Rea, Cibele ), di passività lunare (Pooh, Febe, Artemi in senso stretto), di passività acquatile (Buto-Ator, Maia - Ganga, Derceto, ecc. J, di passività celeste ( Tpe ), oppure che tale uffizio s'innalzi a quello di madre virtuale dell' universo. Utero in cui giace la Natura-feto, matrice degli enti, Iraniagarba. La Frigia, centro dell'Asia Minore, fece naturalmente della sna gran madre, la Terra, l' immobile e massiccia Cibele. Questo non toglie che in pari tempo Efeso, sotto le ispirazioni della Colchide, non putesse vedere nella sua gran madre la dea dalle numerose poppe, la nutrice, la notte profonda ed umida pronta e lascier scaturire dal suo seno la creazione, e che pel volgo cotest'antica deità non assumesse la fisionomia di luce femina, di luna. Ecco adesso ciò che risulta da tale derivazione, L'antica notte-onda-pasta primordiale determinabile da una parte come terra, dall'altra come luna, Artemi, portò senza dubbio un nome simile ad Oupa (Oopadeva), Oupis (O'gue). Gli adoratori d'Artemi in Tauride

ne fecero Opis (\*Ωπις ο\*Oπις),nome cui Lacedemone iscrisse poscia nella lista delle sue divinità; gli adoratori italici di Cibele-Terra ne fecero Ops. Sarebbe forse in questo senso che bisognerebbe delineare l'itinerario del nome sacro. Venuto dalla Persia (o dall' India) nel Chersoneso cimmerio, fu di là portato nella penisola di Pelope, donde una fatile migrazione potè fatlo passare nell'Italia meridionale. L' itinerario dell' idea sarebbe diverso. Noi non tenteremo di disegnarlo, È chiaro abbastanza per quanto precede che noi non crediamo per nessun conto alle etimologie latine colle quali questo artleolo incomincia. Esse non hanno valore se non come indicanti idee secondarie episodiche avvolte nel senso fondamentale. Non crediamo maggiormente all'etimologia greca che sl trarrebbe da 'O 1 o "Ω1, vista, sguardo. Opi era rannresentata con la mano tesa come per dar soccorso, e con la manca in atto di dar pane si poveri. Aveva a Roma due templi, i quali credevansi dedicati l'uno da Tazio, l'altro da Tullo Ostilio, Pilocoro, dicesi, le eresse un'ara in Africa : e tale-ara ed il tempio di Tullo Ostilio erano comuni a Saturno e ad Opi. S'istituirona altresi due feste in onore di cotesta dea ; l'una, celebrata il 19 dicembre, cadeva alla metà delle Saturnali, quando queste duravano diversi giorni; l'altra, che si chiamaya Opeconsiva, ricorreva ai 25 d'agosto. Era quella una solennità domestica, e che aveva del misterioso. Se ne ignorano i particolari: inoltre s'immolava ad Opi una vacca pregna ed una troia nel mese d'aprile.

OPINIONE (1'), secondo gli antichi, era una giovane con passo timido, ma con fermo sguzzdo. OPIRA, sorella e moglie di Tf, dotevta i natali all'unione di Teutosia antali all'unione di Teutosia antali all'unione di Babbia del more. Infermatsia, supplicò il mario di guarria, promettendogli di fare altectanto pe lui, alborche uni simile siniatro ggli accadesse. Li instalia di propieta del propieta del propieta del propieta del propieta del propieta del propieta del Opire mori lasciando den figli, Ti-el Obina. Conselladore moglie di Tetuba-Amstita del matali (1).

OPITE, OPITES, OTITES, duce

OPLOFERUSA, 'Oracopouse, ed la latino Armate, rale a dire che porta armi, armigera! Venere a Sparta non fu rappresentato in armi e ricordazione d'une vittoria delle Spartane sui Messenil, ma bensì come dea per eccellena o forte dea. Confr. Batani, Diana, Dunga, Paller.

OPOIAM si delinea con l'impuro Anaboia al disopra d'Akambuiè. come Ormuzd ed Arimane sotto Zervane Akerene: Opoiam e l'Ormuzd. Del rimanente, come tutti gli dei de'Caraibi, non ha ne tempio, ne altare. Viene onorato soltanto con sagrifizii che sì chiamano Anakri, e che si fanno su tavolette (matatù) di giunchi, e non s'invoca che nei casi di malattia. I giullari ai quali allora i poveri selvaggi rimet= tong la cara d'interrogure Opoiam, e di renderlo propizio, si abbandonano ad ogni maniera di pratiche superstiziose il cui risultamento è d'impadronirsi delle migliori provvigioni dell' infermo, e quindi di salvarlo con la dieta, se la dieta pub salvarlo.

(1) Mitologia d'Otaiti ? ( (Il Trad.)

OPONTE, Opus od Optiss, Orove ( Organico), la razza oponzia personificata, era figlio di Giove ed amico di Menezio.

OPORA, Oxupe, la Fecondità, è in Aristofane una dea paredra d' Irene, la Pace.

ORA, Hona, "Qoe, figlia d' Urano ed amante di Crono, contra cui Urano l'aveva inviata con varie sue sorelle per sedurlo e poi disfarsene. Tritte, come Ora, dovettero adattarsi al talamo ed alla legge del vincitore. - Ora significa in greco 1. ora, 2. gioventii, bella età, bellezza. Effettivamente si parla d'un' Ora . dea della bellezza, sia come bellezza reale, sia come gioventu. Bellezza d'altro canto equivale in un senso a Generatrice, e la Generatrice, dea suprema, è naturalmente la sposa del dio supremo che si qualifica per generatore: Così Venere è Genetillide e Carite. Ammettendo da un altro lato Ora per l'Ora (tempo) nel suo senso moderno, tutto calza bene. L'Ora è legata al Tempo (Crono) ed al Ciclo ( Urano ), i cui movimenti lo misurano. Ora é le sue sorelle sono come le Ore. Del rimanente, le Ore sono pur le Grazie, ed in origine la identità era compiuta.

ORA, ninfa di cui Giove cangiato in cigno ebbe Colasso. Non sarebbe dessa Leda (Ilitia-bellezza, Aurei Dog)?

ORAGALL, dio di Lapponia, creato da Perkel (lo spirito del male), allevato da lumala ( lo spirito del bene ), non è che il fulmine fatto persona. Egli senglia la folgore, fracassa le rupi, polverizza gl' immondi intraprenditori di sortilegii; le meteore sembrano obbedirgli; e le stagioni, i frutti della terra, i prodotti della cac-

cia, sono da lui dispensati a suo capriccio.

ORAKAL, Bacco nella Scizia. Ouesto nome merita d'essere raffrontato con Ercole, antico nome d' Ercole, è con Harakala, uno dei nomi di Visnù-Rama.

ORBONA, dea latina, era invocata dai genitori per non essere orbati de'figli ( Orbi ), e dagli orfanelli. Il suo altare a Roma era attiguo al tempio degli dei Lari.

ORCAMO, ORCHARUS, OPYRHOS, re d'Assiria (ed abusivamente di Persia) altro non è che il fuoco, ed anche il sole fatto persona. Gli si danno per figlie Clizia e Leucotoe, cui la mitologia greća trasforma in amanti di Apollo, e che il severo potentato, custode della virginità, ordinò di seppelllr vive. Chi non pensa qui al supplizio delle Vestali, alla perpetuità immacolata del fuoco di Vesta. alla purezza virginale di cui tale fiamma era l'emblema, finalmente all'origine orientale di quel culto del fudco, e per conseguenza a Moloch ? I Greci fusero una favola prientale con la loro léggenda solita, ed introdussero così nel mondo occidentale l'idea di morte collegata a quella di fuoco (morte pel fuoco o morte a cagione del fuoco). - Etimologia: 1. Cam (Chamos, o ar, er, aum. e Cam); 2. opxauos (apxais), re; 3.op-XIS. Ci avrebbe allora correlazione di fuoco e fallo (org. gen.)

ORCIDE, Oacross, 'Opxi &re, duce bebricio, ferì Talao d'un colpo di spiedo quando gli Argonauti ebbero a sostenere gli attacchi d'Amico.

ORCO, Oacts, Plutone a Roma, E. uno dei nomi più enigmatici che si conoscano. Lo si deriva: 1. d'Urgeo. incalzare ; 2. d'eipyw, chiudere; 5. d'Orca, vaso cavo e profondo. Perchè non d'Orca, enorme cetaceo conosciuto sulle coste d'Italia? Si può altreii pensare oi vocaboli: Argha (sanscrito), uguale senso che Arca; agaz... comandare; Erk, donde Ercolet d'arga; giuramento. Plutone, in fatti, era invocato quando si prestavano i giuramenti, e l'onda dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era il mallevadore più tremendo dello Stige era della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della conse

della santità delle promesse. ORCOMENE od ORCOMENO, eroc eponimo della città d'Orcomene. in Arcadia, è uno dei 50 Licaonidi, ORCOMENO, OBCHOMERUS, Ogyo'r Heres, eroe eponimo della celebre citta beozia di tal nome, era tenuto per figlio di Minia. Secondo Eustazio ebbe tre figli, Aspledone, Climene ed Anfitoo. Volgarmente è fatto morire senza prole, e lo scettro passa nelle muni d'un figlio di Frisso. Del rimanente, cotesto figlio si chiama qui Climene. Si fa altresì Orcomeno figlio di Zeo è della Danaide Esione, ed in tal caso ha per moglie Ermippe, figlia di Beoto, per figliuolo Minia, per figlia Elara. Si è trovato un mezzo semplice di conciliare le due tradizioni ammettendo l'esistenza di due Orcomeni, cd allora Orcomeno I è figlio di Zeo e padre di Minia: Orcomeno II è figlio di Minia, e padre o predecessore di Climene. Il solo senso nel quale sia possibile d'ammettere tale ipotesi sarehbe il scguente: 1, Zeo e la Danaide, Arddanari, ancora in istato d' irrivelazione, o poco manco; Orcomeno primo (10 y oueros, quegli che arriva che viene), l'essenza suprema che si rivela; Minia, l' uomo primordiale; 2. Orcomeno II, la specie umana, che viene, l' uomo primordiale e la città che è il suo soggiorno. Del rimanente, questo Orcomeno II non è il solo figlio di Minia; e quest'uomo primordiale, ammogliato successivaanente a Clitodora (vera Pandora) ed

a Fanosira, ha avuto dall'una Presbone, Periclimene e Teoclimene pdalla seconda Orcomeno, Atamante e Diattondo. — Finalm.nte, i Tebani volevanoricongiungree Orcomeno alla loro città, direndolo figlio di Temisto e fratello di Plinto, Entrambi perirono necisi dalla loro madre.

ORE, HORAE, Ques, dee greche i cui attributi hanno variato, appartennero primitivamente alla Beozia ed all'Attica, Erano specie di Grazie, Ausso c Carpo, loro nomi, ricordano le due Grazie Orcomenie, Ausso ed Egemone. Da ambe le parti si aggiunse in breve un nome nuovo alla diade, e se n'ehbe una trimurti. Cotesto nome fu Tallo, cangiato poi nella triade delle Grazie in quello di Talia, Autso, Tallo, Carpo, eeco dunque le tre Ore dell'alto piano beozioattico, Tali nomi significano accrescimento, fioritura, fruttificazione, o crescenza, fiori, frutti. Evidentemente allora le Ore erano le Graziefertilità, mentre le Grazie ordinario sono le Grazic in tutte le parti della natura, nelle forme, nelle leggi oosmiche e fisiche, Dalle tre Ore, eosi allogate nel regno vegetale, era facile passare a tre Ore-stagioni; im- . perocche, da una parte, i Greci avevano tre stagioni, e, dall'altra, Tallo s'immedesima assai presto all'Ear (primavera-estate), Carpo all' Opora (state-autunno). Dalle stagioni, si venne alla legge delle stagioni, ed a poco a poco le Ore diventano rettrici dei mondi materiali. soprantendenti della legge che muuve i mondi con armonia, la leggo stessa resa personale ed individuale. Da ciò il

. . . Variisque mundum
Temperat Horis,

d' Orazio. È in tale sistema che en-

trano le cretesi leggende che chiamano le tre Ore, Dice, Irene, Eunomia, od Eurinomia, vale a dire giustizia, pace (armonia), belle leggi o vaste leggi (e che le fanno nascere di Giove e di Temi o Gatemi). In breve, invece di tre Ore solamente, se ne ammise vagamente un numero assai più rilevante. Così le Furie non si limitano a tre: cost le Oceanidi, le Oreadi, le Ninfe, i Silvani, sono in alcuna guisa numerosi quento le onde del mare, quanto le cime dei monti, quanto gli alberi delle foreste. Un ordinamento particolare ad età posteriori trasformò le Ore-Grazie-leggi-stagioni in ore, ventiquattresimi della giornata; e da ciò derivarono sia dieci, sia dodici, sia ventiquattr'ore. Sembra che le dieci ore del giorno greco abbiago avuto nomi particolari, che sono: Auge, Anatole, Musia, Ginnasia, Ninfe, Mesembria, Sponde, Lite, Akte-Kae-Kypris, Dysis, Quest' ultime quattro erano espresse con le quattro cifre greche (, r, 3, 1, (7, 8, 9, 10) ed unite insieme formavano la parola (33, che significa, presto, vale a dire usa della vita. datti al piacere. Tale coincidenza singolare ha somministrato materia ad un grazioso distico dell'Antologia. Ai poeti piacque dipiogere le Ore in atto di librarsi, neree elleno stesse, in mezzo all'aria, dissipando o condensando la luce, mitigando o rendendo più aspra la temperatura, dirigendo nello spazio il carro delle stagioni, ed il corso dell'anno, aprendo o chiudendo le . porte dell' Olimpo. S' incontrano pure ogni momento come nutrici degli dei e degli eroi di primo ordine. Avevano in Argo una cappella, in Atene una festa detta Oree, Esiste un gran numero di statuet-

te e d'imagini rappresentanti le O-re. Si può vederne la nomenclatura e i disegni in Millin, Gal. mit., n. 92, 108, 222, 618, (1)

OREA, 'Opic, una delle otto Amadriadi (v. questo nome). OREADE od OREA, OREAS, 'O-

OREADE OF CHEA, OREAS, Opriac, figlio d'Ercole e di Criseide. OREADI, ORRADES, Όρισδες, ninfe delle montagne. Pedi Nikra, OREI, Pedi Horri.

OREO, OBECS, 'Opsion, Centauro ucciso da Ercole, era rappresentato sul bassirilevi del trono d'Apollo Amicleo. Esiodo lo nomina come figurato sullo scudo d' Ercole, Oreo yuol dire montonaro.

ORESBIO, 'Operfier, due greco obe nobe all'assedio di Trois : accumultar il secretorio di ll mestiore dell'armi, — Anche Bacco s' intitula Oresbio (che vive nei monti); Oreschio (che si diletta all'ombra dei monti) è un altro de'suoi cpiteti; Oresilepo, che ha un senso affatto contrario (che fugge le montagne), debb'essere aggiunto a quetat lista dei nomi del dio del vino.

ORESGUDSK. Fedi Hossecous.
ORESTE, Oserras, Oserras, Gio d'Agamemone edi Clitenestra, acrei da to in 11 anni quando, reduce a Micese, suo padre fu assasianto da una consorte particle e da Egisto suo complice. Campido del mante del due colprevio contre del re di rocide, Stroffe, suo corte del re di Forside, Stroffe, suo cel égito di lui, Pilado. In capo a col égito di lui, Pilado. In capo a chie maio, Oreste e Pilade gientra-rono furtivamente a Micene, si nacosero prezso Elettra, papsero la

(1) Sella galleria di Shakspeare a Londra trovasi un pregiato quadro di mad, Colvvay, rappresentante la danza della Ore. (Il Trad.)

voce della morte d'Oreste; poi, penetrando nel tempio d'Apollo, dove Egisto e Clitennestra eransi recati per render grazie al dio, li trucidarono amendue. Così ordinato aveva a suo figlio l'ombra stessa d'Agamennone. Tale pia cagione di parricidio non tolse che le Furie non si avventassero su lui come avoltoi sopra una viva preda, e lo avviluppassero di tenchre e tormenti. Oreste, per fuggire le spaventevoli dee, si mise ad errare di paese in paese. Delfo l'udi interrogare Febo, dalla cui voce aveva avuto l'ordine d'assassinar la madre, sui mezzi di liberarsi da sì funeste compagne. a Atene, disse il nume, t'offrira il rimedio a'tuoi mali. " Oreste vi corre, le Eumenidi ve lo seguono; Apollo il protegge da esse e vuole che si allontanino; Minerva comparisce, costituendosi arbitra imparziale della contesa, Alla sua voce e per le sue cure un tribunale viene eretto, l'Areopago (confr. A-1.18ROTO). Dodici giudici vi siedono: sei dichiarano l'accusato colpevole; ma Minerva da il suo voto all'accusato, e la sentenza d'assoluzione si pronunzia alla maggioranza di sette contra sei : sempre la sapienza opina in favore della clemenza, e la sapienza dee presiedere nel tempio della giustizia. Nulladimeno, Oreste assolto non è libero ancora. Invano s' innalza in Atene un altare a Minerva guerriera : é d'uopo altresì che vada a Trezene ad aspettare un pezzo sinchè piaccia al popolo di quella nettunia città di purificarlo: é d'uopo infine che dica addio alla terra, che traversi l'Egeo; la Propootide, il Ponto Eusino, e che dopo aver lasciato dietro a sè i due Bosfori approdi presso i Tauri ferocia Pilade l' ha accompagnato;

I' ha inanimito nelle sue laticosé peregrinazioni; ma quando tocca la meta, il perleolo si fa maggiore che non è mal stato. Ifigenia, sua sorella, sacerdotessa della sinistra e cupa Opi, che si fa sgabello de'cadaveri umani, e nettare del sangue delle vittime umane, Ifigenia vibra già il sacro coltello sul di lui capo. allorchè di repente lo riconosce ad un segno, differisce sotto un frivolos pretesto il sanguinoso sagrifizio, e la notte seguente parte coi due amia ci e la statua della dea. Secondo gli tini, Toante, re di Tauride, rugge in preda ad una rabbia impotente : secondo gli altri, Toante, prima che partano, ha sentito ricercarsi le viscere dal ferro. Ritornato in Grecia, Oreste consucra a Sparta il Palladio che ha rapito ai Tauri, d che più tardi fu chiamato Ortiz, sale sul trono d'Argo, ti agginnge quello di Lacedemone alla morte di suo zio Menelao, si trova a Delfo iri pari tempo elte Pirro, lo fa trucidare dal popolo di quella città; sposa Ermione, la costui vedova, e muore in Arcadia, a Orestea, in et& di go anni, morso nel tallone da un serpente. Lungo tempo innanzi dato aveva Elettra, sua sorella, in matrimonio a Pilade. Ebbe per successore suo figlio Pentilo. Affe teggende si univano molte tradizioni speciali, reliquie e rappresentazioni figurate. La Diana legata de Sparta era fenuta per l'Opi, Taurica portata da Oreste. L'Areopago era mich'esso un monumento "vivente delle grandi avventure dell' parricida per pietà filiale. Sparta aveva una tomba d'Oreste, e dicevat che questo antico re cra stato um gigante di sette cubiti d'altezza, e. come prova, conservava cnormi os→ sa trovate a Tegea da un certo. Lishe. A Trezenc soprattutto abbondavano le rimembranze dell'amico di Pilade. Ivi era la capanna dove Oreste, non ostante la sua assoluzione, aveva dovuto dimorare fino a che i sacerdoti acconsentirono a purificarlo; ivi era un lauro spuntato dal luogo stesso dell'espiazione; più lungi cra la pictra su cui i nove giudici si erano seduti, e che si chiamava la pietra sacra. A tre stadii da Gizio era un'altra pietra su cui erasi assiso Orcste liberato dalle Furie, e si chiamava Cappauta: non basta, quel masso informe riguardavasi qual Giove stesso, e Zeo Cappauta (Zius Karrautes per xaragraving, Giove che fa cessare) era il suo nome. I tragici si sono molto esercitati intorno ad Oreste; un solo dramma però, tra quelli che ci l'asció il rigore dei tempi, è intitolato Oreste, ed è uno de'più belli d' Euripide, Eschilo aveva dato lo stesso titolo ad una delle sue tragedie. Le due Elettre (l'una di Crébillon, l'altra di Voltaire), Ifigenia in Tauride ( di Guymond de La Touche), ci mostrano pur Oreste (1).
- La Galleria mitologica di Millin, 616-626, ci presenta una serie magnifica di bassirilievi, di pietre sculte e di pitture riferibili alla storia d'Oreste. - Una moltitudine di circostanze accessorie si sono mescolate, sotto la perina dei tragici, alle avventure d'Oreste; noi le abbiamo qui presso a poco trascurate, imperocche la loro importanza mitologica è nulla. La sola idea capitale di sì ampio mito, è la necessità dell'espiazione. Dente per dente, è la legge; e nulladimeno, il brac-

(1) E chi non conosce l'Oreste d'Alfieri? — E' molto lodato un dipinto del Palagi rappresentante le Furie d' Oreste. (Il Trad.) cio stesso il quale non fa che il ministro delle vendette celesti è socgetto ad una pena. Apollo, Minerva, Nettuno, Diana, confermano con l' alta loro approvazione la morte sanguinosa di Clitennestra il cui delitto era inespiabile; di Clitennestra la quale perir doyeva per mano di suo figlio, onde insegnare alla Grecia la santità della legge del taglione; di Clitennestra la cui morte provar doveva che il fulmine, per punire, scoppia dall'angolo dell'orizzonte che sembra più tranquillo, "Piuttosto un nuevo delitto, hanno detto gli dei, si, piuttosto un parricidio che l'impunità ! « Ebbenc ! malgrado tale giudizio di lassii. Oreste, scelto per mandarlo ad effetto, non è puro. Ci yuol del tempo prima che il sangue a buon dritto sparso dalle sue mani si scolori e si cancelli ; ci vogliono anni, purificazioni, lunghi yiaggi, assoluzioni solenni. Forse che gli occorrano tro purificazioni : una in Atene, una sulla spiaggia trezenia, una al di la dei mari? Nol crediamo. Tre grandi stati, l'Attica, l'Argolide, la Laconia, s'impadronirono di cotesto gran mito d'Oreste che passa per la via delle purificazioni, e variarono il tema ciascuna a suo grado. Il sincretismo dei tempi posteriori amalgamò le tre leggende, e le dispose in un ordine semi-cronologico. Quanto a noi. discerniamo la leggenda trezenia, la leggenda d' Atene, la leggenda di Sparta e di Gizio. Distinguiamo qual dio sostenga la primaria parte in ciascuna, Atana in Atene, Posidone in Trezene, Opi in Isparta. Sappiamo ritrovare in quella le alte pretensioni degli Ateniesi alla scienza del diritto, alla saggezza ed alle procedure speciali sull' omicidio; in questa il riverbero del dogma il quale voleva che Ortia fosse una Scita, protettrice degli uomini forti che sanno custodirla, ed avida bevitrice del sangue che si versa dalle vene generose ; finalmente, nella ver- diede il suo nome ad Orestesio in sione trezenia, il culto severo reso ad Ecate, ad Ecate purificatrice con le acque, ad Ecate Fitzimio, ad Ecate Oceano. Di questo tre versioni, la più attraente forse è quella che fa intervenire nella contesa d'Oreste i dodici giudici, la collina di Marte. Atana che presiede, Apollo che piatisce in persona contra le Eumenidi, e finalmente quelle sferze ultrici, quelle forme orribili e fantastiche, quelle ali d'Arpie, que rettili che si contorcono in azzurre spire attorno al giovane matricida. La più ricca di colori è quella di Sparta. Posidone, sul cui dorso voga la gondola d'Oreste, è già un primo purificatore : imperocchè l'onda è santa; il sale di cui sono impregnate le acque è più sacro ancora. Felice il colpevole che tocca il mare ove ribolle la salsa spama e che n'è bagnato ! Ma la espiazione diventa compiuta in Tauride. Colui che uccise sta per essere uceiso, colui che violò col ferro la materna poppa vede una sorella brandire il coltello sul suo espo; colui che tersò a rivi un sangue reo perde alcune goccie d'un sangue innocente! Basta: il sangue del giusto non dee scorrere a rivi come quello del colpevole; non dee che assaggiar la morte a compiuto l'assaggio, la macchia sparisce, il delitto non è più; ciò che l'Ocesno non potè lavare, è cancellato da qualche stilla del suo sangue; non restano che amare rimembranze rammarichi, e di tratto in tratto una lagrima solitaria. - Altri quattro di nome Carsta sono : 1. un figlio d'Acheloo e di Perimede; 2. un du-

ce greco neciso da Ettore ; 3. e 44 due duci trojani. l'uno ucciso da Polipete, l'altro da Lconteo.

ORESTEO, ORESTREUS, Open Since

Arcadia, dopo Orestea. ORFEO, ORPHZUS, Opper's, il civilizzatore sacerdotale della Tracia. secondo la mitologia volgare, nacque in quella regione, a breve distanza dall'Olimpo che allora vi era compreso, ed ebbe per genitore Apollo oppure il re Ocagro, per madre la Musa Calliope. Durante la sua gioventù viaggio per diverse contrade Iontane, specialmente l'Egitto, dove i sacerdoti lo iniziarono ai misteri della religione del paese. Alcune tarianti lo fanno nascere sia d'una Musa anonima, sia d'una Pieride, lo trasformano in re diTracia, e lo mostrano altresì compagno degli Argonauti, di cui allevia le noie nel tragitto coi suoni della lira donatagli da Apollo. È inutile esaminare s'è Orfeo Filammone che prese così parte all'impresa comandata da Giasone, e qual età aveva Orfer quando vi concorser Del rimanente, ecco con quali meraviglie segnalò la sua presenza sul prodigioso naviglio, 1. Coll'armonia de snoi canti mutò la ri belle immobilità dell' Arga in un movimento ritmico e rapido, annlogo al proceleusma de marinai. 2. Col mezzo d' un sagrifizio selenne radunò gli Argonauti, e li persuase non solo a partire, ma altrest a riconoscere la supremazia di Girasone. 3. In Lenno, gnomico severo non men che lirico meludioso, strarypò i Rinaldi della Grecia alle seduzioni delle Armide dell'Arcipelago. 4. Dopo il combattimento degli eroi europei contra i Ciziceni, placò con cerimonie propiziatorie l'ombra di Cizico e la collera di Rea. 5. Sospese la perpetua agliazione delle Simplegadi, i cozzi delle quali aprobbero infranto la nave, ed agevolò così il passaggio d'Argo sopra una terra irta di perigli. 6. I suoi scongiuri evocarono Ecate che aperse a Giasone le porte del bosco sacro, ricettacolo misterioso del vello. 7. Addormentò il dragone ignivomo, 8, Nel mar Ionio, irto d'armoniose scogliere, cattivò talmente s sè co'suoi cantl l'attenzione degli Argonauti, che furono insensibili alla voce voluttuosa delle Sirene, e passarono dinanzi a quelle dee del mare senz'ascoltarle, q.Quando Medca ebbe fatto in brani Absirto. suo fratello, offerse ai nunti irritati di tale uccisione un sagrifizio espiatorio. In Egitto senza dubbio Orfeo avrebbe potuto esser frammischiato ad altrettante avventure che nel viaggio dei Greci in Colchide; ma l'Argonautografia era una delle epopce predilette della Grecia, ed i poeti l'hanno ricamata a gara i non fu così de pellegrinaggi in Egitto. Quindi le leggende affibbiate al suo nome si limitano a mostrarlo perdente la sua giovane sposa Euridice pel velenoso morso d'un serpente che la ferisce in un prato, poi facendosi iniziare ai misteri della religione egiziana. L'ahate Terrasson (Sèthos) ed altri hanno sviluppato assai diffusamente cotesti pretesi avvenimenti della vita d'Orfeo. Ritornato in Tracia, Orfeo, ad esempio di tanti altri legislatori, si chiude in una grotta. Alla fine n' esce; alla sua voce raccoglie presso di sè e gl'incolti pastori della montuosa Tracia, e le bestie selvagge che l'uomo non ha ancora cacciate da quegli aspri deserti, e gli alberi giganteschi, popolazione immobile di quelle vaste solitudini. La stessa non

organica natura riceve con rispetto le rivelazioni del sacro cantore, ed ora i monti inchinano le loro sommità per udirlo, ora le rupi ammollite saltellano o sembrano saltellare cogli alberi le cui fuglie susurrano in cadenza, mentre il vento settentrionale le agita in misura. Due celebri leggende trovano luogo ancora in tele miracolosa vita. L'una è la risurrezione o la quasi-risurrezione della consorte, l'altra è la morte del consorte. Entrambe futonu immortalate dal magnifico episudio del quarto libro delle Geurgiche. Inconsolabile della perdita della ninfa cui adora. Orfeo tenta di penetrare presso il tenebroso re dell'inferno. Le incantevoli modulazioni del liutu dall'aurce corde e della voce ch' ei vi sposa gli spianano la via infernale. Le negre porte girano da sè sni gaugheri. Il funcsto portiere dimentica il suo uffizio: Cerbero feroce tende l'orccchio per aspirare al passaggio que suoni deliziosi. Tisifono teme di sentirli cessare: il flagello cade dalle sue mani; i serpenti non agitano niù le loro spire risonanti. La ruota d'Issione si ferma, Tantalo giù lambisce l'acqua con le sne labbra, I dannati respirano, l'eterno tormento è sospeso. Un nuovo trionfo attende ancura Orfco. Giunto al trono dei tenebrosi sposi la cui maestà atterrisce l'inferno, le sue armoniose supplicaziuni ammolliscono quei cuori di bronzo; Pruserpina sente pietà dello sposo che non ha posto in oblio la sua sposa, e Plutune da essa picgato decreta il ritorno d'Euridice, ad un patto peru: Orsco non rimirerà colei che si vuol rendergli prima d'aver varcato la soglia fatale. E. tosto un secondo viaggio comincia, viaggio il cui punto di partenza è lo Stige, lo scopo

la luce, viaggio nebbioso, fantastico e vago a traverso la brumale densità d'uno spazio di cui nulla popola l'immenso vuoto. Questa volta la lira non risuona più, un profundo silenzio avvolge il mistico cammino, Tutto è muto, fino agli esseri a cui natura fu prodiga de'più splendidi duni della voce. Allora il rapsodo saero, privo dell'uso della lingua, non può a meno d'usare della vista : slancia gli sguardi indictro sulla sua compagna, la vede, ma pallido e inane fantasima che ognora più si dilegua, e torna ad immergersi nell'opacità delle tenebre. Invano allora tenta di sfurzare di nuovo co'suoi canti l'ingresso dell' Erebo; la concessione non può rinnovarsi; Cerbero gli sbarra il passo, ed egli risale sulo col suo dolore su questa terra senza più attrattive per lui dopo che ha perduto la speranza di ricondurvi colei che l'abhelliva. La risurreziune non è dunque durata che un'ora. che un momento. Fu, come dice Pindaro, un sogno, un'ombra, il sogno d'un' ombra. Secondo Platone. Orfeo perde Euridice in punizione di non essersi offerto di morire per lei nella sua malattia. Viene puscia il mito riferibile alla morte del bardo. In alcune tradizioni muore di cordoglio d'aver perduta Euridice. In alcune altre, sono gli dei che lo fulminano, perchè istituendo i misteri, ha svelato agli uomini cose interdette ai mortali. Finalmente la leggenda più invalsa lo fa morire ridotto in brani dalle donne di Tracia. Del rimapente, si varia sulle cause di tale micldiale delirio. Qui sono Menadi scapigliate che vendicano il dio loro signore con la morte d'un empio che ha dispregiato il suo culto, La, è una spaventerole

ninfomania che ispira la rabbia e la sete del sangue nell'animo delle laseive abitatrici dell' Emo. » Orfece ci disprezza! » questo è il grido che: le unisce, Di fatto, Orfeo, secondo gli uni, rifiuta di svelar loro i misteri, secondo gli altri non vuol pensare che ad Euridice, oppure preferisce la calma della saggezza alle dolcezze dell'amore; imperocchè non parliamo dell'interpretaziune infame d'Ovidio che attornia Orfeo di Ganimedi o d' Alcibiadi, Nei secoli posteriori si attribui la morte violenta del tracio bardo al dispetto di Venere, Calliope, dicesi, alla morte di Adone era stata scelta arbitra fra Proserpina e la bionda dea di Cipro, le quali disputavansi amendue il possesso del figlio di Ciniro. Calliope non aggiudicu in totalità il giovanetto a nessuna delle due, o decretù che passerebbe sei mesi in cielo con Vencre, e sei mesi all' inferno eon la sua rivale. Venere malcontenta ispirò un amure sfrenato alle donne tracie pel cantore dei misteri, e quelle amanti troppo numeruse lo sbranarono strappandoselo le une alle altre, Callione, come si sa, era sua madre. Non sempre si speeifica con precisione per qual via fu versato il sangue dello sfortunato suonator di lira. Sono ora spade, ora falci u coltelli, ora tirsi, ora pietre. Il luogo della scena è a vicenda l'Olimpo, il Pangeo, l'Emo, il paese dei Ciconi, e prubabilmente altresi le rive dell'Ehro. Le sue membra, dicesi, furono disperse dalle sue stesse ucciditriei, ma la sua testa fu gittata nell' Ebro con la sua lira. Son noti i bei versi che tale 'uccisione del bardo ispirò a Lefranc de Pompignan (1). La lira

(1) Quand le premier chantre du mond Expira sur les bords glacés e la testa d'Orfco arrivarono, secondo la tradizione ordinaria, a Lesbo dove furono rigettate dai flutti sulla spiaggia. La testa vi fu seppellita, e la lira collocata in un tempio vi si mostrava ancora ai tempi di Luciano (confr. qui NEARTE). Eratostene, per lo contrario, la trasporta in cielo dove forma la costellazione della Lira. Lesbo non era sola a gloriarsi delle-reliquie d'Orfeo; Dium altresi vantavasi d'averle. In origine Libetra le possedeva; ma un giorno, sul mezzodi, un pastore s' addormento sull' urna che le conteneva, e durante il sonno si mise a cantare meravigliosamente. Ben tosto la folla accorre attorno al miracoloso dormiente, ed accalcandosegli dappresso rovescia la colonna che serve di piedestallo all' urna. Questa s' apre, ed il sole vibra i suoi raggi salle ossa d'Orfeo. Di repente l'Is inonda la città, porta via abitanti, case, colonna ed urna; le ossa sacre arrivano a Dium. Pieria, alle falde dell'Olimpo, non aveva meno pretensioni al possesso degli avanzi d'Orfeo. Poco tempo dopo la sua morte, un' epidemia esiziale devasto il paese, e l'oracolo annunziò non cesserebbe che quando si avessero resi gli estremi ond-

On l'Ebre effrayé dans son onde Regut ses membres dispersét, Le Thrace errant sur les montagues Remplit les bois et les campagnes . On cri perçant de ses douleurs ; Les champs de l'air en retentirent, Et dans les antres qui gémirent Le lion répandit des pleurs.

Tali sono i versi di Lefranc de Pompignan. Non tutti forse li troveranno cosis belli come li giudica il critico francese: e meno ancora saranno forse colono che loderanno il primo di tali versi e gli ultimi dur. Noi meglio ricordegemo l'Orteo del Poliziano. (Il Trad.) ri alla testa d' Orfeo. Ma dove trovarla? a forza di cereare, si'scoperse ancora fresea e cantante nel fiume Melete ( melos, melodla ? ). Una tomba si eresse sulle sponde del finme, ed intorno alla tomba un' tempio. In alcuni r'accouti, sono le Muse che raccolgono le sue membra sparse, e che le seppelliscono, Aggiungesi che le donne che si erano insanguinate le mani coll'uccisione d' Orfeo furono trasformate in alberi da Giove. - Tali sono i tratti mitologici della vita d' Orfeo: quanto alle storiche induzioni che si possono trarne, ed alle opere che gli si attribuiscono, rimandiamo all' articolo Onrao, Biogr. univ. Non possiamo però dispensarci di parlare qui delle scuole orfiche, Bisogna distinguerne almeno due, l'una che chiamercmo apollinea, l'altra che intitoleremo dionisiaca. Si può aggiungervi una terza scuola, la scuola orfica ctonia; ma squest' ultima si collega davvicino alla seconda. Le tre scuole si riverberano per tre miti. Orfeo che ricusa d'unirsi alle Menadi ed è sbranato da esse (1);

(1) Orfoe.

Orfoe.

Più non mi strinza feminil amore,
Non fla più chi di donna mi favelli,
Poiche morta e colci ch' deble il mio core:
Chi vuol examercio aver co mei sermoni
Di Jenuinile amor non noi ragioni:
Una Menade,

G o od, sorelle,

Ecce essuis de l'amor nostro sprezza ;

Od, diamogli morte. Tupella l'internationale, diamogli morte. Tupella litture de la equel tronco spezza.

Tu pigna litture di ta e quella prille :

Facciam che pena il scellerato porte.

Convicu del il scellerato porte.

Convicu del il scellerato porte.

Alle mán nostre bascerà la pelle

Sprezzata conte il labbro il erabro sprezza,

Poliche le donne tutte quante sprezza,

Aldosson. 6c, sorelle.

La stessa, già ucciso Orfeo. Oe, or, Bucco; io ti ringuazio,

12

Orfeo che ricusa d'entrare in tempio d'Apollo a Delfo, attesochè, dic'egli, ei vale Apollo; Orfeo, infine, che discende all' inferno, slanciando uno sguardo curioso sulle scienze interdette agli sguardi degli uomini, ed in alcun modo evocando la potenza plutonia sulla terra. Le tre scuole erano venute dall' India, Per quale strada ed in qual tempo? È un po più difficile determinarlo. Secondo Creuzer, il culto orfico a-· pollineo deriva dal Caucaso, e dei tre è il più antico. Esso è visnuismo tutto puro. Il rappresentante del culto ivi è l'avversario di Bacco. il quale altri non è che Siva. Il culto dionisiaco, per lo contrario, non arriva che dopo. Si chiederà come sia che il sivaismo più rozzo abbia potuto prendere il luogo del culto puro e filantropico di Visnù. Egli è, bisogna ben porvi mente. che la Tracia incivilità durante un certo tempo, fu quasi subito nuovamente invasa dalla barbaric. Non è l'unico esempio questo di reazioni che presentano gli annali del mondo"; e, a dir vero, tale sivaismo non fu senza dubbio che una rinnovazione d'un sivaismo primitivo indistinto, e fin a quel punto senza alte for tune. Allora sl delineano spiccatamente le tre epoche : 1. barbarie, fetiscismo, terra-Erebo; 2. elaborazione d'un culto rozzo, incivilimento, omaggio alla pura luce, orrore delle miserie e dei delitti

dell'età precedente ; 3, disfatta del culto puro che ha messo la Tracia nelle vie dell' incivilimento, e trionfo dell'elemento incivilito inalberando forme più vive e più scientifiche, Queste tre epoche non riverberano esse a meraviglia la vita d'Orfeo, il suo viaggio ai luoghi tenebrosi, la sua fragile e caduca speranza di ricondurre colei cui adora alla luce, e la repentina peripezia che ripiomba la morta semiviva nella folla delle ombre? E d'altra parte, si ponga mente alle leggende che seguono quella della demenza ignorante e della morte. La testa e la lira del bardo prediletto d'Apollo travolvonsi verso il mare e le isole ed i promontorii meridionali. Noi le vediamo a Libetra ed a Dium nella Tessalia, a Lesbo nell'Egeo ed a Pieria. Così la civiltà cacciata dalla Tracia abbandona la lngrata contrada, ma trova un asílo sul continente a cui fa corona l'Elicona, e cui bagna il Pindo, sul mare delle Cicladi che toccano Atene da un lato e dall'altro l'Ionia. Di fatto la dottrina orfica è la madre di tutta la teologia greca. Essa infloisce anche sulla filosofia ionia d'Eraclita e, per conseguenza, su quella di Pitagora; essa forma la transizione delle dottrine greche ; si giunge per essa alle dottrine orientali. Da un capo all'altro essa presenta il sistema d'emanazione. È vero che ne l'ordine delle personificazioni, ne i nomi principalmente sono i medesimi. Ma la causa di tali varianti non è un mistero per noi. Sappiamo che a via cenda predominano in tali cosmononie il principio passivo ed il principio attivo, ed a vicenda pure la potenza conservatrice, la potenza modificatrice osservabile soprattutto in quanto che distruttrice. Si conta-

Per tutto il hosco l'abbiamo stracciato, Talche ogni sterpo nel suo sangue è sazio; Abbiamlo a membro a membro l'accepta Per la foresta con erudele strazio, Sicche l'I terren del suo sangue è bagnato i Or vada, e biasmi la teda legittima. Eroè, Bacco, accetta questa vittima, ecq.

(Il Trad.)

1 - 8

ho fioo a cinque cosmogonie orfiche. Nella prima si presentano dapprincipio Zeo, Ctonio e Crono; nel scoso trasceodentale, Etere, Caos e Tempo, o piuttosto Eternità (Zervane Akerene: fa meraviglia conie non lo si abbia subordinato agli altri due ). În appresso compariscono gli elementi, l'aequa, il fuoco, la terra e l'aria. Ferecide che ci ha lasclato tale cosmogonia mentova pore un Ofioneo (serpente-dio) che naturalmente si crederebbe di trovare coi tratti dell'Ente supremo; e ehe per lo contrario s'oppone a Crono, ed impedisee l'organizzazione del mondo. La seconda cosmogonia orfiea analizzata da Clemente Romano mette in capo agli enti il Caos eterno, infinito, increato, principio di tutte le eose. Cotesto gran tutto non è no ealdo, ne freddo, ne secco, ne umido, ne luminoso, ne buio. Dopo età senza numero assume la forma d'unto ; poi l'uovo si cangia in un aodrogino ; più tardi l'androgino separa gli elementi, assegna un luogo al eielo, un luogo alla terra, e svolge la catena degli esseri. Tale Caos passò dalle seuole orfiche nella teogonia d'Esiodo, e sa preso dagli uni nel senso d'onda primordiale, dagli altri in quello d'aria. Gli uni e gli altri avevano torto. Quanto alla separazione del eielo e della terra, notiamo di volo essere l'androgino, il Pta; il Cusor, il secondo Demiurgo che si seinde egli stesso d'un colpo d'arpa (falce) in due parti ehe sono a vicenda ed in pari tempo due sessi, due mondi, due principii, Nella terza cosmogonia, l' Etere torna ad essere il principio supremo; a' suoi fianchi la Notte copre tutto delle sue ali, poi l'alta luce (Egle?) penetra ed illumina l'Etere. Questa alta luce si compose di tre raggi, Meti (il pensiero), Fos (Phos, la luce volgare), Zoe (la vita). Nella quarta, la notte si mostra in capo alla creazione. Sembra ehe gli orfici la chiamassero altresì Maia: vengono poscia il Cielo e la Terra. È vero che s'ignora di qual maniera, in qual grado, sotto qual ordine si schierino nella notte. La quinta cosmogonia è di tutte la più notevole: 1, l'acqua, a titolo di principio supremo, comincia o piuttosto precede la serie degli sviluppamenti ; 2. il limo si depone, s'agglomera; 5. Eracle, altramente Crono, ne nasce ( ha il corpo di serpente, la testa di lione, il volto d'un dio) ; 4. Crono produce un uovo enorme, tutto pieno della forza di etti lo ha prodotto : 5. l' uove al conzo si rompe, si apre e forma il Cielo, metà superiore che è un dio, la Terra, metà inferiore che è una dea; 6. la Terra ed il Cielo si uniscono, e daono i natali a tre Triadi, le Parche, i Ciclopi, i Ceotimaoi; 7. varie genealogie ommesse qui lasciano apparire i Titani, il Tartaro, Zeo, Rea o Damatar ; 8. dopo diverse avventure. Zeo persegue Rea-Damatar che si trasforma in serpente per foggirlo; egli assume la stessa forma, l'aggiunge, l'allaccia coi nodi che poi formarono il caduceo, la possiede e la rende madre di Persesone, la quale ha quattr' ocelii, di eni due sul fronte, la faccia o la testa di mammifero sulle spalle, e corna ; o. intanto che Rea-Damatar fugge all'aspetto di cotesta orribile figlia e rifiuta d'allattarla (donde il nome d'Atala per Perscione), Zeo va in traceia di Persesone, si unisce ad essa, e ne ha Dioniso (Bacco). V'hanno gravi differenze fra questa cosmogonia e quella d'Esiodos ma non possono qui esser sottoposte ad analisi, Medesimamente quando Omero,

secondo gli uni, riguarda come i più antichi degli dei Oceano e Teti : secondo gli altri, accorda tale priorità alla Notte ; allorchè le Argonautiche fanno della Notte la figlia dell'Amore, non si è più nella teoria cosmogonica d'Orfeo. Tuttavia notiamo i principii seguenti, che sono comuni a tutte le cosmogonie, o che almeno ne sono la chiava. 1. In capo a tutte le cosmogonie si riproducono di cuntinuo alcuni di questi nomi: Notte, Caos, Etere, Acqua od Oceano. Ecco perchè. Egli è che, la creazione sembrando osoura, veniva ridutta ad una semplice trasformazione della materia non organizzata in materia non organica. Ora, ciù appunto era il Caos: Notte, Tenebre, Mare, Nebbia, finalmente Acqua, sembravano non differirne. Quanto all' Etere, era in un senso un fuoco sottile comprendente il calore, l'elettricità e la luce ; cra sotto un altro aspetto lo spirito creatore o formatore il quale, operando sulla materia, l'organizza e la vivifica. In generale, l' organismo stesso si presenta come progressivo. Lo Stige, il fiume di ghiaccio è la più antica delle Oceanine: ciò vitul dire che l'acqua nello stato solido precede l'acqua in istatu liquido. 2. L'uovo di cui è stata parola per dir così în ogni cosmogonia, si chiama uovo cosmico, o uovo del mondo. La voga somma del mito dell'uovo cosmico è dovuta al desiderio che aveasi di stabilire una specie di transizione tra l'inorganismo compiuto e l'organismo; alla moltiplicità delle specie ovipare ( vale a dire che danno in luce nova); finalmente, alla forma sferoidale dell'uovo il quale ricorda la forma sferica che si attribuiva al mondo, e le porzioni di spirale che gli astri sembrano descrivere nel cislo. L'uovo del mondo rappresentavasi fiancheggiato da due ali e da due serpenti. Simboleggiavansi così i rattili e gli uccelli, il limo umido e la luce, la terra ed il cielo. Indicavasi pure, coll'associazione di cotesti due emblemi contrarii, che l' uovo conteneva l'universo, 3. Nella stato non organico, la materia è come confusa, indistinta, Organizzata, offre uno spettacolo- contrario: di qui ciù che si dice della separazione degli elementi, di quella del ciclo e della terra, di quella del cielo e delle acque, ecc. L'uovo del mondo tagliato in due si divide in due emisferi, la terra, il cielo. A dir vero, i due emisferi avrebbero dovuto essere il cielo, ed il piano che li divide, la terra; ma gli antichi non badavano gran fatto a tale rigorosa esattezza.

ORFNE, "Oppre, le tenebre, è in Ovidio la madre d'Acheronte e l'amante d'Ascalaso."

ORIO, 'Option, valea dire montamaro: 1. Centauro ucciso da Ercole, allorchè i Centauri vollero forzar 'l' ingresso della grotta di Folog 2. Lapita, figlio della maga Micale, fu ucciso da Gineo, Centauro, alle nozzo di Piritoo.

ORIO od ORIONE, Hontos, acc., 10010x, Ωpset, v Opset, che presiede alle stagioni (θpes), 0, secondo alcuni mitologi, ai limiti (βps 1), A pollo o Bacco, o forse Apollo e Bacco. L'epiteto, se nel primo senso si rafironata con Musagete, è molto degno d'osservazione.

OBIONE, 'Opiest, eroe insulare celebre, è l'incaronzione greca d'un Fta-Buto-Ator. Ha per padre ora Nettuno (amante d'Euriale), ora Irico il quale non è che un altro sè stesso (hyr., hor., hour, non differiscono punto). Cotesto Irico, bis

. . .

folco beozio, diede l'ospitalità a Giove, Nettuno e Mercurio i quali, per ricompensarlo, gli promisero di concedergli ciò che loro domandasse. Irico vedovo, e ehe aveva fatto voto di non rimaritarsi, desiderò che gli nascesse un figlio senz'aver commercio con una donna. Allora i tre dei orinarono sulla pelle della giovenca eh'egli aveva uceiso per la loro mensa, dicendogli di sotterrarla; in capo ai nove mesi nacque, di tale pelle così fecondata, Orione, di cni si deriva il nome dal greco copor, orina, Niun dubbio che qui non v'abbia relazione e eon Buto, il limo irrivelato, e con Aroeri sviluppato in silenzio nelle profondità di Buto-Ioni. Aroeri d'altro canto si chiama Oros od Or; egli è Orione, L'etimologia per chaor è non men pessima che celebre, schbenc ou or e grioug diventino talora sinonimi. Orione Aroeri, Orione-sole, è dunque un dio giovane, un dio bello : ciò è effettivamente quello che raccontano i miti. E non è tutto, egli è Gigante, Tltano, sole. Si specchia nei flutti, ama la caccia ; aspira al possesso di Diana, e Diana lo uecide. Il sole non è desso, in relazione con la luna? la luna non sembra dessa di quando in quando trionfare del sole ? Sulle circostanze della sizigia, è vero, si varia. Ora Orione tenta di violare Diana, ora la viola, ora la violenza non consiste che a forzar la dea a giocare al disco con lui. oppure a toccare il suo velo con mano impura. Presso alcuni poeti, per lo contrario, è Diana ch'è invaghita del bel encciatore, ed è per gelosia che lo uccide. Orione si è lasciato rapire e portare in Delo dall' Aurora. Si narra altresì la sua morte in diverse maniere. Qui Diana secide Orione a colpi di frecce ; là

manda contro di lui uno scorpione. Certi mitologi chiamano Opi l'oggetto dei brutali tentativi d'Orione, e sembrano fare di tale Opi una ninfadella diva eseciatrice; ma Opi, il sappiamo, è Diana stessa. Tradizioni diverse fanno d'Orione il marito di Side; e dopo la morte di cotesta giovane sposa eui gli rapisce lo sdegno di Giunone (analogo allo sdegno di Diana contra lo sposo ), domanda al re di Chio, Endpeo, la mano di Merope. Il re vignicola finge d'acconsentire alle nozze. inebbria il futuro suo genero, gli cava gli occhi, e lo lascia così sulla spiaggia (del mare: Che fa Orione, quando in capo a qualehe ora ha smaltito il vino? Egli si alza, arriva presso un'officina seintillante di brace, vi trova intento ad alimenture il sacro fuoco un tenero ade. lescente di biondi capegli, se lo carica sulle vigorose sue spalle, e guidato da lui s'avanza verso la regione dove s'alza il giorno; appena .ha. posto picde su quelle terre luminose, i suoi occhi si riaprono, ed ei corre alla vendetta. Chi non riconosce in tale mito la scomparsa e la ricomparsa del sole ? D'ordinario questi due fenomeni si verlicano con una morte ed una risurrezione, Qui, per una traduzione graziosa, non si è fatto ehe chiamare cecità le tenebre, e ristabilimento dell'organo visuale, la luee. Si è rieamato cotesta tela con una favola sull'ubbriachezza. Che importa? Il mare sulle rive del quale Enopeo abbandona il cieco di fresca data, è il mare dove ogni sera s'immerge il sole ; la spiaggia è l'orizzonte ; la fucina è l'emisfero inferiore nel quale la luce sembra apparecchiarsi a ricomparire; il garzoncello, è il giovane sole, il sole che vuol far-

si vedere fra poche ore, è uno svolgimento d'Orione stesso. La coppia descritta dalla favola non ha, in alcuna guisa, che due piedi e due gambe, imperocchè gli occhi'del gigante e le gambe dell'esebo non contano. I due personaggi si riducono dunque ad un solo; ma in quest' unico personaggio si distingue la luce da una parte e dall'altra il moto. - In alcuni scritti si mostra Orione che viola Merope, Tale stupro è preceduto da circostanze attenuanti. Enopeo aveva promessa sua figlia sotto condizione che Orione francasse Chio dai mostri che la infestavano, ed Orione avera obbedito. Lo si fa vedere altresì entrare per la finestra nella camera di Merope. Talvalta è Merope che resiste ad Orione, mentre il padre gli è favorevole. Talvolta è tutto il contrario. Certi mitologi fanno intervenire Bacco ad istanza d'Enopeo : Bacco invia i Satiri contra Orione, e sono dessi che lo inebbriano e gli cavano gli occhi. Al nome di Merope talvolta si sostituisce quello di Ero. Medesimamente, invece della fucina sovente si nominà Lenno. Noi ci limiteremo qui ad ossetvare che Lenno è una delle fucine per eccellenza del dio-fuoco della Grecia; che Ero e Merope sono Era ed Opi (Giunone e Diana) personificate sotto forme terrestri ed inferiori. - Due parole ancora! 1. Orione, dopo ricuperato l'uso della luce, cercò dappertutto Enopeo per vendicarsi della sua perfidia; ma gli abitanti di Chio l'avevano st-bene occultato, che fa impossibile al cacciatore di rinvenirlo. 2. Orione non è sempre un cacciatore, egli è un degno figlio di Vulcano, di Fta, del dio-fuoco; egli fabbricò (a Nettuno) un hel palazzo, ed alla vista di tale magnifico edifizio l'Aurora si metto al dorardo. S. Non si da al bello Orione al lara prole che feminino. Così al seguito dei nole r'aggruppuo le Elisati. Un epidemia gruppuo le Elisati. Un epidemia gruppuo le Elisati. Un epidemia proporti dei proporti dei non proporti del magnito del magnito degli dei. Due Orionidi's l'allogilo, la morte di dine vergito del rangue, degli dei. Due Orionidi's l'allorirone. Esse furono collocati s'allorirone. Esse furono collocati con discrimone. Esse furono collocati del rogico dalle loro ceneri sorsero dua giovani che si chiamarano Stefanoti o Stefanoti E la favola della fenice ellenizzati (1).

nice elleciizats! (1).

ORIPPO, OSPITCA, "DITTATO di MEGERA, Il primo dei Greci che corse tutto nudo ne giucchi Olimpici, Egli riportò il premio, e fu onorata dopo motre coll'erezione d'un monumento croice. Così avera ordinazio l'oraccio di Delfa, almeno secondo l'iscrizione oggidi depota nel museo delle Autichità. Dubliamo afiquanto che sia da intendera il alla lettera ciò che si dice dei confini della sua patria ampliati dalla sue conquisite.

ORISSA, il dio supremo a Benin, è lenuto per uno spirito invisibile, creatore del ciela e della terra, buono, saggio, e che è inutile d'onorare. Il popolo crede pure nel diavolo, e siccome il diavolo è malvagio, lo sopraffa di preghiere e di sagrifisii.

ORIZIA, ORITETA, 'Optibule, figlia d'Eretteo e di Diogenia, seherrara sulle sponde dell' Iliso, quando Borea la rapi, e la rese medre di Calai e di Zete. Niun dubbio che tale favola non siriferisca a personificazioni sia agrarie, sia anti-agrarie,

(1) È notissima la costellazione d'Onrione, la più fulgida di tutte: secondogli antichi mitologi fu Orione stesso-chedopo morte assunto venne in cielo per formarle. (Il Trad.)

che del rimanente non impediscono antiche relazioni tra l'Attica e la Tracia, Confr. ERRTTEO ed EUROL-Po. Ma imaginarsi che un re di Tracia, di nome Bores, abbia sposato una principessa ateniese di nome Orizia; dire che questa principessa portata via da un colpo di vento si annegò nell' Ilisso; finalmente derivare il suo nome da opec e da Bun. perchè sagrificava sulle montagne, è dar materia di riso. La sola etimologia ammissibile è quella di esco che mette il monte ed il vento in relazione. Tischbein ( Fasi dipinti, iri, 31) ha dato il disegno d'un patto d'Orizia fatto da Borea (1). -Altre due Onizin sono l'una una Nereide, l'altra un'Amazzune figlia di Martesia e sorella d'Antiope. Ercole essendosi impadronito di questa. Orizia per vendîcarla chiese rinforzi a Sagillo, re scita, che gli mandò una mano di truppe comandata da suo figlio Panasagora; tutti insieme allora si gettarono nell'Attica, ma la discordia s' introdusse fra le truppe, e le Amazzoni rimasero soccombenti. Tuttavia operarono felicemente la loro ritirata, Orizia morendo lasció lo scettro a Pentesilea. ORME, 'Opun, vale a dire l' im-

ORME, Opus, vale a dire l'impetuorità, l'attività, lo slancio, era riguardata come una dea, e secondo Pausania aveva un tempio in Atene. ORMENIO, Hoausaus, Oputrier,

ORMENIO, Hoanzaus, Opuiriec, padre d'Astidamia, ricusò sua figlia ad Ercole, già maritata a Deianira, e fu uccisa dall'erce nella sua residenza (senza dubbio Ormenio).

(a) Il ratto d'Orizia è stato răppresentato dallo scultore Anselmo Franningo în un bel gruppo nel giardino delle Tuilerie, e fu il soggetto trattato dal pittore Vincent per la sua anunissione nell'accademia di pittura a Parigi.

ORMENO, ORMENUS, Courses: 1. re dei Dolopi, padre e prédecessore d'Amintore; 2. figlio del re di Tessalia Cercafo; 3; padre di Ctesio ed avo d'Eumeo ; 4. e 5. duci uccisi l'uno da Polipete, l'altro da Teucro. ORMUZD, in zend EHORO MEZ-DAO, in pehlvi ORMISDA od OR-MIZDA-CHODA (Ormuzd Gott) donde i Greci fecero OROMAZDO ed OROMAZO (Oromasdus, Oromasus, 'Opo un'sos, Opountos), era presso i Persi il buon principio. Ei si delineava immediatamente al disotto di Zervane-Akerene, il dio supremo, ed in capo agli Amsciasfandi de quali faceva parte. È desso che per gli ordini dell'eterno Zervane creò il mondo intero (vedi, nell'art. ARIMANA, i particolari della creazione), è desso pure il verbo o, come dicevano i Parsi, Onovero, l'eccellente, il puro, il santo che era prima che il cielo fosse. Questo reverbo, questo Ormuzd-Onovero, è in pari tempo la luce ; qui si svela tutta la teologia parsica. I popoli del vasto altopiano cui occupano oggidi l'Iran, il Kabul, i Beluci, erano attivi e bellicosi. L'idea di lotta fu una delle loro idee favorite. Intorno ad essi, al ponente ed al settentrione, erano i nomadi, arditi predoni. Da ciò opposizione dell' Iran, patria della felicità e dell'ordine, al Turan, patris della miseria e del caos. Finalmente l' Iran dal cielo d'azzurro e senza nubi vedeva il suo sole spuntare dietro inaccessibili montagne, e montagne attorniavano il lembo settentrionale del paese. Fin d'allora settentrione. notte profonda, Turan, disordine, veleno, strage, miseria e maleficio furono sinonimi, oppure s'implicarono vicendevolmente. Per lo contrario, mezzodi, luce, gierno, Iran, salute, felicità, ricohezza, gloria, furono riguardati come non formanti che un solo e medesimo gruppo. Quali furono dunque i tratti fondamentali della religione dei Parsi? 1. Il dualismo, 2. la fotopirolatria ( ador azione del fuoco-luce). - Ormuzd-luce non è perciò meno Ormuzd-Iran, la terra prediletta della luce. È altresl Ormuzd-Ardvisur o l'acqua primordiale. Ha per grande avversario Arimonc-tenebre-Turan - sterilità. Ormuzd è a vicenda presentato come più potente di cotesto formidabile avversario e come uguale a lui. Le due soluzioni dipendono dal punto di veduta sotto cui viene considerato. Ormuzd è in tutt'i mondi visibili il delegato di Zervane-Akerene, emana da lui nel tempo, è in lui nell'eternità. Da ciò le due qualificazioni diverse di cui lo rivestono successivamente i suoi adoratori. Per gli uni, ha cominciato; per gli altri, è eterno. Queste non sono contraddizioni . Ormuzd - Onovero esiste dapprima indistinto e sepolto nel seno dell'ente irrivelato; sceverandosi da lui, è la sua semenza, e il figlio della sua semenza, è la sua parola, la sua voce, la sua ragione, la sua onniscienza, la sua onnipotenza, la sua volonta, la sua bontà. Egli è il primogenito della creazione e la creazione stessa. È l'imagine risplendente dell'infinito; è il corpo dei corpi e l'anima delle anime. È il nocciolo e la sostanza degli enti, il principio dei principii, la legge permancate e vivente intorno alla quale ed in virtù della quale si producono gli enti ed i fenomeni. Il suo nome ricorda il gran re, e ricorda Aroeri (volgarmente Orus, Orion, Oros , Har-Heri ). Lo Zend-Avesta gli dà i titoli magnifici d'essenza ebbra di beatitudine, di so-

vrana perfezione, di giusto giudice, È desso ch'è l'autore della creazioze pura, cielo, luce, fuoco, astri, metalli, specie umana e tutte le sue razze, mandre, acqua, alberi, ecc. Egli l'alimenta e la conserva, egli da agli alberi le loro radici, ed a tutti gli enti il fuoco che gli anima; veglia sul giusto, apre le vie della purezza a chi ha sete del bene ; niuta l'nomo nell'ora di morte. A simiglianza delle sei feste ch'egli celebrava dopo ciascuna delle sue sei fatiche (le sei principali epoche della creazione ), istituisce sei Gahanbari o feste della creazione. Ciascuna durava cinque giorni. Alla fine del mondo, Ormuzd, per compiere la rovina d'Arimane, invierà sulla terra il profeta Sosiose, salvatore delle anime che da lui saranno preparate alla risurrezione generale. Egli siede al gran Ponte Cinevad che forma la barriera tra i due mondi, e vi giudica le anime, accumulando così gli uffizii d'Indra e di Iama, di Zeo e di Adete, Ormuzd in tutte coteste funzioni lotta contra il genio immondo. Creatore, restringe le pretensioni d'Arimane : disceso sulla terra. protegge Giamscid (Dehemehid), Zoronstro, Feridan, e si dichiara contra i loro nemici : al letto di morte, allontana dall'agonizzante la schiera dei Devi. - A vicenda si confonde Ormuzd con Onovero e l'albero Hom dio-uomo e l'Ized del sole. Mitra è il suo proprio Fervero. e ne viece distinto. Così, per esempio, si dice che Ormuzd trionfa d' Arimane per mezzo d'Ocovero. - La dimora d'Ormuzd si chiama Behesct ed il suo regoo Gorotman. È dessa la più elevata delle tre sfere celesti; essa è, dicono i libri zendi, assai al di la dell'Aldborg! Il sole rota molto al disotto del suo trono, e sembra pendrea al disotto di quella cupola magañéas cui illumina la presenza di Ormuzi, come un ricco diamante all'estremità d'una preziosa catena. Del rimanente, invocavasi Ormuzia avanti il sole. Sotto il nome di giutos giudice, presiede al 1., al 128, al 15, al 35 del mese. Dei quattro uscelli eclebri nella mitologia parsica, Ul'asmodad è probabilmente quello che rappresenta Ormuzia.

ONNEA, Qorie, mins the diede is suo more alla città d'Ornea, non era certamente che uno svolgimento feminino di Prispo il quale portava il nome d'Orneo, ed in onore del quale si celebravano ad Ornea, e oppristituto a Colofone, feste dette Ornee. È da noture che le vergini cano escluse da tali feste, le quali eran distinte per una grande affluenza di snettatori.

ORNEO, Osssus: tre ebbero un tal nome: 1. un centauro; 2. un Lapitache fu costretto nelle notze di Piritoo a prendere la fuga; 5. un figlio d'Bretteo, podre di Menesteo, spacciato anch'esso qual fondatore della tità argolica d'Ornea.

ORNITIONE, 'Opridiur, era figlio di Sisifo e di Glauco,

ORNITO, ORBITRUS, \*Opridor, condusse, con Iosso il Melanippide, una colonia in Caria.

ORO, il dio supremo di Taiti.

ORO. Vedi Anoeni.

ORO, Hours, 'Desc, autico re di Trecene, der esser considerato come il Cecrope ed il Minouse di quella eith. Da e solo riassume le Ore. Trecene si chiamava Orea o terra delle Ore. Ebbe a successore Altepo, ma Altrep, figlio di Posidone (Finilmio), si lega anch'esso ad una personificatione della terra: 'Alepia, ugualmente che Orea, era un nome della Trezarido Per moglie d'altre

canto Alteno aveva Laide, la figlia d' Oro. Laide deriva da Laion, terra seminate. Così, da qualunque lato si giri, si ricade in quelle ingenue personificazioni cosmogoniche con le quali incomincia sempre la storia. Trezene, terra prediletta delle Stagioni od Ore, Trezene risplendente, graziosa, Trezene Orea si trasforma in Oro (Horos ). Trezene riempita di alme sementi dalla mano dell'agricoltore, si emana in una coppia divina, Altepo e Laide. - Ridicolosamente in vero si tento di raffrontare l'Oro trezenio col suo omonimo d'Egitto, e di far venire d' Egitto una colonia fondatrice di Trezene.

ORO

OROBANTE, 'Ope par, vecchio bardo greco anteriore ad Omero. Il vecabolo indica un cantore montano.

ORODE, OAODES, compagno de Enea, fu ucciso da Mezenzio a cui aveva predetto la sua morte vicina. OROMASO. Vedi OREUZE.

OROMEDONTE, 'Opomilor, gigante schiacciato sotto il peso dell'isola di Coo, nella lotta dei suoi fratelli contra gli abitatori dell' O-

limpo.

ORONERTUR, primo figlio di
Zoroastro e della sua seconda moglie, fu il pontefice di Vargengerd ed il modello vivente della casta degli agricoltori.

ORONTE, ORONTE, OPOTE, i. duce troinon, per le la naufragio di sette navi d'Enes sulla costa d'Africa; a. gignate dell' età antiche, di cui si trovò la tomba, lunga almeno undici cubiti, nel letto dell' Tornte in Siria, un giorno che si atornavano le sue acque per poterlo rendere navigabile.

OROPO, Onoros, 'Opero's, figlio di Macedone e nipote di Licaone.

ORSEIDE, ninfa che Elleno rese madre di Doro, Eolo e Xuto. ORSETE, duce troiano atterrato

da Rapone (Eneide, lib. X).

ORSILOGO, OBSILOGRUS, 'Oggi-Aoxor, 1. figlio di Alfeo e di Telegone, padre di Diocle e re d' Elide: 2. nipote del precedente e fratello di Cretone (Enea lo uccise all' assedio di Troia); 3, uno dei figli d'Idomeneo ucciso a Troia da Ulisse in un'imboscata; 4, duce troiano ucciso da Teucro. - Il terzo di cotesti personaggi non è noto che per uno di que' racconti menzogneri che Ulisse fa secondo l'occorrenza ed i luoghi in cui sl trova. - Davasi pure il nome d'Orsiloca, 'Opsilo' y a (d'opo e aoxor), alla Diana taurica. ORSINOME, 'Opquoun, figlia d'

Eurlnomo, moglie di Lapita, madre di Perifa e di Forba.

ORTANE, ORTEANES, Prispo, o dio prispico d'Atene. ORTEA, 'Opbia, Giacintide.

ORTEO, OATHEUS, 'OpSu's, duce troisno del tempo della guerra dei Greci contro di Troia.

ORTESIA, Openain: 1. Ora; 2. Diana in quanto che soccorrevole, sia per le puorpere, sia per tutti giu uomini (Rad. opena, rettificare, e quindi condurre a buon fine).

OBTIA, ONTRIA, O.S./a (vale a dire ritta, in piedio). Patenia, o meglio l'Opi lacedemone, appiè della qualei finciali erano sottoposti annualmente alla Diamastigosi (vedi Ori; confi. Paussosia, lib. ni, cap. 16). Si spiega tale sopranome d'oria pe fiusessii di sermenti con cui era legata, e che le impedirano cui era legata, e che le impedirano di piegarai in qual si fosse modo. Interpretati pure solesto nome per servera, perché la attitua parera gastare il sangue umano. L'etimologia vera del nome Ortia deble casere

O S I

In stessa che quella d'Orto (Orthos). La dea infernale, il cane infernale, si 'avvicinano per l' idea co-

me pel nome.

ORTIGIA. Diana ed altri dei si
chiamano Ortigia, Ortigio, Ortyga,
vuol dir quaglia, il quale uculo
era l'emblema del fuoco vitale, ericorre pià d'una volta nei miti (w.
Diara, Essouza, ecc.). Una delle delevarici più celebri dell'antichità
non poteva mancare d'assumerne o'tti
gia, e' Ortice. Le isole o città egalta
nome. Diana nome a sialamente o'tti
gia, e' Ortice. Le isole o città egalta
ella sua giorentà e testro de suoi
natali non potevano mancare d'avere lo stesso nome ti qi uti Esso
Delo et un' isola di Sirscusa chizmata Ortigia.

ORTIGIO: 1. uno dei figli di Clinide e d'Arpa (fu tramutato in Egitallo); 2. duce latino del partiti di Turno, ucciso da Ceneo. Veggasi del rimanente l'art. che precede.

ORTO, Ostrato, Opbeç; 1. Baccon el tempio delle Ore, in Atenda I mitologi affermano che Anfizione aveva imparato da lui il primo a mescere acqua nel vino, e per consegoena a camminar dritto ('Op-Ser) 3. caue, figlio di Tifone, fratello di Cerbero cell'i idra di Lerna, custode delle greggio di Gerione, e vittima d'Ezcole, che lo uccise in pari tempo che il suo padrone: cell inon veva che due tesve che me i celli orio veva che due tesve che

OSRIDE (in lat. Onars, gen, 1000; in greco Person of Osapur, gen, 1970; in greco Person of Osapur, gen, 1970; a next in antico-gero-gliffen dictirate da Champollion giun, 57st. Hergel, p. 103; altroita, almeno a quanto ne certificano gli antichi, Ellensico, ecc.; in plustreo, Testistalo d'Iside a d'Ostrieda, e.p. 5, 3, 75, 52; blod. Siv., libro.

I, c. 11, livstats, Status ed Ansara), divinità egizia, fu senza contraddizione la più celebre di tutte presso le nazioni straniere all' Egitto, a motivo della sua fisionomia tutta umana, tutta storica che parea emergere dalla sua leggenda, poi anche a motivo delle numerose e splendide interpretazioni alle quali si piegano tutte la parti del suo mito. Del rimanente, fermando qui l'attenzione sulla voga che le favole osiridiche ebbero nel periodo greco-romano, non intendiamo per nessun conto negare che in Egitto stesso tale culto, con le tradizioni che vi si ricongiungono, sia stato ignoto a tutta la popolazione. Tutto prova per lo contrario che in un'epoca qualunque, modernissima ove si paragoni all'origine dell'impero menfitico-tebano, tutta la religione esoterica dell'Egitto venna a concentrarsi nella fede in Osiride e negli dei suoi paredri. Il culto solo di Serapide gliela disputò in lustro nella dotta ed opulenta Alessandria, Noi qui abbiamo lanciata la parola di divinità paredre. Senza essere assolutamente esatta, è giusta in questo senso, che intorno ad Osiride s' aggruppano, si muovono diversi personaggi divini i quali com'esso hanno una fisionomia semi-storica, sebbene certissimamente non abbiano esistito più gli uni che gli altri. Tali personaggi sono, da una parte, Iside, sua sorella a-sua moglie, con Aroeri (volgarmente Oro), suo figlio ; dall'altra Tifone, suo fratello e suo nemico capitale, con Nesta (in greco Nefti, Nepeuc), sua sposa, poi alcuni altri dei di minore importanza, Pubasti (Bubasti), fielia d'Osiride e d'Iside, Arpocrate ( Har-Pokrat ), specie di figlio postumo (vedi più sotto ) del dio di

cui parliamo, Anebo (Anubi ), suo figlio pure, ma figlio illegittimo, frutto d'un involontario errore e d' una congiunzione illecita con Nefte, . finalmente Tueri (Thoueris), concubina di Tifone, ed Aso, regina d' Etiopia, ausiliaria di cotesto accanito nemico d'Osiride, Di questi personaggi divini, i primi quattro sono i più importanti, e con Osiride, loro capo, formano una pentado o quinquedeato sacro cui trasforma a nostro piacimento in ebdomade od in ogdoade l'aggregazione d' Arpocrate e d'Anebo, poi quella di Pubasti, Generalmente questi cinque, sette od otto dei, sono messi a parte in una categoria subordinata che si chiama alquanto gratuitamente terza classe, e che è stimata derivare dalla seconda, come la seconda emena dalla prima. Il fatto è ch'essa emana direttamente dalla prima, e che è, se non superiore, almeno uguale alla seconda serie divina, Del rimanente, ecco in qual modo gli Egiziani spiegarono l'origine di questa specie d'aggiunta alle categorie gerarchiche del loro paese: «Ermete, gitiocando un glorno ai dadi con la luna, le guadagno la settantesima parte di ciascun giorno ; da ciò provenivano cinque giorni nuovi (più esattamente, cinque giorni e quasi un quarto,), ch'egli aggiunse al tempo, vale a dire ai 360 giorni dei quali si componeva l'anno solare più antico, » Ora, a ciascun giorno era assegnato un dio; in questi cinque giorni intercalari o piuttosto complementarii nacquero cinque dei nuovi la cui unione formò la terza dinastia (vedi Plut., Iside ed Osiride, p. 458 dell'ed. di Wyttenb. s e confr. Jablonski, Prolegom., p. 75, ecc., non meno che Goerres, p. 393 della Mytheng. d.

#s. W.). Secondo le leggende popolari rese compiute le une dalle altre, quasi tutte riferite in Diodoro Sicula, lib. 1, ed in Plutarco, trattato citato più sopra, Osiride sarebbe stato in Egitto l'autore d'ogni civiltà. Sovrano della ricca vallata del Nilo dopo Giove, suo padre, egli toglie gli abitanti, ancora selvaggi, ed anzi antropofagi, alle incertezze della vita nomado, fa loro abbandonare le orribili loro nanze, e loro insegna a preferire l'uso dei frutti. Iside, sua moglie, fa loro conascere il frumento e l'orzo, che d' ora innanzi moltiplicheranno a spesc delle altre piante; egli stesso coltiva la vite; e sottopone il primo i grappoli maturi allo strettoio. In breve si lavora l'argento e l'oro nella Tebaide, se ne fa armi per esterminare gli animali feroci che disputano il suolo all'uomo, e stromenti che secondano il lavoro dell' agricoltore; le arti sono inventate: Osiride fabbrica la città di Tebe (Tpe), conosciuta sotto il nome di Diospoli (città di Giove); innalza in onore delle due divinità alle quali dee i natali ( Gfove e Giunone) un tempio magnifico; istituisce feste. sacerdoti, e regola tutte le cerimonie del culta. Casi l'amana specie comincia ad abituarsi alle idee di societa, d'ordine, di stabilità ; alla capanna ambulante del nomade succede la casa dell'agricoltore; numerose, borgate animano la niliaca valle; città legano insieme le borgate; istituzioni civili, il matrimonio, compiono ciò che la religione ha cominciato. Ermete, questo scriba sacro degli dei, questo inventore delle arti utili alla vita, e più ancora delle arti belle, sorge presso il monarca legislatore, di cui possicde l'intera confidenza. L'Egitto è felice.

Ma non basta ancora per Osiridea vuole che il mondo intero partecipi ai vantaggi di cui gode il suo impero: conferisce ad Iside il governo de'suoi stati, e le dà per consigliero il saggio Ermete, per generale Ercole, il quale d'altro canto era od entrambi congiunto pe'legami della nascita ; Busiride ed Anteo presiedono, sotto gli ordini o la vigilanza di cotesti fedeli ministri. l'uno all' appendice orientale, transizione dall'Egitto puro all'Arabia, l'altro all' appendice occidentale, 'commemorente chiamata Libia 1 egli stesso parte per la conquista del mondo al comando d'un'oste numerosa, ma le cui armi saranno la musica e la poesia, le arti ed il piacerc. In tale corteo ridente e svariato hanno seggio Anbo e Macedone, suoi due frgli, vestiti, il primo d'una pelle di cane, il secondo d'una pelle di lupo; Pane, gli uffizii ed il carattere del quale non sono determinati : Marone, valente vignicola, e Trittolemo, agricoltore non meno illustrefinalmente Apollo e nove cantatrici, che i Greci non mancarono di chiamare le Muses Apollo, dicono i leggendarii, era fratello d'Osiride. L'esercito egiziano che doveva conquistare la terra passò prima in Etiopia, dove una moltiture dine di Satiri gli andò immediatamente incontro. Osiride ritenne al suo seguito quella popolazione danzante, la quale, con la sua orchestra. dovera essere un utile ausiliario. Tutta l'Etiopia si sottomise alle sue leggi, ricevette da lui gli stromenti agrarii, si riempi di città importanti, e consentì a lasciarsi, in assenza sas, reggere dai luogotenenti che vi collocò, ed a pagar loro tributi. Osiride non lasciò l'Etiopia che dopo aver eretto su ambe le sponde dell'

alto Nilo dighe poderose e cateratte. Di là il suo itinerario ei conduce a traverso l' Arabia, lungo il mar Rosso, fino all' Indie ed all'estremità della terra. È probabile tuttavia che al vocabolo di mar Rosso sia d'uopo sostituire quello di mare Eritreo. che riguardavasi a torto come sinonimo (Erythr ... donde jau Speice. significa, in greco, rosso ), ma che corrisponde a tutta quella porte del mare delle Indie ehe bagna le coste meridionali dell' Arabia e della Persia. Le Indie, come l'Etiopia, gli dovettero parecchie utili importazioni : egli vi piantò l'edera ; insegnò agli abitanti a far la caccia dell'elefante; parecehie città considerevoli s'innalzarono alla sua voce, tra le altre Nisa, omonimo d'una Nisa egiziana, dove alcuni racconti mettono la sua nascita, e dove si vuole che la prima vite sia stata piantata dalle sue mani. Diverse colonne (piene senza dubbio di segni geroglifiei) ricordarono all' occhio degl' Indu le lezioni già dettate dal suo labbro, e parvero erette a perpetuare ed i suoi precetti e la memoria del suo passaggio. Determinato poseia a ripigliare il cammino della sua patria, vuole far ritorno per un'altra strada : arriva in Tracia ed uccide il re Licurgo, che tenta d'opporsi a' suoi disegni, stabilisce Marone sulla costa meridionale, dove in breve sorgerà la città di Maronga, lascia in Macedonia suo figlio Macedone, che dà il-suo nome al paese, e commette a Trittolemo d' andar ad insegnare ai nomadi di Atene l'arte di seminare i loro campi e di coltivar la vite, Nelle regioni la cui temperatura uceiderebbe la vite, insegna agli abitanti a cavare dall'orzo un succo atto alla fermentazione e capace di cagionare l'ebbrieta ( ix xpidis µidu: Eschilo; Suppl., fine). Frattanto l'edioso Tifone tentato aveva d' impadronirsi del potere approfittando d'un'assen- . za eui avrebbe voluto rendere eterna ; ma Iside, diretta dai consigli di Ermete e sostenuta dalle armi d' Ereole, sconcertò i suoi raggiri, e pose in rotta i suoi aderenti. Tifone, battuto presso Antea, finse di obbliare i suoi disegni d'usurpazione, e di riconciliarsi con Iside. Alcun tempo dopo, Osiride ricomparisce trionfante in mezzo a' suoi popoli, cui viene a colmare di novelli benefizii, ed ai quali apprende mille usanze, mille lavori utili che i suoi viaggi l'hanno messo in grado di scorgere e d'apprezzare. Tifone anch'esso ostenta la gioia e convita Osiride ad un magnifico banehetto a cui intervengono 72 con- . giurati e la regina d' Etiopia, Aso. Intanto che tutti si danno al piacere, gli schiavi del palazzo, per ordine di Tifone, apportano un cofano ingegnosamente configurato e sculto. Un grido d'ammirazione manduno i commensali. Tifone promette di farne dono a colui che lo riempirà col suo corpo: tutti, gli uni dopo gli altri, provano; tutti falliscono. Osiride tenta la sorte alla sua volta e si adagia nel cofano: il suo corpo non vi si può adattere più naturalmentes il traditore Tifone aveva fatto prendere segretamente la misura del monarca, ed il cofano era stato lavorato su tali tracce. Appena il corpo d'Osiride ha toccato la cassa fatale, che tutti i complici del suo nemico si scagliano su lui, richiudono il cofano, suggellano il coperehio con piombo, ed abhandonano il corpo dello stortunato principe alle onde del Nilo, che lo portano per la bocca Taniti-

051

ea al Mediterraneo. Osiride era allora nel 28. anno dell'età sua, o, come altri dicono, del suo regno; ma i due dati si possono conciliare, poiche probabilmente la sua vita ed il suo regno incominciarono in pari tempo (v. più innanzi). I sacerdoti egiziani credevano di conoscere la data precisa della morte d'Osiride, e la fissavano al 10 d'Atir (15 povembre?). Prima d'andar più oltre, riandiamo la genedlogia d'Ositide. Secondo gli uni, ha per padre Crono (Saturno) oppure il sole, per madre Rea; secondo gli altri, Giove e Giunone, ai duáli il vedemmo innalzare un tempio, furono i suoi genitori. Del rimanente, Iside è sorella gemella non men che sposa d' Ositide, ed il loro matrimonio è avvenuto nel seno stesso della madre loro. Iside viene al mondo incinta o già madre d'Argeri (v. Hanonni). Ritorniamo alle avventure d'Osiride: Abbiamo esaurito quelle della sua vita; ma la sua morte ne fa nascere altre che gli sono in gran parte personali, ed in cui sostiene un ufficio elevato. Iside era a Chemmi quando il di lei sposo vemne assassinato, Le grida dei Pani e dei Satiri, che alla muova del tradimento commesso da Tifone percorrono l'Egitto facendolo risonare di gemiti, le apprendono qual perdita ella ha fatto. Si risolte tosto a dar sepoltura al suo consorte, ed a trarre vendetta del suo perfido cognato. Ma dove trovare il corpo d'Osiride? Segue il corso del fiume fin là dove si bipartisce, ed ivi si ferma. Alcuni fanciulli le indicano infine per qual braccio del Nilo il cofano fatale è stato portato al Mediterraneo. Ma Iside, giunta alla spiaggia marittima, non ne sa più di prima; niuna traccia le ri-

vela da qual lato le onde abbiafid portato la sacra spoglia. Allora prende a compagno Anebo, frutto del commercio involontario d'Osiride con Nefte, sua cognata; Ancho, il dio cinocefalo, il quale, dotato della sagacità in un alle forme del cane; saprà senza dubbio porla sulla via di quanto ella cerca. Amendue giungono così sulla costa fenicia. Coli infatti il cofano aveva approdato; presso Biblo, in mezzo ad un macchione di canne, ed appie d'un vegetale (eprixa, dice la leggenda, il che si suol tradurre per erica; ma; secondo Schreber, sull'Id. V, v. 64 di Teocra, ed. Harles, non è dell'eriea volgare, 'sì d' una specie arborescente , l' Erica cinerea , arborea, o scoparia di Linneo, 'che qui si tratta), regetale cui la prossimità di que resti divini fece crescer a dismisura. Il cofano si trovava avviluppato dal suo fusto. Colpito dalla bellezza di tale arbore, il re di Biblo lo fe tagliare un giorno, ed il sacro fusto era divenuto una delle colonne del suo palazzo. Iside, sapute tutte queste particolarità, s' avanza fin alle porte di Biblo e si asside lacrimosa al margine d'una fontana dove le donne della regina la scorgono. Non va guari eli'ella & introdotta appo la principessa, che le dà suo figlio ad allattare (o. Istse). Passano alcuni giorni, e l'umile mutrice, apparendo sotto forma d'una potente dea, annunzia il soggetto della sua venuta, e domanda la colonna che tacchiude il corpo del suo consorte. Il ze di Biblo la concede, ed Iside ne cava il cofano omicida, cui riporta in Egitto, nella città di Buto, dove Arocri era segretemente allevato per suo comando. Colà occulta il feretro in un luogo appartato, eertamente in fondo a

cope selve. Ma una notte, Tifone, tratto alla caccia lunge dal suo palazzo, scopre la tomba, che fu lavorata sotto i suoi occhi, la riapre, ed impadronendosi del corpo di suo fratello, lo taglia in quattordici parti che disperde da tutti i lati. Iside non tarda ad accorgersi del nuovo attentato : è desolata d'avere per la seconda volta perduto lo sposo, e s' imbarca in uno schifo di papiro. Di già la fragile barchetta ha percorso i sette rami del Nilo ; già dei quattordici brani del cadavere d'O. siride tredici si sono rinvenuti t ma infine apprende che bisogoa rinunziare all'ultimo, l'organo della generazione : il sacro fallo è divenuto pasto di lepidoti e di ossirrinchi, pesci maledetti dopo tale avvenimento. Come conciliare questa particolarità con un altro recconto il quale mostra l'infaticabile Iside che pone l'organo virile del defunto sopra un cribro? Pitture egiziane rappresentano pure il dio sulle prime senza gli organi sessuali, poi, in una scena evidentemente, posteriore provveduto degli organi stessi. Senza impegnarci in tali discussioni, ammettiamo la versione comune, che dichiara irreparabile la perdita d'iside. In tele occorrenza, la dea sostituisce al membro perduto un aimulacro di legno di sicomoro, e ricompone il corpo sacro, cui seppellisce e consacra nell' estremità meridionale dell'Egitto, a File, intanto che dovunque si è rinvenuto uno degli avanzi dell'infelice monurca s' innalzano tombe e templi subalterni, come altrettante succursali sacre. Forse anche, ed è quanto dicono formalmente parecchi racconti, il disegno della dea è di lasciare nemici ed amlci nell' incertezza sul vero luogo della aepoltura d' Osiri-

det forse, infine, ciascuna delle tredici città che si vantano di posses dere il corpo d'Osiride, possiede effettivamente uno dei tredici brani avvolto od attornisto d'aromi e di tera, in modo da presentare all' occhio l'aspetto d'un corpo intero. Secondo leggende un po' più particolarizzate, e che non è impossibile di conciliare con le precedenti, il corno d'Osiride fu sepolto in una tomba in forma di bue, e la sua anima immortale fu creduta passare nel bue Api, donde migra di 25 in 25 anni in un nuovo involucro corporeo, me che è sempre un Api. Sccondo alcuni mitografi, gli altri due tori divini, Mnevi ed Onfi, erano pur consacrati ad Osiride, Talvolta la tomba del nume terminava nella estremità con una testa, un petto e zampe di lione ; ma il bue, simbolo della generazione, della fecondità, degli utill lavori, era il più ordina« rio ornamento dei sarcofagi osirici, Tali sono i tratti principali. della storia mitica d'Osiride : non ei resta più a parlare che della sua semi-risurrezione e de suoi figli. Osiride, durante l'intervallo che separa il suo seppellimento dal nuovo attentato commesso su lui da Tifone, fugge talvolta dal tenebroso impero e. sembra dotato di vita, Dal suo commercio con Iside nasce il fiacco Arpocrate, la cui fragilé ed imperfetta esistenza, non dimostra che troppo dover egli i natali ad un padre cancellato dal novero del viventia Arceria suo primogenito, riceve da lui utili precetti. Osiride, che gli lascia la cura della sua vendetta, vuole che sia un secondo sè stesso, e s'applica ad infondergli la sua prudenza, il suo valore e la sua bontà. Oltre questi due frutti del suo amore per Iside, Osiride ha zitresì

avuto da essa un figlio, Macedone, ed una figlia, Pubasti, che talvolta si riguarda come la nutrice d'Arocri, e che per conseguenza dovrebbe essere stata concetta, come Aroeri stesso, nel seno di Giunone o di Rea ( vale a dire nel seno della dea alla quale i Greci trasferirono eodesti nomi di Giunone e di Rea). Proferito abbiamo già il nome d' Anebo, volgarmente Anubi, e detto che questo figlio d'Osiride doveva i natali a Nefte e non ad Iside. Secondo i sacerdoti egiziani, tale adultero commercio dello sposo d'Iside con sua cognata non proveniva che da un errore che fu riconosciuto più tardi dalla offesa consorte, alla vista della ghirlanda di fiori di loto abbandonata da Osiride nel seno di Neste. Osiride non su onorato soltanto in File : altre due città considerevoli, Busiri ed Abido, vantavansi di possedere il suo corpo vero, e non uno dei simulacri configurati da Iside per ingannare i suoi nemici; ma la pubblica opinione riponeva maggior fiducia nelle reliquie di File. L'Egitto non aveva giuramento più sacro di questa formola : " Per l'Osiride di File ( Ma Tor i'r Dineis 'Oripir ) ". Quantità di monumenti, scoperti da un mezzo secolo in quell' isola, si trovanu d'accordo con tali tradizioni ( vedi Lancret, Deser. dell' Eg. ant., vol. 1, cap. 1, §. 7, p. 44, e confr. Zoega, De orig. et usu Obelisc., p. 286; Creuzer, Comm. Herod., I, 6. 15, p. 182, ecc. ). File non era accessibile ehe ai sacerdoti e ad aleune privilegiate persone, a eui senza dubbio frequenti atti di devozione, e molto danaro meritavano tale distinzione. Ogni giorno vi si offerivano alla tomba d'Osiride trecento tazze di latte, la quale offerta era accom-

pagnata da una specie di litanie, il che praticavasi pure nella città d' Acanto, I sagrifizii d'Abido avevano questo di notevole, che nessuno degli astanti, nessuno degli uffizianti doveva proferir parola; che giammai suoni di stromenti allegravano la cerimonia : un inviolabile silenzio presiedeva ai misteri di quel tempio, dove tutti i grandi dell' Egitto tenevano ad onore d'avere un giorno il loro scpolcro. Forse, nelle alte dottrine sacerdotali particolari ad Abido, Osiride era confuso col celebre Mennone, che aveva anch' esso un tempio in quella città (vedi Diod. Sic., lib. 1, cap. 47; Giamble. Mist. d. Eg., lib. vi, cap. 7). Del rimanente, dappertutto le cerimonie principali erano fallagogie, proeessioni solenni in cui il fallo, emhlema della generazione, era portato in trionfo, oppure la processione d'un bue sacro. Si trovera, nell'art, Ising, la nomenclatura delle feste relative a tutta questa serie di miti. Noi ci limiteremo qui a rimettere sott'oechio del lettore quelle i cui nomi contengono quello d'Osiride. Esse sono : 1. il 17 d'Atir ( 13 novembre) e giorni seguenti, la scomparsa d'Osiride, vero afanismo, festa di lutto e di lagrime, ch' è d' nopo confrontare con l'afanismo delle Adonie ( vedi Apone ); 2. verso il solstizio d'inverno, la ricerca d'Osiride; 5. poco dopo il 7 Tibi ( 2 gennaio ? ), Osiride rinvenuto (confrontare l'Evresi nelle Adonie); 4. la sepoltura ; 5. la risurrezione d'Osiride ; 6. alla nuova luna di Famenot (marzo), l'ingresso d'O. siride nella luna. È da notare che tutte le epoche di tali feste sono fissate ginsta il calcadario alessandrino. Per tutte le particolarità, si consulti l'art. Lips, e soprattutto

l'Analysis of Aegyptian mythology di Prichard, p. 62, 83, 95, ecc., e quadri annessi, p. 105. Eccoci giunti alla parte più difficile di questo articolo. Che cosa è Osiride? Gli evemeristi così antichi come moderni non indietreggiarono più all' idea d'un Osiride monarca umano, che dinanzi a tante altre migliaia d' enti imaginarii dotati da essi d'una realtà storica. Ond' è che, già un secolo, scrivevasi con tutta gravità, che Osiride era Ginseppe; un altro vuole farlo identico a Mose. Banier, violatore un po' men grossolano della storia, vi ritrova Misraim, figlio di Cam, figliuolo di Noè ( Mitol., t. 1, p. 2 118, 178, ecc.); Marsham afferma che è Cam. Zoega stesso tenne di poter spiegare coll' apoteosi il culto d'Osiride, e render ragione con la storia di tutte le avventure che l'imaginazione attribuiva a lui ed alla sua famiglia. A sentirlo (p. 389 e 577 del suo trattato De orig. et us. obel. ), Osiride, il buon re, il buon pastore, il pastore di File, sarebbe caduto, in mezzo agli sforzi generosi che faceva per incivilire l'Egitto, sotto i eolpi di Babi, il capo dei nomadi; Babi, che i Greci chiamano Tifone, avrebbe per varii anni gravitato da padrone sull'Egitto; ma alla fine gli agricoltori prevalsero di nuovo, gli sceicchi nomadi sgombrarono la fertile vallata, ed i popoli riconoscenti innalzarono al principe, morto difendendoli, monumenti e templi. La idea d'un pastore Filitio ( Φιλίτιος o Olygius) non si collega forse, secondo Erodoto, a quella delle piramidi? Cotesto pastore Filitio non è desso evidentemente Osiride, il re di File, il re che ha guidato le sue greggie, vale a dire i suoi sudditi, a File? ed il nome di pastore dei

popoli ( voimires haur ), ed in generale di pastore, non si è desso, nell'alta antichità, dato a tutti i re? Così esprimesi Zoega. Senza voler intavolare una discussione profonda, inutile d'altro canto dopo l'eccellente confutazione di Creuzer ( Comm. Herod., t. 1, § 13 e seg., p. 188, ecc.), ne hasti osscrvare che se i nomadi erano in orrore all'Egitto, studioso amico dell' agricoltura, i pastori non lo erano meno; i nomadi erano pastori (vedi Genesi, cap. xLv1, v. 34, e confr. Manetone in Giosello, contra Apione, 1, cap. 14, e de Rossi, Elymol. Aegypt., pag. 180); e quando si ammettesse qualche eccezione, qualche restrizione in tal fatto fondamentale, coteste idee di re pastore dei popoli poterone esse mai divenire abbastanza famigliari in Egitto perchè eglino le sostituissero così naturalmente, così all'impensata, l' una all'altra? D'altra parte, che di più gratuito, di più assurdo della conversione di Filite in un aggettivo indicante un nome di paese! c qual ellenista non vede che Pi Au non darebbe mai Φιλίτιος ο Φιλιτίων, ma si Pikitus (che si trova in Stef. di Bisanzio, p. 739 di Berkel), e forse Diagrec (ivi), o Diagreve? Inoltre, cotesto culto degli eroi, dei mortali divinizzati; sì comune, almen si crede, presso i Greci delle epoche storiche, su qual monumento autentico affermasi che sia stato conosciuto dagli Egiziani dell'alta antichità (confr. Pastoret, Hist. de la legisl., t. II, p. 49, ecc., e Creuzer, Comm. Herod., t. I, p. 199, ecc., ad Erodoto stesso, l. II, c. 142,5,4)? Finalmente, che rispondere a quell'asserzione formale del padre della storia il qualc, trasmettendo il più delle volte con un'ingenuità degua di lodo le tra-13

dizioni, incomplete o complete, vere o false, comunicategli dagli Egiziani, racconta che, secondo le dottrine sacerdotali stesse, i regni di Osiride e d'Aroeri erano anteriori a

tutti quelli dei dinasti umani? I particolari nei quali entra, le cifre che da, non possono lasclare il più piccolo dubbio sulla linea divisoria che i teologi stabilivano tra i regni divini ed i regni umani. Cosi in un grande periodo composto dei 1461 anni del periodo sotiaco mol-

tiplicati pei 25 della vita d'Api, in altri termini in un grande periodo di 36525 anni, si svolge tutta la storia egiziano nella quale tuttavia non sono compresi i regni nè di Fta ne di Knef. Fta regna

30000 anni ; Saturno (Sovk) e gli altri dei del segondo ordine occupano uno spazio di 3984 annis viene allora la terza dinastia, o la categoria degli dei del terzo ordine: il loro impero non dura che 217 anni. Al giovane Aroeri, l'ultimo di questi dei, succedono Menete e 56 dinasti, i quali essi tutti abbracciano un intervallo di 1055 anni. Discutere qui tali cifre, accomodarle

riodi sia celesti, sia terrestri, sarebbe assolutamente intempestivo, Ma la semplice ispezione di tale serie di computi avrà il vantaggio di provare chiaramente che gli antichi stessi hanno fatto retrocedere Osiride e tutto il suo corteggio al di la dei tempi storici, poiché, anche nell'ipotesi più favorevole all'evemerismo,

fra loro, o con la storia, o con pe-

Menete è il primo dei re umani. Che sarebhe dunque se, coi più valenti eritici moderni, si respingesse Menete stesso, ed i 36 pretesi monarchi che lo seguono nella lista latercolare d'Eratostene, tra gli enti mitologici od astronomici che non

hanno mai esistito! A cotesta ipotesi si meschina e sì ridicola d'un Osiride umano se ne congiunge davvieino un'altra, storica come la precedente, ma più alta e più larga, in questo senso che non domando più alla tita d'un uomo il significato di quelle alternative variate, bizzarre, sovrumane, a traverso le quali ci ha condotto la leggenda d'Osiride, Presso i partigiani di questa nuova teo. ria, è la storia della specie umana che si svolge maestosamente sotto nomi proprii; ogni grande idea, ogni fatto ed ogni potenza, assume un nome. Gli uni vedranno l'agricoltura stessa (in altri termini, la vita sedentaria, la civiltà, poiche la civiltà parte dall'agricoltura) lottare con la vita nomade, trionfare, cadere, rialzarsi fiacca e languente, essere distrutta di nuovo, poi ad un tratto ricomporsi in tutto punto ericacciare per sempre la sua rivale nell' aridità del deserto. Gli altri cercano sotto il velame della leggenda le tracce più che dubbie della dominazione successiva dei differenti collegii di sacerdoti e d'un lungo periodo di teocrazia, anteriore alla monarchia dei Faraoni. È principalmente nella Storia della legislazione di Pastoret (t. II, cap. 1) dove bisogna studiare come si sviluppi quest'ultima congettura messa innanzi da Larcher (Cron. d'Erodoto, c. I. § 10, fine), e che sprebbe ingiusto

Ele umana, d'armonia col movimento e coi grandi fatti della natura, che per chiunque si è addentrato nel senso delle antiche mitologie, spiegandole le une colle altre, bgni spiegazione storică sarà evidentemente falsa, speciosa, per quanto soddisfacente la trovino a prima g unta coloro i quali non hanno antora veduto find a qual punto l'allegoria avvolga e penetri tutte le idee a cui gli antichi popoli vollero prestare forme atte ad imprimerle nella memoria ed a farle comprenderedall'intelletto. Il più delle volte si rigitarda Osiride come il simbolo del sole. Nell' Inno di Marziano Capella Nos. della filol., lib. II, cap. 2); nel bel passo delle Dionisiache in ondbe d' Ercole Astrochitone (lib. XL. v. 546); nel magnifico discutso di Giuliano sul sole (Op., p. 469); nella moltitudine dei nomi che l'otacolo di Claro, citato da Eusebio (Prep. evang., lib. III, cap. 15), da al sole, finalmente nei canti che gli Egiziani indiritzavano ad Osiride, l'identità del dio al quale rendevano i loro omaggi e di questo grande astro, re del nostro sistema planetario, era proclamata nel modo più formale e come un fatto fuori d'ogui edntestazione (confr. Sinesio Svida, art. 'Odinis; Cheremone; ecc. J. Le 560 tazze che ogni giorno a File i sacerdoti riempivano in onore d' Ositide, le 360 urne dalle quali i ministri del dio in Abanto versavaño acqua in una botte forata, hanno pur riferimento al sole, il quale nell'infanzia dell'astronomia reputavasi operare la sud rivoluzione intorno alla terra in 360 giorni. La scomparsa d' Osiride; vittima del tenebroso Tifone, rappresenta con somma agginstatezza la periodicità della bella e della eat-

tiva stagione, senza posa alle prera l'ima coll'altra, senza post surrogate l'una dall'altra, ed il colore stesso delle cerimonie religiose, copiato poi dagli autori delle Adonie, finisce di levare i dubbil; Osiride scomparisce, Afanismo; Iside ritrova il corpo del suo caro Osiride, Evresi. V' ha di più : la fiacchezza, la semlletargia del dio che si ritrova e che si proclama resuscitato, è contraddistinta assai più fortemente ancora in Egitto, dove le fredde carezze d'Osiride non danno vita che al pallido e languente Arpocrate. Vero è che la favola fenicia differisce dalla tradizione egiziaca in quanto che questa mostra il suo dio due volte rapito, due volte reso a colei ch'egli ama; ma questa duplice scomparsa; questo duplice ritorno, possono spiegarsi, sebbene poco naturalmente, senza uscire dal circolo dell'anno: Il sole, giunto all'epoca solstiziale ed al colmo de'suoi trionfi, impallidisce in capo circa a un mese e comincia a perdere una parte del suo fulgore. Questo solo declinare può sembrar la morte. Si & appena in settembre, e già par di provare i rigori del verno. Nulladimeno, bei giorni allegrano ancora l'autunno e mostrano che il sole è là: quest'è la risurrezione del bell'astro; ma, in confronto di quel che fu alcuni mesi sono, com' è nallido! come le sue vampe son fredde! come i suoi raggi sono obliqui! come la sua luce è appannata! Non è più l' energico sposo d' Iside, il padre d'Aroeri : è il padre dello zoppicante e molle Arpocrate! In breve il verno; e non più un vano simulaero del verno; caccia l'autunno e sospende il corso della vegetazione; Osiride rientra nel suo nulla e ricade sotto i colpi del suo nemi-

co trionfante. Ma Aroeri, unovo sole, sole di primavera, rappresenta suo padre e respinge alla sua volta l'orrendo Tifone nelle tenebre. Sotto questo aspetto, Iside diventa la luna. Infatti, secondo gli antichi, il sole fecondava la luna, la quale alla sua volta fecondava la terra. Non solamente ei le prestava il fulgore de'snoi raggi ma le comunicava altresi un potere creatore. Due grandi principii, dicevano i novizzi fisici dell' Egitto, presiedono a tutte le produzioni della terra: l'uno è il calgre, l'altro è l'umidità; il primo appartiene al sole, il cui disco luminoso lo distribuisce liberalmente alla terra; il secondo è l'appanaggio della luna. E che di più naturale d' un tal modo di vedere. per quanto l'osservazione e la sana fisica lo diehiarino falso? Come. a prima giunta, non accorgersi che l' umidità, i vapori della notte non provengono che dall'assenza del sole? Come non assegnare ad un fatto positivo una eagione tutta positiva del pari? ed allora, come nun porre la luna per una metà nella ercazione dell'universo e non darle in comune eol sole lo scettro della natura? Iside fu dunque la luna, e la festa dell'ingresso d'Osiride nella luna (vedi più sopra), solennizzata il 30 Epifi, non era destinata che a celebrare la congiunzione del sole e del nostro satellite (v. Plut., Iside ed Osir., p. 508 dell'ed. Wyttenb., e confr. i Comm. Herod. di Creuzer, p. 120, ecc.). Che tale sia stata la opinione egiziana sulla coppia divina, è cosa di cui è impossibile dubitare; ma si prenderebbe errore inferendone eh'essa non sia stata ehe ciò solo. Osiride era altresì il Nilo. ed Iside allora si confonde con l'Egitto, eui traversano, eui inondano

le spe acque. Seguinno in tutte te sue particolarità il mito popolare. Dopo aver percorso lontane e quasi inaccessibili contrade, eccolo, cotesto fiume sacro, eotesto dio benefattore, alla porta dell'Egitto, presso File, tra Elefantina e Siene; scogli, isolette interrompono il sno eammino;è rattenuto fra profondità che volgarmente si chiamano le sue sorgenti (ar de agrosoi eistai gayai, Erod., lib. 11, cap. 28). Egli è Osiride nella tomba dall'equinozio di primavera fin presso l'epoca del solstizio; ma allora il dio si risveglia ed a poco a poco scuote la letargia che incatenò il suo vigore: egli monta, varca la sua riva, e si spande, carco d'un limo fecondatore, sul seno dell'Egitto, sua feconda sposa ; Iside mugge di piacere (μυκύματα τὸς Joidge, S. Greg. Nazianz.), Sovente le aeque henefattrici si slanciano al di là della valle privilegiata e vanno a bagnare l'arido lembo del deserto. In questo caso, l'imprudente Osiride è stato infedele alla sua sposa, ha onorato de' suoi doni l'infeconda Nofte : la raggiante ghirlanda di loto è rimasta nel seno di quell'amante involontaria. Nondimeno, le aeque, che copersero tutta intera la superficie de' muggesi, comineiano a ealare e volvonsi verso quegl'innumerevoli eanali d'irrigazione che la previdenza nazionale ha moltiplicati lunghesso le due rive del Nilo: ecco i brani del cadavere divino. Osiride non è più un vasto corpo : smembrato, disconosciuto, scorre al disotto del livello della terra eui ha fecondata. Iside geme sulla sua scomparsa, e Tifone sorride all'aspetto del gran fiume dimembrato in mille ruscelli, in mille canali insignificanti. Queste due idee trascendentali relative alla natura della thie dovettero fondersi per tempo in una sola e medesima idea. Osiride allora divente l'anno astronomito e rurale degli Egiziani, ma più specialmente dell'anno rurale. L'Egitto antico aveva due ricolte all' anno, ed in conseguenza due periodi distinti di semine e di messi. L' tino andava da febbraio fino di primi di luglio i l'altro comprendeva i mesi di settembre, d'ottobre e di novembre: Da ciò il doppio trapasso e la doppia nascita d'Osiride. La prima scomparsa ha luogo in primatera, in Famehof ( marzo ) : Tifone domina allora sull'Egitto fino in Epifi (luglio). Questa è l'epoca tlegli alti e micidiali calori : la vegetazione ingiallita languisce e muote; gli svanzi calcinati dei frutti, dei fiori, gremiscono tristamente un snolo che va screpolando; l'atmosfera è d'un rosso curio : l'orrihile Kasmin alza e trasporta dalle pienure del Saara sul terriccio del fecondo Egitto il diseccante polverio del deserto: Tutto è sotto l'impero del dio malvagio, de'suoi 72 complici (vale a dire dei 72 giorni duranti i quali senza ostacolo trionfa ), e della regins d'Etiopia, Aso, la quale ritiene Osiride alla porta dell'Egitto, in mezzo agli scogli d' Elefantina. Finalmente il solstizio d'estate arriva ; tutto cangia d'aspetto : il fiume le cui acque si sono gonfiate per gradi , abbandons la sua riva e va spargendo sulle terre il limo che dee secondarle. La lunga vallata allora presenta l'aspetto d'un immenso arcipelago seminato di borgate e di città ; tutti gli Egiziani percorrono i rami del fiume sopra barche di papiro, ed il 24 di settembre le cateratte si schindono in mezzo agli applausi della moltitudine. Quest'è il rinascimento, è il secondo trionfo d'Osiride, trionfo estimero e caduco. Mentre l'Egitto sotto le acque, con tutte le speranze dell'anno, si rallegra della prossima ricolta, i giorni scemano, le tenebre paiono prendere il disopra; il verno s'approssima, accompagnato dalle lunghe notti, dalle brine, dall'infecondità. Osiride, questo potente generatore, sembra infirmato e privo del potere di generare. La di lui vedova dà un figlio alla luce, ma qual figlio ! Aborto meschino, dio muto ed inerte, il triste Arpocrate attesta appieno la snervatezza del padre e grida a tutti che un fantasma gli ha dato la vita; La nomenclatura, e soprattutio la distribuzione, l'erroca delle feste d' Oslride, somministrerà una dimostrazione compiuta dell'aggiustatezta di questo nuovo sistema, il quale, come accennammo, sembra unire le particolarità più importanti delle spiegazioni solare è niliaca. Osiride è dunque l'anno rurale, l' anno agrario. Dornedden, nel suo Famenofi, ha tolto non poco felicemente a descrivere le relazioni che passano tra cotesto dio e l'anno astronomico più antico, il quale non si componera che di 360 giorni. S' intende di leggieri ch'egli ne attesta e le 560 tazze di File e le 560 urne d'Acanto ; riella botte forats in cui cade l'acqua di quest'nitime; sospetta una specie di clessidra destinata a segnare la fuga del tempo-Un curiosissimo passo di Macrobio (Saturnal, 1. XVIII) viene in appoggio dell'ipotesi di Dornedden: vi si legge che presso gli Egiziani ed altri popoli, il sole, duranti è primi tre mesi, era riguardato qualbambino; duranti i tre segifenti qual adolescente o giovane; duranti gli altri tre qual uomo maturo;

infine duranti i tre ultimi qual vecchio. Ora, poche linee innanzi, Macrobio immedesima il Sole a Bacco e Bacco ad Osiride, Dornedden ne inferisce che i 360 giorni figurati dalle 560 tazze formino un vero ciclo di cui Osiride è il nome geroglifico. Laonde spiega il nome del dio per questo : » Creatore del tempo. « Del resto, naturalmente, egli è verso la fine di dicembre e nel solstizio d'inverno che bisognerebbe collocare la nascita e l'infanzia del sole. È forse a bugn dritto che Dornedden, conforme al noto fatto che l'anno egizio fisso cominciava al solstizio di state, pretende che a File l'infanzia d'Osiride comprenda i 90 bei giorni della state, la sua adolescenza i qo dell'autunno, la sua virilità i go del verno, e, ciò che non parra poco bizzarro, la sua vecchiezza i go della primavera ? È forse a buon dritto che nel bastone del sole di Plutarco (Saxtuoios naiou) vede un'allusione a tale vecchiezza d'Osiride ? Egli è ciò che ne pare estremamente dubbio. In ogni caso, si troverà un'analisi abhastanza esatta di questa teoria in Funke, Neues Realschullex., III, p. 1241, 2, 3, art. Osiride. Vedi altresì il nostro, articolo Isiag. È egli necessario d'insistere a lungo sui particolari della leggenda d' Osiride ? osservercino poi che, giusta siffatti racconti, il cui colore ci ricorda le Mille ed una Notti, molti tratti sono veramente storici, presentano una tinta notevole di località ? richiameremo noi l'attenzione sulla navicella di papiro, in greco byblos ( & BACC). che porta Iside in una città omonima? interpreteremo la sua genealogia? se Osiride ha Iside per gepiella e per isposa, chi non vede

0 5 1 in tale unione il riverbero di tuta ti quegl'imenei teologici indiani ed egizii tra il padre e la figlia ( vedi BRANN, KNEF, PIROMI, SARTI ) ? Quanto ai nomi di Giove e di Giunone, di Saturno e di Rea, i due primi rappresentavano, pei Greci, Amun e sua moglic a cui più tardi surrogarono Serapide e Sate; s secondi altri non sono che Sovk e Petbe, l'ultima delle sei coppie che compongono gli dei del secondo ordine. Ora, la pentade osirica essendo in concetto di formare gli dei del terzo ordine, era naturale di far discendere Osiride da Saturno, Diciamo la stessa cosa della tradizione che gli dà per padre il Sole, quantunque su tal punto si possa aver idee un po' differenti, e sospettare una successione di dei-soli ognora più improntati d'umanità, ognora più approssimantisi alla terra. Così a Fre ("Ham:) o il sole propriamen+ te detto succederebbe Qsiride, ad Osiride Arocri, a questi de're umani che ricongiungerebbero per tal mezzo la loro dinastia agli dei. il loro sangue al sangue degl' immortali. « Omnis potestas a sole. » Discendere dal sole od esser preso per esso fu lungo tempo la chimera de principi. Gl' Inca nel Perù, Ottavio a Roma, e, in secoli più moderni, Luigi XIV hanno pagato tributo a tale debolezza. Del rimanente, tutto indica che il titolo stesso di Faraone, qualunque sia la sua etimologia ( Pe-Ouro, Pi-Re, ecc.). si riferisce sempre a Fre, o deriva dallo stesso vocaholo che Fre, il sole. Di fatto Osiride, cotesto dio-sole benefico ed attivo per eccellenza. cotesta alta personificazione del grand'ente nel grande astro, era il modello d'ogni Faraone, come Tot quelle d'ogni sacerdote (vedi Creuzer, trad. fr., lib. 111, cap. 11, § 3 ). Se nelle tradizioni egiziane popolari vediamo Osiride sostituirsi alle divinità più elevate della gerarchia, è facile imaginarsi che fuori dell' Egitto, che in Grecia, per esempio, egli apparirà coi caratteri di tutti o di quasi tutti gli dei. Primieramente non può mancare d'essere assimilato a tutti gli dei-soli. Cosi Titano, Iperione, Elio ("HAIRE), Bacco che i suoi misteri ci danno pure Baxyou analogo ai orgozywara Laxavada Originos di S. Greg. Nazianzeno, Poesie), Apollo, finalmente Ercole, presentano analogie con lui. Saturno stesso non ne va esente: imperocche cotesto dio o pianeta, annesso dalla superstizione al sole, fu sovente preso per lui, o s'ebbe gli onori che oleansi rendere all'altro. Giove, chiamato il padre d'Osiride dal maggior numero delle tradizioni, è stato talvalta confuso con lui, Entrambi mettevano capo in Serapide il quale, sotto i Lagidi, cominciò a cattivarsi tutti gli omaggi, e che per conseguenza dovette esser chiamato dai Greci Giove, Serapide non era in sostanza che Osiride. in quanto che Nilo ed in quanto che re del tenebroso impero. Medesimamente si è potuto prendere altresi Osiride per Plutone, per Radamanto, cotesto giudice delle aoime, cotesto re (ragia o ré) dell' inferno (Amenti ). Come generatore potente, rappresentato spesso dal fallo o dall'itifallo, ed onorato nelle fallagogie, dovette esser tenuto per lo stessa che Priano, In Fenicia, ritrovasi sotto il nome di Adone ed in congiunzione con Astarte (quantunque a parer nostro questa rappresenti la stella di Venere piuttosto che la luna ); in Caldea, e Boal, Beal

sotto quasi tutti i suoi nomi, Baal-Peor, Bual-Samen, Baal-Tsefone; in Persia, è Mitra; nell' India pure gli avvicinamenti con Saritri e le altre personificazioni solari non mancheranno. Ma soprattutto nelle alte sfere della religione bramanica si lasciano scorgere le analogie più curiose come le più incontrastabili. Nel sivaismo, Issuara con Issa, sua sposa, presentano ad un tempo ed i nomi ed i caratteri divini d'Osiride. Nel visnuismo, le ultime tre incarnazioni, quelle di Rama, di Bala-Rama e soprattutto di Krisna sembrano il plagio o l'originale della leggenda d'Osiride. Osiride e Krisna sono neri : entrambi s'affaticano a migliorare ed a rendere felice la umana specie; entrambi contrassegnano il loro passaggio nella vita con la promulgazione delle leggi . col rendere popolare l'agricoltura. col beneficare; entrambi hanno per corteggio ninfe ed animali dalle forme bizzarre e fantastiche; entrambi muoiono sopra un legno fatale ai confini di due età diverse, e formano come la transizione, il nodo, la giuntura dei periodi divini si periodi umani. Finalmente entrambi, trapiantati dall' allegoria nell' impero degli enti metafisici o delle astrazioni, diventano: 1. fl principio del bene (Krisna-Budda da mua parte, e dall'altra Osiride-Agatodemone); 2. il principio supremo dell' intelligenza ( o rous, o rouvos ); 3. finalmente la prima manifestazione dell' Ente supremo, 1' uguale di Knef, l' uguale, di Bram, in conseguenza il principio unico e misterioso dal quale emanano tutte le esistenze, Là, nelle Indie come in Egitto, si assorbono le une nelle altre tutte le individuazioni divine; là, la religione popolare s' immedesima all' alta dottrina di cui essa non è che un riverbero molto capricciosamente contessuto, è vero, ma riconoscibile ancora. Osiride ricorre in una moltitudine di quelle scene divine che la scoltura e la pittura moltiplicarono sulle muraglic dei templi egiziani. Una serie d'imagini prese da diversi monumenti e riprodotte nella grande opera francese sull' Egitto (vol. 1v, Denderà, tav. xxiv. f. 8, tav. xxvii, f. 4 e 5; v. tii, Tebe, tav. xxiv; Hirt., pag. 59 e tav. vill, ix, f. 59-62) rappresenta i tratti principali della vita d'Osiride. Vi si scorge a vicenda privo del fallo, poi col fallo rinvenuto. Il più delle volte tiene lo scettro con testa di upupa ; la sua mano, talvolta le braccia portano la croce ansata o chiave del Nilo, simbolo della vita divina. Un bassorilievo di Luxor lo mostra abbracciato da Buto. Ordinariamente ha il capo coperto da una mitra ricchissima. Non è raro di vedere il suo busto sormontato da una testa di bue o di toro; gli Osicidi geracocefali sono meno frequenti. Come re dell'Amenti, porta il colo sacro col bastone augurale. A Creuzer pare di rinvenire Osiride-Nilo, presso il suo risvegliarsi nel solstizio di state, in una figura d'uomo che sembra dormire colla testa appoggiata sul braccio destro in un letto funebre coperto da una pelle di lione (vedi Descris. dell' Eg., t. 111, tav. LXIV ). Il traduttore francese paragona con ragione tale quadro a quello del sonno di Visnù disteso sul serpente Sescia, e del suo svegliarsi in capo a quattro mesi. A Dupuis (Orig. des cultes, t. v. p. 564) è piaciuto d'istituire confronti tra la leggenda d'Osiride e la storia di Cristo, e di raccogliere su tale soggetto varii passi di sant'

Atanasio (contra i Gentili), di S. Teofilo (ad Autolico, lib. 1), d'Atenagora, di Minuzio Felice e di sant'Agostino.

OSOGO. Fedi Ocos.

OSSILAGO od OSSIPAGA, OS-SIPANGA, dea latina, presiedeva alla ossificazione delle cartilagini destinate a formare le ossa. Le madri e e balie l'invocavano in favore dei fanciulli, come pure in caso di lussazione, di frattura e di stortillatura. OSSILO, Dxn.vs, "OžvAor, figlio

d'Emone (e non Andremone ch' era suo bisavolo), uccisc suo fratello, e dovette quindi spatriare, Egli partinon a cavello, me sopra un mulo, non sopra un mulo ordinario, ma sopra un mulo guercio. Un giorno che percorreva il paese in si splendido equipaggio, passano gli Eraclidi assai imbarazzatl per trovare una guida, imperocchè l'oracolo avea loro siguificato che a meno di prendere una guida con tre occhi non potevano riuscire nella loro impresa. »Ecco il nostr'uomo,« sclamò Cresfonte alla vista d'Ossilo montato sul suo quadrupede guercio. Gli Eraclidi applaudirono, ed Ossilo entrò nel Peloponneso coi tre figli d'Aristomaco. Dopo la vittoria, gli toccò per sua parte l'Elide, e ne rese floridissima la città capitale; poi tosì comandato dall'oracolo di Delfo, si scelse a successore il pronipote d' Oreste, Agorio. - Altri due di nome Ossico furono l'uno figlio di Marte e di Protogenia, l'altro padre delle Amadriadi (v. questo nome).

OSSINO(OXYRUS, "OEuros) e SCA-MANDRIO (SCAMANDRIUS, Exemerδριοι), figli d'Ettore, furono mandati in Lidia durante l'assedio di Troia, e,dopo la partenza dei Greci vincitori, rifabbricarono la città e fondarono un nuovo reame.

OSSIPORO, OForogot, vale a dire il camminatore vigoroso, fratela lo di Adone nella genealogia ciliciocipria di cotesto dio. È la personificazione del sole 1. in quanto che s'aggira senza interruzione nello spazio, 2, in quanto che forte, vale a dire rifulgente di luce, ardente, fecondante, invitto. È quasi un' opposizione compiuta all'idea di Adone, languente e fredda vittima del verno. Ossiporo ha tre sorelle ( vedi Laosore ) che si possono prendere per le tre stagioni dell'anno primitivo. Il loro padre comune è Ciniro.

OSTANE, 'Ozráns, fia, diesai, un capo dei magi, posteriore di pochi anni a Zoroastro. E credibile che fosse piuttosto un titolo generico, che un nome proprio. La storia menziona due Ostani grandi magi, l'uno sotto Serse, l'altro sotto Alessandro il Grande.

OSTAR, il dio della luna presso gli Scandinavi. Il mese d'aprile gli era consecrato. Pasqua si dice Oster in tedesco.

OSTASO, OSTASUS, era nella mitologia siria uno de' figli d'Urano e di Ge, il eielo e la terra.

OSTILINA, Hostilina, dea romana, presiedeva alle messi o, per indieare con più precisione il suo carattore, al crescere completo delle spiche che doverano essere tutte a litello per presentare 1º aspetto d'una copiosa messe (Rad.: hostire, uguagliare).

OSTINAZIONE, OBSTRATIO, flglia della Notte (v. questo nome).

OTIHU'-OTUAI, altramente Onano, dea dell'arcipelago Sandwich, riprodotta da Choris (Poy. pictoresque autour du monde, Sandwich, vi, f. 5). È una delle buone scoltare della Polinesia. La testa è brutta, ma posa con isciolteza e liberta, (cosa unita nei fasti dell'arte a Sandwich!) è proporzionata col corpo. La mammelle piriforme come quelle delle razze etiopica e malese, sono finite con molta cura. Le praccia a linee rotonde e varianti si distaccano, e sembrano voler agire con financheza; sfortunatamente la parte inferiore di tale figura manca.

OTO, Oves od Ovos: 1. uno degli Aloidi (vedi questo nome); 2. duce greeo, figlio di Gilleno, uceiso da Polidamante all'assedio di Troia (Iliade, lib. xv, v. 518).

OTREIDE, Ornants, ninfa, personificazione del monte Otri, fu amata da Apollo, poi da Giore, ed ebbe dal primo Fagro, dal secondo Melitea. A parter nostro, Fagro è una specie di Dagone, e Melitea ua' Hitia androgina.

OTRINTEO, Oravaraus, re di alcune pianure alle falde del Tmolo, ebbe d'una naiade (che vuolsi ben chiamare la ninfa Naide) Ifizione.

OTRIONEO, OTRIVOREUS, principe tracio, ausiliario di Prismo e pretendente di Cassandra, su ucciso d'un colpo di picca da Idomeneo. Secondo Omero, voleva ottenere la principessa col suo valore e non co' suoi doni.

OTTOBRE, Ocroass, era personificato presso gli antichi mediante un caeciatore avente un lepre ai piedi, uccelli al di sopra della testa, ed una tina vicino a lut. Davasi a Roma il nome d'October Equus ad la cette d'immolva a Marce la cette d'immolva a Marce la cette d'immolva a Marce la cette de la cette d'immolva a la cette de la cette de la cette de la cette la cette de la cette de la cette de la cette la cette de la cette de la cette de la cette cette de la cette de la cette de la cette per cette de la cette de la cette la cette de la cette de la cette la cette de la cette de la cette la cette de la cette la cette la cette encore quiche geOTUR, si mostra diversamente nei miti seandinavi come ente arimanico, precattore delgiovane e hello l'afnir, il quale più tardi lo uccide, e che, per farsi purificare della sua uccisione, è costretto di coprire il suo corpo di monete d'oro. Tale mito importante è stato sviluppato nel più splendido modo da d'Eckstein (Cathol., xv. 5, o. n. 48).

OVISAR à è l'Ente supremo a Renion. Invisibile, presente dappertutto, creatore del ciclo e della terra, infinitamente buono; non è però mai inrocato. Poiche è buono, dicono i Negri, ciò sarebbe insutie. Del rimanente, credono al demonio, alle ombre, alla divinazione. Un vaso forato in fondo in tro luoghi e l'organo essensiale degli oracoli che rendono i luro sacerdoti, e PAC

dal snono di tale vaso gli adepti riconoscono la volontà del dio. Tale suono si spiega, è vero, a capriccio del giullare, ma il suo merito è perciò maggiore. Del rimanente, la profezia non dee mai aggirarsi sulla politica; è anzi vietato ai sacerdoti di Benino, sotto severissime pene, di por piede nella città capitale. Cio non toglie che di quando in quando i re non s'approprino il loro ministero per mandare a morte in cerimonia i prigionicri, Tali autoda-fe haono luogo dinanzi a rozzi fetisci i quali, a detta dei Negri, rappresentano i mali spiriti. Le vittime essor debbono in numero di venticinque; del resto, si può riscattarsi col dinaro. Un tratto curioso degli abitanti di Benino è quello che mettono il loro paradiso ed il loro inferno nel mare,

ľ

PAAMILE, PAANTERS, Haupt-Auc. dio egiziano con forme falliche (generative), ci è del rimanente sconosciuto, Era desso Mandà, l'analogo di Pane-Priapo? cra desso Osiride in quanto che fallo ? Il nome di Paamile si accomoda ad una moltitudine di etimologie diverse, Pi-Amun, Phall-Myll, Pudma o Padmala (specie di loto ed in conseguenza di Ioni ). Quanto alla interpretazione volgare di Panmile per regolate la vostra lingua, muove a riso. Del rimaneote, è presumibile che cotesto dio-fallo si presentasse con sembianze d'androginismo. Si dà come nutrice d'Osiride una Pasmilia di Tebe, a cui l'oracolo annunziù un giorno all'inscir del tempio la nascita d'un eroe senza pari, e che poro tempo dopo vide nascere e nutri il bambino Osiride, chiamato pure Pammelete. S'istituirono io onor suo feste delle Pasmilie, nelle quali trasportavasi processionalmente l'orgaso virile.

PAAS, il dio supremo degli Er-

sani che fanno parte de Morduani.
PACE (La), Pax, io greco Istese, Eipira, era in Grecia una dello tre Ore (cedi questo nome), ed in conseguenza era tenuta per figlia di Giova e di Temi. Rappresentasi sovente in atto di portare Pluto nelle, sue braccia. Presso Aristofone, ha percompagne Venere e le Grazie, Atena

le dedico un'ara, ma fu adorata principalmente a Roma. Il tempio che Claudio eresse in onor suo, e sheVespasiano dedico dopo la guerra di Giudea, era il più ricco ed il più bello di Roma. Conteneva esso, oltre i tesori rapiti al tempio di Gerusalemme, una magnifica biblioteea e quantità di quadri, di statue, d'oggetti preziosi e di euriosità naturali. Fu arso sotto Comodo. Il suo sito era non lontano dalla chiesa attuale di s. Maria Nova, sulla via sacra, nella quarta regione di Roma. Molte medaglie rappresentano la Pace. Le sue sembianze sono quelle d'una hella e maestosa matrona, coll'ulivo in una mano. l'asta pura, lo seettro od il cadueco nell'altra. Le si danno altresì la cornueopia, il fascetto di spiehe, la face rovesciata per attributi, Siccome suol apparire dopo le hattaglie, vedesi eon la palma, con la clava, eon la lancia, finalmente con le grandi ali della vittoria, È quasi una Pallade. In una medaglia d'Augusto essa appieca, con la sua face accesa, il fuoeo ad un trofeo d'armi (1)

PACIAKAMAK (F. Paccasasum ), telebre dio peruriano, eracondo gli uni il sole, secondo gli altri îl eratore ed il eoneratore del mondo. Non è imposibile concilitre questi dou earatteri. Ma prima bisogna assieurarsi che Pacisharebbe poscia il modo di conciliaziore poscia il modo di conciliazione. Paciskama fu desso un Premo. Paciskama fu desso un Primi-Mira del Peri? fu desso un Preknef od un Manduli? fu membro d' una Trimurti ? ebbe gentori (Mana-Oello, Mams-Rocia); P Maneo-

(1) Il testo francese dice alberi, arbres; ma lo crediamo un errore di stampo invece d'armes, armi. (Il Trad.) Capak non fu desso che una della sue inserazzioni (sedi Marco-Carve, Biogr. univ.)? Quel che v'ha di ecreto à, che una grande città del Perà tvera in suo onore un tempio inca, e demoltio nel 1533 dai solono le vergini consecrate al servigio del nunc. — Si è soservato che Pacia-kamak si spiegherebbe con le paro-cui della comparazioni del monte con di more con di more con di more more superiori consecrate al verigio del le indinan e gerea - zic kama, tutto amore od amore universale. Così in Mitra (Mitra) si trova Midr.

PADMAPANI, il quinto dei Boddissatoa nel sistema dei Buddisti, venne incaricato da Buddisti, venne incaricato da Buddisti, prepararne la creazione. Conforme a tale ordine produsse Brmma, Visua e Siva ai quali appartengono le tre funzioni subalterne di creatore, conservatore e modificatore delle forme.

PAFLAGONE, Παρλαγότ, croe eponimo della Paflagonia, era secondo Omero un figlio di Circe.

PAFO, Пирос, eroe eponimo della città di Pafo in Cipro, era; secondo gli uni, un figlio di Pigmalione e d'una donna che prima era stata una statua d'avorio, ed avava per moglie la Terra; secondo gli altri, un fielio di Cinito.

PAGASO, Pacases, Πάγασος, duce troiano uceiso da Camillo. — La Tessalia avera una città di Pagaso famosa per la costruzione della nave Argo, che si chiamava spesso Pagasaca navis, Pagasaca puppir.

PAITNUFI, Παστευθείς, lo stesso che Tot (Tot-Ermete einocefalo, Tot II?). Le iserizioni greche d'un bassorilievo cavo del tempio di Dake (l'antica Pselei), che ara dedicato a quel dio, ripetono sovysite entesto nome di cui non conoscia-

mo il vero senso. Si vede in Gau (Antich. della Nubia, tav. xxxvi, C) un Paitaufi cinocefalo nell'atteggiamento dell'adorazione dinanzi ad una lionessa con triplice mammella, sulla testa della quale si libra il disco o globo investito di due uree; un avoltoio col pscento in testa ha l'a-Il tese sul quadrupede sacro il quale esser non può che Neit. La relazione delle due figure principali (la lionessa ed il cinocesalo) e la presenza del disco diedero a pensare (vedi trad, fr. di Creuzer per Guigniaut, p. 53 del tomo iv e cf. t. t. 823 ed 828) che v'abbia qui una rappresentazione simbolica della creazione per opera del verbo. Tot sarebbe il verbo, e Neit la natura, la materia ; e, in altri termini, Neit la materia, Tot la forma che si sovrappone alla materia,

PAIVE era, presso i Lapponi, la dea del sole ed una delle tre divinità superiori del pacse. Sotto i suoi ordini, tre genii subalterai regevano la domenica, il renerdì, il sabato. Essa non areva atatua, quantunque le divinità sue compagne ne aressero.

PALAMEDE, PALAMEDES, HEAST under, figlio del re d'Euben, Nauplio, e di Climene ( o d'Esiode), era stato allevato da Chirone, Deputato ma invano a Trois per ridomandare Elena, fu uno degl'istigatori più ardenti della guerra, sventò l'astuzia imaginata da Ulisse per evitare di prender parte all'impresa, sciolse le velc per la Troade al comando di trenta navi, uccise Sarpedonte e Deifobo, persuase i duci a riconoscere l'autorità d'Agamennone, si segnalò con diversi trovati proprii a distrarre l'ozio de' soldati. Tanti sertigii non valsero a porlo in salvo della crudeltà de'Greci.

Ulisse consegnò ad un prigioniero frigio alcune false lettere indirizzate a Palamede, poi ebbe cura di far cadere cotesto complice della sua perfidia in un' imboscata in cui peri, Le lettere trovate indosso al cadavere furono portate all'assemblea de' principi greci, i quali tennero che Palamedo tradisse la lorg causa : si corsc alla sua tenda; c ti si trovò nascosta la somma di cui Priamo gli avvisava la spedizione con la sua lettera. La prova del delitto allora divenne compiuta, e Palamede fn lapidato, E noto quale vendetta trasse più tardi Nauplio dalla morte di suo figlio. - Si attribuisce a Pala mede l'invenzione di cinque lettere del greco alfabeto, dei pesi e delle misurc, della fissazione del mese lunare e della determinazione dell'anno solare, della tattica, degli scacchi, dei dadi, ecc. Gli si attribuivano pure alcuni poemi che furono fatti sparire da Agemennione. Nulla smpedirebbe di vedere in lui, almono con ugual ragione che in Ulisse, l'autore di alcune delle rapsodie dell'Iliade e dell' Odissea. Palamede ebbe gli onori divini nell' Eubea. Una delle sue statue aveva l' iscrizione: Al dio Palamede. - Lo lettere che gli si attribuiscono sono le cinque seguenti &, X, O, Y, Ulisse, burlandosi del suo rivale, diceva che quest' ultima era invenzione delle gru che tolano schietate su due linee a guisa d' T. Da ciò. il nome di uccelli di Palamede dato alle gru. - Secondo una tradizione, Palamede, un giorno che stava pescando lungi dall'esercito, fa mnegato da Ulisse e Dioniedc. Darete di Frigia lo faceva perire di mano di Paride (1)

(1) Tutti conoscono la bella statuir del Palamede di Canora. (Il Trad.) PALANNEO, Palameners, demone lottatore che essalira gli uomini.
Credevasi alla pluralità de' Palannei, il che non tuglie che non si sibiano riepilogati in un eapo. Egli è
così che si riconoscono tre Furie
ed una grande Furia, Giove anch'egli, in quanto che castigava i colpevoli, soprennomavasi Palanneo. —
Rada: wa'na, lotta.

PALANTO O PALATO, PALAruo o Palatruo, figlia d' Evandro, le stessa, dicesi, che Palatia che diede il suo nome al monte Palatino, eche Pallantea amante d' Eccole. Noi crediamo che sia una Pallade subalterna, una Neit-fallo. Confr. l'art, seguente.

PALAZIA oPALATUA(PALATIA). dea italica, fu una delle mogli di Latino e, a detta di coloro che la fanno identice a Palanto, figlia d' Evandro e sorella di Pallante. Era il monte Palatino fatto persona. Dicesi che aveva date il suo nome a tale montes enore del rimanente disputatole da Pale, Palanto, dai due Pallanti, l' Evandride e l'avolo di Evandro, e dal Pallante di Pallanzio o Pallanzia in Arcedia. Palazia aveva un bel tempio sul Pelatino, ed un sacerdote preposto al suo culto intitolavasi Palatual o Palatuar. Palatual ere pure il nome del sagrifizio che le si offeriva.

PALE, Pars, dos italica il cui culto fu principalmente celebre in Roma, przsiedera, almeno secondo la volgare oplanione de¹ sfoi adoratori, all'incremento ed al ben essera celle greggie. Ma probabilmente le autiche dottrine attribuireno un bendiverso senso al suo nome, che sembra avere la relazione più stretta col fallo (phallus) e Pallade (Pallas), e che sovente anti è preso pel nome d'una divinité mascoline, Patta anche astrazione da quest' ultima circostanza, è chiaro che Pale, in tale ipotesi, sarebbe stata le grande generatrice, la madre per eccellenza. I nomadi dell' Italia primitiva si piacquero senza dubbio di vedere in essa la fecondatrice delle greggie, loro unica ricchezza, e trasformarono così l'alta divinità cosmica in semplice deità campestre. Egli è altresì senza dubbio sotto l'influenza di questa idea generale che varil antichi immedesimarono Cibele e Pale. Le trasformazione frequente del nome di Palilie (feste di Pale) in Parilie (derivato da parere) può ugualmente dar a credere che nell'idea di Pale entri quella di generatrice. Vedemmo or ora che le feste di Pale si chiamavano Palilie o, per una lieve elterazione, Parilie, Esse celebravensi il 21 d'aprile (11 delle calende di marzo), il giorno stesso in cui le tradizione colloceva le fondazione di Roma. Quantunque le invocazioni dei pastori mostrassero che si rendeva così omaggio alla protettrice dalle greggie, le cerimonie principali indicano piuttosto domande espiatorie. Vero è che l'espiazione, la lustratio, per usare un momento il lingueggio del rituale, ere stata riferita di buon'ora ed esclusivamente a colpe che si commettevano nella vita pastorale. Lusciar brucare un albero dagli animali, farli pascolare in un luogo sacro consccrato dall' incenerimento d'un cadavere, entrare inavvertitamente in una selva sacre e disturbervi co' suoi sguardi le divinità campestri, tagliar rami in un bosco sacro per adoperarli nella guarigione d'un montone ammalato, ricovrarsi in tempo di procella in qualche edifizio sacro isolato in mezzo ai campi, intorbidare il limpido cri-

stallo delle acque, tali erano, secondo il formolario sacro, le principali sozzure da lavare. Le purificazioni si facevano col fuoco. Ecco come: 1. La vigilia della fcsta una vestale distribuiva a chi ne voleva ceneri di vitelli arsi ancora in istato di feto il giorno delle Fordicidie (feste in ontre di Tellare, Tellus ). Tali ceneri dotevano essere sparse sopra carboni ardenti cha si aspergevano poscia di sangue di cavallo; dopo che si apriccava fuoco a covoni di paglia. Com' erano accesi, i pastori traversavano saltando il fragile braciere tre volte. 2, La sera quando le mandre ritornavano dal pascolo, venivano schierate dinanzi all'ovilé, e là si aspergevano d'acqua lustrale col mezzo d'un ramo d'alloro; fumigazioni sulfuree compivano la purificazione. Anche l'ovile era sottoposto ad un'analoga cerimonia, ed il solfo, la sabina, l'ulivo, il pino, il lauro, il rosmarino, diversamente combinati ed arsi insieme, vi spargerano un fitmo propiziatorio, 3, Offerivasi alla dea un sagrifizio che consisteva in focucce di mele e fave, in latte, in vino cotto. Quidio ( Fast., lib. iv ) mette in tale becasione in bocca al pastori una graziosa preghiera. 4. Seguiva un banchetto rustico nel quale si facera uso principalmente d' una bevanda detta burranica composta di mele e vino dolce. A torto si è creduto che ali adoratori di Pale bevessero alla metà del sagrifizio e della preghiera. 5. Dopo il pasto, si rinnovavano le baldorie della vigilia, e si saltava di nuovo per tre volte nella fiamma di stoppia. Il carattere espiatoriodi tale soleunità è desso il trattofondamentale, oppure non è che un tratto episodico? Gió è quanto noi

PAL non discuteremo. Osserviamo solai? mente s. la parte che qui sostiene ( nella distribuzione delle ceneri ) la sacerdotessa di Vesta ( Vesta si vicina a Cibele, Vesta dea del fuoco ), 2. l'apparizione del sangue di cavallo, sia semplicemente come clemento fumigatorio e quindi espiatorio, sia a motivo della sua pretesa rassomiglianza con la fiamma (" figura sunguinis ignicolor w dice Sa Epif., Contra gli eret., lib. 1, c. 18)1 Le Palilie, a partire dall' anno di Roma 708 (av. G. G. 45 e 44), furono pur celebrate in onore di Cesare, perchè fu il 20 d'aprile alla sera che Roma ricevette la notizia della vittoria di Munda. Esse si sostennero fino all'anno di G.-C. 692, epoca nella quale il concilio di Costantinopoli, conosciuto sotto il nome di Pseudo-sesto, le proibi insieme cui fuochi Neomenii (Canone LXV ). Oltre le Palilie verez si celebrava nell' interno delle case una festa omonima, the sarebbe meglio nominata Parilic. La padrona di casa si corcava nel letto dell'Atrio; e chiefleva a Pale parti felici. PALEMONIO, PALEMONIUS, figlio

di Lerno o di Vulcano ed Argonauta:

PALEMONE, PALARMON, HICKORY mur, figlio d' Atamante e d' Ino, e fratello di Learco, chiamavasi dap.: prima Melicerto: Atamante, in un accesso di furore, vuol uccidere Ino, Learco e Melicerto: Learco spirat franto coftra la muraglia. Ino si getta nelle onde tenendo Melicerto nelle sue braccia. Essi vengono tramutati in dei marini. Ino assume il nome di Leucotea, Melicerto quello di Palemone. Tenedo e Corinto onoravano Palemone. I giuochi istmici furono pure istituiti in suo o-" nore ila Glauco, e Teseo poi tormondoli in vigore li pose sotto l' invocazione di Nettuno. Nel tempio di cotesto dio a Corinto, Leucotea e Palemone formavano una triade con lui, e ciascuno dei tre numi aveva il suo altare. Discendevasi per una scala segreta in una cappella bassa dove Palemone in persona faceva la sua residenza. Tenedo offerira al giovane dio fanciulli in olocausto, - Palemone vuol dire lottatore Melicerto, è Melcarto (Melkarth), vale a dire Ercole, di cui la vita mities non è che una lunga lotta. Lencoten con Melicerto in braccio, è Addirdaga con Dagone od Ittis Confr. ATAMANTE e PORTUNIO. -Tre altri PALEMONI sono: 1. figlio di Vulcano o dell'Argonauta Etolo ; a. figlio di Ercole e d' Ifinoe ( si fa identico a Soface); 3. figlio di Priamo.

PALESTINE, PALESTINE, le Furie a Paleste in Epiro. Presso quella città era una di quelle meffinelle (cavità vulcaniche) per le quali gli antichi eredevano che si potesse discendere all'inferno.

PALESTINO, PALESTINO, figlio del re di Tracia, Nefeo, perde suo figlio Allacmone al quale avera affiato il comando del suo esercito, e dulla disperazione si gitto nello Strimone (oggidi Struma) che si chiamara prinza Canoza, E eredibile che Aliacmone divenisse anch'esso un fiume.

PALESTRA, Palastral, ∏echeigraps, la lutta futu persona, era teunta per figlia, ora d'Ercole, ora di
Mercurio, ora di Corico (il maotice). Si comprendono tutte queste genelogie. Ercole fu un poleroso lottatore. Mercurio era stimato l'ioventore della lotta. Lottando
si trafela, si shuffa. Nell'ultima traditanoc l'alestra è l'amante di Merditanoc l'alestra è l'amante di Mer-

curio. Sono i suoi fratelli, Entote plessippo, gli mentori dello lotta. La loro sorella svela cotest'arte a mecurio. Il padre irritato comanda a'suoi figli di vendicarsi del dio, Questi pigliano un giorno Mecurio addormentato sul Gilleno, e gli mozano le moni. Mercurio ando a querelarsia Giove, e si svelvero gl'intentiva di constituti Corico che fu emgiato in mentochi di detto di propositi di detto di propositi di della diano, e che fii inventice di quella specie di grembiute o zona di pudor che protratono gli atleti.

PALICIII, i fratelli Palichi erano due gemelli siciliani, e nacquero, secondo gli uni, di Giove e d' Etna figlia di Vulcano (oppure di Vulcano e d'Etna), secondo gli altri d'Adrano, che è pure un dio del fuoco (vedi Adrano). Etna, che si chiama pur Talia, fu, a sua istanza e per non essere scorta da Giunone, nascosta durante la sua gravidanza nelle viscere della terra. Al termine del parto, due figli scaturirono di balzo dal suolo. Il loro tempio era vicino od a Catania sul Simeto o ad Erice. Presso Il sacro edifizio si vedevano due laghi d'acqua sulfurea e bollente, sempre pieni fino all'orlo, sempre allo stesso livello. Essi chiamayansi Delli. Tutto il circondario divino era celebre per le profezie che i due fretelli dettavano, per l'asilo ch'esso offeriva agli schiavl fuggitivi i quali non erano testituiti al padrone se non dopo il giuramento di trattarli meno rigorosamente in avvenire, finalmente pei giudiziiche vi si proferivano sulle contese riferibili ai pagamenti. In tal caso, si si purificava ne'bacini dei fratelli Palichi, si dava cauzione, si scriveva la formola del giuramento richiesto dai sacerdoti sopra biglietti che si

gittavano nel bacino: essi rimanevano a galla se conformi alla verità. si sprofondavano se spergiuri. Aggiungesi che il debitore non solamente era allora condannato a pagare, ma che una morte repentina lo puniva nell'ora stessa della sua audacia, o che si annegava in uno de laghi, o che un fuoco segreto lo divorava : Diodoro Siculo riduce la pena alla perdita della vista. Lunga pezza eransi immolate umane vittime ai Palichi. - È chiaro che i fratelli Palichi non sono che l'acque termale divinizzata. I laghi in cui s' invocavano si riducono presso alcuni autori ad un solo. Forse fu diviso dai sacerdoti in due compartimenti. Tale lago è tenuto a vicenda per loro madre, per loro culla, per la strada per la quale essi tornarono in terra, finalmente per essi stessi. Queste opinioni si conciliano tutte. Quanto alle varienti sulla loro genealogia, Adrano e Vulcano sono la stessa cosa. Che abbiano per padre un Vulcano o per madre una Vulcanide, il mito non è diverso. Rimane a spiegare l'unione del fuoco con le acque; il vocabolo solo di sorgente termale spiega tutto. Si sa d'altro eanto che i vulcani e le sorgenti sono in relazione. È possibile che la comparsa improvvisa d'acqua calda sulfurea nella vicinanza di Catania, in seguito ad un' eruzione dell' Etna, abbia dato origine alla creazione del mito dei fratelli Palichi. Talvolta i gemelli si riducono ad un solo Palico, figlio di Giove e d'Etna. Soo padre, sempre nel timore di Giunone, lo tramuto in aquila. Bisogna qui avvertire che Giove-Avoltoio si frammischia alla favola d'Etna, e che l' avoltoio, analogo all'aquila pe' suoi poderosi artigli, si avvicina al cigno per la flessibilità del suo collo. Bo-

chart deriva Adramo (cusì egli serire Adramo) da Adramelech, ecochinde che i Palichi sono iddii fenicii. L'etimologia e falsa, e la derivazione etnografica affatto gratuita, sebbene nulla si opponga a questo che i Penici abbisno portato le luro idee e luro dei in Sicilia.

PALINURO, Passusses, pilota di Lena, s'addormentà ol timone, cade nel narce, e dopo aver cerato te giorati no balla del fiutti, fu gitato il quaetto sul lido d'Italia. I selvaggi abiattori di quella costiera lo sennarono. Puniti del loro delittocon una violenta pestilenza, ereno ro a'suo'insni un monumento funebre che direnne presto un altra. In Virgilio è Enes che rende quest' ultimo ufficio a Palinuro. La tombo che gli eresse è oggidiil Capo di Pulernido.

I. PALLADE, PALLAS, Minerva come guerriera, virile, fallo (phallus). Per quanto bizzarra appaia questa nnione del fallo e dei tratti proprii della donna, il fatto non è meno certo. L' idea di donna sposa, o sorella, o figlia, è una faccia dell' idea di paredro. Ora, che cosa costituisce il paredro? la personificazione a parte d'una proprietà. Il dio supremo è sapiente ; sapiente è una qualità; che se no faccia un sostantivo, la sapienza è un ente, il dio sapiente diventa dio e sapienza. Ma d'altro canto, cotesto dio è forte, è generatore, è attivo, sembra armato. Si ha allora dio e la forza, dio e l'attività, dio e l'osercito, dio e lo stromento della generazione. Sono questi quattro paredri ; la sapienza n'è un guinto. Questi cinque paredri sono dunque cinque det ? Si, volendo ; ma, rigorosamente parlando, si riassorbono in un solo, Allora quindi, sapienza,

1300000

forza, attività, armi, fallo, non sono che un dio. Ed invano si avrà fatto della sapienza una donna od una vergine: questa donna, questa vergine sarà il fallo. I Greci banno moltiplicato in venti guise i falli fantastici, in forma di lanterne, di Jampade, ecc. Nulla toglie che non si abbia dato ad un fallo la forma di donna. Minerva fu adorata dai Pelasgi sotto il nome di Pallade, e le sue statue s'appellavano col nome di Palladio, che fu poscia il titolo generico delle statue talismaniche alla quali si atteneva la sorte degl'imperi. Tali furono i Palladii di Focea, di Chio, di Massilia (Marsiglia) e di Roma. Il Palladio per eccellenza fu quello di Troia, che era qualificato per una fatalità di quella città famosa. Secondo Apollodoro, l'effigie sacra aveva tre cubiti (4 piedi parig. 3 pollici 1/2 d'a'iezza); le gambe erano attaccate l'una contra l'altra, e le braccia senza dubbio lo erano del pari al corpo; nella mano destra era una lancia, nellasinistra una conocchia ed un fuso. A torto si volle negar mani a tale statua di forma si poco elegante, e, dovendo pur riconoscere l'esistenza di un Palladio con lancia e conocchia, e quindi due mani, si arrivò a dire che vi furono due Palladii l'uno veramente antico e senza mani, l'altro frutto di una elaborazione rozza ancora, ma che già mirava al perfezionamento esl all'arte. Cotesto sistema altra base non ha che un crrore materiale sopra un vocabolo greco (grapo Toma ), che si è tradutto per fatto senza mani, e che significa non fatto dalla mano degli uomini. Quanto ai due Palladii mentovati da Kanaboutsa (Manosc, del re). erano i due Penati primitivi, svol-

68

gimento di Pallade. Il Palladio di Troia era di legno di fico secondo gli uni, e d'ossa secondo gli altri, Tali ossa, dicesi, erano quelli di Pelope (qui pensare che Minerva, a mensa di Tantalo, aveva mangiato la spalla di Pelope, spalla che fu surrogata da un membro d'avorio, e che Pelops, d'altro canto, rassomiglia a phallus). La statua cadde dal cielo, o fu donata dagli dei ad uno degli eroi fondatori di Troia. Quando cade, è vicino alla tenda d' llo od a Pessinonte; quando è donata, è Elettra o Crisea che la porta a Dardano, oppure è Asio che la dona a Troo. Nell' Iliade, Ulisse e Diomede prendono il Palladio, Secondo le tradizioni pelasgiche, ora Enca lo porta in Italia, e Lavinio, la eittà santa, lo riceve nel suo santuario; ora l'Asia pretende di non averlo perduto, e quando Fimbria incendia Ilio, si trova il Palladio intatto nelle ceneri del tempio di Minerva. I conciliatori delle varianti ammettevano che Dardano, possessore del Palladio, l'avesse nascosto in un impenetrabile asilo; e non esponesse alla vista del pubblico che un Palladio lavoro di mano umana. Ulisse e Diomede s'impadronirono di quest'ultimo.

2. PALLADE, paredto femina di Minerca, era tenuta per figlia di Tritono (come la stessa Dimera) e per untrice di Minerca, di par di lei, si occupò di guerra, di guochi ginnico. I giucchi un giorno divenne ceril, e Giove, temendo per una figlia, presentò Pegida a Pallade; questa fu petrificata nel punto stesso, e Minerca, decolata, fece fare, per consolarsi, un simulaero della sua maite (simulaero che diventò il Pallado), ed assume ella medesima il nome di Pallade.

1. PALLANTE, PALLAS ( g. Pallantis?), genio funesto spacciato per padre di Pallade-Minerva. Egli si bipartisce in un Titano ed un gigante, entrambi vittime di Minerva. Il Titano doveva i natali a Crio e ad Euribia; sposo di Stige, n'ebbe Nice, Crato, Zelo e Bia. Non è da dubitare che non sia quello che Tzetze e Clemente Alessandrino danno come sposo della Titanide e padre di Pallade-Minerva, la quale ebbe presto a difendersi da' suoi incestuosi tentativi, e che lo uccise per finirla. Il gigante fu, nel ritorno degli dei in cielo, rovesciato, scannato, scorticato da Minerva, la quale prese la sua pelle per foderarne il suo scudo, ed il suo nome per eternare la rimembranza della sua vittoria. Noi abbiamo veduto del parinelle Indie, Bavani, vittoriosa di Durga, assumere il costei nome.

2. PALLANTE, figlio di Pandlone, ricorre nella storia d'Atene come fratello di Egeo, di Niso e di Lico ; i suoi figli (in nuntero di 12 o di 50) si chiamano Pallantidi. Nipoti d' Egeo (solo re) e cugini di Teseo, assalgono il primo, sono battuti dal secondo, rientrano in Pallene, loro signorile dimora, e non tornano all' assalto che lungo tempo dopo la morte di Egeo, e quando Teseo, con le sue perpetue assenze o crudeltà, lascia a tutte le ambizioni deluse una speranza di rivendicarsi. I Pallantidi prevalgono in fatto, e Menesteo occupa il trono d' Atene, mentre Teseo cerca un asilo a Sciro. ---La rivalità di Pallante e d' Egeo ricorda la moltitudine d'altri miti solari in cui il giorno e la notte prevalgono alternamente l'uno sull' altro, oppure si partiscono il mondo in qualità di soli semestrali. Dodici è il numero dei mesi; cinquan-

ta quello delle settimene dell' annolunare. Egeo e Pallante sono l'onde-cielo ed il fallo, a vicenda inattivi ed attivi. Pallene, soggiorno isolato, settentrionale e brumale, è come il ricettacolo che nasconde il fallo durante il periodo d'inoperdsità.

3-6. PALLANTE, Con tal name si chiamano, secondo le mitologie. quattro principi della famiglia di Evandro, e sono! 1. Pallante, uno dei 50 figli di Licaone; egli fondò Pallanzio, in Arcadia (Stef. di Bis., art. Ilahaarrier) dove si vedeva la sua statua ( Pausan., viti, 44 ). 2. Pallante, avo paterno d' Evandro 2 fu desso da cui il monte Palatino a Roma prese il suo nome ( v. Evan-DRO): alcuni ne fanno un figlio d'Egeo e padre di Teseo, che lo esiliò dall' Attica. 5. Pallante, figlio d' Evandro, quegli di cui parleremo pire innanzi. 4. Pallante, nipote d' Evandro per sua madre ! morto assai giovane, e probabilmente senza prole, fu sotterrato sul monte Palatino, di cui alcuni vogliono che il nome derivi dal suo. Di questi quattro Pallanti, il più celebre è il terzo. Virgilio e dopo lui tutt'i poeti lo dipingono come quegli che va a portar soccorsi ad Enen nella guerra contra i Butuli. Egli non manca di segnalarvisi; ma muore per mano di Turno (Bn., l. x, v. 485). In appresso, alla vista del suo balteo, spoglia opima che rifulge sul petto a Turno. Enca si risolve ad uccidere quel re dei Rutuli, cui la compassione gli comandava di risparmiare. Come suo bisavolo e suo nipote, Pallante è in fama d'aver dato il suo nome al monte Palatino od all' umile città di Pallanzio, fabbricata da Evandro su quella collina (Aurel. Vittote, Orig. della nas. rom., 5). Per

Elijunque sa tradurre il linguaggio mitologico, è evidente che i tre Pallauti in relazione con Evandro (il primo se ne scosta troppo e si confonde nei miti di Licaone) si riducono ad un solo, cui a vicenda è presentato come ascendente o discendente a gradi diversi. Non bisogna dimenticare che, secondo varia mitologi, Pallante era un gigante. È probabile che gli si abbiano qui date le sembianze dei Pallanti in relazione con Minerva ( vedi Pattante, n. 3 ). Comunque sia, la statura gigantesca di Pallante divenne quasi un articolo di fede nel medio evo nei monasteri e nelle scuole. Le storie del 12. c del 13. secolo parlano con tutta gravità d'un còrpo di Pallante trovato a Roma nel 1041 o 1054. sotto l'imperatore Enrico III. Tale corpo, drizzato contra le mura della città, le sorpassava in altezza. Si distingueva ancora la ferita mortale : la lampada sepolerale ardeva hel suo sepolero. Tali circostanze tutte assurde provano la fertilità delle imaginazioni monastichet e quanto alle ossa stesse, se pur realmente se ne trovò, bisogna metterle con quelle del re Teutoboco e del gigante di Lucerna : non erano che ossa d'elefante ( vedi Cuvier, Rech.

tur les ossem. foss., t. 1, p. 78, ecc., PALLANTIDI. Vedi PALLANTE num. 2.

della 2.da ed. ).

PALLORE, Parton, paredro di Marte presso i Romani. Tullo Ostilio gli votò un tempio in occasione della battaglia contra i Fidenati, quando la diserzione degli Albani faceva impallidire i suoi soldati. Sagrificavasi a Pallore un cane ed una pecora. I suoi sacerdoti si chiamavano Pallorii. Vedesi una testa di questo dio in una medaglia di Tullo Ostilio, in Havercamp ( Thet, Morell., t. I. p. 200 ).

PALMI, PAINTS, HEARING, figlio d' Ippozione ed uno degli ausiliarii di Priamo durante la guerra di Troia, era d'Ascanio. I suoi fratelli ed egli si erano recati insieme in soccorso della metropoli della Troade.

PALMO, Palmus, duce troiano a cui Mezenzio recise i garretti e rapit le armi.

PAMBONE, dio-scrpente di Maduré. Sembra che sia il nome generico d'una specie d'ofidii, come Anuman quello d'una specie di simie. Viene nutrito alla porta dei templi, ed ha anche accesso nelle case.

PAMILI, PANTLES. V. PARMILE. PAMISO ; PARTEUS , Παμεισος; dio-fiume della Messenia in onor del quale il re Cinorta istituì un annuo sagrifizio.

PAMMO-ARCONDE, PAMMUS An-CHORDES, Happus Apperdes, nome evidentemente sfigurato (forse bisognerebbe sostituire Pammachere of Pamcontare ) del 19. dinasta egiziano nel latercolo d'Eratostene, cade: secondo Goerres (Mythengesch. t. 11 ), con Moscheri e Musti, suoi due predecessori supposti, nei Pesci, domicilio di Giove, Ne sarebbe in conseguenza il terto decano. Nei tre altri sistemi di concordanza imaginati tra i dinasti ed i decani, riconosceremmo in Pammo Arconde sia Suscio (Soucho: Seruchut di Firmico), primo decano della libra; sia Afut (Aphout; Aphoso di Salmasio), ultimo decano della vergine, o finalmente Chomme, terzo decano del sagittario.

PAMMONE, Ilaugur, uno de'figli di Priamo e d'Ecuba.

PANACEA, Harazeta, figlia d'E.

sculapio e d'Epione, cra, del pari che Aceso e Isso, la guarigione fatta persona. Onoravasi in Orope, dove aveva la quarte parte d'un altare ( vedi Aceso ).

PANCRATI o PANGRATO, sorella degli Aloidl e figlia d'Ifimedia, fu presa da un capo di pirati detto Bute, aggiudicata al Tracio Agassamene, e liberata da'snoi fratelli.

PANDA, dea latina, presiedeva alle strade. Il suo nome deriva da pandere, aprire. Davasi pure il nome di Panda alla pace, che apre le porte delle città ; ed anche a Cerere, a pane dando.

PANDAREO, Fedi Arbone.

PANDARO, PANDARUS, Hardapos, figlio di Merope e padre di tre figlie, Merope, Aedone, Cleodora, cui lascio orfane. Giunone, Diana, Minerva, mosse a compassione, le colmarono dei loro doni; e quando furono nubili, Vencre, aderendo ai disegni delle altre dec, sali al cielo per pregar Giove di concedere loro un felice matrimonio. Ma durante l'ossenza di Venere le Arpie rapirono le tre vergini e le consegnarono alle Furie. La triade feminina cui abbellisce l'unione di tutte le grazic e di tutte le virtù ricorda Pandora; e chi può dire che Pandaro non sia un Pandoro fatta maschie che si emana in tre grazie? Meropes vuol dir uomo. Una variante di tale mito non ammette che due Pandaridi, Camiro e Clite, e fa di Pandaro, loro padre, un Cretese di Mileto, complice dei furti di Tantalo al quale somministrava eccellenti mezzi d'ingannare senza mentire. Così, per esempio, un giorno rubò il cane d'oro collocato dinanzi al tempio di Giove, e ne fece dono a Tantalo, il quale giuro di non aver posto la mano sul cane sacro. - Altri due di nome PARPARO fue rono l'uno Troiano, fratello di Bitia e vittima di Turno in Italia; l'altro, figlio di Licaone, ausiliario di Priamo, arciero valente, amnto da Apollo, che gli dona un arco e frecce, e gli comanda di scoccarne una sopra Menelao, non ostante la tregua. Più tardi, ferisce Diomede che lo uccise. Pandaro è divenuto celebre per le sue compiacenze riguardo a Paride, di cui Shakspeare soprattutto lo mostra spesso como l' agente in fatto di tresche amorose.

PAN

PANDEA, Hardaux, figlia di Dosane (Ercole indiano di alegastene, nelle Indic. d'Arriano, c. 8 e o. e meglio forse Deonach, Dioniso), nacque da questo personaggio divino poco dopo la sua apparizione nell' India. Dosane aveva un gran numero di figli ; ma Pandea era la sola sua figlia. Ei l'amaya sopra ogni altra cosa, le dono un magnifico ornamento di perle vive e sensibili le quali, come le api, obbedivano ad una regina, e costituivano una società in fondo alle acque; poi, vulendola maritare e non potendo trovarle uno sposo degno di lei, la resc nubile fin dall'età di sette anni e n'ebbe un figlio dal quale discendono i Ragià dell'India, Evidentemente Pandca rappresenta i Pandava delle leggende indigene e la loro stirpe reale. Da una donna divina c da un eroe sovrumano, nodo splendido della terra e dei cieli, emanano i re. La donna divina ha alcun che di fisso, di stabile, di permanente (si comprende che quest'è il globo terrestre o, specializzando, l' India, poi Pandava); mentre il padre-sposo, viaggiatore immortale, generatore indefesso, donatore magnifico, è la forza attiva, è il dio-solo. Così alla terra immobile si oppone l'astro delle tripto perpetuo; così all'inerte materia s'oppone l'attiva forza organizzatrice, alla sostanza s'oppone la fotma. Pandea, non meno che Maia, Artemi, Cibele, Onfale, Pandora e Venere, creazioni diverse però per molti punti, unisce virtualmente molti tratti della grande fecondatrice. Terra, è Cibele; Madre, è Maia; Nutricia ed umido-passivo, è Artemi; regina che accaparra il dio-sole, è Onfale; dotata riccamente, è Pandora; fregiata dello scintillante ornamento marino, è Anadiomene dal bel cinto. V'ha in tutto questo mito un riverbero di quello di Brama che genera, poi sposa la sua Parassahti. I sette anni, epoca di nubilità, hanno riferimento senza dubbio a qualche ciclo solare, o forse si sette pianeti. - Un' altra PANDRA si trova nominata nell' inno omeroidico alla Luna, come figlia di Saturno e della Luna, e dotata d' una rara bellezza. Vedesi ch'è la stessa che la precedente, e che, com' cssa, è la personificazione dei Pandaya vedi Pannon). .

PANDEMO, Mardauos (a tutto il popolo), Venere in quento che dea lasciva e cortigiano, era stata in origine l'alta den generatrice che riceve gli omaggi comuni a tutti i demi, di tutte le caste dell'Attica, Confr. Pannione. I Latini ammisero una Volgivaga. Si opponeva la dea così fabbricata a piacere a Venere Urania, Solone fabbrico un tempio a cotesta Venere mediante una contribuzione levata sulle donne pubbliche. Pausania parla d'una Venere seduta sopra un becco, e la chiama Pandemo, Beger (Thes. Brand.) riguarda come una Venere-Pandemo una dea seduta sopra un carro tirato da beechi. - Si die pure il nome di Pandemn all'Amore, ed allora se ne distinguevano due, l'uno che ispirava deskleril platonici e puri, l'altro che stimolava i cuori in senso contrario.

PANDIONE, red'Atene, personificazione delle Pandie, è stato scisso in due personaggi e messo in due luoghi diversi negli alberi genealogici erittonidi. Pandione I. si delinca al disotto d'Erittonio; ha da Zeusippe due figlie, Progne, Filomela, e due figli, Eretteo e Bute. D'Eretteo, successivamente sposo di Prassitea e di Diogenia, nascono tre figli, Cecrope II. Pandoro, Metione, e quattro figliuole, Procri, Creusa, Ctonia, Ocizia, Pandione II, figlio di Cecrope II e di Metiadusa, si trova esser dunque pronipote di Pandione I. - Poche particolarità si hanno sopra l' uno e l'altro Pandione. Il 1. sposò Zeusippe, sua zia, ma questo vocabolo non indica forse la muta de cavalli da tiro e, per conseguenza, l'invenzione dei carri attribuiti ad Erittonio? Egli fu in guerra con Labdaco, chiese soccarso al re di Tracia, Terco, gli diede in matrimonio Progne, sua figlia, e più tardi gli affido Filomela. Si sa quali tristi avventure tennero dietro atale contrassegno di fiducia. È sotto Pandione che Cerere e Bacco si mostrarono in Attica; il suo nome indica pure che sotto lui le feste di Giove divennero comuni all'Attica intera. Pandione II fu scacciato in pari tempo che suo padre da Metione, sno zio, o dai Metionidi suoi cugiui, si recò a Megara, vi sposò Pelia, figlia di Pila, n'ebbe quattro figliuoli, Egeo, Pallante, Niso e Lico, conosciuti sotto il nome di Pandionidi. Pandiona era morto allorche questi ultimi ricouquistarono Atene ; vero trionfo dei Pandu ateniesi sui Kuru! I Pandionidi vincitori si divisero l'impero, Lice ebbe il paese a levante o Sunio, Pallan-

· In red. Li

te quello a mezzodi, Niso Megara, Egeo Atene e la supremazia. Del rimancate, Pandione divenne l'oggetto del culto de'Megaresi ed ebbe la sua cappelletta sui gradini del tempio di Minerva-Etia. - Pandione I. regnò dal 1480 al 1440 avanti G.-C., c Pandione II dal 1360 al 1330, il tutto secondo Petit-Radel. Quanto alle Pandie, se ne ignorano le particolarità, ma si andava d'accordo in dire che tali feste erano state iatituite da Pandione: esse celebravansi dopo le Dionisiache. - Vi furono tre altri di nome PANDIONE: 1. un Egittide; 2. un figlio di Fi-. neo e di Gleopatra ( sua matrigna, irritata d'avergli invano rivelato un colpevole amore, l'accusò presso il padre che gli fece cavare gli occhi); 3. un seguace di Teucro all'assedio di Troia, il quale portava il di lui arco.

1. PANDORA, Harland, l'Eva greca, è, nella teogonia d'Esiodo, il cano lavoro di Vulcano. Prometeo, Epimeteo, Atlante, Menezio, abitano soli il mondo, e si delineano come uomini prototipici al disotto d'una coppia celeste, Giapeto c Climene. Prometeo, il più sagace dei quattro, invola la fiamma che brilla nella volta celeste, e la porta sul globo, chiusa in una lunga verga la cui midolla somiglia all'esca. Giove irritato si risolve alla vendetta; comanda la donna a Vulcano. L'abile artista supera se stesso, c l'adorna di tutte le grazie materiali. Gli dei, incantati, vi aggiungono tutti i doni dell' intelligenza, dell'amabilità, dell'accortezza, dell'eloquenza e della civetteria : Pito (la dea della persussione) e le Grazie le cingono al collo un monile d'oro : Giove alla ana volta le dona una picciola scatola ben chinsa, riepilogo di tutti i

regali di cui l'hanno ricolma tutte le fate d' Esiodo. Da ciò il nome di Pandora (war, tutto; beipor, dono). " Va, disse poi Giove, discendi sulla terra, e porta questa scatola a Prometeo. " Pandora obbedisce, e vuol consegnare il misterioso dono di Giove: Prometco resiste alle istanti sollecitazioni della bella commissionaria, c non vuol saperne di lei nè della scatola. Fortunatamente Epimeteo si trova colà: egli accoglic Pandora, la fa sua sposa, ed apre la scatola. Di repente un nugolo di mali e di delitti s' innalza ed avviluppa nella sua folta nebbia il globo, futura abitazione dei figli di Pandora. Invano Epimeteo pentito volle richiudere la scatola, e far rientrare nella sua tenebrosa prigione l'orda fatale ch' crasi involata: non rimase che la speranza la quale si libra sempre sull'orlo del vaso, cerca sempre di ombreggiare il male con le sue ali. ---Per ben intendere il grazioso mito di Pandora, bisogna comprendera che i quattro Giapetidi in sostanza non fanno che un solo. Atlante è, come l'uomo rudimentario, ancora masso informe e privo del fuoco vitale, del fuoco cerebrale che à l'intelletto. Menezio è l'nomo; manassa, sanscrito; mensch, tedesco. Prometco, Epimeteo, sono i suoi svolgimenti; imperocchè l'nno è l'uomo prudente (che pensa in pria) e l'altro l'uomo imprudente (che pensa dopo l'evento): ma l'uomo prudente e l'uomo imprudente non fanno che un solo. Previdenza ed imprevidenza sono attributi comuni del nostro debole intelletto. Prorsa c Postverta, queste due sorelle di Carmenta, non sono che Carmenta. Ed allora che cosa è Pandora? È 1. l'umanità dotata di tutti i prestigii e

capolayoro della creazione, 2. la donna, ma dotata di tutti i principii funesti in pari tempo che di tutti i vantaggi, L'artista divino che ha brunita la volta scintillante de'cieli, che ha fabbricato la catena d'oro degli enti pendente dalle mani potenti di Giove, che ha tessuto l'invisibile rete, peplo metallico e simbolo del mondo, ha fatto ancora più il giorno in cui l'uomo usci dalla sua incudine e Pandora dalla sua fornace. Pandora quindi scende sulla terra; perocche l'umana specie non abita i cieli, sua patria; e la donna creata dopo l'uomn non dee lungamente restare inarte, sterile e senza sposo. Eccola ricongiunta a quella metà di sè-stessa che l'attendeva, ma l'imprevidenza viene con essa. Prometeo presso la sua nuova sposa diventa Epimeteo. - È chiaro che Pandora o la scatola in sostanza non sono che uno. Assai di lontano altresì la scatola è una cesta-Ioni : la collana d'oro è del pari un simbolo riepilogativo come il cinto di Venere. - Si è sempre riguardato l'episodio di Pandora come uno de' più belli della Teogonia, Hevne ed Hermann ne hanno trattato diffusamente : Voelker, nella mitologia dei Giapctidi, lo ha commentato da mano maestra, e vi ha scoperto vestigia d' un' origine indiana. Del rimonente, un mito analogo si trova tra i Negri dell' Africa: tutti i mali, dicono essi, erano rinchiusi in una zucca; lo spirito malvagio la fracasso d'un colpo di pietra. I venti nell'otre d'Eolo si avvicinano pure a tale dato. Gli evemeristi nominano Pirra come figlia di Pandora a d'Epimeteo (1).

(1) Il pittore C, N. Cochin ha lodevolmente rappresentato Pandora nell'al2. PANDORA, Furia, avera, secondo le Argonautiche d'Orfeo, un corpo di ferro, con l'incumbenza di tormentare gli uomini. Pandora-Furia ci riconduce a Pandora che appre la scatola gravida di tutti i mali, ed al mito delle figlie di Pandaro.

5. PANDORA o PANDORO, figlia o figlio d'Eretteo; peroechè si dice ora Pardora, ora Pardoros. Pandoro, principe, governò, dicesi,

l'Eubea.

PANDROSO, PANDROSUS, Par-Seeger, era una delle tre figlic di Cecrope e d'Agraulo. Agraulo è una Minerva, aria-luce-agricoltura, che si scinde in una triade agraria, Agraulo, Ersa, Pandroso, che s'intitolano sue figliuole. La casta agricola vuol fondersi con la casta de' caprai; la traduzione naturale di questo fatto storico, è che Minerva, dopo una resistenza degna di lei, entra in amorosa dimestichezza con Mercurio; poi, ammettendo l'incarnazione di Minerva in Agraulo e lo svolgimento d'Agraulo in una triade agraulide, è che una delle ninfe agraulidi è l'amante di Mercurio. e che un' altra s'oppone a tale connubio. Così si simbolaggiano lo spirito ostile e lo spirito di fusione, travestiti in pudica resistenza ed imeneo contrastato. Ma chi resiste? Agraulo, Chi cede? Pandroso. Che fa Ersa? Ersa e Pandroso non sono che un ente solo. Si spaccia a vicenda Merourio come amante d'entrambe. Ma la sola differenza che siavi tra esse, è che Ersa, riconosciuta dea da tutte le caste, si chiamò Pandroso, come Zeo Pandione (Ersa, Rsa,

to in eui appena creata da Vulcano viene ricolma di doni dagli dei che le stanno intorno ad ammirare le attrattive di cui l' ha fregiata il fabbro divino,

Drsa non differiseono punto : Hersa e Drosos, amendue vocaboli greci, hanno lo stesso senso: e Pandroso non fu che un'eufonia per Panrsa ). In origine Agraulo non fu divisa che in Agraulo ed Ersa, e quando Ersa divenne Pandroso, si ammise, invece d'Ersa-Pandroso. Ersa e Pandroso, Ersa-Pandroso è dunque l'amante di Mercurio. Aglauro li favorisce dapprima nei loro amori, poi li contrario. Così almeno l'accomoda la mitologia volgare, la quale sembra roveseiare i fatti, ed aggiunge che Agraulo operò di tal modo per gelosia. Un altro mito legato al primo, fu la cesta analoga alla scatola di Pandora. Minerva la dà alle due o tre sorelle eon proibizione d'aprirla ; Ersa-Pandroso non l'apre ; l'apre Agraulo : vi si trova Erittonio, spirito terrestre e fatale, simbolo dei mali. La morte segue davvicino il resto d'Agraulo: un aceesso di demenza invade lei e le sue sorelle, e tutte si gettano in mare. I sincretisti, volendo legare i due miti, mostrano Minerva che versa nell' anima d'Aglauro, per punirla, i veleni della gelosia. Mercurio la cangia in pietra, e poco dopo Ersa e Pandroso muoiono. Pandroso aveva dato i natali a Cerice. Si celebravano in suo onore feste dette Pandrosie. Aveva nel tempio di Minerva-Poliade una cappella nella quale si facea vedere l'ulivo che Minerva fece spuntar dalla terra, in occasione della sua gara con Nettuno.

PANDÜ' (1) ed i Kusu', celebri razze di Ksatria indiani, fanno nel Mahabarata la più tragica figura. Per ben comprendere le lunghe lotte di cui sono gli attori, bisogna sapere dapprima che i Kurû, in usa prima epoca, si trovano in guerra con gli Iadû, mentre postia, e dopo

l'annientamento di questi ultimiveggonsi i Kurù ed i Pandù dividersi e volgere le loro armi gli uni contra gli altri. Bisogna inoltre risalire alle genealogie di coteste illustri dinastie. Da Iaiati naequero Kurû e Indû; Indû avo della dinastia solare, e Kuru avo della dinastia lunare. Gli Iadù, discendenti da Iadú, sono essenzialmente sivaiti ; da Kurû discende in eapo ad alcune generazioni Santanù, sposo di Ganga da cui ebbe Bisma (Bhichma), e più tardi d'una seconda moglie ehe lo rese padre di Viscitraviria. Questi ebbe tre mogli, e morì laseiandole totte e tre incinte. Naequero in breve tre figli. Dritarastra, Pandù e Vidura ; siccome l' odalisea che aveva dato i nateli a quest'ultimo era sehiava, Vidura non poteva aspirare al trono: gli altri due avevano diritto alla successione. Bisma, zio di questi giovani principi, gli servi di padre. Quando essi forono giunti all' età virile, Dritarastra, cieco e debole d'intelletto, non seppe ehe generare un numero grande di figli, Duriodana e-eento altri ; Pandù invece accoppiava una gran mente ad un gran coore: egli governò saggiamente il regno di suo fratello. Giunse intanto il tempo in cui i giovani Kurû trovarono gravoso lo zelo prudente di Pandù e non vi scorsero ehe una presontuosa ambizione. Di qui le sorde discordie dei Kurù e dei Pandù, discordie che alla fine scoppiarono, cagionando la guerra. In questo mezzo Pandù sposato aveva due mogli, Madri ( Laksmi inearnata) e Kunti, sorella di Vassudeva e la quale prima di maritarsi era già madre di Karna, evi aveva avuto da Suria, dio sivaita del sole, Ma a qual proposito due mogli?

4 -

- - -

Un anatema aveva predetto a Pandů che avrebbe trovato la morte nel seno stesso dell'amore e nelle braccia delle sue due consorti; e fin da quel punto rimase casto. Ma Kunti trovò un mezzo assai semplice e noto di dare a suo marito prole che gli fece adottare : era desso d'aver commercio con un altro; vero è che ogni volta quest'altro era un dio. Iama la rese madre di Juddistira ; da Vaiù ebbe Bima; ad Indra dovette Argiuna. Madri, seguendo il suo esempio, evocò i due gemelli indiani, Assuan e Kumar, e diede in luce Nakula e Sahadeva, Sahadeva, Nakula, Argiuna, Bima, Inddistira, formano i cinque Pandù o Pandava cugini ed avversarii dei Kurù. Pandu mori: subitamente Duriodana s' impadroni dell'impero, e governò da padrone in luogo di suo padre cicco, Allora i Kuru, i quali tutti vedevano nei Pandù altrettanti competitori, li perseguitarono con furore; e Duriodana, spingendo all'eatremo nunto la crudele reazione di cui i suoi fratelli erano gl' istigatori, spogliò i Pandù di tutti i loro beni, e forzò i più illustri di loro all'esiglio, Krisna viveva allora: Kriana riparatore dei torti, appoggio della giustizia e colonna saldissima dell'oppresso, Krisna già ricolmo di gloria per la sconfitta di Kansa. di Giarassanda, di Sissupala, si sdegna del trionfo dell' ingiustizia, muove alla volta di Hastinapura, sede dell' impero dei Kuru, e dichiara a Duriodana che vuol erigersi arbitro fra i due rami della famiglia, « A qual titolo, disse il vecchio cieco, osi tu diventar giudice dei Ksatria, tu pastore, tu guidator di buoi, tu la cui giovinezza crebbe in mezzo alle vacche e che non sai altro che menarle alla pastura? Non mi favellar più in lor favore, temerario ! Chiunque ama la vita seguirà il mio consiglio. » Krisna non risponde a tali millanterie se non con minacce. ed eccita i Pandù alla vendetta. Duriodana non ignora la potenza del braccio di Krisna, Ne' suoi timori ha ricorso all'astuzia; finge di rinunziare a'suoi vecchi rancori; colma i Pandù di carezze e favori, gli attira alla sua corte : tutti debbono perire in un'insidia ch'egli ha loro tesa. Essi aprono gli occhi a tempo; fuggono, mercè la loro destrezza. Krisna accorre per chieder ragione al perfido Duriodana, ed alberga in casa del povero Vidura, cui Duriodana disdegna come illegittimo, come figlio di schiava, "Come può darsi che tu t'abbassi a chiedere l'ospitalità al figlio della schiava dell' avo mio? "sclama il figlio del re d'Hastinapura. " -- , Egli mi ama ! " Duriodana manifesta a Krisna un' indignazione mista di disprezzo e la guerra incomincia. I Pandù hanno il sopravvento in molti punti: intorno a Duriodana si affollano Karna e gli altri alleati di Giarassanda, i quali brigano tutti ad un tempo la mono di Drovati. I cinque Pandu conquistano cotesta figlia di Durpata e la sposano tutti e cinque. Seguono numerose scorrerie contra una moltitudine d'enti mostruosi sbitanti delle foreste, Danava, Naga, Uraga, Iakscia, Rakscia : invano Balarama si distacca dalla confederazione krisnaita per passare al nemico: Duriodana cui Durpata ricusa d'aiutare della sua potenza si vede alla fine costretto a deporre le armi, ed a cedere ni nemici la metà del suo reame. Inddistira è conscerato re dei re. Krisna testimonio della cerimonia è adorato da' suoi protetti fede-

under the

li, i quali in pari tempo celebrano in Indraprasta un grande sagrificio in onore di Pandù laro padre. In capo a qualche tempo la grande contesa torna a divampare: la pace non era che un armistizio, Duriodana riprende, le une dopo le altre, le provincie cedute ai Pandů, e condanna i suoi avversarii a dodici annt d'esilio. Argiuna si slancia allora al cielo d'Indra per cercarvi armi contro di Duriodana, Parecchie varianti bizzarre occorrono intorno a questo magnifico episodio. Finalmente i dodici anni sono passati, i re di Virata e di Tanusar uniscono le loro armi a quelle dei Pandù. Si approfitta dell'istante in cui Balarama, che ha l'occisione d'un brama da espiare, è partito per un pellegrinaggio. Il duce Pandù scelse per campo di battaglia Kuruksciatra, immensa pianura inondata da acque ed inaugurata da un' uccisione. Colà, egli comanda i terribili combattimenti che debbono decidere della supremazia dei due rami: Krisna è neutro, o poco meno. L'oracolo aveva predetto che ei darebbe soccorso a quello dei due partiti il cui rappresentante al' indirizzasso primo i suoi omaggi. Il primo ad entrare nella sua tenda è Duriodana, ma ha la malaccortezza di porsi al capezzale del letto; Argiuna si mette ai piedi. Ne consegue ch'è desso il primo a rivolgere i suoi voti al nume. Krisna gli promette non di combattere in persona, ma di guidare il suo carro durante la battaglia. Dalla vita di Bisma, zio di Duriodana, dipende il destino della guerra; egli è ferito il decimo giorno da Sikandi, all'amor della quale ha rifiutato di corrispondere. Fin d'allora la vittoria dei Pandù non è più che un affare

di tempo. Quando Bisma ferito esalerà l'ultimo respiro, la guerra sarà finita. Argiuna lo fa deporre sopra un letto di frecce in mezzo a due campi. Otto giorni continui egli contempla le terribili pugne che debbono produrre l'inevitabile scioglimento di tale lotta. Il decimosettimo giorno Karna socoombe. Il decimottavo, Duriodana, vulnerabile solamente in una coscia, è colpito a morte dalla clava di Bima, e muore colmando di maledizioni Balarama tornato alla fine dal suo pellegrinaggio. La notte susseguente, i cinque capi dei Pandu vanno, condotti da Krisna, alla pagoda di Bayani per ringraziarla della loro vittoria. Per mala ventura Siva, al quale si è affidata la guardia del campo, si lascia trarre in inganno da alcuni avanzi dell'escreito dei Kurù sotto il comando d'Assuatama, e li lascia passare. L'oste vittoriosa è tutta intera trucidata, e non restano dei Pandù che i cinque fratelli i quali sono andati ad inginocchiarsi ai piedi della grando Bavani, Nulladimeno, mercè la distruzione dei loro nemici, hanno il potere. Dritarasta perdona loro. Iuddistira loro primogenito regna. Sola, la madre di Duriodana, nell'atto stesso cho pronunzia il perdono sulla testa dei cinque Pandu, maledice Krisna e gli Iadu. " Ch'essi muoiano, dice, della morte dei Kuru! » Alcun tempo dopo infatti, le follie di Samba e degli altri Iadii ricadono sullo loro teste, e si scannano l'un l'altro in un giorno erudele. - La lotta dei Pandù e dei Kurù si traduce nella storia reale per la rivalità delle religioni sivaita e visnuviana, e per quella del sistema delle caste e del sistema contrario. Diffatti, Bavani protegge Krisna, Siya seconda

i Pandù. Duriodana e la sua stirpe rappresentano i Ksatriia, ostinati nemici delle parentele dispguali e delle concessioni. I Pandù per lo contrario sono in vero Ksatriia di nascita, ma sono imparentati coi pastori o Gauvansa che fanno parte dei Vaisia. Krisna è qui adunque il precursore di quell'era del buddismo che tentò di abbattere il sistema delle caste. L'ospitalità che va a cercare presso Vidura n'è una proya non men curiosa che sorprendente, Quanto all'origine dei Pandu, sembra che la Sogdiana e la Buttriana ne fossero la culla; che uniti agli Iadù stabiliti nell'Agra si spargessero per gradi dal Cascemir nel Pangiab fino al territorio del Deli; che uno dei loro rami ricacciato da Giaressanda e da'suoi alleati si estendesse verso il Gugerat, al mezzodi; poi verso levante, allorche la potenza di Giarassanda infiacchi; e che figalmente per mezgo d'invasioni lente ma progressive, s'avanzassero sempre più verso la penisola, e vi stabilissero una seconda Matura che brillo nel Dekan d'un grande splendore pel commercio e per le armi. Probabilmente i Kuru formavano il ramo primogenito di quella razza ad un tempo pastorale e guerriera. Essi comparvero primi nell'India. Hastinapura fu la loro città capitale. I due stati collaterali si unicono nell'epoca rappresentata da Krisna e Iuddistira; e eosì si formò la notente monarchia dei Pandú conosciuta dai Greci sotto il nome di Panda, Pandae, e Pandionis regnum. A tale monarchia, che si chiama regno dei figli della luna o dei Ciandravansa (Tchandravansa), s'oppone la monarehia dei figli del Sole o Suriayansa. Quest' è originaria dell'oriente; indo-persiana d'origine, quella veniva dal ponente, Aiodia, metropoli dell'una, contrasta con Matura, metropoli dell'altra.

PANE o Pan, Ilar, dio rurale della mitologia volgare, è l'Ente supremo sia dèi Pelasgi sia di quelli dai quali i Pelasgi lo presero. Ecco la sua leggenda pelasgo-dorica. Padri : Mercurio, Giove, Saturno, Urano, Etere, ecc., v'è da scegliere, Nell' ipotesi di Mercurio, la madre è la ninfa Driope, oppure Penelope, Tuttavia Penelope, presso alcuni mitologi, diviene incinta sia per opra d' Ulisse, suo marito, sia per opra della moltitudine d'amanti che le offre Itaca durante l'assenza d'Ulisse. Nell' ipotesi di Giove, la madre è Callisto, o la ninfa Ceneide, od Ibride (Hybris, e non Timbride, Thymbris ). Nella terza ipotesi , è Rea che lo ha da Saturno, Nella quarta, è Rea ( la terra ) che concorre con Urano (il cielo) alla creazione del dio; e nella quinta finalmente si dà per paredra ad Etere una Nereide. Notiamo di volo che Mercnrio, per sorprendere Penelope, si tramutò in becco. Coteste genealogie presentano tutte per tratti fondamentali la generazione (becco-capra ), i venti e l'aria, i boschi o monte imboschito. Alcuni sincretisti hanno imaginato due Pani, l' uno nato dalla ninfa montanina Sosa, l'altro dalla ninfa delle pianure, Penelope. Venne alla luce con cosce, gambe e piedi di becco, con corna di becco, e coll' ispido pelame del becco. La ninfa Senge, sua nutrice, e le altre ninfe arcadi mandarono un grido d'orrore alla sua vista; Mercurio, invece, si mise a ridere, avvolse il fanciullo dalle gambe caprine in una pelle, e lo portò dalle pendici del Liceo o del

Menalo nell'Olimpo, dove divertì i numi, segnatamente Bacco, con tale bizzarra struttura di cui le ninfe avevano avuto paura. Vedesi spesso in commercio amproso con le ninfe-Se la bella Siringa resiste alle sue forvide sollecitazioni, Eco, Pitide, Selene (la lnna) sono men fiere e corrispondono al suo affetto. Pitide però era amata da Borea : ed il nume. irritato della preferenza data a Pane, uccise la donzella, che Pane poi cangiò in pino. Per accostore Selene assunse la forma d'un ariete. D' Eco ebbe lince, uccello magico divinizzato: Eco viene anzi qualificata come sua legittima sposa. Talvolta pure si vede Pane con Ega od Ex, e questa lo rende padre d'Egipane. È vero che alcuni poeti fanno Egipane figlio di Giove ; ma Giove e Pane non differiscono, ed il loro figlio Egipane altri non è che Pane stesso. Pane diede agli dei, nella loro momentanea rotta nella Gigantomachia; il consiglio di assumere forme animalesche per fuggire in Egitto. Egli stesso assunse una forma clie aveva del pesce e del becco, e si tuffo nel Mediterraneo. Sotto la forma d'Egipane si uni a Mercurio per levare l'esangue spoglia di Giove dalla grotta coricina e rianimarla. Fu pur desso che scoperse il nascondiglio di Cerere, allorche, desolata dell'oltraggio ricevuto da Nettuno, andò a celarsi in un antro dell'Arcadia, Nella guerra dei Titani, additasi come il principale stromento della fuga dei nemici, Ha trovato grosse conchiglie sulla riva, vi soffia dentro e ne cava un suono che l'eco rende terribile : i Titani scorati fuggono in iscompiglio, La conca-tromba ci guida alle altre invenzioni musicali di Pane: è desso cho staceù i ramoscelli della canna,

PAN e, perforando in tubi sonori i remi di cotesto acotiledone che fu Siringa, forma di tali tubi congiunti insieme la siringa o zampogna si cara ai pastori. È desso altresi che trovò il flauto semplice, il flauto diritto, ed anche, dice Bione, il flauto obliquo, Inorgoglito delle sue invenzioni . Pane stido un giorno Apollo. La lira vinse gli stromenti da fiato: mà Pane essendo immortale, il dio della lira non pote scorticarlo come Marsia, Del rimanente, tale scena, come quella di Marsia, succede nell' Asia-Minore, E il Tmolo, monte lidio, che siede come arbitro in siffatta contesa, e che dichiara Apollo vincitore. Un'altra gara di Panc merita qualche attenzione i essa ebbe luogo contro l'Amore : ila principio sembra che l'ane sia vincitore del suo giovane rivale; ma Ero si vendica trafiggendolo con una delle suo frecce ed ispirandogli per Siringa . un amore che da lei non fu corrisposto. Si attribuiva pure a Pane l' invenzione dell'ordine di battaglia, delle falangi, della distribuzione dell'esercito in ala destra, ala sinistra e centro. Si scherzava anzi sui vocaboli che da noi si traducono per ala, e che letteralmente, in greco come in latino, significano corno (xinge, cornu). Una tradizione non men celebre che assurda sulla morte di Pane, è mentovata in Plutarco (de Oraculor, defectu): sotto il regno di Tiberio una nave trovandosi la sera nelle vicinanze di Paxis, una delle Echinadi, il paloto Tamo udi una voce che veniva da terra chiamarlo col suo nome. Egli lascio due volte la chiamata senza risposta; ma quando il suo nome fu proferito la terza volta, domando che si voleva: "Annunzia

a Palodio, disse la voce, che il granz

Pane è morto ". Non v'ha stravaganza che non si abbia stampata per ispiegare un fatto che sarebbe stato necessario previamente di verificare, e di cui nessuna autorità, ai tempi di Tiberio, fece testimonianza. Lo storico ecclesiastico Eusebio si è imaginato che fosse una voce miracolosa che annunziava la morte di Cristo. A parer nostro, la spiegazione è semplice : " il gran Pane è morto , era una formola sacra dei misteri d'Osiride. In fatti, sappiamo che nella leggenda di quel dio chiamato pure Fanace ( Phanaces ), tosto ch' è morto, i Pani corrono qua e là per tutto l'Egitto e vi diffondono la trista novelle. Iside l'apprende da loro. - Eccoei ora trasportati in un'altra regione, l'Egitto. Noi ei vediamo e Pane ed i Pani. Sappiamo che cosa significa questa contraddizione apparente; la monade si svolge all'infinito. I Greci ammisero anch' essi cotesto svolgimento, ed aggrupparono intorno a Pane molti Panisci (isco in greco è un diminutivo), il che fu dai Latini imitato col creare de'Faunisci. D'altro canto, i Silvani, i Sileni ce ne porgono esempi. I Pani e Pane seguono Osiride nella sua spedizione in Oriente; ed i Greci dicono che i Pani ed i Sileni secondano Bacco nella stessa impresa. Qui dunque Pane si distingue da Osirido! Niun dubbio però ch'egli di nuovo non s' immedesimi sovente e lui. Osiride, gran Pane, guidava i Pani ; se ne inferiva che Osiride, accompagnato dal gran Pane, guidasse i Pani. Pane era, secondo gli Egiziani, figlio di Parammone: secondo Erodoto, era uno degli otto grendi dei degli Egiziani. Lo stesso Erodoto, e dietro lui l'antichità tutta, immedesima Mendete ( Mandů ) e Pane; Mandů e Cmun erano sinonimi. Gli Alessandrini infatti tradussero sempre Cmunis per Panos, Del rimanente, Mandà o Cmun, non importa il nome ( vedi l'art. Maxou' ), era figureto coi tratti del becco, e l'itifallo in atto di eiaculare il fluido generatore ; e le sue feste, le sue processioni tipiche, le sue vaste prostituzioni, le sue demenze che fanno comprendere il mito d' Ibride (l' ibridismo, l'unione delle specie per sempre separate dalla natura, la convivenza da cui nascerebbero mostri, se qualcosa nascesse ) non hanno d'uopo pè d'essere dimostrate, ne d'esser descritte. - Ora, che cosa era Pane? In Grecia, è un dio dei Pastori, dei monti boscosi, degli erti poggi, delle sorgenti che zampillano dalla roccia, delle convalli dalle ridenti pasture ; egli ama, guida, protegge, procrea le pecore, ne tien lontani i lupi, ciò è naturale; e tuttavia ama i lupi, li guida, li fa nascere : com' essi erra nci hoschi, com'essi riposa negli antri, com'essi saltella sulle balze e nell'ombra, com'essi comparisce all' improvyiso. Ne si creda pure ch' ei non ne abbia mai le forme ! Diana anch'essa è cerva sebbene uccida le cervette, è orsa benchè atterri gli orsi; Apancomene, ella si strozza ; Britomarti, ella cade nelle reti. Ripigliamo: Pane è il dio pastore, ecco il suo primo carattere; lupo, bosco, prateria, montagna, si legano a lui ; Ermete , suo padre, era anch'egli un dio-pastore. Ma in Attica soprattutto si delinea Ermete : Pane è più specialmente il Nomio dell'Arcadia, E qui un tratto di volo l Pane è un dio pelasgico per eccellenze, imperocchè nessun luogo della Grecia restò più profondamente e più lungo tempo pelasgi-

co dell'Arcadia. Un secondo carattere si delinea adesso; egli emana dal primo, ma è più alto del primo : Pane è la musica. Egli raduna le sue capre sparse sulle balze alpestri al suono d'un'agreste zampogna, o d'un flanto, o d'un abbozzo imperfetto di corno ; vero è che corno, flauto e zampogna sono tutti stromenti da fiato e non sono tutta la musica: ma la mitologia non è la geometria. Del rimanente, l'idea di musica, mentre rimane imperfetta in un senso, è ricca ed ampia in un altro. Parecchie delle diverse arti che gli antichi vi comprendevano sono invenzione di Pane. Arteora Erniete e Pane in una stretta relazione! Imperocchè chi inventò il flauto ? Ermete. Chi fece della guerra un'arte ? Ermete. Chi è l'invertore di tutto al mondo ? Ermete, Si allarghi adesso l'idea di musica, e si giungerà a quella di suono e quindi a quella d'aria, Imperocchè l'aria è il veicolo dei suoni, l'aria forma unde sonore; nè in nessun luogo il suono è più sensibile che sulle cime delle montague, che nelle immense solitudini ; il sucno è Pane, e Pane è l'aria. Pane era talmente il dio de'suoni e delle repentine apparizioni, che si chiamava terror panico lo spavento ispirato da romori di cui s' ignorava la cagione. Si raccontava in appoggio di tale qualità del nume che, allorquando i Galli condotti da Brenno traversavano la Focide per andare a saccheggiare il tempio di Delfo, un romore improvviso agghiaccio l'audacia loro. Essi fuggirono scompigliatamente, e non pensarono più alla seducente impresa con la quale aveano deliberato d'arricchirsi. Del rimanente, Atteone, Aiace, apparivano del pari alla punta degli sco-

gli, ed un vago terrore teneva send pre dietro alla loro apparizione. Questi tre caratteri, la vita pastorale, la musica, l'aria sonora, formano unendosi l'idea del Pane pelasgico; ed ora la greca leggenda, in cui entrano gli echi, le Pitidi, le Siringhe, i capri, i lupi, l' Arcadia, non ha più enigmi per noi. Solamente notiamo che i tre caratteri puntellandosi sli uni sugli altri, in ragione inversa della loro voga, il più celebre senza alcun dubbio fui il più comprensibile, il più volgare, ... la vita pastorale. Pane musica è meno conosciuto. Pane aria lo è appena, e tuttavia le vestigia ne sono spiccatamente impresse nel materiale dei miti. Si è veduto altresi in Pane il simbolo dell'universo ( rat, tutto ), nelle sue corna i raggi del sole; nel vivo rosso della sua carnagione lo splendore del cielo, nella pelle di capra stellata che porta sullo stomaco le stelle del firmamento, ne suoi piedi e nelle sue gambe irte di pelo la parte inferiore del mondo, la terra, le piante e gli alberi ; non solamente queste minute particularità non hanno P ombra di verosimiglianza, ma eziandio l'idea di Pane-universo in Grecia pecca per la base (Pindaro solo la concepisce così elevata); l'etimologia soprattutto è falsa. In Egitto, è vero, il dio che corrisponde a Pane si accosta maggiormente all' universo; tuttavia non lo è. Diffatti , Mandu è meno uni dio gradino di manifestazione divina, che un dio proprietà. Ne risnlta ch' egli è un Knef, o Fta, o Fre, od anche il Prokameli-Piromi. Quanto alla proprietà che lo caratterizza, è quella di generatore einculatore. Ora, questo generatore adeguato al principio attivo del

mondo s'oppone alla fecondabilità materia che è il principio passivo: Pane sarebbe dunque l'anima del mondo piuttosto che il mondo in tale sistema. D'altro canto, le nomenclature orfiche presentano, come nato in Egitto, Fanete (Phanes) il cui nome è si vicino a quello di Panet cotesto Fanete, cui un'assurda etimologia traduce per manifestatore, e lega fonicamente a peres, luce, cotesto Fanete reso identico ad Ero ed a Protogono, cotesto Fanete che ha la testa d'ariete e talvolta la testa di serpente, ed il eni ampio seno nasconde le imagini prototipe di tutte le cose, cotesto Fanete, paragonato a Fano ( Phanos, Bacco ) a Fanco (Phanens, il sole) ed a Fanak (Phanak, Osiride), cotesto Fanete altri non è che Pi-Amun o Knef. Imperocchè Knef è il primogenito degli enti, il Demiurgo tipico; Knef è crincefalo, Knef è quel lungo serpente piegato in orbe d'azzurro, e la cui testa morde la coda. Quindi allora nessuna difficoltà. 1. Parammone non è che Piromi, ed a vicenda si delega in Knef, in Fta, in Fre, in Imout, od anche in Osiride, i quali sono tutti altrettanti Mandù. Di qui tutte quelle genealogie diverse di Pane. Le tre principali sono quelle che nominano per padre Parammone, Giove e Mercurio. La prima, puramente egiziana, e qui vale a dire Piromi è padre di Knef-Cmun. Le altre due si traducono per Fre-Cmun (o Manduli), figlio di Knef, e per Knef-Usiri, figlio di Piromi-Tot (sl sa che Tot, nel suo alto significato, è il dio supremo irrivelato), e d'altro canto Parammone, Pironti, Pi-Ermete, Biruma (per Brama), sono assolutamente lo stesso nome. 2. Se i tre Demiurgi sono cadauno Mandû, il Mandû per eccellenza pe-

rò è Knef, ed in conseguenza Fanete, ed in conseguenza lo spirito. il vento, il soffio, l'aria, imperocche tutti questi vocaboli s'implicavano nella cosmogonia antlea, e per essi esprimevasi l'idea dei principii attivi dei mondi, (confr. Kot.PIA). 3. Tale sofiio è quasi luce (confr. alla fine dell'articolo le illuminazioni, le lampade, ecc.), è Brama-divenuto il Vassu-Vaid. 4. Poi viene il carattere laseivo: Amun-Mandù-Fanete feconda la materia cui tocca: è un Efattore e, quindi, un fallo; egli opera di continuo. Laonde Cmun-fallo è itifallico. Di continuo il soffio che dà la vita emana, trasuda da' suoi porit spruzzi di liquidi prolifici ne sono il simbolo. Tutto l'Oriente d' altra parte presenta totesto primo Demiurgo sotto i tratti d'incubatore, d'incubo. Ora che cosa è Pane, se non è l'incubo di tutte le ninfe, di tutti i principii femine dell' uniterso? 5. Da Knef piuttosto che da Piromi o da Fre emana Osiride. Se dunque Knef è Fanete, Osiride pure è l'anete; e siccome d'altra parte Ositide ugualmente che Knef è il Nilo, è l'irrigatore, è il citilizzatore agricola, nulla di più naturale di Pane, del Pane della Grecia, dio rurale delle fresche convalli e della vita pastorale. I pastori d'altro canto nelle epoche della vita primitiva erano caprai, ed il dio-capro doveva diventare un capraio. 6. Il diocapro non è perciò metto in certe occasioni un dio-arlete (sotto tal forma seduce Sciene); e del rimanente, il Pane ariete è in pari tempo l'ariete cosmogonico, simbolo della generazione, c l'ariete zodiacale, adeguato del sole di marzo e della primavera. 7. Egli è il dio-lupo, noi l' abbiamo più d'una volta dichiarato, 8. È il dio-cane. Questi è il cane

universale, è il came celeste Sirio, è il cane di Rea. Mercurio anch'esso è canc (almeno Mercurio Anubi); Mercurio è il cane celeste, q. Nuova relazione con Mercurio! Pane è itifallo e porta il colo stimolatore, Pane è Cadmilo, Pane è danzatore. 10. Finalmente Pane è Giove e Proteo, novella identificazione a Knef; è Cmun, e si lega a Prometeo, identificazione a Pta; é padre di Sileno e seguace di Bacco, identificazione a Fre al quale d'altro canto avvicinavalo già la funzione di bianco ariete od ariete luminoso, di lacidas Pan, di Pane primavera, imperocchè tal' era la faccia sotto cui Megara l'adorava. L'Egitto ci riconduce così alla Grecia, e Pane si svolge per intero ai nostri occhi in tutte le afere che il suo nome discorre. È nella egiziana teologia dove sostiene l'alto uffizio i miti greci lo mostrano umile membro della plebe divina; a Tebe ondeggia come dio proprietà in tutto il quadro dei Kamefi, e si fissa come dio Demiurgo nel primo grado; i Pelasgi lo abbassano sempre più, e ne fanno l'aria, la musica, il monte selvoso, il pastore. È forse da inferirne che realmente la Greeia ricevette dall' Egitto il sno dio Pane ? V' hanno ragioni in favore di questo corollario. Il nome di Fanete ( Phanes ) comune all' Egitto ed ai doemi orfici n'e una. Ma un' ipotesi diversa sorge rimpetto a quella, e merita la preferenza. Fanete e Pane non derivano da un focolare comune, l'Indostan? Tra gli otto Vassù in cui si delegano Brama, Vaiù, il vento, si nominano e Maruta e Pavana; egli ha per figlio Anuman, dio-simia, inventore d'uno dei quattro modi musicali, e capo della numerosa truppa degli Anumani,

PAN ausiliarii di Rama, Payana ed Anuman non sono agli occhi nostri che uno stesso nome (v. HANUMAN), e Pavana Anuman è l'originale di Fanete, di Fanos, di Fanacc, di Faneo, di Fauno. - Aggiungiamo alcune osservazioni: 1. I capri e le simie occorrouo og # momento in mitologia e tendono a confondersi. L'unico tratto che caratterizza le ultime presso i poeti è la presenza d'una coda. 2. Senoe, nutrice di Pane, 'ricorda Cmun, ed egli stesso portava il soprannome di Sinoide. 5. Eeco la lista degli altri suoi soprannomi : Agreo (od Agrio), Egipane ( spacciato pure per suo figlio ). Scolete, Literio, Lampeo, Inuo più comunemente assegnato a Fauno (ma Fauno è un Pane latino), Luperco (soprannome celebre particolare all' Itulia), poi una moltitudine d'epiteti locali, Menalio, Liceo, ecc. 4. Il culto di Pane in Egitto, sia come Fancte, sia come Mandù, non può qui occuparci. In Grecia, non era conosciuto ai tempi d'Omero e di Esiodo, cd il trovarsi un inno a Pane nella raccolta omeroidica non è una prova del contrario. Il Peloponneso e soprattutto la montuosa Arcadia furono forse la culla del suo culto, siccome indica la leggenda che fa di Pane un figlio di Penelope? In ogni caso, sembra che il restante della Grecia non lo conoscesse che per Epimenide. Atene, alcun tempo avanti la battaglia di Maratona, ignorava il suo nome. Cotesto Dio un giorno apparve a'suoi ambasciatori, e promise loro la sua . assistenza contra le truppe di Dario, se dar gli volevano un posto nel loro tempio. Gli si dedicò un antro presso Atene, e s'istitui in suo onore un annuo sagrifizio che incominciava al chiaror delle faci.

Anche l'Arcadia legava al suo culto l'idea d'illuminazione. Tra il numero grande di templi, d'altari, di boschi sacri ch'egli aveva in quella regione, si distingueva un tempio da oracoli, dove giorno e notte ardeva una lampada. Si celebravano in onor suo le Licee, in cui i giovani percuotevano con verghe la statua del nume, se la cacciagione non era felice. Fino dalla stessa epoca, tali cerimonie tutte pelasgiche crano state trasportate in Italia, e le Licee assumevano il nome di Lupercali, il dio quello di Luperco (Lupercus). In pari tempo una modilicazione comune mutava il vocabolo Pane in Fauno, oppure immedesimava questi due nomi . I Luperchi formavano dapprima due collegii, i Quintiliani ed i Fabiani. Cesare ne creò un terzo, i Giuliani. I urimi due facevano risalire la loro istituzione a llomolo stesso. Primitivamente senza dubbio i due collegii non erano stati che due famiglie uscite da Quintilio e da Fabio, capi, l'uno del partito di Romolo, l'altro di quello di Remo, È noto che Niebuhr non ha veduto in tale rivalità dei due fratelli che quella di due borgate, Roma e Remuria, o meglio ancora di due monti. il Palatino e l'Aventino. È credibile che da ambe le parti si adorasse il dio-lupo, e che una volta operata la fusione le due famiglie sacerdotali si unissero in un sol corpo. Del rimanente, la lupa di Romolo aveva una parte in tali feste, e ne si mostrano le Lupercali istituite in onor suo. Nelle Lupercali. come nelle Licee, era ammessa la flagellazione; ma in quelle, i.Luperchi sferzavano le donne che si paravano loro dinafizi e non il dio; poi tale flagellazione tenevosi per 68

fecondante. Le sierze erano coregge fatte della pelle di due capre immolate nella festa, nella quale immolavasi pure un cane. Il coltello sacro doveva inoltre scalfire la nelle d'un giovane, in guisa da farne stillare alcune gocce di saugue. Un tempo senza dubbio cadevano vittime umane in onor del dio, e gli umani sagrifizii che Ercole aboli hanno riferimento a si barbaro costume, Confr. qui il mito di Licaone, vero Pane, Luperco divoratore. I Luperchi, per battere le donne, correvano ignudi a traverso le vie di Roma, Le Lupercali si celebravano il +5 di febbraio, Pane è rappresentato coi piedi e con le corna di becco, un pedo in una mano, una zampogna nell'altra, e ravvolto in una pelle di capra o talvolta in una nebride. È figurato su molte medaglie. Noteremo quella della famiglia Vibia (in Morell), che ha la testa del nume da un lato, il pedo dall' altro, ed il Pane imberbe e nudo di Olimpia (Ilunter, Num. pop. et urb. tav. n. 4); sopra un vaso dipinto (Millin, Pitture di vasi, I, 51), si scorge Pane dietro Mercurio (1).

PAN

PANE, PANIS, vale a dire il pane, è qualificato come divinità sabina. Sarebbe desso, come si vede, una Cerere fetiscia della più grossolana specie. Del rimanente, la religione dei Sabini ne contiene parecchi di tal forza: Mamerte o Curi (Marte-Lancia), e Ter-

<sup>(1)</sup> Il fiammingo Jecopo Jordans, nato in Anversa nel 1594, contemporaneo di Ruheus, ed amico d'uno dei Bassoni, dipinse Pane in un'amena campagna in atto di allettare col suono della zampogna le mandre intorno a lui pascenti o piuttosto intente ai soavi anoi concenti. Tale opera si può chiamare nn grazioso idillio in pittura. (Il Trud.)

226

mine, per non nominarne altri. sono assolutamente nello stesso caso.

PANFILA, PAMPRILA, figlia d'Apollo, invento l'arte di ricamare in seta. Vedi i due art. seguenti.

PANFILE, PAMPRILE, Hamping, figlia di Racio e di Manto.

PANFILO, PAMPHYLUS, Παμφώ-Aos, la Pantilia fatta persona. Questi era tenuto per figlio d' Egimo e fratello di Dimante ; regnava in Doride. Gli Eraclidi lo uccisero insieme con suo fratello, e gli Spartani vincitori diedero, in memoria di questi due principi, il nome di Panfile e di Dimantide a due loro obi o tribu. - Un altro Panpilo, Pamphilus, era un Egittide.

PANFO, Παμφος, bardo delle epoche primitive della Grecia, aveva composto inni che si cantavano con le poesie d'Oleno e d'Orfeo nel misteri Eleusini. Pausania ottenne, . dic'egli, dal Daduco d'Eleusi la permissione di leggerli, e ne mentovò quattro : a Cerere, a Nettuno, a Diana, ad Ero. Si può unirvi l'inno alle Grazie, sebbene nè il loro numero nè tampoco i loro nomi fossero manifestati in tali versi sacri; un canto funebre sulla morte di Nino, ed un altro sul ratto di Proserpina. Filostrato dice che l' inno omeroidico a Proserpina è una imitazione d'un inno simile lasciato da Panfo. Pausania riguarda Panfo come posteriore ad Oleno, ed anzi come il correttore e l'editore delle poesie d'Orfeo e d'Oleno. Panfo, dicesi, era d'Atene.

PANFOLIGMO, moglie dell'Ocesno, n'ebbe due figlie, Asia e Libia. - Pompholyx, in greco, vuol dire gonfiamento. Forse tale mito indica che i due grandi continenti conosciuti dagli antichi, l'Asia e l'

Africa, sono derivati da un sollêvamento del letto dei mari,

PANGA, fetiscio nel Congo, è una specie del dio Termine: non è che un bastone in forma d'alabarda, sormontato da una testa scolpita e dipinta di rosso.

PANISCI, vedi PARE.

PANOPE, Harown: 1. Nereide, 2. figlia di Teseo e moglie d'Ercole. - Si nominano altrest due Panopi, uomini, cioè: 1. il figlio d'Ercole e della Teseide che precede ; 2. uno dei favoriti o cortigiani d' Aceste în Sicilia. Disputò il premio della corsa nei giuochi dati da Enea per l'anniversario d'Anchise,

PANOPEA, Haroreia, è una Ne-

PANOPEO, PANOPEUS, Heregevis, I. padre d' Egle una delle mogli di Teseo; 2. eroe eponimo di Panopo, era tenuto per un Focese figlio di Foco e d'Asterodia; prese parte alla spedizione degli, Argonauti ed alla caccia del cinghiale Calidonio. Fratello di Criso, annoverò tra i discendenti della sua linca collaterale Strofio e Pilade : egli stesso ebbe, tra gli altri rampolli conosciuti, Epeo, il costruttore del cavallo di legno.

PANOTEA, sacerdotessa d'Apollo, viveva al tempo d'Abante o d'Acrisio. Le si attribuiva l'invenzione del verso eroico.

PANTIDIA, principessa lacedomone, era incinta di Leda, allorchè sposò il re d'Etolia, Tespio. L'aveva Glauco resa madre.

PANTOO o PANTO (Harboor e per contrazione Harbout, in latino Panteus), volgarmente Panteo, figlio d' Otria e sacerdote d' Apollo a Delfo, venne condotto da Antenore a Troia, dove Priamo gli affido lo stesso sacerdozio e gli diede in matrimonio la figlia di Clizio. L' Iliade parla d'un Pantoo, Troiano, sposo di Fronti e padre d'Euforbo, d' Îperenore e di Polidamante; è senza dubbio lo stesso che il precedente. L'Eneide lo fa vivere ancora il decimo anno dell'assedio.

PAPPEO, dio supremo degli Sciti, era piuttosto un dio cielo che un vero Giove, ed aveva per moglie la Terra.

Terra.

PAPPOSILENO, Parrostlessus, Harrosilanses, Sileno stesso; era rappresentato con una barba folta, che gli copriva la bocca; ed un'aria selvaggia. Ilsuo nome vuol dire buon papà Sileno, e non avo di Sileno.

PARABRAMA, valo a dire il gran Brama. Fedi Baans e Brama:

PARACANSA-KAN occopa un podro for agguardevole nella toris a mitologica dei Mongolli, pierche da lui incomincia la geneclogia sacra di Sciakiamuni (il Budda attuale del dogma lausiño,) Diecendendo dal vecchio Kan Altan-Urruk, Puracana-Kan ha per figlio Zaira-Tovoltè-Kan. Da quest'ultimo macona i quatro Arti-Dan-Kahatha, 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Ougan-I-Banda', 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Ideet, 'Aron-Idee

PARACIARIA (fr. Paratcharia) è, nel Mahabarata, un Muni amato dal cicli cà ha per isposa la giovane Kafi la quale, senza perdere la sus virigiutà, diviene incinta di Viasar (Brama nella sua terza incarnazione). Bisogna avvertire che, nel Bagavat; Viassa è figlio di Brama, ma dec i natali ad una singolare influenza di Visnà.

PARALO, PARALUS, era tenuto per l'inventore della Parala (nave sacra ahe Atene spediva a Delo), od anche, secondo alcuno leggende, per colui che aveva inventato le navi.

PARAMMONE, nome che l'Egite to dava il padre di Pane, e di n Eli-de sopramome di Mercurio. Sicco-mie, a parer nostro, Pironi, Biruma, Brant, Ermete non differiscono punco, nomettiamo l'equazione ellenica di Parammione e di Mercurio. Ia un senso Tot è il primo degli dei; Fanete o Pane, identico a Knef, è la sua enfanazione immediato.

PARASSU-RAMA (fr. PARACOU-Raza), bramano celebro del sivaismo indiano, si delinea, come nemico 1. di Visnu, 2. di Bavani, 3. de Ksatriia. Gli si da per padre il bramano Giamadagni il quale ha per moglie sia la dea Badrakali, sia la mortale Renuka: ma l'una e l'altra, come si sa, equitalgono a Barani-Durga. Del rimanente, ecco in qual maniera avvenne la nascita di Parassù-Rama. Renuka, desiderando d'avero un figlio, invocò il suo sposo Giamadagni, e si raccomando alle sue preghiere. La madre di Renuka formava in pari tempo consimili voti: Sposo e genero compiacente, Giamadagni impasto per ambe le principesse due focacce, maogiando le quali i loro desiderii dovevano tosto venire appagati; ma la suocera s'imagino che la focaccia di Reouka fosse stata fatta con più diligenza: ella se ne impadroni e vi pose invece la sua ; Reouka non s'avvide del baratto. Le due principesse non tardarono a divenire incinte. La regina diede in luce un bambino il quale, ancorche Ksatriia pel re suo padre. aveva in dote i costumi semplici o pacifici del bramano; Renuka per lo contrario partori un figlio di bramano, il quale, in cambio delle miti virtù della sua casta, aveva la guerresca impetuosità del Ksatriia. Siva,

incantato di questo primaticcio valore, volle educare egli stesso l'ardente Parassu-Rama. L'allievo divenne in breve l'adoratore, l'apostolo, il seid del dio suo precettore. Sacrato " al culto del suo maestro, si dichiara com'esso contro di Bavani, ed in conseguenza contra le incarnazioni di questa bella dea, contra la sua propria madre Renuka; e la dicolla. Alcan tempo dopo Ganessa, il figlio. l' unico di Bavani, si trova sul di lui sentiero mentre egli si reca appiè del trono di Siva per rendergli omaggio: egli vuole impedirgli di penetrare in quella celeste dimora ; Parassù-Rama, sempre irascibile, strappa dalle mani del tremante Ganessa la scimitarra che portava, e con essa gli taglia la testa. Secon lo alcune tradizioni, siccome già Ganessa ha per capo l'immane testa 'doll' elefante, Parassu-Rama si contenta d'abbattere l'avorio d'una delle sue sanne. Alla caduta del dente divino il mondo si scuute: Siva e Bavani sono turbati nei loro amori, e questa, nel suo estremo disgusto, sta per iscagliare l'anatema sul figlio di Renuka, altra sè stessa, quando Vamana (Visnù sotto forma di nano) arriva in suo soccorso e lo salva. Tuttavia Parassù-Rama non cessa di combattere e d'esporsi a nuovi pericoli. Da lunga pezza la guerra aveva diviso i bramani ed i Ksatriia. Vissuamitra un giorno aveva tentato di rapire ai figli del bramano Vasista la bella vacca Sabasa, figura del suo territorio. In appresso, fu il suocero di Giamadagni , Raktavigia - Argiuna, che tento di spogliare suo genero della sua vacca (Kama-Denú?). Sabasa e la vacca di Giamadagni si difesero a meraviglia; esse partorirono un si gran numero di guerrieri che gli spogliatori si videro costretti a

desistere dalla loro impresa. In pari tempo un'orda di guerrieri barbari era venuta in soccorso dei figli di Vasista, Giamadagni fu meno fortunato; i crudeli Ksatriia lo uccisero: Renuka, che era risuscitata, si abbruciò sulla sna tomba. Parassu-Rama giuro tosto di vendicare la coppia a cui doveva i natali e, secondato dal suo maestro Siva, riusci a scheciare i Kastrija della dinastia solare e ad impadronirsi d'Aiodia, Egli si mise poscia a percorrere l' India intera, trovù presso Kuruksciatra, nun lunge da Deli, un campo immenso gremito dei corpi de' suoi nemiĉi, e riempi del loro sangue un gran lago (Kuruksciatra apparteneva ai guerrieri della dinastia lunare); tolse dappertutto l' impero ai Ksatriia per renderlo ai bramani, risuscitò Giamadagni e per la seconda volta Renuka, poi si ritiru sul Kailassa, presso Siva, per riposarsi di tante fatiche. In breve i nuovi e felici tentativi dei Ksatriia lo tolsero al suo beato ritiro. Egli ricomparisce, ed i nemici tagliati a pezzi in venti battaglie rinunziano finalmente ad una lotta oramai superiore alle loro forze. Parassù-Rama è ritoraato presso Siva. Ma gl'ingrati bramani, che gli debbono l'onnipotenza, gli rinfacciano d'aver versato troppo sangue, e ricusano di lasciargli abitare un solo canto della penisola, Parassu allora s'arrampicò sulla cima delle Gate di cui l'uceano bagnava il dorso occidentale, e chiede al dio del mare di concedergli per territorio tanto spazio quanto la freccia lanciata potrà varcarne. Il dio imprudente accondiscese: ma il dardo lanciato da Parassù furzò il dio a ritirarsi lontano, e la costa di Malabar uscendo dal seno delle acque diventò l'appanaggio di

Paràssi-Ruan, il quols, tempre liriato dell'ingratitudine dei braunni, il cécio dal Mulabar el imalediase. Assoggetto per altro sacora i Nairi al suo giogo sacerdotale. Poco dopo lascio il mondo e si riassorbì nel seno della divinità. Non ne uvel che durante il periodo di Rama, quando cotetto giovane erro, actitum incurantione di Vanti, abbe prezzato principe della razas lumare e del ramo dei Kurti, che combatte i Pando.

PARCHE (le), PARCAE, ed in greco Mozzaz, Moiogs, dee che presieduno allo sviluppamento di tutto ciò che si produce, non sono in sostanza che lo svolgimento trinitario dell'idea di destino generatore. Sono sorelle e si chiamano Cloto, Lachesi ed Atropo. La loro genealogia differisce considerevolmente, secondo le epoche, il paese o lo spirito dei leggendarii. Crisippo (a detta di Cicerone) le immedesimava alla necessità. e Luciano le dichiarava esse tre il destino. In Esiodo hanno per madre la Notte, la Notte sola; Orfeu, nell' inno alle Parche, le sa nascere dall' Erebo Licofrone le dice figlie del Mare. Questi tre nomi, Erebo, Mare, Notte, tornano lo stesso ( confr. Bero). Platone s'allontana poco da tali concezioni allorche dice che le Parche sono figlle della Necessità. L'Iliade, non curando tutte queste deità teogoniche, troppo buie allegorie, fa delle Parche le figlie di Giove e di Temi. Se vero è che Licofrone, nominando le sue Parche figlie del Mare, dà loro per padre Giove, la sua opinione offrirebbe ad un tempo un avvicinamento con la presente genealogia, ed una relazione tra Venere e le Parche. Tale relasione, del rimanente, nulla ha di strano: Venere, pereio appunto ch'

è generatrice, Ilitia ed Aurea, rassomiglia alle Parche. Gli splendidi o misteriosi epiteti che loro si profondono, si riferiscono tutti alla potenza evolutrice dei destinl o delle creazioni. Tutti i mondi sono soggetti al loro impero; i movimenti delle sfere celesti e l'armonia dei principli costitutivi del mondo sono opra laro ; la sorte di cadaun ente, di ciascuna cosa è stata da esse preveduta: esse profetizzano, cantano, vegliano specialmente sul destino dell'uomo. Ricchezze, gloria, potenza, piaceri, onori, sono desse che tutto dispensano, che negano tutto. La nascita, la vita, la morte soprattutto, sono sotto il loru impero. Un filo cui toccano le mani delle tre sorelle simboleggia quel complesso d'istanti sparsi di cui ogni esistenza si compone. Cloto, Lachesi, Atropo, lavorano a vicenda, ma una sola fila, Lachesi : Cloto tiene la concochia : Atropo tronca arbitrariamente il irlo, cui nulla può rannodare. I poeti non hanno dunque avuto gran torto allorchè immedesimarono le Parche ai tre periodi della durata, e videro in Lachesi il presente, in Cloto il passato, in Atropo l'avvenire. La Trimurti indiana riverbera quasi le Parche: Brama aublimato rassomiglia a Cloto, Visnú a Lachesi, e Siva, cotesto dio incendiario, all' inesurabile Atropo. Ora, risalismo col pensiero al concetto primordiale, e ritroveremo una Parca monade (vedi Lacuesi). Le si danno a vicenda nomi diversi: Imarmene ( il destino ), Ananke ( la necessità ), Tiche (la fortuna), Esa ( la sorte compartita a ciascuno ) Moera, assolutamente sinonimo d' Imarmene (da questo in fuori cho Imarmene sembra il risultamento, e Moera la produttrice dei risultamen& ); poi Ilitia, Opi, Persefone, Nemesi, Adrastea. Presso alcuni poeti, Adrastea e Namesi divennero due Parche coesistenti: Nemesi rettificava le sentenze della sorte, Adrastea infliggeva i supplizii e dispeosava le ricompense. Si può altresì nominare per Parca suprema Carmenta : me Carmenta è latina e si delinea principalmente come profetessa. --Diverse leggende ci mostrano le Parche come consolatrici di Proserpina rapita; come quelle che assoniscono il dolore di Cerere sia quendo piange il ratto di sua figlia, sia quendo si seppellisce in una grotta dopo l'oltraggio fattole da Nettuno ; come quelle che riconducono alla luce del gioroo la sposa di Plutone quando ve a passare sei mesi presso sua madre; come quelle che gui-- deno all'inferno Bacto, Ercole, Teseo, Ulisse; che riconducono sul. globo terrestre, Orfeo, Enca; che servono di corteo a Temi quando va dall'Oceano nell'Olimno; che difendono Giove loro padre contra i giganti Agrio, Toone e Tifeo; che cantano i natali d'Achille alle nozze di Teti e Peleo : che ricevono Meleegro quendo viene al mondo, ed annunziano a qual fragile simbolo s'attiene le sua vita; che aiutano Evadne a dare in luce Gamo, e Giove a tornare in vita Pelope; del rimanente, severe e tali che non rannodaco per nessuno il filo rotto che sie una volta. Si danno altresl come nitatrici delle donoe partorienti con Lucina, od anche come Lucina stessa. Ciò è chiaro poichè soco Ilitia. Altrove si vuole che sieno la ministre di Plutone. Dappertutto presenti e potenti, dappertutto sono le ministre de'sommi dei, del dio dell' inferno non meno che del dio dell' Olimpo, Orfeo le colloca jo un an-

tro tenebroso del Tartaro; il Tare tare qui non è l' inferno, è la Notte-Caos. Presso altri, il loto domicilio è in cielo. Talvolta si lascia ondeggiare nello spazio l'enigmatico palazzo ove dimorano. Ora le mura di quella mistica residenza portano scolpiti in caratteri indelebili, sul ferro e sul bronzo, gli umani destini; ora la lana che filano, e che è nere, bianca, bigia, indica con la sua tinta la sorte dei mortali (in Licofrane, il filo delle Parche è a tre colori); ora il canto magico code accompagnano il frullare del fuso è l'irrevocabile sentenze delle sorte. Quanto all' invenzione di sei lettere dell'elfabeto greco attribuita alle Parche, non è che una gratuita bizzarria. La vigilanza che alcuni dotti attribuiscono loro sulla luna altre cagioni nom ha che il loro carettere di principio passivo, l'influenza magica della luna sugli eventi umani, e l'identificazione delle Parche ad Ilitia, che è Latona, che é Febe, che è la Luna. - Giove ed Apollo portnyano il nome di Meragete, vale a dire condottiero delle Parche, I Romani ed i Greci invocavano sovente Apollo e le Parche in peri tempo. Il loro altare più celebre era in mezzo d'un folto bosco, dove si redunavano gli ebitanti di Sicione e di Titane. Sparta dedica loro un tempio magnifico presso la tombe d'Oreste, Esse evevano pare altari in Olimpia, a Megara, a Roma, in Toscana, a Verone. Del rimanente, in Italia sono talvolta nominate Carmente, vele a dire le cardetrici o pettinatrici di lana, le cantetrici ; e notiamo alla sfuggita che a vicenda si ha una Carmenta o due Carmente (Prorsa e Postverta ), o tre Carmente analoghe alle tre Parche (Carmenta, Prorsa e Postverta). -Nelle Gallie onoravansi setto il nome di Madri. - Il greco vocabolo Moerae, Moipen, derivava, non v'ha dubbio, da unipo: due nomi non molto usitati nella letteratura comune dei Greci, Clothes (o Clothoes) e Xantries, derivano evidentemente da xxu3m e Feirm. & significano le filatrici, le cardatrici. Non v'ha ambiguità sui nomi speciali di cadauna. Cloto vuol dire la filatrice, Luchesi la porzione, la quota, Atropo l'inflessibile ; ma si è multo variato sull' etimologia' del nome latino, Parcæ. Dubbiamo dar qui le principali etimologie proposte: 1. Partus o Purta; 2. quod nemini parcant (antifrasi); 3. Parca, Perparca, avara; 4. Porca, solco di terra; 5. Parach (caldeo), rompere, dividere ; 6. Tourre, fare, con allusione a Prassidice; 7. la radicale ignota di Perseo, Persefone, Persefata. A parer nostro, Parca non deriva che da Partiri, analogo di meipe, e per consegueoza è uoa traduzione esatta di moipe, la sorte, - Non si trovano che pochissime figure antiche delle Parche. Quelle della medaglia pubblicata da Patin, sotto il nome di Parche, non meritano questu titolo. Sopra un marmo spiegato da Bellori si vede una donna la cui testa è adorna d'una semplice benda : credesi che sia una Parca. Se ne vede un'altra sopra un altro bassorilievo del Museo Pio-Clementino, Iv, 35. Un'altra tavola nella stessa raccolta, iv, 25, presenta solamente Cloto e Lachesi: la prima ha la conocchia e fila ; la seconda indica con nna verga il destino di tutto ciù che esiste sulla terra ; essa ha inoltre sulle gioucchia un volume in eui . sono inscritte tutte le azieni. Tale volume si ritrova nelle mani di Cloto sul frammento di sarcofago intagliato, 1v. 35. Delle altre due sorelle, una (Lachesi ) è indicata da un globo celeste ed un raggiu (allusione all'oroscopu); l'altra mostra sopra un gnomone che il termine dell' esistenza è giunto. Sopra una cassetta etrusca ovale, trovata presso Volterra, sono vecchie donne in lunghi manti.' A Lione, sopra un bassorilievo della badia d'Ainai, esse tenevano un pumo ( simbolo della fruttificazione ). L'ideale delle Parche, differenziandole per la cunocchia, il fuso e le torbici, si comporrebbe di lunghi veli bruni, di corone d'ore, di facce severe, ma belle; finalmente d' ali che contrastano singolarmento col loro atteggiamento stazionario. È un' assurdità il rappresentarle brutte u zoppe ( come indica Licofrone ). Teocosmo, a Megara, le aseva sculpite sulla testa di Giore. A Corinto, erano velate ; si vedevano altresì sulla base del trono d'Apollo Amicleo e sul cofano di Cipselv.

PAREA, moglie del re di Creta Minosse, e madre di quattro figli, Nefalione, Eurimedonte, Crisc, Filolao.

PARGANI era în Samogizia il dio delle stagioui; presiedera alle ricolte con Zemienik. Si teneva acceso in onor suu un fuoco sacro sopra una collina. Confr. qui le dee-Froco-Trassa, Vasta, ecc.

PARGUTI, l'Eva de Baniani, aveva per isposo Puruscia, il primo nomo.

PARIDE, Panis, flépis, altramente Alessandro, A A. garôpos, celebre figlio di Priamo e d'Ecuba. Incinta di lui, sua madre sogno che partoriva una face che incendiava

la città di Troia, simbolo troppo chiaro, secondo gl'indovini, dell' incendio di Troia, A tale predizione. Priamo risolve la morte di Paride, che Ecuba portava nel suo seno, e quando viene alla luce comanda d'ucciderlo, Ecuba, più tenera, commuta la sentenza in una semplice esposizione sull' Ida. Il fanciullo è allevato da alcuni pastori, ed in capo a tre o quattro lustri si trova d'un' incantevole bellezza. La ninfa Enone si dà a lui. Le tre dee, che alle nozze di Teti e Peleo si disputano il pomo d'oro in cui è scritto alla più bella, lo scelgono per giudice e gli promettono, Giunone oro, potere, Minerva la sapienzu. Venere la più bella donna dell' universo : Paride aggiudicó il premio a Venere. Alcun tempo dopo, uno de' Priamidi avendogli rapito un toro per darlo in premio al vincitore ne'giuochi funebri che si dovevano celebrare a Troia, Paride si recò in persona alle giostre e vinse tutti i concorrenti, tra i quali erano i suoi fratelli. Ettore, secondo gli uni. Deifobo secondo gli altri, alzarono il brando per ucciderlo; Paride allora mostrò le fasce in cui era avvolto allorchè venne esposto, e si diede a conoscere. Priamo l'accolse con piacere, attesochè, dicesi, gl' indovini limitato avevano il pericolo che correva l' impero di Trois a trent'anni, e Paride gli aveva già varcati. Alquanto più tardi ritroviamo Paride in Grecia, dove va per sagrificare al tempio d'Apollo Dafneo, o, secondo gli evemeristi, per raceorre la successione d'Esione, sua zia. Egli riceve l'ospitalità in Sparta, dominio di Menelao. Il re si trova assente all'arrivo dell'ospite illustre; ma Elena, sua sposa, veglia affinche nulla gli manchi, È noto che la riconoscenza di Paride si converte presto in amore, che la regina di Sparta gli corrisponde, e che alla fine fugge in Asia col protetto di Venere. Questa dea adempie così la promessa per la quale ha indotto il regio pastore a concederle il premio della bellezza. I due amanti afferrano noscia all' isola di Citera, dove Elena appaga i voti del suo rapitore; indi proseguono la loro strada. Ad un tratto dal seno dei flutti sorge il vecchio Nereo, ed il suo labbro vaticina sciagure alla nave che fuzze verso Troia. Giunto nella città di Priamo, Paride vi fu accolto con trasporto; ma nessuno pensò, eccettochė Cassandra, invano ispirata dai numi, alle terribili rappresaglie che i Greci stavano per fare. I raggiri di Paride, la bellezza d'Elena, fecero andar a vuoto le ambasciate che gli Atridi ed i loro alleati inviarono sulle prime a Troia, Durante l'assedio, Paride non mostrò che viltà od un valore dubbio. Nullameno vedesi, di quando in quando, comparire sul campo di battaglia, ferire Diomede, Macaone, Antiloco, Palamede, sostenere un singolar certame con Menelao. Verso la fine dell'assedio trafisse insidiosamente Achille con una freccia; egli poi fu alcun tempo dopo ferito mortalmente da Filottete (altri dicono Menelao od Aiace). Si fece trasportare presso Enone, di cui ricambiato aveva la tenerezza con un ingrato abbandono e che rifiutò di guarirlo. Elena, dopo la sua morte, sposò Deifobo. Paride, tra gli altri figli, aveva avuto da lei Bunico, Ideo, ed una figlia dello stesso nonre di sua madre. Enone vien fatta sovente di lui moglie. Vedesi nel Museo Pio-Clementino una testa ed una statua di Paride (pubb. da Guatani). Nella villa Ludovisi si ve-

de un busto colossale di Paride, due volte più grande del naturale : la clamide ondeggia sul petto, ma i lineamenti sono di donna. Vinckelmann, Monum. ined., ha fatto conoscere una pietra sculta che rappresenta Paride pastore di Priamo col pedo in mano. Ritrovasi Paride in colloquio con Mercurio in Lanzi, Saggio di linena etrusca, II, x11, n. 2; in atto di ricevere un diadema da Minerva, in Vinckelmann, Monum. ined., n. 113; di giudicare le tre dee, in Bartoli, Pitt. ant. dei sepoleri de' Nasoni, xxxiv; di persuadere Elena alla fuga, in Vinckelmann, op. cit., n. 115, e nelle Pitture omeriche di Tischbein, n. 4 e 5g. Un bassorilievo della villa Ludovisi ed un camilico del gabinetto reale degli oggetti antichi, ' fu com'esso nutrito da una lupa. rappresentano Enone e Paride. - Il nome di Paride, lu stesso che Fre ed Afareo, indica un dio-sole. La sua bellezza, la sua gioventù, la sua vita pastorale, il suo uffizio d'arbitro fra tre dee che formano intorno a lui una trimurti, la sua vittoria sul toro, le sue frecce, con cui trafigge Achille (che alcuni leggendarii fanno uccidere da Apollo), la sua identificazione alla face nel seno stesso di sua madre, il suo legame colle acque, personificate in Enone, con la luna, di cui Elena è l'incarnazione, tutto contribuisce a confermarci

PARIO, Il gosec, figlio di Giasione, fondò Pario (Parium) e vi regnò sopra degli Ofiogeni, specie di Psilli derivati da serpenti e dotati del potere di guarire i loru mesi suggendo il veleno.

in questa maniera di vedere.

PARNASSO, PARRASSUS, Πάρτασoor, eroe epunimo del Parnasso, era tenuto per figlio della ninfa Cleodora. ma di due padri: l'uno mortale che si chiamava Cleopompo, l'altro immortale, e che è Nettuno. Egli inventù l'aruspicina (divinazione per gli uccelli), e fondù una città del suo nome che fu sommersa nel diluvio di Dencalione.

PARNOPIO, Apollo delle locuste (Parnopes), era adorato nella cittadella d' Atene, dove aveva una statua di hronzo, lavoro di Fidia.

PARO, Il goos, eroe eponimo dell' isola di Paro, è presso gli uni figlio di Giasone, presso gli altri figlio dell'arcade Parraso.

PAROREO, figlio di Tricolone, fondo Parorea in Arcadia.

PARRASO, PARRHASUS, Map'o'eσας, 1. uno dei Licaonidi (fondò Parrasi in Arcadia); 2. figliu di Marte e di Filonome : fratello di Licasto,

PARTAONE, PARTHAON, MapSaure in Omero Ponteo, Etolio, doveva i natali al re Agenore e ad Epicaste. sposo Eurite, figlia d'Ippodamo, n' ebbe Oeneo, Melante, Agrio, ai quali si aggiungono Licopeo, Alcatoo, Laocoonte, e due figlie, Acrope, Peribea. - PARTAONE, figlio di Perifete, fu padre d'Arista. .

PARTE, PARTES, dee latine in numero di due, erano invocate dalle donne incinte il nono ed il decimo mese. Il loro nome era Nona e Decima. È d'uopo avvertire che gli antichi facevano durare la gravidanza dieci mesi, vale a dire nove mesi e qualche cosa, perchė contavano per mesi lunari. Forse intendevasi per Nona l' ultimo periodo della gestazione, e per Decima il parto e le sue conseguenze.

PARTENE, PARTHERES, HapSerot. vale a dire le vergini : 1. Le Giacintidi; 2. le Eretteidi; 3. le figlie di Leo.

PARTENIA o PARTENO, figlia di Stafilo e di Crisotemi, era sorella

PAR di Molpadia od Emites e di Reo (vedi questi nomi).

PARTENIO, duce troiano ucciso in Italia da Rapone.

PARTENOPE, Sirena famosa, diede il suo nome ad una città della costa d'Italia, che si abbandonò per Cuma, ma che poscia fu ripopolata per ordine dell' oracolo e ricostruita sotto il nome di Neapoli (città nuova) appena oggidi cangiato (Napoli). Secondo la leggenda, allorchè le Sirene vinte da Ulisse si rituffarono nelle acque per trovarvi la morte, il corpo livido di Partenope fu gittato dalle onde sul litorale della Campania dove gli si eresse una tomba che fu il nocciolo della città dello stesso nome. - Tre altre di nome PARTEROPE furono: 1. moglie d'Oceano e madre d'Europa e di Tracia; 2. figlia d' Anceo (o del fiume Meandro) e di Samia, amante d'Apollo e madre di Licomede ; 3, figlia di Stinfalo, amante d'Ercole e madre di Everete.

PARTENOPEO, PARTHENOPARUS, Handeroweige, figlio della bella Atalanta che l'ebbe da Meleagro, da Milanione o da Marte, o figlio di Talao e di Lisimaca, riportò il premio del tiro ai giuochi Nemei, Incaricato nell'assedio di Tebe d'assalire la porta d'Elettra, su uceiso il quarto giorno da Anfidico o Periclimene, Come si vede, era uno dei sette duci. Spiegasi il suo nome, ora col fatto de' auoi natali senza connubio, che sembra lasciare a sua madre il titolo di vergine (Parthenos), ora eon la sua educazione aul monte Partenione. PARTULA, dea latina, presiedeva

alla gravidanza.

PARTUNDA o PARUNDA, dea latina che s' implorava nei parti, presenta una paronomasia singolare con Pertunda.

PARVATI. Fedi BAYANI.

PASIFAE, PASIPHAR, vedi MINOSsz. Non abbiamo che poche parole a aoggiungere a tutto eiò ch'è stato detto di Pasifae negli articoli Anian-BA, DEDALO, MINOSSE e FADRA, I. Pasifae è la tutta luce, Arianna la regina; Pasifae si delinea sempre in cielo, mentre havvi della terra, dell'ohda-terra, dell'onda-hellezza, magia, illusione, dell' onda Anadiomene in Arianna. 2. Pasifae differisce da Fedra che è luce, ma non tutta luce; la sua unione al toro non è che siderea e doria, mentre v' ha eabirismo e color pelasgico in Fedra, volendo sostituire nel suo letto Ippolito a Teseo, Pasifae ha della demenza. Le Pretidi, le Ciniradi, l'ardente Astronoe fenicie, sono figure gittato nella stessa stampa. Se v'hanno maschi furiosi, Ercule, Bacco; Ati, ecc., il principio femina lo è anch' esso. È si vero che Pasifae non è una principessa effettiva, che a Talame in Laconia aveva un tempio da oracoli dove i devoti andavano a corcersi, e ricevevano in sogno la risposta a tutte le loro domande. Ma, dicesi, questa Pasifae non è la regina eretese: h un' Atlantide, la madre d' Ammone: oppure è Cassandra, la figlia di Priamo. Imperocchè Cassandra morì a Talame, Cassandra pronunciava oracoli, e siccome nulla e più luminoso d'un oracolo, Cassandra era luce universale, luce per tutti (wa'gı ong). Queste due asserzioni sono troppo gratuite per essere da noi confutate. Noi ci limiteremo a ricordare la vicinanza della Laconia e di Creta, le loro frequenti relazioni, la parentela dei due popoli (in Laconia ed in Creta la razza dominante era doria), finalmente il nome stesso di Talame. cha vuel dire letto nuziale ( e sem-



pre, nei miti cretesi, il letto nurdialifa una gran Gigara: la vacca dialica, l'umida Nasso, il letto di Tesco, sono tre talami). — Alcuni mitologi presentano Pasifac come una regina gelosa che fa perire di veleno tutte le concubine di Minosate. Il mito, per essere riconvertito i liguaggio auto, che presentare Pasifac come avvelenatrice, vale a dire come mazsa.

PASITEA, Magidia: 1. Neseide, od Oceanide, o Naiade e moglie d' Erittonio cui rende madre di Pandios na I; 2. Grazia. Vedi Gazza;

PASSALO. Vedi Acnous.
PATAICHI. Vedi PATECI.

PATARO, eroe eponimo di Pataro in Licia. Pataro era tenuto per figlio d'Apollo e di Licia, figlia di Xanto. — Apollo adorato a Pataro

ne derivava il soprannome di Patareo. PATECI o PATECHI, PATABOL, Maraixon, Maraixon, dei custodi e difensori di cui i Fenicii collocavano le imagini ora alla prora delle navi. per proteggerle contra i pericoli del mare (Erodoto, lib. ut, cap. 57), ora sulle loro mense. Tali imagini rappresentavanti abitualmente sotto forme di nani o di pigmei. Talvolta assumevano corpi panciuti e sferici, il che dà loro alcun tratto di somiglianga coi Canopi, Sotto quest'ultima forma erano, a quanto sembra, posti sulle mense, a motivo dei doni che profondevano, come nel dinanzi dei navigli in qualità di difensori e sotto la forma di pigmei (v. Creuzer. Dionysus, p. 151,ecc.), Presumesi che Melcarto, l' Ercole di Tiro, fosse un Pateco.' Effettivamente nelle più antiche religioni si figura Ercole come dio della mensa, e ne' bei tempi della Grecia piacque all'arte di rappresentarlo con la tazza in mano. I Potitii ed i Pinarii dell' Italia sembra-

no non essere che i sacerdoti d'un Ercole hevitore. Esichio (14, p. 1556;) dà come parafrasi d' Ευφράδης evidentemente epiteto d' Ercole i vocaboli Παταίκει ἐστηρατίζεις. Derivasi Pateco dall'ebraico patach, inteliare, o batach, aver fiducia.

PATELLA o PATELLER, dea letina, presiedeva alle cose aperte od

atte ad aprirsi ( patere ).
PATELLARII DII ( dei de'piat-

ti), numi si quali si facevano libazioni durante il pasto. È un soprannome che dà loro Plauto,

PATELO, dio dei Pruczi (entichi abitanti della Prussia), era figurato de una teste di morto.

PATRAGALI. P. BHIDHARLII.
PATRICHO, PATRICUS, Giano come stipite comune di tutto il popolo, padre comune di tutti i figli della sua patria, poi, in un senso trascondentale, come nedeo di tutti

lo, padre comune di tutti nigli della la sua patria, poli, in un senso trascendentale, come padre di tutto ciò che esiste. Intorno alla concesione speciale segnata la prime s' aggruppao ancora queste due del speciale della superioria della suole, à autottono; a : patres (padri, patrici), tutori e primore (padri, patrici), tutori e primore, confirnaturali della popolesione italica, sono sotto la sua protezione, Confir-PATRIUNFO, dio practo in o-PATRIUNFO, dio practo in o-

nore del quale i sacerdoti nudrivano di latte un serpente. PATRO, Tespiede, ebbe d'Erco-

le un figlio chiemato Archemaco.

PATROCLO, PATROCLES, ILIpropriate, figlio del re locrio Menezio
(donde il suo nome patronimico
Menatinadar) e di Stenele, ucciò
i figlio d'Anfidamante al giucco,
spatrio, trovò un rifugio presso Peleo, vi fia educato da Chirone con,
Achille, si legò della più tenera amicizia con lui, e lo segui all'assedio di Trois. Nell' Iliade presta all'
di di Trois. Nell' Iliade presta all'

amico suo de'servigii che hanno del servile. Del rimanente, è valoroso, e comanda una delle schiere di Ftia. Quando Achille resta nella sua tenda, Patroclo tocco dai disastri dei Greci ottiene da lui la permissione d'andara a combattere coi Tessali. Alla vista dell'armatura d'Achille che Patroclo ha indossata, i Troiani retrocedono fino alle loro mura. Ma invano Patroclo tenta di darvi la scalata, tre volte Apollo ne lo respinge; e finalmente il suo elmo cade, la sua lancia si spezza, il suo scudo gli ssugge: Ettore lo assale, e non dura fatica a trafiggerlo d'un colpo d'asta. Una sanguinosa pugna s'acceade tosto intorno all'esangue spoglia : alla fine i Greci prevalgono, ed il corpo di Patroclo ritorna nel campo. È noto che a si trista novella Achille ripigliò le armi, immolò Ettore ai mani del suo amico. ed uccise di propria mano accanto al suo rogo dodici prigionieri troiani. I funerali terminarono con giuochi funebri. - Un altro Parrocco doveva i nateli alla Tespiade Pirippe e ad Ercole. .

PATRONO, Parae, compagno d' Evandro, disputò il premio nei guochi dati da Enea per l'anniversario della morte di suo padre. Si è affermato che i Patroni a Roma derivavano il foro nome da lui.

PATROO, Iler, isis: 1. Apollo, 2. Bacco, 5. Giove. Il primo e l'oltimo avevano tal nome in Atene. Giove inoltre l'aveva in Argo, e, dicesi, l'aveva avuto in Troia. Prixmo fu immolato a'piedi dell'altare di Zeo Patroo. — Questo nome vuol dire degli avi, avito, e ricorda il governo patrigreale delle populavisioni primitive.

PATTOLO, Pactorus, Mexte-

tichi, a motivo delle paglitizze d' oro che le sue acque travolvevano. fu legato alla storia di Mida. Il redi Celene, per isbarazzarsi del fatale privilegio che aveva desiderato di cangiare ogni cosa in oro, si bagno nel Pattolo, e trasmise alle onde la proprietà ch'ei perdeva: Gli antichi hanno pur messo una pietra ed una pianta aurifera nel Pattolo. La pianta intrisa d'oro in fusione diventa oro; la pietra posta all' ingresso d'un tesoro ne tien lontani ? Jadri, all' aspetto dei quali manda un suono strepitoso come quello della tromba.

PATTOLO, Maxtwhe, una delle sette Muse siciliane cui Epicarmo riconosce. Tutte e sette sono fluviatili.

PATULCIO 2, Parencers, Giano in quanto che spre, comincia, innugura, crea, mette in atto: allorchèchiude, compie, montiese or rende 
immobile, assume il nome di Clivio 
immobile, assume il nome di Clivio 
(Chazias). Questi due vocaboli, Patuticio e Clusio, in adoprano supratuto 
e del chiudimento del tempio di 
ciliano. — Poro e l'in qualche comciliano. — Poro e l'in qualche comciliano. — Poro e l'in qualche como di Fra d'agint, che d'un colop di 
martello divide in due l'oro del 
mondo. — Bad.; paren.

PAULASTIA O KUVERA, uno degli otto Vasas intilani, presiden al settentione. Ila le riccherze, i teoriori associa isotto ha sus proteoriori associa isotto ha sus proteoriori ed abita d'ordinario a Laka, nel centro d'ana fenan foresta. Intorno a lui si muore la splendide corte degli lakroir e def Kinntra, distributori delle largitioni concesse dalla potente relonti di Paulastia. Ora si rappresenta in una grotta proferia cui diffendono l'acqua, il fuoro a de di diffendon l'acqua, il fuoro a

ali artigli dei draghi il cui occhio solende come una fornuce; ora siede maestosamente sul suo carro Puscpaka tirato da bianehi corsieri riccamente bardati. La sua testa che porta la corona , la sua mano che tiene uno scettro, indicano il dio al quale mettono capo tutti gli omaggi della terra; perciò è qualificato per re dei re. Altri epiteti possono tradursi per signore dei sotterranei, amico degli spiriti, intra-terrestre, protettore delle caverne, delle grotte. La sua residenza nel settentrione, dove tante montagne nascondono oro e pietre preziose, è degna di tutta osservazione. Deesi notare altresì la coincidenza di tutti i particolari concernenti il suo domicilio sotterraneo coll' idea dei draghi custodi dell'oro, dei fuochi fatui, dei farfarelli, degli spettri che popolano le miniere, delle frane, delle innondazioni che bisogna temere ad ogni momento. La leggenda del Ramaiana distingue Paulastia da Kuvera, e fa del primo Pavo del secondo (pedi Rayana). Kuvera, meree un'aspra e lunga penitenza, ottenne da Brama la possessione delle ricchezze sotterranee di Ceilan. Spogliato da Ravana, riparò al settentrione nelle profonde grotte dell' Imalaia. che sono d'allora in poi state l'abi-

PAUBA (14.), P. 4.003, in greeo Doos, Dirnos, Joise, Alipse, Gigli di Marte ed il Venere, secondo Esiodo, ed uno dei paredri di Marte, avera un tempio a Sparta presso il palazzo degli Efori, ed una status a Còrinto. Omero la mette sull'egida di Minerra e lo seudo d'Agamennome. I Sette Duci giurano per essa in Eschine. Tesoe, secondo le leggende steniest, le sagrifica perche non intrala le sus truppe. Tallo Ostilio

tuale suo soggiorno.

le fece un voto in pari tempo ehe al Pallore. Alessandro l'invoco avanti la battaglia d'Arbella. Rappresentavasi coi capelli irti, la bocca aperta, e con uno sguardo eho manifesta lo spavento.

PAUSO, \$\Pi\u00e4066\$, dio del riposo e della pace, opposto a Bellona.

PAUSSA, \$Vedi Pussa.

PAVANA, altramente MARUTA VAIU'un odegii otto Vasso iniuni presiede all'aria, si venti, ai suoni, presiede all'aria, si venti, ai suoni, alla musica, al settentrion-ponente. È il padre del celebre musico Anumen che in sostanza ci sembra lo stesso che lui. Egli peneira tutte le creature, abbraccia tutte le cose, à la respirazione e quasi Tanima universale, Mahamtana. Confr. Paria Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Paria del Pari

par di lui Maruta (o Maruteri).

PAVOR, La Pavaa, deita latina
a cui Tullo Ostilio eresse una statua. Fra i sacerdoti Salli era una
schiera che si chiamava Pavorii o
Pavorini. Confr. Pausa e Palloar.

PEANO, PARAR, Hairs, Apollo medico, almeno a detta degli antiehi. Ma come allora derivare cotesto nome da raisse, colpire, dardeggiare (a motivo de'suoi raggi)? Il fatto è che si cantavano in onore dei due Latoidi inni detti Peani . perché terminavano con questa esclamazione, in Haure ( di cui si è fatto is, zai ar). Questi ritornelli divennero usuali in occasione delle epidemie. In appresso il nome di Peano si estese a tutti gl'inni. Si cantava un Peana a Marte andando a combattere, ad Apollo dopo la vittoria. Se ne composero del pari in onore di Nettuno, d'Igia, degli nomini grandi.

PEANTE, Pass, Haue, pastore

ehe appiccò il fuoco al rogo d'Ercole, e che in guiderdone obbe dall' eroe il suo arco e le sue frecce. Vien dato sovente come padre di Filottete di cui si racconta assolutamente la stessa cosa.

PECUNIA, il danaro personificato, era invocato dai Rômani. Era pure, a quanto afferma sant'Agostino, un soprannome di Giove, vero riscontro di Giunone Moneta presa

nel senso volgare.

PEDASO , Iliangos , figlio del Priamide Bucolione e della ninfanaiade Abarbares, perì ugualmente che suo fratello (gemello?) Escpo sotto i colpi d'Eurialo durante l' nssedio di Troia (vedi Atanzanzo ). Eravi nella Troade una città chiamata Pedaso, la quale fu rovinata dai Greci; essa era però stata foridata dai Lelegi che appartenevano alla razza greca. Altre due città, l' una del Peloponneso ( Iliad. . 12. 152), nel territorio di Pilo (Messene), l'altra ( Hadaga, Hadager ) nella Caria, tra Alicarnasso, Mileto e Stratonicea ( Erodoto, 1, 175, vi, 20, vm, ro4; Plinio il Natur., v. 29), portarono anch' esse il nome di Pedaso. L'ultima, che è forse la stessa che la Pedaso di Tito-Livio ( xxxiii, 30), ma che non bisogna confondere con Pedaso dove la confederazione caria batte i Persiania sembra essere stata fondata dai Lelegi della Pedaso troiena (Raoul-Rochette, Col. greca, 1, 386 ). Una verchia tradizione diceva che ogni volta che quella città sarebbe minacciata da qualche pericolo, una lunga barha coprirebbe il mento della sua sacerdotessa. Tale miracolo accadde tre volte. - Achille prese al sacco della Tebe d'Eszione un magnifico cavallo chiamato Pedaso. alse fu ucciso da Surpedontes

PEDEO, PRDRUS, IleJaúc, figlios d'Antenore e d'una concubina, era stato allevato da Temi, moglie di esso principe. Megete lo uccise all'assedio di Troia.

PEDIA, Hebiat, figlia dello Spartuno Menide, moglie di Cranaç e randre delle tre ninfe Cransidi, Cranae, Granecme ed Atti. Pedia in greco vuol dire la pianura. Fedi sur questi nomi l'articolo Carrao.

PEDICRATE, Pancares, HeleRentres, capo siciliota ucciso da Ercole. I suoi concittadini ne feeero
ud dio.

PEDUTROPO, PEDOTROPES, PEDOTROPES, PLEISOFFES, CETER in quanto chedea. E una delle facce dell'allimentazione di cui cotesta da el il timbolo. Davasi pure tal nome a Dianatino Coronea. Secondo gli antichia in Coronea. Secondo gli antichia contra secultara una grande influenta ana carectara una grande influenta perio esta sul crescore del vegetabili cedegli animali. Diana però era celebre alteria per la Barbarie d'alterna del assoi astoratori riguardo ai fancialità, i quali spesse la terrismo asgiritati qual vittime, el a Spirata sferrarvanai fino al anone alla sua arranai fino alla contrata dell'anone alla sua arranai fino alla contrata dell'arranai fino alla

PEGASO, Preases, Hayarer, celebre cavallo alato, nacque dal sangue di Medusa decapitata come da uma sorgente ( waya ) scintillante, e rattamente s' involò nelle region? donde guizzano il fulmine ed il lampo. D'un calcio egli fece zampillare sull'Elicona l'Ippocrene. Minerva lo domo, poi ne fece dono a Perseo, perchè si recasse in Etiopia presso Andromeda; e poi a Bellerofonte per combattere la Chimera. In seguito avendo voluto l'eroe forzare' il divino corsiero a portarlo in cielo si lasciò cadere e, mentre il suo corpo si sfracellava sul suolo, Pegaso andò a formare una costellaziome tra gli astri. I poeti lo collecamo

sul Parnaso, in mezzo al sacro corteo d'Apollo, e suppongono che gli amanti delle Muse traversino lo spazio sul suo dorso. - Gli evemeristi vogliono che Pegaso sia stato una nave la cui prora sosteneva un cavallo. I veri mitologi veggono tutti che Pegaso è un ente mitologico totalmente imaginario, Egli è l'ausiliario degli eroi della luce, Perseo e Bellerofonte, eroi che entrambi sono, non giù Ossipori o robusti camminutori, ma Celenderi o rapidi cavalcatori. Arione, cavallo d'Adrasto, è assolutamente nello stesso caso, ma ha qualcosa di più terrestre, Il padre di Pegaso, cotesto padre che non si nomina, è Nettuno, dio delle acque e quindi della notte e del tramonto, Nettuno che di continuo assume la forma equina, Nettuno che ha violato Minerva-Medusa. La Medusa di cui si taglia la testa è incinta, Il sangue che scorre dalla sua piaga è un lago. Questo lago non è acqua, è acqua-luce. Laonde si vegga che cosa n'esce! una spada d'oro, un cavallo purpureo, Crisaore e Pegaso. Nettuno era pure il padre d'Arione; ma allora Gerere , Cerere ch'è la terra, era la madre. La fisionomia d'Arione è dunque a buon dritto un po' più fosca. Trezene aveva anch' essa la sua Ippocrene uscita d'un calcio di Pegaso, quando Bellerofonte salt per la prima volta cojesto nobile corsicro. Bisogna aggiungere a queste due fontane pelasgiche quella di Pirenc nell'Acrocorinto. Secondo Antonino Liberale, l' Ippocrene dell'Elicona nacque in occasione della gara musicale delle Pieridi e delle Muse. Rapita di tale deliziosa armonia, la cima del monte ingrandiva, s' innalzava, passava le nubi, e pareva aspirare all'Olimpo.

Yenne Pegaso, e d'un calcie compresse l'ambizioso innalzarsi della montagna, di repente ristretta ai limiti di cui erasi impadronita. --Vedesi pare Pegaso far parte degli armenti d'Admeto. Questo mito si spiega con la presenta d'Apollo fra quelle mandre. Pegaso, corsiero solarc, si colloca maturalmente tra i paredri del dio-sole il più elegante ed il più in voga della Grecia. Tuttavia c'è qui del sincretismo; imperocché Apollo ama il carro, la quadriga, e per conseguenza il tiro a quattro cavalli. Ora, Pegaso è 19 unico cavallo del luminiforme cavaliere che preme i fianchi alati co suoi piedi. - Si pub vedere Pegaso sptto i num. 3 90-394 della Galleria mitologica di Millin. Cinque volte vi si trova in relazione coll'eroe di Trezene, Bellerofonte. Il sesto in taglio tratto dalle Pitture dei Nasoni , XX , rappresenta la sut ammissione nelle stalle dell'Olimpo. Tre Ninfe ne prendono cura a l'una si abbassa per bagnarlo, l'altro lo accarezza e porta un vaso per ispriizzarlo d'acqua, la terza tiene anch' essa un vaso: tutte sono coronate di piante acquatiche.

PEGEE, Îlsymini, Ninfe delle fontane, sono le stesse che le Crenee. Del rimanente, veggati Ninra. PEIRUM, divinità giapponese,

vercà, dicono gli abitanti del paese, alla fine del mondo.

PELAGIA, Inyanie, marittima:

1. Venere (più ordinariamente Pontin), 2. Lude (più ordinariamente Faria), 2. Lude (più ordinariamente
Faria). Questa si trora spessissimo sulle medaglie. Un'isola dello stesso nome, vicina alle colonne d'Escole, era consecrata a Saturne.

2a è osservabile in quanto che ci
a è osservabile in quanto che ci
moloc in quei luoghi remoti dell'

Moloc in quei luoghi remoti dell'

Occidente, ed inoltre un dio fiamma vorace che scherza con le acque. PELAGO, IIIARYS, il Mare, nuo

differisce dall'Oceano. Viene qualificato come figlio della Terra sola, PELAGONE: 1. Focese, figlio

d'Antidamante, cra il padrone della vacca di cui Cadmo segui la traccia fino al luogo ch'esser doveva il sito di Tebe; 2, pretendente d' Ippodamia, ucciso da Enuorao; 5. duce greco delle schiere di Nestore ; 4. Troiano ucciso da Sarpalonte. Un quinto Pelagone non differisce da

Pelasco. PELARGE, HARRETT, figlia di Potneo, sposa d'Istmio ed intro-'duttrice del culto cabirico a Tebe, era onorata col sagrifizio annuo di qualche pregnante. Si riferiva l'origine di tale cerimonia ad un ordine dell' oracolo di Dodona e non di Delfo. - Niun dubbio che Pelarge non sia una deu-cicogna (TIAZATOS). La religione dodonaica, simile qui al culto assirio, aveva le colombe in venerazione; ed i miti di Semiramide, di Venere ne sono picni (confr. Peristere). Ora, da una parte cicogna e colomba si avvicinavano, la cicogna come madre, le colomba come figlie; poi la eicogna si svolge in colomba. La gran dea si delega dunque in una sacerdotessa, e questa in sacerdotesse secon. darie. Da ciò le Pleiadi di Dodona; Pelarge le riassume in pari tempo ch'essa le precede. Le Pleiadi erano profetesse; imperocché la divinazione era, sccondo gli antichi, uno dei caratteri degli uccelli. Il vento, la luce, l'aria pura, si uniscono agevolmente con l'idea di profeta. Il cielo sembra l'officina dell'avvenire. l'arsenale dei segreti profetici, il focolare luminoso donde scaturisce ogni scintilla di rivelazione. Laonde l' Eurosc in Persia, il pico in Italia, mille altri in tutti i paesi selvaggi, sono in concetto di portare dal cuore degli dei all'orecchio degli uomini i segreti ascusi nel grembo dell'avvenire. Quanto al legame di Dodona e del culto cabirico, è conosciuto: sicchè non dee in tal parte recar meraviglia la storia di Pelarge; esso è la coesistenza della fuccia cabirica della dea con la forma di cicogna.

PELASGO, PELASGUS, TILAGONOS, è cridentemente la personificazione della razza pelasgica, una delle più antiche di quelle che abitarono il suolo della Grecia, e di certo la prima di quelle alle quali si può attribuire un incivilimento. Siccome tale incivilimento rudimentario si manifesto da principio in luoghi lontani gli uoi dagli altri, non è da stupire che si nominino diversi Pelasgi, Quattro almeno appartengono alla dinastia degl' Inachidi. 1. Un figlio d'Inaco, padre di Licaone e fondatore della civiltà in Arcadia. 2. Un figlio di Foronco, ed in conseguenza nipote d' Inaco, 3. Un figlio di Giove e della Foroncide Niobe, ed in conseguenza pronipote d'Inaco ( è riguardato come identico ad Argo). 4. Un figlio di Crotope o di Triopa, celebre per aver ricevuto Danso ed i Danaidi al loro uscire dell' Egitto: Eschilo solo ne parla; egli è senza dubbio lo stesso che Stenelo. A questo gruppo quadernario bisogna aggiungere 1. un figlio di Licaone, 2i un figlio d' Arcaote, in conseguenza nipote di Licaone. Diversi mitologi nominano come interamente distinto dalla massa degl' Inachidi il Pelasgo urcade, primo e rozzo civilizzatore del paese, e non gli danno nè il vecchio Ioaco per padre, ne Licaone per figlio. Essi lo qualificano per l'average nato dalla terra, Puori dell' una e dell'altra di tali suddivisioni emerge un Pelasgo figlio di Nettuno, un Pelasgo figlio d'Asopo e di Merope, un Pelasgo, autore della razza dei Tessali, padre di Tessalo. Quest' ultimo Pelasgo non apparisce solo in Tessalia, ha due fratelli con lui, Acheo e Ftio. - Insomma dunque, trovismo otto o dieci Pelasgi chiarissimamente distinti, Compiasi quosta sposizione dei racconti volgari narrando ciò che fece il Pelasgo civilizzatore nell'Arcadia. Per lui i selvaggi abitanti appresero l'arte di albergare in capanne, di vestirsi di pelli di cinghiale, di cibarsi dei frutti del faggio e della quercia, mentre fino allora aveano vissuto di foglie d'alberi, d'erbe e di radici. Tele civiltà non è brillante. Gli Arcadi la serbarono lunga pezza; imperocchè i Lacedemoni, pensatisi un giorno di chiedere alla Pizia so si troverebbero contenti d'una guerra fatta agli Arcadi, la profetessa non rispose che con un distico di cui ecco il senso: " Non isperate di domare e di tenere a freno chi fa sua colezione del faggio e sua cena delle quercia, Dopo aver pensato che alcuni re di nome Pelasgo avevano dato questo nome ai loro popoli, quelche moderno autore è giunto a credere che Pelasgo fosse un titolo generico, Così Argo era Pelasgo, Stenelo era Pelasgo, ecc. Era quello un mettersi sul buon sentiero! ma non bisogna fermarsi là. Nessun capo delle antiche enoche alle quali si vuole riportarsi si è nominato Pelasgo. La razza pelasga, come tutte le razze del mondo, aveva la sua mitologia. Pelasgo che la riepiloga era il suo Adamo: egli è monade, è membro d'una Trimurti. Tutte le genealogie più sopra esposte sono dunque naturali. Egli è fi-68

glio della terra, se si vuole; c se si vuole; ca se si vuole; ca sigi dell' onda, sia marian (Netumo), sia fluviatife (Asopo); ha per madre l'unamità (Meropp); è dio. Comparisce con due fratelli sopra un ellopiano; si ripartisce tra la Tessa-lia e l'Arcadia, due grandi punta donde si sono abunciati i clan pelassia; si moltipiles sopratutto sulle ita se smidivine d'Argo, e format dal veste semidivine d'Argo, e format dal verenciano in Inachidit; finalmente, a questo titolo è dio.

PELATE, PELATES, fu ucciso da Corito nella rissa che insorse alle nozze di Perseo e d'Andromeda.

PELE, dea dei vulcani nelle isole Sandwich, non vi conta quasi più adoratori al presente. Egli è soprattutto in Hausii, si notabile pel suo vulcano di Keruia, che si proferiva il suo nome con terrore e venerazione. I particolari materiali del suo culto erano affidati ad un kahu tintendente) la cui principale incambenza era di vegliare su due grandi piantagioni consecrate alla dea. l'una sulla riva del marc. l'altra in vicinanza del cratere. La statua di Pele era coperta di vesti di cotone; le si amministravano, di quando in quando, i suoi pasti come ad una mortale in carne ed ossa. Al tempo delle feste solonni, la sacerdotessa discendeva nelle viscere del cratere, sicura che la protezione della dea la preserverebbe d'ogni danna, ed esclamava gittondo i doni nell'abisso fiammeggiante 4. Pele, ecco il tuo cibo ", poi gittava i diversi oggetti di abbigliamento dicendo: , Pele, ecco le tue vesti, " Nell'ultimo suo vinggio alle isole Sandwich, il sig. Stewart ha veduto Lahaina, ultima sacerdotessa ereditaria di Pele.

PELEGONE, Menigore, figlio del

fiume Assio e della ninfa Peribes, fu padre d' Asteropea.

PELEO, PELEUS, HEARUS, figlio d' Eaco, re d' Egina, e della Chironide Endeide, uccise suo fratello Foco, e bandito a perpetuità trovà un rifugio a Ftia ( Tessalia ), alla corte d' Euritione che gli concesse la mano d' Antigone sua figlia, cul terzo del sno reune. Da tale matrimonio nacque Polidoro. Più tardi, Peleo lo trafisse con un giavellotto inavvertitamente alla caccia del cinghiale calidonio, e condannato di nuovo all' esilio si recò a Iolco. Acasto, re di quella città, lo purificò, ma in breve, credendo salla fede d' Astidamia sua moglie, la quale aveva invano scoperto all'esule principe l'amore che sentiva per lui, che l'ospite suo avea tentato di disonorarlo, gli rapi le sue armi durante il sonno, e lo fece aggravar di catene. Per buona sorte Giove suo avo, o, secondo altri, Castore e Polluce vennero in di lui soccorso. Alcuni poeti gli aggiungono Giasone. I tre o quattroeroi mossero alla vulta d'Iolco, se ne impadronirono, e misero a morte Astidamia: Peleu aveva a vendicare, oltre la sua cattività, la morte di sua moglie; imperucché la regina d' Iolco, sia per vincere, sia per punire i suoi disprezzi, aveva scritto ad Antigone che suo marito era in procintu di sposare Sterope, ed a tal nuova Antigone s'era impiccata. Signore di gran parte della Tessalia per effetto di tale avvenimento, Peleo solle congiungersi ad una dea. Teti, sorella del re di Sciro Licomede e figlia di Nereo e di Doride, attrasse i suoi squardi. Ma Teti ch'era stata amica di Giove, e che anzi aveva concepito per un momento la speranza di divenire sua consorte, Teti rifuggiva all'idea di non avere per

marito che un re mortale. Fu necesa saria a Peleo l'assistenza di Giuve per vincere la renitenza della sua fidanzata, Proteo femina, Teti assumeva successivamente tutte le forme per isfuggirgli. Alla fine Peleo, diretto dai consigli di Chirone (xeia, la mano), riuscì a porla in catene. Allura non più opposizione all'imeneo! Alle nozze, celebrate al cospetto di tutti gli dei adunati sul Pelione. tenne dietro un magnifico banchet to. È questa la gerogania tessala per eccellenza. Tutti gli dei, gli uni dupo gli altri, fecero a Teti i loro donativi di nozze. Nettuno le dono i cavalli immortali che Achille doveva tin giorno attaccare al suo carro, e che versarono le lagrime profetiche il giorno della sua morte. La Discordia sola non fu invitata; si sa in qual mudo ella se ne vendicò. Il pomo su cui aveva scritto alla PIÙ BELLA CONdusse le tre grandi dee innanzi a Paride: Elena fu il premio della sentenza; e la fuga d'Elena, traendo i greci sotto Troia, dannava a certa morte l'unico frutto degli amori di Peleo e di Teti. Teti però, secondo i mitologi da leggende paradossali. fu sette volte incinto prima d'esserlo d' Achille; ma tutti i suoi figli morivano nel nascere. Achille nato, Peleo si dilegua ognora più. Saprebbesi appena se vive, se regna, senza il vecchio Priamo il goale, allurche a' piedi d' Achille gli domanda l'esanime spoglia d'Ettore, sa apparire in una vaga lontananza la pallida figura di Peleo, Peleo ha sacrato al fiume Sperchio la bionda capellatura d' Achille, se Achille ripatria. Poi, quando Achille è morto, si piange; Teti gli dice di ritirarsi nelle Isole Fortunate, dove divenuto già immortale vede comparire Achille dio ; cluquanta Nereidi, si dice, ve l'hun-

na condotto, Secondo i tragici, Pelco invia suo figlio, poi suo nipote, al comando dei Mirmidoni all'assodio di Troia; Peleo regna o ha la reggenza mentre essi sono lontani dalla Ptiolide; Peleo difende Andromaca e suo figlio Molosso, che è suo pronipote, dai tentativi d'uccisione di Menelao e d'Ermione. Soltanto dopo tutte queste dimostrazioni riceve da Teti un invito per le Isole Fortunate. Non è d'uopo dire quatito i tragici moderni si mostrino mi estranei allo spirito dei miti antichi. ---Peleo era onorato a Pella come semidio. Gli si sagrificava un nomo ogni anno. Peleo, Pella, Pelione, non sono che uno stesso vocabolo, e questo vocabolo non differisce da fallo (phallus). Il fallo sovente è simboleggiato du un monte. L' imeneo di l'eleo e di Teti, del monte e del lago, del fuoco e dell'onda, è dunque quello del fallo, principio maschio, e della mammella (qua 30s), principio femina dapprima nominato Tethys, poi, per un'alterazione lieve, Thetis. Quanto al personaggio magico di Tetì, egli è all'articolo suo dove bisogna cercarne il commentario.

Lapita, invento il freno e la sella, PELIA, PELIAS, Mexico, figlia di Nettuno (o di Creteo) e di Tiro e fratello d'Esone, usurpo a questo il trono d'Iolco, perseguito Giasone the l'oracolo gl' indicava come destinato a riconquistare il retaggio di suo padre, ed ebbe d'Anassibia (o di Filomaca), sua moglie, Acasto e diverse figlie (due secondo Pausania, Asteropia ed Autinoe; tre secondo Diodoro, Alceste, Anfinome, Evadre; quattro secondo Apollodoro, Alceste, Pisidice, Pelopea, Ippotoe; cinque secondo Igino, Alceste, Isodice, Pelopea, Ippotoe, Medusa). Si posso-

PELETRONIO, PRIZIBBONIUS, PE

ne vedere nell'articolo Esone le diverse tradizioni riferibili a Pelia, Gli uni lo fauno morire avanti il ritorno degli Argonauti i quali, richtrati in Grecia, celebrano in suo onore funebri giuochi (v. Acasto). Gli altri ci mostrano Pelia curvato dal peso degli anni, ma ancora vivo all'apparire di Medea nella Tessalia. Allora ha luogo un dramma orribile. Le figlie di Pelia supplicano la potente strega che ha ringiovanito Esone di ringiovanire il loro padre. Medea finge d'acconsentirvi, ordina alle petenti di tagliare a pezzi il loro vecchio genitore, e di gittarne i sanguinosi brani nella caldaia; e poi, le lascia, e va presso il consorte a ridere dell'assassinio del rivale d'Esone. Aggiungesi che le sfortunate Peliadi, vergognose e disperate del loro abbaglio, andarono a finire i loro giorni in Arcadia. - Un altro Paus, duce troisuo ferito da Ulisse, segui Enea in Italia. PELIADI. Fedi l'art, precedente.

PELLENE, d'Argo, fondatore di Pellene nell' Acaia, aveva per genitore Forba, e quindi Triopa per ato. - Diana era onorata a Pellene sotto il nume di Pellenide. Minerva avera lo stesso nome nella penisola di Pellene in Macedonia, La statua della Pellenide d'Acaia era solitamente rinchiusa. Il vederla di nieno giorno colpiva gli occhi mortali d' accecamento, rendeva gli alberi sterili, e faceva cascare i frutti. Nella solenne processione che avera luogo annualmente in onore della dea ciascuno chinava la testa dinanzi a tale ostensorio ch'era portato dalla gran sacerdotessa. În una battaglia contra gli Etolii, la sacerdotessa un giorno mostró l'idolo senza velo all' oste nemica che fu incontanente colpita da stupore e messa in fuga.

PELLONIA, des latino invocata

come quella che presiedeva all'espulsione del nemieo (pellere)

PELOPE. PELOPS, il gran-dio-fallo dell'Elide, doveva il giorno a Tantalo. Si varia sulla di lui madre che si nomina a vicenda Dionea l'Atlantide, Clizia (figlia d'Anfidamante ), Euritemista (figlia di Xanto), Eurianassa (figlia di Pattolo), od Eupritone, o Taigete, Suo padre, re di Lidia, lo vide nascere in Lidia; una tradizione diversa gli dava per patria l'Elide: si delineano già due miti affatto contrarii, l'uno d'origine asiatica, l'altro d'origine europea. Tantalo avendo ricevuto gli dei in casa sua vuol provare la loro infallibilità; affetta suo figlio Pelope e lo ministra loro a mensa. Giù Minerva ha gustato della fatale vivanda, quando Giove annunzia ai convitati la scelleratezza del re di Lidia. Tatti s'alzano in agitazione, chicdendosi l' un l'altro s' è possibile di riparare ull'uttentato del tiranno: "Se si raccogliessero le sparte membra? se il soffio degli dei saldasse di nuovo i brani? " Così in Egitto la querula Iside tenta di ricomporre Osiride tagliato in tredici pezzi; ma, come alla vittima di Tifone, manca qualche cosa alla vittima di Tantalo, Che cosa? La pudicizia greca non tollerò che le mancasse lo stesso organo come al diletto sposo d'Iside. La sola spalla manca a Pelope. L'eufemismo è chiaro per coloro che sanno che Minerva è fallo, che quanto ella si è assimilato con la manducazione, è dessa, è il fallo, che gli ossirrinchi d' Egitto non lianno mangiato d'Osiride che il fallo. Sarebbe facile di moltiplicare tali esempi di fallofagia. Pelope non ha perduto che la spalla! Giove gliene fa una d'avorio; Mercurio o Minerva l'adattano delicatamente all'omero ed alle vertebre

del collo. Tantalo va all'inferno morir di fame sotto il più vago albero di poma, e di sete in mezzo alle acque limpide che bagoano il suq mento; e Pelope regna sulla Lidia. ---Egli rapisee Ganimede; Troo ridomanda il giovane suo figlio; la guerra divampa; Pelope non è il più forte, e fugge in Elide, alla corte del re di Pisa Oenomao, valente nella corsa dei carri e padre d'una bellezza gia fatale a tredici pretendenti, Ippodamia. Pelope, invagliito della principessa, accetta la giostra di cui ella debh' essere il premio; ma seduce Mirtilo, auriga d' Oenomao, e lo persuade a non fermare la ruota sull'asse; ed arriva alla mete, in tanto che il re, suo ospite, è trabalzato e muore. Pelope diventa allora posses: sore d'Ippodamia e del regno di Pisa. In breve v'aggiunge Olimpia ed altri distretti, dà a quel vasto impero il nome di Peloponneso, ed istituisce presso la sua città capitale. nel luogo ehiamato poi Olimpia, i giuochi olimpici in onore di Giove, Maore finalmente ricolmo di gloria, di ricchezze, di potenza, di anni. La sua tomba diventa un altare, e gli si sagrifica in pari tempo che agli altri dei che presiedono agli olimpici ludi. Un'annua festa tutta speciale gli è consecrata sotto-il nome di Pelope, Essa consisteva in un sagrifizio che aveva luogo nel Pelopio, spianata in mezzo al bosco sacro d' Altide consaerato a Pelope da Ercole: la vittima era un ariete nero. Le ossa di Pelope furono conservate in una cesta di bronzo. Una tradizione di cui S. Clemente Alessandrino è stato l'organo voleva che il Palladio fosse stato fatto delle ussa di Pelope, Ancora Palladio, Pallade c Pelope in intima relazione.

Talvolta si vede Pelope amato da

Nettuno, e ricevente da lui, quando tuol gareggiare con Oenomao, un carro d'oro e cavalli alati; il carru stesso, secondo Boettiger, ha ali. È un non capir nulla in mitologia il vedere Pelope rapito in cielo da Nettuno per versargli il nettare, poi rimandato sulla terra quando Tantalo s' è reso colpevole riguardo agli dei. - Pelope lasciava morendo tre figli, Atreo, Tieste ed Ippalco (la forza del cavallo), sitramente Ippalimo ed Ippalamo; tutti e tre d'Ippodamia. Gli si da altresi per figlio Crisippo di cui Laio agogno la bellezza, e che l'artificiosa Ippodamia fe uccidere da suo padre, perché nasceva d' una rivale ( Assioche o Danaide ). Apollodoro aggiunge a tale lista due figli, Alcatoo e Pitteo, due figlie, Lisidice e Nicippe, di cui non nomina la madre : in Strabone, Trezene pure è figlio di Pelope. - Riepiloghiamo i tratti principali di Pelope: 1. il suo cadmilismo delincato dalla sua apparizione sotto Tantalo, la sua morte, la sua risurrezione ; 2; aspetto fallico (rapisce Ganimede, si chiama Pelope, somministra gli elementi di Palladio); 5, la sua solarità ( brilla nei cieli, regna in Elide, paese del sole, Elio); 4. l'istituzione dei ludi olimpici, corollario della solarità (imperocche lo stadio celeste che percorre il sole si riverbera nello stadio delle sponde dell' Alfeo ; da ciú la sua vittoria sopra Oenomao, il suo legame col dio Ippio (Nettuno); è quella perpetua ripetizione della sillaba ipp... in Ippodamia, Ippalco. Crisippo, Nicippe); 5. finalmente il suu svolgimento in due soli semestrali, Cadmili uccisi ed uccisori, vittime-immolatori, Atreo e Tieste. - Filostrato, ne' suoi quadri od leones, descrive due lavori che rappresentatano la corsa dei carri di Pelope e

d' Oenomao. I çavalli dell'ultimo sono nori, i corsieri di Pelope sono bianchi. Sul carro di questo brilla Ippodamia in abito nuziale; i ricchi tessuti della Frigia lo adornano. Lungo la strada che seguono i carri si vedono le tombe dei tredici pretendenti. Il fiume Alfeo s'innalza sul suo lettu d'azzurro per gittare una corona d'ulivo sulla testa di Pelope. Nell'altro lavoro porta, oltre gli abiti frigii, la tiara dei re. Ippodamia da ninfa slancia gli sguardi d' un orgogliosu disdegno sopra Ocnomao, che perde già cainmino, e che con l'asta in aria minaccia Mirtilo; Un Amore collocatu vicino a lui spezza il perno delle ruote. Un sarcofago di Guattani, Monum. ined.; 1785, tav. I, figura pure sopra und dei bassirilievi la corsa d'Oenomao e di Pelupe. Due bassirilievi del Museo Mattei lo mostrano in attodi cundurre in trionfo Ippodamia. Finalmente Millin, Monum, ined., tomu I, tig. 2, ha riprodotto un Pelope che fa abbeverare i suoi cavalli dopo la vittoria.

PELOPEA o PELOPIA, HILOTORIA figlia-sposa di Tieste e nipote-sposa di Atreo, è, nella mitologia volgare, sorpresa e violata da suo padre in un bosed consacrato Minerva. Secondo gli uni, l'incesto è involontario da ambe le parti. Secondo gli altri, Tieste ne ha sentore, e lo consuma, perchè l'oracolo gli ha rivelato che da questa incestuosa unione nascerà un figlio vendicatore delle sue offese. Pelopea divenuta madre d'Egisto l'abbandono sulle prime; poi, quando ebbe sposato suo zio, lo fece allevare co' suoi fratelli, Agamennone e Menelão. Sopraggiunge poi la spada di Tieste, come nodo del dramma. Pelopea glicl' ha rapita nell'atto dello stupro, ondef

riconoscere un giorna Il colnevole. e l' ha data a suo figlio. Lungo tempo dopo Egisto, Tieste, Pelopea si trovano insieme: Egisto ha cinto la spada paterna : Tieste a tal vista è trasportato di gioia e lo riconosce per suo figlio; Pelopea disperata s' impadronisce del ferro e s'uccide, -Pelopea, vera Pelope femina, è un' Assiocersa del cabiroidismo d'Argo; essa sa gli uffizii di moglie tanto per Tieste suo padre, quanto per Atreo suo zio, perche in mitologia non v' ha në zio, në padre, ed Atreo e Tieste, questi due Assuini, questi due Dioscuri, equivalgono ad un ente solo. Qual ente? Se si vuole, sarà il sole, svolto in due soli semestrali cui simboleggiano la notte ed il giorno, ma più esattamente è il fuocosole segrificatore. Questo punto di veduta ricco e curioso, chieve magica di tutte le stragi che lordano le pagine della storia dei Tantalidi, sarà sviluppato nell'articolo Tis-STE. - Tre altre di nome Paloria sono: 1. una Niobide: 2. una Peliade; 3. un'altra figlia di Tieste, amante di Marte e madre di Cieno.

PELORO, PELOROS: r. gigante; 2. uno degli Sparti; 3. straniero che andò ad annunziare ai Tessali la formazione della valle di Tempe, e che diede così origine all'istituzione delle Pelorie.

## PENA. Vedi PORRA.

PENAIT, PENAITS, genie dei dispensiori della riccheza, della felicità, del bene, secondo la religione etrusco-romana. Il vocalo di Penati è a vicenda un nome proprio ed un epiteto: ora riassume i comi speciali di due, quattro, sei dirinità già conoscinte e distinte; ora è un nome generico, il nome d'una classe di cui non s'indicano di vindicano di vindic

in qual ordine si sono questi due sensi succeduti? Penati fu dapprima un nome generico, cui più tardi i Penaticoli applicarono ad alcuni de loro grandi iddii? oppure . dopo ever lunga pezza attorniato d' omaggi i tali o tali numi isolati, si pensarono essi di unirli in una idea comune, in una denominazione unica? Pare che tutto dimostri che primitivamente Vesta e Pallade, inportati da Samotracia o da qualche altro santuario cabitico in Italia . ricevessero qui il nome di Penati. ma che poscia tal nome, col qualo si epilogavano Vesta e Pallade, fosse applicato ad altri dei straniori ed indigeni. Dispensatori della ric+ chezza, della prosperità, d'ogni bene, i Penati dovettero sembrare ora i grandi iddii medesimi, ora sublimi e celesti genii, e pei filosofi personificazioni di tale o tele forza naturale, di tale o tale fisico agente, Era assolutamente lo stesso dei Cabiri a Imbro ed a Samotracia, Laonde lo età posteriori qualificarono i Penati per dai uone (genii) più spesso che per Seoi (dei). Essi presicciono: 1, all'acquisto, all' incremento delle ricchezze; 2, alla libertà; 3, alla vita, e per conseguenza alla nascita. Da ciò l'etimologia riferita da Macrobio (Saturn., 111, 4): « Penutes ... per quos penitus spiramus, a Penati, primitivamente, non ebbe altro senso. Penas, perocchè tal è il singolare che fa supporre Penates (1), deriva da penus, radicale pen ...; ne alcun dubbio che penus non voglia dire ricchezza. Gli altri sensi di questo vocabolo (sussistenze, asilo segreto) si congiungono tut-

(1) E questo singolare si leggeva effetti vamente in qualche iscrizione mentovata da Dionigi d'Alicarnasso: IIB, RAC, Aleuni hanno AENAC.

ti a quello; in cima alle riechezzo stanno le ricchezze alimentari ; vattovaglie, beni d'ogni sorta, dovettero essere compendiati. Deus penus è dunque un dio-ricchezza, un dio che dà, un dio che versa, aumenta e perpetua la ricchezza. Dispensatori di tali ricchezze, i Penati le concedono, non solamente all' individuo, ma altresi alle associazioni grandi e piccole, alla famiglia come alla città, alla patria. Vi sono dunque Penati privati, Penati famigliari o della famiglia, Penati pubblici. Si comprende ora come i Greci abbiano talvolta preso per equivalente di Penati i Seoi uv y 101, dei della patria. Finalmente l'idea di dispensatore delle ricchezze è si vicina a quella di conservatore, che da quella si passa immancabilmente a questa, Etruschi e Romani non tardarono dunque a fare de' Penati tanti dei custodi, e sotto questo aspetto li avvicinarono ai Lari. Come questi ultimi, li collocarono nell'asilo più segreto o più sacro della casa, in un santuario, oppure presso il focolare, Il Larario ricevette i Penati coi Lari : Seci ipxioi , penetrales Dii (qui penitus insident) diventarono frasi sinonime di Penati. E nondimeno i Penati differivano dai Lari 1. per la loro elevazione nella gerarchia divina, sia a titolo di dei, sia a titolo di alte forze naturali personificate; 2. per la loro origine samotracia e la loro analogia coi Cabiri ; 3. per quel carattere di creatori, di donatori della ricchezza che il Lare tutto al più conserva; 4. per la loto influenza sulle ricchezze non meno che sulla vita, mentre il Lare sembra più specialmente concentrare le sue cure sulla vita; 5. perchè i Penati non sembrano aver rivali che cerchino di

disfare l'opera loro, laddove i Lari sono contrariati dalle Larve : 6. finalmente, per la mancanza d'ogni vincolo tra i Penati ed i sistemi psicologici o pneumatologici. I Lari, per lo contrario, erano le anime dei giusti ricondotte al soggiorno dei viventi e divenute loro protettrici. Credere con Apulcio e Fozio, sant' Agostino e venti moderni, che in origine fosse lo stesso dei l'enati, è disconoscere il loro carattere essenziale. Aggiungiamo che talvolta si domandarono oracoli ai Penati. Le ragioni non mancavano: 1. Apollo, il dio profeta per eccellenza, era Penate; 2. i Penati eraoo Seci uu'χιοι (ora μύχοι, penetrale, adytum, santuario, spiegava l'idea d'oracolo ); 3. i Penati erano protettori, Un protettore forse ricusa i suoi consigli, e, s' è dio, oracoli ? - Parecchi dei furono, in un tempo o in un altro, qualificati per Penati, Ne'tempi più remoti, Vesta e Pallade (Minerva-fallo) sole ebbero onori ; imperocchè Pallade altro son è che il fallo (phallus) sì costantemente personiticato, nella tetrade cabirica, sotto i nomi di Cadmilo, d'Ermete, d'Ercole, di Bacco, di Gigone, di Pallade stessa ; e Vesta, sia che venga immedesimata alla terra ( come Da-Mater o come Persefone), sia che si vegga in essa Vulcano femina, o l'ardente Afrodite, sposa-sorella di Vulcano, o finalmente Cabira, madre di Vulcano e d'Afrodite, occupa sempre un alto grado nei gruppi cabirici, Amendue, pci loro caratteri episodici, diventavano altresì dei occulti, dei amici de'eupi recessi, degli asili venerati. Dio-fallo, Pallade voleva un santuario a cui non si potesse accostarsi se non con gravi pensicri ; Dio-fiamma, Vesta era la fiamma

centrale, il foculare asilo santo ed in violato, altare 'naturale, centro del palazzo o del tempio. Il nome di Penate alludeva a questi due caratteri : esso traduceva Olbodoter (on Soc, penas), e, inoltre, lasciava scorgere in lontananza i sensi secondarii di penus, e tutte quelle parole della stessa famiglia penitut, penetrale, ecc. Ma, cotesti fastosi epiteti, e cotesti omaggi non convenivano essi che a Minerva ed a Vesta? No, certamente. Così si vede successivamente Giove, Giano, Marte, Romolo, diventare i Penati di Roma, i Penati della città, ma senza mai spogliare di tale titolo Pallade e Vesta, Mercurio anch'es-· so comparisce con siffatto titolo. Apollo e Nettuno, antichi Penati di Trois, secondo Dionigi d'Alicarnas so (1, 68, edizione Reisk) e Servio, (sul 11, 296 dell'Eneide), li precedettero forse in tale alto grado. Forse ebbero allora il nome di Dioscuri, o almeno un nome analogo t imperocché sappiamo che Castore e Polluce non possedono esclusivamente tale denominazione, e la loro leggenda è relativamente moderna (v. Dioscusi ). Finalmente Pale ( in sostanza identico a Pallade ), Cerere, la Fortuna, il Genio di Giove, occorrono anch'essi in tale elenco. Tutti questi nomi, i quali, salvo l' ultimo, si riscontrano nella nomenclatura di Samotracia, finiscono di dimostrure che in origine i Penati si riferiscono ai Cabiri. Per ultimo, in alcune cappelle, si riguardavano Giove, Giunone e Minerva come i veri e supremi Penati. Negli ultimi tempi della repubblica e sotto l'impero, i Penati essendosi mescolati ai Lari si ginnse a non più sceverare spiccatamente questi due ordini d'intelligenze protettrici, e si pote-

va a beneplacito scegliersi Penati tra gli dei subalterni, gli eroi o gli enti meramente allegorici. Solamente non s' innalzarono mai al grado dei Ponati i morti illustri, a meno che forse l'adulazione non abbia salutato con tal titolo la cenere di qualche imperatore (vedl Race. d'Iscr. ). --- Ciò che sembra dare ai Penati tina fisionomia particolare, è la domesticità del loro culto e della loro influenza. Penati privati, fanno prosperare la casa, aumentare la rendita, fruttare il podere : abbelliscono ed arricchiscono il foculare; non servono al di fuori, a meno che l' uomo stesso non sia costretto a lasciare il focolare paterno, Allora porta seco i suoi Penati, o almeno uno de'suoi Penati. Gosì faceva Apuleio: e sotto l'influenza d'una simile idea Cicerone partendo per l'esilio consecrava nel Campidoglio la sua Minerva d'argento, Penati pubblici, proteggono la patria, preservano la frontiera i non s' invocano quando si tratta di far conquiste, ma sì quando si tratta di respingere l'invesione. In questo caso, la prima preghiera è questa: " Cacciate il nemico " ; la seconda ( se sì è vinto, se la città natia è presa ), " Risuscitate la patria, fate rinascere la città dalle sue ceneri ; e finalmente, s'è impossibile che tale voto si adempia, migrate dietro i nostri passi e seguiteci; trasportate il popolo, rialzate la città, raccendete il focolare sulle terre straniere ; che un suolo ospitale raccolga gli dei ed i loro adoratori ! " Così si esprimevano i vinti sopravvissuti al sacco della loro città, o gli csuli costretti a fuggire la terra natio. Così, secondo le antiche leggende, Teuero andava a fondare lungi da Salamina una Salamina, Eleno una Troia

a quattrocento leghe da Trola; Enea non parte alla volta d'Italia senza il Palladio, i Penati ed i sommi dei (Penatibus et magnis diis). Così uno dei nomi segreti di Roma fu Ilio, --- Una legge delle dodici Tavole prescriveva di rendere un culto ai Penati e di continuare religiosamente le cerimonie istituite in loro onore dai capi di famiglia. Del rimanente, l'uso permise quanto prima di sceglierne a proprio talento di nuovi che si aggiungevano agli antichi, e quindi di dare la preferenza ai nuovi. Nerone abbandonò il culto di tutti gli dei romani e greci per quello d'un Penate favorito. Alessandro Severo mise Gesù ; Apollonio Tianeo ed altri sapienti, nel novero de'suoi Penati. Il Larario, giù lo dicemmo, riceveva ugualmente i Penati ed i Lari ; è possibile che nelle ricche case di Roma vi sia stato un asilo esclusivamente destinato ai Penati. Sovente era l' atrio : una palma essendo nata spontaneamente nella commessura delle pietre del palazzo d'Augusto, questo principe la fece portare nella corte dei Penati (Sretonio, Vita d' Augusto). Tale passo ricorda natutalmente l'alloro domestico del palozzo di Priamo nell'Eneide. I Penati s' invocavano principalmente durante la festa dei Saturnali. Le Compitalie, piuttosto consecrate ai Lari ed ai Mani, erado pur tenute per una festa dei Penati: Inoltre, si doveva render loro omaggio una volta al mese in ogni famiglia. Alcuni adoratori dei Penati spingevano la devozione a tale di rinnovare ogni giorno, ed anche più d'una volta al giorno, l'espressione dei loro voti. Gli omaggi resi ai Penati consistevano in libazioni, in suffumigii aromatici, talvolta in sogrifizii (thure,

mero, aliquando victimis: Apulcio, Asino d'oro). La vittima più ordinaria era una troia: così avea voluto Enea. La vigilia della festa si profumavano le loro statue, si coronavano di festoni e di fiori, s' intonacavano di cera onde renderle più lucenti, L'altare scintillava di faci, - Non abbiamo alcuna nozione sulle rappresentazioni figurate dei Penati. Cicerone sveva una Minerva d' argento, Servio (sull Eneide, 11, 296) dà come Penati troiani due giovani seduti ed armati di picche d'un antichissimo lavoro. Dionigi d'Alicarnasso (secondo Timeo) parla di Penati di ferro e di rame, d' opere d'argilla (Canopi?), che si mostravano in un vecchio tempio di Lavinio; ed alcune medaglie della tamiglia Sulpicia (in Montfaucon, Ant. spice., 1, pag. 324 e seg.) hanno effettivamente coteste medesime imagini diversamente ornate, con le lettere D. PP. ( Dii Penales ), e che avrebbero appartenuto a Troia,

PENEO, Parrus, dio-fiume della Tessalia, celebre per la valle di Tempe, in merzo alla quale egli scorre, tra l'Ossa e l'Olimpo, era il padre di Dafte, che si chiama sovente Peneide!

PENELEO, PERELEUS, uno degli Argonauti, duce beoto, uccise Licone, Corebo, Ilioneo, dinanzi a Trois, e fu ucciso da Polidamante:

PENELOPE, Ilantvara, moglici d'Ulisse, era figlia d'Icario, ripote di Tindareo, e cagina d'Elena e di Clitenestra. Numerosì pretendenti di disputarono la sua mano. Ulisse l'ottenne, sia in una giostra, sia per dato a Tindareo, shigottin della violenza del pretendenti, l'ulisconsiglio di lasciare la scelta a sua figlia e d'esigre de loro il giunzamento d'unisia tutti contra colle-

che si opponesse, in qualsifosse modo, al voto d'Elena, Icario volle trattenere a Sparta il genero e la figlia, ma Ulisse non tardò a far gli apparecchi della partenza; Icario allora supplicò la figlia di non abbandonarlo. Ulisse, stanco di tante querele, disse a Penelope di scegliere : la giovane spusa abbassò il suo velo, ed Icario, lasciato solo, fece innalzare sul luogo un'ara al pudore. Penelupe diede in breve al sua sposu un figliu, Telemaco; ma quasi nello stessu momento il ratto d'Elena sollevò la Grecia contro di Troia. Le astuzie d'Ulisse, per restare in Itaca, furono vane: cunvenne partire. Dieci anni passarono in battaglic, dieci anni in sterili navigazioni. Penelope, durante questi dieci anni, si vide attorniata da più di cento proci i quali, piantata dimora da padroni in casa d'Ulisse, sollecitavano imperiosamente la mano della regina, e frattanto dilapidavano le sue ricchezze. Penelope senza difensore resistette costantemente, ora riflutando, ora differendo sotto vani pretesti : ora era un peplo a Minerva che bisognava terminare e ch'ella disfaceva la notte dono avervi lavorato il giorno; ora era l'arco d'Ulisse che faceva cavare dal fudero, promettendo la sua mano a colui che avrebhe infilzato la freccia in diversi anelli disposti l'un dietro l'altro. I proci si provarono ; vani sforzi ! Ulisse, che a quel momento era tornato in Itaca, venne ei solo a capo dell' impresa. In breve la nuova del suo arrivo giunse all'orecchio della fida sposa; ma tanti mali avevano esulcerato il suo cuore ed aperto l'animo suo alla diffidenza, che non s'arrese se non alle prove più chiare d'identità. Ella gli diede ancora una figlia chiamate Pteliportu. — A Mantinea, dicevasi che Penelope, odiosa al suo sposo che le imputiava i disordini dei proci, erasi rilirata a Sparta, poi era andata a morire a Mantinea. Del rimanente, Pane in Arcadia è tenuto sovente per figlio di Penelope e dei proci, o di Penelope e di Merquiro.

PENIA, Iliris, 14 POTENIA, etc. tentus per figili del lusso e dell'orgogilio ; in Plauto ha per madre la dissolutezas; in alcuni poeti è la modre dell'industria e delle arti. Platone racconta che un giorno, dopo un banchetto che aveva avuto nell'Olimpo, Pluto avendo hevuto di soverchio s'addoranento alla porta della sala, Ponia, che veniva a teclus, gi piane de penan, I' accusto, gi piane que de de la la Pamore.

PENNINO, PRESIGE, cree delle Alpi Pennine, era il dio suppresso de montanari. Catone e Servio l'hamon preso per una den. ed in compreso per una den. ed in compreso per una satura sul piedestallo della quale si legge l'epiteto Orrano: Mistrato, ed una culonna sulla quale era posto un carbonchio orrano: Mistrato, ed una culonna sulla quale era posto un carbonchio ricorda il Esaturchia indicato cochi oli Pennino. Tale carbonchio ricorda il Esaturchia indicato per un emblema del sole, non indicherebbe che il dio che n' e fregiato non e titi di lo del sole.

PENTATURI, PENTATROR e (senza dubbio viziosamente ) PENTATURI-1881, Iltrata-Spart, trentunesimo dinasta della lista d'Eratostene, è messo in relazione da Dupuis con l'Astiro di Firmico (Aseu di Salmasio) ' (vedi Asuv). Nondimeno, secondo la colonna prima del nostro quadro delle concordanze annesso all'art. Dezos (vedi questo vorsibole ), colonna che prende l'ariete per punto di partenza della lista decanografica, Pentaturi sarebbe il Ptiau di Salmasio, od Oroasoer di Firmico, primo decano dell'Acquario. Il nome di Pentaturi significava (sempre secondo il latercolo d'Eratostone) che appartiene ad Air.

PENTEO, PENTERUS, Herberg, figlio dello Sparto Echione e d'Agave, fu re di Tebe dopo suo padre. È un Cadmilo dionisiaco, avversario dei misteri di Bacco; imperoeche egli è per la rivalità che i tragici hanno voluto condurre a quella strage, scioglimento inevitabile della corta vita del Cadmilo. Penteo, eugino di Bacen, si oppone al culto del dio del vino : Acete, guidato al suo cospetto, è messo in prigione ugualmente che Baceo. Un miracolo gli svincola dai ceppi; 1º empio principe non ristà per questo dai suoi disegni, Allorchè le Baccanti celebrano le misteriose orgie, monta sopra un albero del Citerone per contemplare le cerimonie interdette all'occhio dei profani : è veduto, è scannato; i brani del suo corpo vengono disputati. Alcuni leggendarii attribuiscono tale uccisione alle sue sie, Ino, Autonoe, ed a sua madre Agave. Bacco le ha colpite di delirio: par loro di vedere un torello; esse lo scannano, ed è allora che lo fanno a brani con le fanatiche loro mani. - Penteo è come un anti-Bacco, e nondimeno è quasi un Bacco. Il dio apparisce sotto due forme contrarie : la forma pura, splendida, approvata dagli dei, è a parlar propriamente Bacco ; l' altra è Penteo. Del rimanente, il personaggio Cadmilo di Penteo è veramente il personaggio di Bacco sbranato dai Coribanti; la forma del turello è appunto la forma predilet-

ta di Bacco; finalmente, l'albero su cui era salito servi ai Corintii a fare due statue di Bacco.

PENTESILEA, PERTERILA, INC.

Jen's, Inc., regina delle Amstroni dopo Ortigia, condusse la sue hellicose compagne in soccorso di Priamo,
e fu uccisa da Achille il quale poscia, ammirando la sua hellezza,
versò lagrime di dolore sul lei cadavere. Pu allora che Tersite,
avendo osato burlarsi di tale por
di sonsibilità, renne ucciso d'un pumo dall'iracond duce fitola.

PENTILO, PERTEUD, Mirdine; 1. figlio di Periclimene; 2. figlio naturale di Oreste e d'Erigone, figlia d'Egisto. Si trapiantò a Lesbo, do-

ye regnô.

PEONE, PARON, THENNEY, medico degli dei, guari Plutone ferito da Ercole, e Marte ferito da Diomede ; dicevasi originario d'Egitto, Era desso Apollo, il quale, come è noto, porta il soprannome di Peone, presiede alla medicina, ed ha per figlio Esculapio? - Altri quattro di nome Prone furono z. un figlio di Nettuno e d'Elle, dopo la sua caduta nell'Ellesponto : 2. un figlio d' Endimione (Epeo suo fratello avendolo vinto alla corsa, gli cedette il regno d'Elide e andò a dare il suonome alla Peonia); 3. il padre d' Agastrofe, ucciso da Diomede all' assedio di Troia: 4, un figlio d'Antiloco e padre di varii figli i quali, cacciati da Micene dagli Eraclidi, furono chiamati Peonidi.

PEPENUT era dio della guerra presso i Sassoni. Si conservava nel suo tempio un cavallo sacro sul quale eredevasi ch'ei salisse per assistere i suoi adoratori durante le batta-

PERANTE. P. PIRANTE.
PERATO, PERATE, figlio di

Nettuno e di Calchinia la Leucippide.

252

PERDICCA, figlio di Policasto e celebre cacciatore (di pernice, perdix, senza dubbio), s' innamorò di sua madre e morì di disperazione senza voler rivelare lo stato del suo cuore.

PERDICE, PERDIX, Médèté, figlia d'Eupalamo, sorella di Dedalo e madre di Tale, che fu tramutata in pernice.

PERDOIT, dio pruezo delle acque e dei venti, era il patrono de' marinai pescatori, i quali, una volta almena all'anno, gli offrivano in una capanna un magniñeo pranzo di pesce. Confr. Dasone. Invocavasi nelle tempeste e toccando il porto. PERBO, PERRO, P

Elato e padre di Neera, sposa d'Aleo o d'Autolico; era Arcade.

PERFERI, Panenant, Happapoli altramente Oulornous ud Amarloruonas, invigti sacri che vennero. con le due vergini Laodice ed Iperoca, dalle regioni merboree nell' isola di Delo per dar l'ultima mano alla consolidazione del culto di Diana (Artemi) e d'Apollo. Già altre due o tre sacerdotesse ve gli avevano preceduti (vedi Arolio, Diana, Ist-Tra ). Le quattro o cinque vergini iperborce, propagatrici del culto degli dei-luce, sono appellate Ecaerge od Arge, Opi (Callimaco aggiuuge Losso), Laodice ed Iperoca. I Perferi, sottomessi alle vergini, rappresentano in tale istituzione defimitiva del culto d'Apollo, il personoggio di ministri, di Cadmili, d' 'Arrahan d'enti semi-umani, legami d'oro intangibili che uniscono il cielo alla terra, l'adorabile alla turba che adora. Essi portano i doni più leggieri, lana, focaece di pura farina entro a coroni di framento;

da ciò il loro nome di Perferi (per...)
per περα: παραφέροντες, παρφόροι <sup>†</sup>
portatori); d'Amollofori (αμαλλά,
lana), d'Ulofori (οὐλος, crespo, più
terdi focaccio).

PERFICA, una delle divinità romane che presiedevano ai piaccri dei sensi. Poehi nomi sono più atti a provare quanto sia vero che in mitologla siensi volontieri personificate, divinizzate tutte le astrazioni. Non bastava d'avere una dea specialmente consecrata agli amori: si dimembre tale fatto, e si volle distinguere in alcun modo la passione, il sentimento, il capriccio dall'una parte, dall'altra gli atti fisici, la voluttà; poi, scomponendo questa, parve di doterne fissar tre, e si dotar o no ciascuna d'un nome particolare. Di qui cinque divinità parziali, veramoneta di Venere:

## VENERE.

Libitina Volupia (da libet, lubet). (da Volup ).

Prema. Pertunda, Pertica.

L'intelligenza dei tre vocaboli latine comprimere, pertundere, perficere, basterà per comprendere appieno che queste tre ultime divinità, e molte altre ancora, sono altrettante allegorie. Soprattutto non si dirà più, in termini non men vaghi ehe ridicolia che Perfica rende i piaceri perfetti ; non è questo che significa la voce latina. Inuo o Fauno-Inuo, si degno d' esser collocato in tale categoria di numi erotici, è probabilmente un con 4 cetto, non d'un altro ordine, ma d' un altro tempo e d'un altra mente: la tavola sopra esposta non conticne che dee; Inuo è dio; d'altro canto, non differisce essenzialmente da Prema, o vi sarebbe doppio uso ad anmetterio. Quando furono imaginate cueste burlesche divinità? donde vennero? furono seriamente e candidamenteame di tali questioni. Sempre è veohe le loro elligie erano poste la sera delle anzze nelle eamere nuziali; e probabilmente in molte altre pure.

PERGASO, PERGASUS, Πίργασος, padre di Deicoonte, ucciso a Troia da Agamennone.

PÉRGUBRIO, dio pracco, presideva alla vegetazione, e quindi ni cercali, alle erbe ed alle frasche. Celebravai la sua festa al rinnovarsi dell'anno ed in principio di prinare. La ecrimonio principale consisteva in una specie di libarzioni di biriani al la accordo pettava al disopra cai, e tutti seguivano il suo escenpio. Altri dei agazzii partecipavano agli omiggi dei Pruccii tuli erano Perevent, ed il samoșito Viziganto.

PERIBEA, Pasnoza, Hojózes, figlia d'Alcatoo, moglie di Telamone e madre d'Aiace. Telamone, amante fortunato prima di diventare sposo, aveva lasciato scoprire la sua tresea con la principessa; egli fuggi, ePeriba fi messa in mare sopra una nave il eui pilota doveva annegarla in viaggio. Costui riputò meglio di generale proposito del proposito del gradeta, e la mando a tal fine a Salamina, dove reguava il padre di Telamone, ed il giovane principe, riconoscinta la sua amante, la comperó e sposolla. Dopo la morte d'Alcatoo, Peribea fece valere i diritti della sua nascita, e passare la corona di Megara sul capo d'Aiace, - Una Panuga, figlia d' Ipponoo, ci presenta del pari una debole amante, un padre tiranno ed un terzo incaricato di far morire la colpevole, ma senza che metta ad effetto la commissione. La povera giovane, è Pcribea che si è laseiata sedurre da Marte, die' clla; il padre crudcle, è Ipponoo ehe vuole che un sacerdote di Marte e non lu stesso dio sia stato il complice di sua figlia: il commissionario infedele, é Oeneo, re di Calidone, il quale, vedovo d'Altea e privo di Meleagro suo figlio, si consola con Peribea e diventa padre di Diomede. ---Altre quattro del nome di Peniera sono: 1. una ninfa, figlia primogenito d' Acesamene, moglic del dio fiume Assio, madre di Pelegone; 2. una figlia del re gigante Eurimedonte, amante o moglie di Nettuno, madre di Nausitoo; 3. la moglie d'Icario, padre di Penelope ; 4, la moglic di Polibo, quel re di Corinto di cui Edipo fu il figlio adottivo.

PERICIONIO, awolto nella colona, Bacco, Lun dei sopranomi più importanti della mitologia. Baco, in più d'un'occasione, è aspeto, in più d'un'occasione, è albotto in un utro reale o simbolico: Il semo di sua muche, la cucie ti Giore, il monte Nisa, al quale s'immedicisma, sous come altrettanti pilastri nelsa cui periferia primantica o el indrica è avviluppato. Gonfr. Osansa, noceitolo del fixulo della colonna che acido del fixulo della colonna che acido del fixulo della colonna che

dorna il palazzo di Biblo. PERICLIMENE, figlia di Minia e di Climene o di Clitodora, fu moglia di Filaco e madre di Ificlo.

PERIERETE, PRARRES, Hydraget, Ingilo of Elo, et di Hessenia, sposo di Gorgolone e padre d'Afareo e Leucippe; 2 a auriga di Menecco, feric Climene, re minio d'Occomene, e fu esgione della guerra in capo alla Tebuni; 5, padre di Boro ehe fu assos di Politors.

sposo di Fondora.

PERIFA, PERIPRAS, Mepider, re d' Atene, anteriore a Cecrope, non è che un Giove in forma d'aquila. Nelle favole volgari, egli colma di beni i snoi sudditi, ne riceve onori quasi divini, ispira così gelosia a Giove, il quale vuole dapprima fulntinarlo, ma che poscia, placato da Apollo, si contenta di trasformarlo in aquila insieme con sua moglie. - Altri sei Paairs sono: 1. un Egittide; 2 un fialio d'Oeneo, uceiso in una battaglia contra i Cureti; 3. un Lapita che atterra il centauro Pirete; 4. il più prode degli Etolii all'assedio di Troia (Marte lo uccide): 5, un duce greeo, che si segnalò nello stesso assedio: 6, l'aio d'Ascanio,

PERIFEMO, PERIFERENS, Îleyiça"

µ6;, dio di Salamina, ri aveva una
cappella dove Solone, per comando
dell'oracolo, immolava vittime.

PERIFETO, Parienzeros, Ĥipigairos, gigente (che viene pur qualificato per figlio di Vulcano e d'Anticlea), infestava le vicinanse d' Epidauro e fu ucciso da Teseo, il quade le prese la sua clava e la portio qual monumento della sua vittoria. Chiamasi spesso Perifeto il Rofisoforo (portatore di elava). — Un duce troino ucciso da Teucro, un duce miconio ucciso da Ettore, si chiamano pure Tearrey.

PERIGONE O PERIGORA, MIPITOUTHE figlia del celebre ladrone Sinnide. sposo Teseo e lo rese padre di Menalippe, poi fu maritata dall'eroe a Deioneo, figlio d' Eurito, re d'Oecalia. Da questa seconda unione nacque losso, capo degli Iossidi della Caria. Plutarco ci mostra Perigone, alla morte di suo padre, nascosta in mezzo alle canne ed agli asparagi, e supplieante i numi di non essere scoperta da Teseo, Questi I' udi, chiamolla, e riusci a calmare i suoi terrori reiterandole l'assicurazione di non farle danno, Gli Iossidi, in memoria del servigio prestato dalle canne e dagli asparagi a Perigone, non ardevano mai ne questi ne quelle.

PERILAO, ο PERILAO, PERILAES, Περίλεσε ο Περίλεσε: 1. figlio d'Aneco e di Samia; 2. figlio d'Icario e di Peribea: una tradizione ne faceva l'accusatore d'Oreste dinanzi d'Il Arcopago. Sofoele ateva composto una tragedia oggidi perduta, intitolata: Perilao.

PERIMEDE, Happuntot, nominio 1. Centauro che era alle nozze di Pirittoo; 2. padre del duce focese Schedio; 3. compagno d'Ulisse, uno di coloro che videro com'esso lo inferno.

PERIMEDE, Îlspansîn, donne: 1. maga famosa (ê evidentemente lo stesso nome che Medea, Medea sublime o Areimedea); 2. quinta figlia d' Eolo, moglie d'Acheloo, madre d'Ippodamo e d'Oresteo; 5. moglie di Fenice, e madre d'Europa e d'Astipalea; 4. sorella d'Anfitrione, moglie di Licinno e madre d'Eone; 5. figlia d'Euristeo, uccisa dagli Atenicsi.

PERIMELE, II spana, n. figlia d'Ippodamante, ed amante del diofiume Acheloo (gittata In mure da 
suo padre, fu trasformata da Nettuno in una delle Isole Echinadi);
2. figlia d'Amitaone, moglie d'Antione, modre d'Isione, 5. figlia d'
Admeto, amante d'Argo e madre di
Magnete.

PERIPOLTA, Περιπόλτας, indovino, condusse Ofelto ed i popoli di Tessalia in Beozia, e fu lo stipite della celebre famiglia dei Peripolitidi.

PERISTERE, ninh del seguito di Venere, sintò un giorno la dea a guadagnare la scommenso che a rever fatte contra l'Amore di recogliere in un dato tempo più fiori di lui, e fu traputata in colomba dal giovane dio. Peristera, in greco, vuo di ri colomba, el sodomba, com'è noto, è l'uctello paredro di Venere. Alcum l'utologi hanno parlamento del contra del la cui la sua condotta serche trintia a cui la sua condotta serche valori il noce di ninfa di Venere, e ce che sarebbe stata in tal guisa l'occasione di questa favola.

PERITANE, d'Arcadia, piacque talmente ad Elena, anche dopo ropita da Paride, che questi , irritato della insolente felicità del suo rivale, lo fece mutilare. Gli Arcadi estesero il nome di Peritane a tutti gli eunuchi (περιπεσμημείναι).

PERKEL, lo spirito del male, secondo i Flonesi, emana da Rava e s'oppone in tutto al huono Iumala. Incontrasi pure nella mitologia dei Lapponi: è desso che crea Oragall, cui per altro Iumala poscia alleva e santifica.

PERKUN, il dio del tunon presso so gli Esti, corrispondera sa du n dipresso al Perun degli Slavi. Il vocabolo greco appareis presenta una analogia assai singolare con Perun della corte Terimnoi, sopra un poggio altissimo al disopra del ruscello Buciov. La sua statua era di legno, la sua testa d'argento conorecchie e mustacchi d'oro, i suoi piedi di ferro.

PERO, Ilepa, figlia di Neleo e di Clori, era un prodigio di sapienza non meno che di bellerra, Neleu vedendola ricercata da una moltitudine di pretendenti, promise la sua mano a colui che conducesse da Filace i buoi d'Ificlo. Melampo guadagno tal premio e donò Pero a suo fratello Biante, il quale n' ebbe Talao, Landoco ed Asio. ---Un'altra Paso o Pason ( confront. Braos) fu amata da Nettuno e n'ebbe il fiume Asopo; finalmente si 110mina un'altra Panoa figlia del dioflume Asopo e madre del fittme Peroe in Beoria.

PERSA o PERSE (talvolts Passana), Oceanide, moglie del sole, mane d'un giúo, Ecto, ed itr figlie, Perse, Girce, Pasifac. Queste tre faglie, tutte et re ondine solari e risplendenti maghe, formano una triacio è quanto prova almeno la presenza d'un'altra Perse, fra tali donzelle. Egli è così che l'Agraule stenices si svolge in tre ninfe Agraulidi, di cui uno si nomina pur Agraule.

PERSE, o Passes: 1. figlio del greco Perseo e d'Andromeda, ma prima che la divina coppia nia avesse lasciato l'Oriente; 2. uno dei figli dell'Occanide Persa e del Sole (gli si dà per fratello Ecta ed inoltre tre sorelle ; balzò dal trono Ecta dopo la fuga di Medea, e ne fu cacciato alla sua volta dalla sua nipote, quando ella tornò in Colchide); 3. Titano, lo stesso che Perseo. La teogonia esiodea ne fa uno dei tre figli di Crio e d' Euribia, lo sposo d'Asteria ed il padre d' Ecate. A titolo di dio sole, doveva aver relazioni col tempio di Delfo; ma i moderni mitografi, invece di comprendere che lambiva o penetrava degli aurei suoi raggi l'oro del santuario, ci hanno detto ch'è il primo che mise le sue sacrileelie mani sui tesori del tempio di Delfo.

PERSEFONE, Tragegore, Proges acre. Progrediture, uno dei nomi greci usuali di Proserpina (l'altro è Cone), è stato derivato da Plutarco da eus e eise (portar la luce); dal Grande Etimologista (art. Ilparezove) da gepse e geros (che reca la strage, la carnificina) ; da Esichio (art. Progecereia) da prom aperes, recare la ricchezza, l'ahhondanza. Qui Proserpina sarebbe immedesimata a Cerere, sua madre. Eustazio riferisce la prima parte del vocabolo, e forse il vocabolo intere, obirpw porw. Sainte-Croix (Mist. del Pagan., p. 536 della prima ediz.) sembra abbastanza inclinato ad ammettere l'etimologia d' Esichio. A parer postro, le quattro sono faise. Quanto a quella che hisogrerebbe sostituirvi, ci limiteremo ad osservare 1, che l'origine del vocabolo devesi chiedere all'Egitto ed all' Oriente (Fre ? donde Perseo ? Perse? Feridan? Proteo? Proserpina? confr. FEREFATTA); 2. che i Greci modificarono in seguito il vocabolo

esotico in modo da dargli un aspete to ellenico.

PERSEO, PERSEUS, HIGGING, croe solare greco, riguardavasi qual figlio di Danae e di Giore il quale, per penetrare fino ad essa, erasi trasformato in pioggia d'oro ( sole ). Acrisio, re d'Argo, padre della principessa, viene a sapere eon ira ehe sua figlia, in fondo alla torre brumale (l' ntero) dove l'ha sepolta, non è stata inaccessibile al sublime fecondatore, e ehe già il di lei alvo porta il figlio ( sole ) che dec. secondo un oracolo, rapire a lui ( tenebre ) l'impero e la vita. Per suo comando, la madre ed il figlio sono amendue gittati in mare, in un cofanu non meno oscuro e più angusto della buia torre nelle misterioso cavità della quale fu concetto il pargolo divino. La saera area galleggia sul mare; alla fine le onde capriceiose la gettano sull'arent, a Scrifo, isoletta sterile le cui punte aspre e nude sembrano una concessione momentanea de'flutti, In tale isola, dove appena la terra nutro gli uomini, si trova un re. Polidetto. Egli accoglie Danae i ma in breve l'ospite generoso diventa esigente anch'esso; la principessa non ha ricevuto gratuito l'asilo, e dee pagare co'suoi favori o con la sua mano la protezione del regolo. Fortunatamente, gli dei crescono presto nelle leggende. Giove d'un anno combatte ed atterra i Titani : Acarnao ed Anfotero diventano adulti in alcuni minuti per vendicare il padre loro. Non si pigli alla lettera cha ehe i poeti raccontano dell'edueazione di Perseo nel tempio di Minerva, sotto la tutela di Polidetto o di Ditti (la rete) suo fratello che ha salvato le due vittime d'Aerisio.

Ancora imberbe garroncello, Perseo

257

mette già paura al tiranno di Serifo, ed ispira alla madre bastante fidanza per resistere alle sollecitazioni imperiose del sultano insulare, Polidetto vede bene che fin che Perseo resterà nella sua isola, i suoi disegni torneranno vani, Come Acasto. Preto, Euristeo riguardo a Giasone, a Bellerofonte, ad Ercole, cerca di abbagliare il giovane eroe con lo splendore della gloria, e gli propone d'assalire le Gorgoni: Perseo accette. Per assigurare il buon sugcesso dell'audace impresa, Minerva gli reca l'egida, Plutone l'elmo che rende invisibile, Prima di arrivare alle Gorgoni, bisogna domar le Gree le quali sole avevano il segreto della dimora delle Gorgoni. Perseo ne viene a capo, e continuando la sua strada, dopo tale preludio di vittoria, perviene presso le Gorgoni, che trova addormentate, abbatte con la sua arpa (falce) adamantina la testa di Medusa e la chiude in un sacco con frange d' oro che ba sulle spalle, Impadronendosi poi di Pegasa che è scaturito dal sangue della Gorgone spirante, s' innalza nell'aria, arriva in Manritania, chiede l'ospitalità al regigante Atlante, e, ricevutone scortesemente, lo trasforma in montagna. Con la stessa occasione secondo alcuni, avrebbe rapito i pomi d'oro del giardino delle Esperidi, impresa celebre nella storia d'Ercole. Dicesi pure che soccorresse in Libia la regina delle Amazzoni contra le nere Gorgoni, Dalla costa ad un tempo settentrionale ed occidentale dell' Africa, vedesi pussare in appresso nell'enigmatica Etiopia, di cui a vicenda Gioppe o Suaken è la città eapitale. Cola libera Andromeda esposta ad un mostro marino e vittima futura dell'orgoglio di sua ma-

68

dre ; Andromeda salvata diventa sua sposa. Ma, in mezzo al banchetto nuziale, Fineo, zio della giovane principessa, Fineo, la cui sorda ambizione ha lungamente agognato l' erede ed il trono d'Etiopia, viene, alla testa de'suoi partigiani, a turbar la gioia de'commensali. Il sangue scorre in lunghi rivi col vino. Per metter fine ad una lotta ostinata, Perseo tragge dal suo oscuro fodero la testa di Medusa, grida a' snoi amici di serrar gli occhi, e. presentando a'suoi nemici la cupa faccia della Gorgone, li trasforma nell'atto stesso in pietre. Nell'Egitto, lascia l'impronta del suo piede a Chemni. Una tradizione lo fa sorgere in mezzo ai serragli d'Assiria, dove mette a morte Sardanapalo . L'Europa infine lo vede rientrare nel suo labirinto d' isole e di penisole bizzarramente intersecate. Pegaso lo porta in Argo, dove regna Preto usurpatore dei diritti d'Acrisio, ed in breve Preto spira, Acrisio stesso, subito che l'esistenza del figlio di Danae gli è rivelata, ha preso la fuga per involarsi alle minacce dell'oracolo che annunziavano ch'ei morrebbe di sua mano: ma i destini debbono compiersi: Acrisio e Perseo si scontrano in Tessalia in una celebrazione di ludi solenni ed il nipote uccide l'avo d' un colpo di disco. I Greci, con la loro imaginazione da ciarlieri, pretesero che Perseo si fosse diretto verso la Tessalia con l'intenzione di ritrovare l'avo suo, e l'uccidesse senza conoscerlo. Finalmente, Per- . seo ricomparisce di nuovo nell' isola angusta dov' è nato. Danne sostiene sempre la sua parte di bellezzapassività, oggetto dei desiderii del principio maschio. Polidetto è sempre un genio arimanico in opposi-

zione col genio del bene. Perseo lo riduce al nulla. Sempre invaglito di Danae, ma stanco della sua lunga resistenza, Polidetto a mensa sta per usarle violenza, quando ad un tratto il vincitore della Gorgone apparisce e petrifica il tiranno. - Qui si limita la serie delle vittorie. Noi ritroviamo poseia Perseo nell'Argolide, che fabbrica o fa fabbricare dai Ciclopi, fabbri sotterranei, una nuova città capitale, Micene, e che abbandona Argo al figlio di Preto, il geloso Megapento. Un po'più tardi, fa un baratto col suo parente; e, quantunque tale nuovo accordo sia vantaggioso per Megapento, costui uccide Perseo in un' imboscata per vendicare la morte di Preto, Perseo, morendo, lasció d'Andromeda cinque figli : Alcco, Stenelo, Elleo, Mestore, Elettrione, ed una fialia Gorgosone. Questi sei rampolli del sangue di Linceo e d'Abante nacquero in Grecia, secondo i Greci. Un altro figlio Perse era nato in Etiopia, il che vuol dire in Oriente, Dei cinque figli, di cui il Peloponneso fu patria, un solo mori senza lasciar tracce; gli altri quattro regnarono. Alcco, il più importante di loro, diede i natali ad Anfitrione. Stenelo fu padre d'Euristco, Elettrione chbe Alemena, oltre nove figliuoli uccisi dai Teleraidi, Così Anfitrione, Enristeo, Alemena, sono cugini discesi da germani. Anfitrione ed Alemena formano, sposandosi, una coppia pura e luminiforme opposta ad Euristeo, spirito , di malizia e di gelosia. Da tale coppia proviene Ercole, il quale ne continua i caratteri abbellendoli maggiormente. Il suo avversario è uno zio. Cosi Krisna nelle Indic trova un persecutore ed un oppositore in Kansa. - Non è da meravigliare

che siavi stata gran faccenda per ispiegare storicamente la hiografia di Perseo. Tali spiegazioni storiche non hanno l'ombra del senso comune. Il nome di Perseo, prima di tutto, ci riconduce in Oriente, alla Persia, al Fars. Dalla Siria parte infatti la leggenda, che ciascuno poi ha modificata. Nella parte orientale dell'impero persiano, il fuoco ha principalmente il carattere di sole e si trasforma in Feridun, eroe mitriaco per eccelleriza che liatte l'impuro Zobak, poi muore alla fine nel colmo della gloria e dell'eta, Nella Siria, il finoco resta a un dipresso fetiscio ; egli è il fuoco Bersin in relazione sia col fulmine, sia col pianeta di Giove. Ora, in qual modo viene ad elaborarsi il mito greco? 1. Il dualismo si affaccerà di continuo in tutta la storia di Perseo, ed i suoi nemici avranno sempre l'aspetto di tenebre, d'inorganismo e di caos. Acrisio e la torre di Danae (la notte opposta al sole ); il mare ondoso e profondo ; Polidetto, Arimune insulare, che usa d'astuzia riguardo agli eroi, e di violenza riguardo alle donne ( le Gree decrepite e Inride ; le Gorgoni affatto nere e cadaveriche ; Atlante, fetiscio delle epoche rudimentarie; l'Occidente sinonimo di notte; Fineo, analogo orientale del ciero Fineo della Tracia, ravvolto nelle brume; finalmente Megapento, gran lutte, non sono altrettante personificazioni delle ombre dense con le quali lo spirito persiano simboleggiava il male fisico, il male morale? 2. Le armi coll'aiuto delle quali Perseo opera e vince sono tutte cublemi del fuoco eterco, della benefica luce del sole. Le ali indicano la rapida corsa del grand'astro ; il cavallo Pegaso è il lumino-

his corsiero che il sole cavalca ; ll disco che uccide Acrisio è il disco solare : finalmente le leggende particolarizzate mostrano Micene in relazione coll' elsa della spada (Myces, puxue); i suoi muri fabbricati da Ciclopi, incarnazione subalterna del funco: le sue porte che sono il più antico monumento della Grecia, sormontate da lioni di cui tutta la forma, l'atleggiamento, lo stile, riproducono esattamente i lioni solari di Persepoli. 3. Di continuo la luna si trova unita a Perseb: se egli assalta le Gree, le Gorgoni, è un legame per antagonismo con la luna; se seconda le Amazzoni, se sposa Andromeda, sono legami per parallelismo. E d'onde viene che Andromeda l' Etiope è nera sceondo gli uni, bianca secondo gli altri? Egli è che la luna è a vicenda splendida e fosca: è splendida, se si pensa alla notte illuminata dai suoi raggi; è opaca e fosea, se si pensa al sole. L'idea d'acqua refrigerante si connette naturalmente ed a quella di luna (imperoeche luna e fiume si supponevano presso gli antichi), ed a quella del sole. Quindi si escherzato sopra Myces. elsa della spaila; questo vocabolo significa pur fungo. Se in alcuni miti la spada d'oro del Mitra argolico e stata confitta in terra per indicare il sito della città nuova, in alcuni altri Perseo riarso di sete svelle di terra un fungo, e ne scaturisee una fonie: intorno ad essa s'alzera Micene. 4. Le vicissitudini della corsa solare simboleggiansi per morti, per stragi. Preto (sole) è stato eneciato dal trono da Acrisio (tenebre): Perseo, nuovo sole, Perseo-Aroeri inabissa alla sua volta le tenebre sotto il peo del suo disco dai riverberi d'oro. Ma, dicesi, uccide Preto? il sole uctide il sole! Si, il giovane sole respinge nell'ombra il vecchio sole. Aspollo caccia Elio, Mitta di il cambio a Suria; poi, tratto ammirabile il oligica il Neggeneto (Illutto, il neror) mette a morte Perseo in un'imboseata. I loro baratti significano
che a vicenda posseggono il supremais. Direbbesi che sonovi due soli, l'uno settentrionale e tutto luce,
l'altro australe e trendrosar Perseo
l'altro australe e trendrosar Perseo
le in Argo; Megpento cra borcale,
ci valori, l'agginetto cra borcale,
ci valori, supremo cra borcale,
cambra tendere a ridivenir boreale. (1).

PERSUASIONE. Vedi Pito.

PERTUNDA, dea latina alquanto oscera. Per comprendere le sue relazioni coi due membri della triade di cui fa parte, bisogna leggere l' articolo Parrica.

1. PERUN, re d'un'isola vieina a

(1) Non poche sono le rappresentazioni che per via di medaglie o di pietre incise si conoscono di Perseo quali opere antiche. Troppo lungo sarebbe l'enumerarle, e noi ci contenteremo d'indicare tre lavori dei tempi moderni. L une è la statua di bronzo che si vede a Firente di mano di Benvenuto Cellini; il quale volle con essa provare come l' arte del fondere in grande era da lui trattata con non minor perizia che quella del cesellatore in cui non ha finora svitto chi lo sopravanzi. Tale statua figura l'eroe già vincitore di Medusa cui preme coi piedi, mentre la mapo destra impugna il ferro che l'ha dicollata, e la sinistra tiene afferrato il teschio mostruoso. Il secondo è la statua scolpita da Cal nova. L'altro è una pittura di Angelica Mongez, artista de' tempi nostri. la quale rappresenta Perseo che libera Andro. nieda dopo aver ucciso l'issurane cetaceo che s'apprestata a divoraria. Del rimimente, osserveremo come questo fatto favoloso sia stato messo a profitto, con mirabile magistero, principalmente dall' Ariosto, facendo di Pegaso l'Ippogrifo, di Perseo prima Ruggero, poi Orlando, e d'Andromeda prima Angelica, poi Ozlimpia, (Il Trad.)

Formosa e celebre per l'opulenza ed i vizii de' suoi abitanti arricchitisi colla fabbricazione della porcellana, fu avvertito una notte dagli dei che l'isola doveva essere distrutta, e che quando vedrebbe una maeebia rossa sopra due idoli dovrebbe imbarcarsi con la sua famiglia e fuggir lontano da quella spiaggia dannata alla distruzione. Il buon re aduna i suoi sudditi, raeconta loro il sogno terribile di cui l'hanno gratificato i numi, ed esorta l'uditorio all' obbedienza: gli empii ripetono che i sogni sono delirii. Un burlone anzi osò la notte seguente d'andar a segnare di rosso i due idoli indicati. A tal vista, la dimane, Perun s' imbarea con la sua famiglia: un orribile diluvio annega l'isola ed i suoi abitatori; la China rede approdare sulle sue coste l'area santa che porta Perun, ed istituisee in suo onore una festa che si eelebra ancora ogui anno nelle provincie meridionali dell'imperu. I Giapponesi celebrano pure in onore di Perun, il 3 del quinto mese dell'anno, una festa nella quale i giovani, eseguendo corse sull'acqua, ripetono sovente il nome di Perun.

2. PERUN, dio del fulmine presso gli Slavi russi. Il suu nome viene dal vocabolo slavone perù, che vuol dire io colpiscu ( dio che colpisce, ehe atterra): chiamasi il lampo perun. Gli Slavi russi adoravano ancora eotestu dio nel 6. secolo, Teneva il primo grado tra i loro idoli,

PESTE, figlia della Notte e compagna della Fame, secondo Esiodo.

PETA, dea latina, presiedeva alle preghiere che s' indirizzavano agli dei. Le si chiedeva pure se le domande erano o no eunvenienti,

PETE, Egiziano, padre di Menesteo, regno in Atene, e, come Gecrope,

fu soprannominato Difie (Diphyes), con due sessi o con due nature.

PETTA, figlia di Nanno, re dei Segobrigi, e moglie del Focese Eusseno, uno dei fondatori di Marsiglia (wedi PROTIDE).

PETULANZA (la) è, in Igino, figlia dell' Erebo e della Notte.

PEUCETE, fratello d' Enotro, 1º aecompagno nella sua migrazione (vedi Exorao).

PEUCRONE, duce settentrionale, figlio del golfo conosciuto sotto il nome di Palude Meotide, fu ucciso, secondo Valerio Flacco, nella guerra della Colchide.

PEYRUN. Vedi Perus.

PIASO, Piasos, dio di Latissa, presso Cuma, vi fu qualificato per un semplice eroe. Brutale amante di sua figlia Larissa, essa lo fece cadere con la testa all'ingiù in una tina dove si affogii (vedi Labissa). PICO, Piers, re degli Ahorigeni

dell' Italia, è detto figlio di Saturno. sposo di Canente, padre di Fauno, ed oggetto degli amori imperiosi di Circe. Del rimanente, tutte le ninfe del paese avevano sentito per lui amore; ma egli aveva potuto disdegnarle impunemente. Circe, offesa de' suoi rigori, lo trasformo in picco verde. Aggiungesi che i suoi sudditi lo posero nel numero degli Dei Indigeti. Alcuni moderni hanno distinto due di nome Pico, l'uno che regnò 37 anni, l'altru, più antico, il cui regno non ha meno di 57 anni. A Pieo, dieesi, successe Fauno. Pico era tenuto altresi per valente mell'arte di domare i cavalli. È fuor di dubbio, per chi si ricorda e l'alto grado degli uccelli nella religione parsi, e l'uffizio del pieo o pieeo verde nelle leggende riferibili alla fondazione di Roma, che Pico è un dio-uccello: egli è tii aspiente ed un profea; è il prediletto di tutte le ninfe che aspirano a conoscere l'avrenire; è l'oggetto dei desiderii della maga Ciree; è lo sposo di Canente, promulgazione o rivelazione ritmica degli alti aggreti cui scopre l'arte divinotoria; i imperocchè, che cosa è Canente 7 la cantante. PICUNNO, Preussus, fratello di

Pilunno. Vedi questo nome.
PIDITE. Proves, duce trainno

PIDITE, Proves, duce troisno tucciso da Ulisse. PIELO, figlio di Pirro e d'An-

dromaca, regnò sull'Epiro dopo la morte di suo padre. PIERIA, una delle mogli di Danao, gli diede sei figlie: Attea. Po-

darce; Diossippe, Adite, Ocipete, Pilarge: •

PIERIDE, concubina di Menelao, n'ebbe Megapento.

PIERIDI, Pigaiogs, muse macedoui in numero di nove, come le muse beoto-tessaliche, hanno per genitore Picro, dio-monte che si trasforma nella mitologia volgare in un te umano. Rivali delle altre Muse. ebbero a sostenere contro di esse una gara musicale e poetica, non ottennero la palma per sentenza delle ninfe vicine scelte ad arbitre, proruppero in invettive contra le raggianti figlie di Mnemosine, e furono tramutate in gazze da Apollo, il quale inoltre diede il loro nome alle sue nove compagne. In alcuni mitologi ogni Picride è cangiata in un uccello particolare (vedi Anton. Liherale, Metam.). - È chiaro che la gara delle Muse e delle Pieridi ha riferimento ad una rivalità di culto. fors' anche di sistemi musicali, o semplicemente d'attitudine alla poesia, alle scienze ed alle arti. Le Pictidi sono le muse di Macedonia, le Muse sono le Pieridi della Beozia. Da ambe le parti si trova una sorgente ispiratrice, Piera el Ippocrene; un'alta montagna, Piero ed Eliconia. Solamente, nella prima favola, Piero, dio-monte, non è che un grande fetiscio. L'usurpazione finale delle Pieridi per parte delle Muse significa che le cantatrici signore dell'Elicona diventano signore del Piero.

PIERO, dio-monte proprio della Maccdoria, u in fama d'essere venuto a Tespia, d'avervi stabilito il calto delle Muse, in numero di no-ve e coi nomi che son noti; finalmente d'aver composto inni e pomi in loro nonce. — Un altro Ptano fu figlio di Magnete, amante della muse Chio e padre di Giacinto.

PIGA, regina de Pigmei (ozdi questo nome ); Sia perché avera osato di paragonare la sua helleza; a quella di Giunone, sia perché trattava i suoi sudditi con estrema sevizie, cd educava: suo figlio ne'medesimi principii, gli dei la trasformarono in gru (ozdi Gasara). D'
allora in poi Piga è il precla alle
persecuzioni degli antichi suoi sudditi, e fa ai Pigmei un'ostinata
superta.

PIGMALIONE, Promation: 1. figlio del re di Tiro Belo, fratello di Didone e d'Anna, ed uccisore di Sicheo, suo eognato, cui tolse di vita per impadronirsi de'suoi tesori : 2. statuario famoso che s'innamorò della Galatea, suo capolavoro. Venere, arrendendosi a'suoi voti, animo la bella Galatea, e Pigmalione n'ebbe un figlio, chiamato Pafo. Il Pigmalione di Tiro non ha esistito come nemmeno l'amante di Galatea ; è questo un altro tipo di que' miti nei quali l'oro apparisce come il fantasmagorico agente dei delittig delle stragi, delle rivoluzioni; miti i quali hanno rappresentato una parte si importante nel Settentrione, ma la cui sorgente si trova incontrastabilmente nel Mezzodi.

PIGMEI, PYGNAEI, HOYMRIOI, Lillipuziani della mitologia classica antica, furono imaginati a definitivamente claborati in un'epoca piuttosto tarda, sotto l'influenza di tre tipi distinti: 1. gli Dei Pateci; 2. i Cercopi; 3. gli Arimaspi. Miniere, fuoco centrale, arene aurifere, attività quasi fantasmagorica, pazzeria, hizzarrla, stregonoria, simulacro di guerre, battagliuole și susseguono abbastanza naturalmente. Egli è di tal maniera che si venne a creare un popolo i cui giganti avevano un pig-· mo d'altezza ( 10 linec elrea). Dopo s' immedesimarono ai Pechinii , la cui statura s'innalza ad un pechi (o cubito: 1 piede 4 pollici); e siccome questi non furono mai abbelliti dalla mitologia in guisa da assumera l'aspetto d'un popolo reale, si dà la loro tagliz ai Pigmei. Questi ultimi sono conosciuti per le loro guerre contra le grue, le quali ogni anno venivano dalla Scizia ad assalirli, e per la loro opposizione ad Ercole. Quest'eroe essendosi addormentato dopo la disfatta d'Anteq, i Micromega lo accerchiarono; un'ala gli piombò sulla mano destra, il corpo di battaglia mosse verso la sinistra: gli arcieri tenevano assediati i piedi. La regina, col fiore de'suoi prodi, tentava la scalata contra la testa. Ercole si sveglia, e, alla vista di tali inimicoli, li piglia tutti gli uni dopo gli altri e, scoppiando dalle risa, gli avviluppa nella pelle del liona di Nemea e li porta ad Euristeo. I Greci, di buon umore, ci hanno mostrato i prodi Pigmei come dati ai faticosi esercizii dell'equitazione so-

pra pernici, e talvolta sopra capre ed arieti. Imaginarono pure una regina Piga, che gli dei trasformarono in gru, e che, d'allora in poi, non cesso di far la guerra al popolo che già viveva sotto le sue leggi. Finalmente ci hanno a un dipresso dipinto lo stato sociale de'Pigmai, Le loro case, le loro città, dicono essi, non sono che gusci d'uova; ita villa si contentano di leggiere escavazioni che fanno sotterra. Gusca di noce loro servono di barche: e per la messe adoprano cunci, imperocché i frumenti agli occhi loro sono grandi alberi. Le loro figlio sono nubili a tre anni, e ad otto la caducità incomincia. - Sopra diversi vasi greci si trovano figurati de'combattimenti dei Pigmei con la grue. Tra gli altri soggetti di tal genere citeremo quello di Tischbein,

PIGRIZIA, SEGNIUES (fr. Paresse), dea allegorica, era tenuta per figlia del Sonno e della Notte, ed era siata trasformata in tartaruga per aver ascoltato le adulazioni di Vulcano.

PIKOLLOS, era presso i Pruczi il dio dei morti. Le sue apparizioni avevano luogo ogni volta che la morte ghermiva una vittima ; si doveva allora affrettarsi di offrirgli un sagrifizio: trascurando tale dovere, egli rinnovava la sua visita due ed anche tre volte; ma giunti una volta a tal passo non era più un sagrifizio ordinario, che gli poteva bastare : gli abbisognava sangue umano. Per buona sorte il sacerdote incaricato dell'onerazione si contentava d'un' incisione nel braccio e d' alcune gocca di sangue versato. Tostamente si udiva un piceulo romore nel tempio : era la prova che Pikollos era contento. Gli si conseerava la testa d'un nomo morto, e si ardeva del sevo in onor suo.

PILA, Press, re di Megara, uccise involontariamente suo zio Bia, e si ricoverò presso Pandione, suo genero, nel momento in cui questi cra stato spogliato del trono d'Atene.

stato spogliato del trono d'Atene. PILACANTE, duce troiano uceiso da Achille.

PILADE, figlio del re di Focide Strofio e d'Anassibia, sorella o zia degli Atridi, divenne di buon' ora intimo amico d'Oreste il quale, ricovrato alla corte focese, era educato con lui, e lo segui in tutti i viaggi ai quali l'astrinsero i numi. Con lui, interrogò l'oracolo di Delfo sul partito da prendere rispetto a Clitennestra, entrò in Argo con un falso nome, trappolò Egisto e Clitennestra i quali in brave andarono a raggiungere all' inferno l'ombra d' Agamennone, ritornò in Delfo, intervenne in Atene all'istituzione dell'Arcopago ed al piato delle Furie, traversò i mari, affrontò i coltelli della Chersoneso Taurica, rapi la statua d'Opi, diè mano all'uccisione di Pirro, rivale d'Oreste. Sposo poscia Elettra, che alcuni mitologi però gli danno per moglie immediatamente dopo la punizione di Clitennastra. I tragici, occupandosi fuor d'ogni misura della famiglia degli Atridi , hanno sviluppato in Pilade il carattere dell'amicizia al punto di farne il tipo del più nobile eroismo, del più puro sagrifisio : Pilade, in Tauride, vuol morire pel suo amico, e resiste alla preghiere reiterate d'Oresta che gli dise di partire. Quanto al sentimento d'odio personale che induce, secondo gli stessi tragici, Pilade ad uccidere Pirro per vendicare suo bisavolo Foco ucciso da Peleo, è se non

altro una superfluità. -- Si può ve-

dere Pilade in Millin, Galleria mitol., 618-620, 623-626.

PILEO: r. figlio del re d'Orcomeno, Climene; 2. duce pelasgo (condusse i Larissei con Ippotoo suo fratello all'assedio di Troin); 3. duce troinno acciso da Achille;

PILEMENE: 1. duce paflagonio all'assedio di Troia, figlio di Melio (fu ucciso da Menelao); 2. ra di Meonia, padre di duc figli, Mestle ed Antifo, cui mandò in soccorso di Priamo.

PILI, o PRILI, figlio di Mercurio e della ninfa Issa, predisse ai Greci che Troia savebbe presa da un cavallo di legno, e, sedotto dall'oro che gli offerse Palamede, scopri loro il mezzo d'impatronirsi di Troia. È dato per uno dei più rinomati indovini di quel tempo.

PILIACIÜCI (fr. Piliarcasourona), dio supremo dei Ramciadali, è onnipotenta e creatore. Nube, pioggia, baleno, tempesta, arco-celcote, ronsnelle sue moni. L'arco-celcate è l' orlo delle sue vesti; il sole il suo occhio destro, la luna il sinistro; tutti fiumi si versano dalla sua cintura.

PILIO, Greco che adotto Ercole affinchè l'erce potesse essere iniziato ai misteri Eleusini (vedi Cearre).

- Nestore è chiamato Pilio, perchè re di Pilo.

PILO, figlio di Marte e di Demonice, aveva preso parte alla caccia del cinghiale Calidonio, e condusso una colonia di Megaresi a fondare la eittà di Pilo in Elide.

PILUNNO (PLUNNO) e PICUN-NO (Preunsus), divinità dell'antico Lazio, erano riguardati quai fratelli, e quindi come figli di Fauno o di Fauna. Talvolta pure par che si faccia Pilunno figlio di Pico, ed anche vieno immedesimato con lui. Secondo un'altra versione, Picunno e Pilunno erano figli di Giove e della ninfa Garamantide ( vedi questo nome ). Picunno e Pilunno appariscono, 14 come dei dell'agricoltura ; 2, come dei del matrimonio. Soprattutto ai matrimonii fecondi presiedevano i due numi : invocavasi Picunno eon Deverra ed Intercidua ( vedi questi nomi ) per ovviare agli aborti ; Pilunno doveva tener lontano dal bambino già nato tutte le sinistre influenze. Come divinità agricole, Pieunno presiedera più specialmente agl'ingrassi ed alla migliorazione dei terreni, Pilunno all' infrangimento dei grani (pilum, pistello ). Quindi il primo era allora chiamato Sterquilino, mentre il secondo è rappresentato eol mortaio in mano. Entrambi furono tenuti in qualehe leggenda popolare per una specie d'eroi, di Semoni, di Dioscuri, e conseguentemente furono presi per Castore e Polluce (Servio sopra Virgilio, En., lib. 12, v. 4). Turno, re dei Rutuli, faceva risalire la sua nobiltà a Pilunno il quale, ricevuto avendo ne'suoi stati la fuggitiva Danae, n'ebbe un figlio chiamato Dauno, padre od avo di Turno. Confr. Voss, Oss. sull' Egl. sv di Virgilio, nella sua versione tede-

PINARIO, Pisastus. F. Portizio. PINO, Pries, uno dei figli di Numa Pompilio, era, a detto d'alcuni autori, lo stipite dei Pinarii, o gens Pinaria.

PIONE, discendente d'Ercole, fabbrieò Pionia, in Misia. La sua tomba divenne un altare sul quale gli si sagrificava come ad un nume: un fumo miracoloso usciva allora dal monumento. Pione, in greco, vuol dir grasso.

PIRACME, Dipita, su neciso dal

eentauro Ceneo alle nozze di Pi-

PIRAMO. Fedi Tisat.

ritoo.

PIRANISTI, enti intermedii tra l'uonto ed il bruto, apparivano graciil, lunghi e tremanti come fiamma lungo i eammlni. Gli antichi ricunoseevano così quattro ordini d'enti che formano la trensizione dall' uomo ai primi fra i metmicifici. I Piranisti al erano uno. Il medio evo ne ha fatto gli spiriti folletto

PIRAS, o PIRASO, o PIRAN-TE, terzo figlio d'Argo, ebbe a fratelli Tírinto e Crisso.

PIRECMO, tiranno d'Eubea, assalt i Beozii, e fu ucciso da Ercole. — Ривско, re di Beozia, soccorso Priamo, e fu ucciso da Patroclo.

PIRENE: 1. Danaide; 2. figliss di Acheloo e d'Asopo, amante di Nettano, madre di Cencreo. Diana inavvertitamente uccise la figlia, e trasformò la madre in fontana. — È noto che le Danaidi sono anch' esses simbolità acquose.

PIRENE, croina eponima della eelebre eatena ehe separa la Franeis dalls Spagna, era tenuta per figlia del re ispanico Bebrice e per amante d'Ercole. Secondo gli uni, è dessa che sollecità l'amor dell'eroe, ugualmente ehe la madre d'Agatirso ; secondo gli altri, Ercole la violo. Un serpente nacque da tale odioso compubio, e Pirene spaventata andò a seppellire l'onta sua in une grotta, ove divenne preda delle belve. - Un'altra Piasse fu amata da Marte, e lo fece padre di Cieno. Del rimamente, confr. la precedente Piazza eui non bisogna confondere con questa.

PIRENEO, principe focese, diede nn giorno l'ospitalità alle Muse, poi volle far loro violenza. Le nove sorelle, sostituendo l'astu-

265

zia alla forza che senza dubbio non le avrebbe salvate, chiesero al sultano focese la grazia d'andar a respirare il fresco sull'alto della torre : Pireneo vl acconsente, Appena vi sono, che Apollo esaudendo la loro supplicazione dà ali a tutte: esse fuggono. Pireneo volendo correre dietro le fuggitive, cadde appiè della torre. - Alcuni lessicografi hanoo veduto in tale mito un principe il quale, odiando le belle lettere, avea voluto distruggere i luoghi ove si coltivano, ed era perito perseguitando gli scrittori.

PIRGO, nutrice dei figli di Priamo, segui Enea in Sicilia, ed impedi alle Troisne di appiccare il fuoco alla flotta che doveva condurre i vivi avanzi di Troia in Italia.

PIRITOO, Plairmots of Halpidose, figlio d'Issione, su re dei Lapiti. Tre tratti lo rendono famoso: 1. il suo matrimonio con Ippodamia (i Centauri , invitati alle nozze coi Lapiti, insultaroco alla mensa nuziale la sposa, e diedero così origine alla rissa che termino con la loro cacciata); 2. la sua amicitia per Teses (importunato dell'alta riputazione dell'eroe, avea voluto combatterlo ; ma entrambi alla vista l'un dell'altro sentirono un'ammirazione reciproca cattivare il loro cuore, e di rivali diventarono inseparabili antici); 3. l'amore di Piritoo per Proserpina, la sua discesa all' infertto, la sua morte, Teseo, invaghitosi d' Elena, aveva trovato un potente ausiliario del suo ratto. Piritoo, alla sua volta, ebbe un compagno in Teseo. Entrambi penetrarono nel tenebroso impero; ma Teseo vi fu gravato di ceppi e ritenuto prigione fino all'arrivo d' Ercole, che lo liberò. Quanto a Piritoo, non dovera più lasciar l' Erebo, Cerbe-

ro l'avera strozzato. - Teseo e Piritto sono due Dioscuri. Teseo è il Polluce; Piritoo non è che il Castore. Egli è nato dalla nuvola i Teseo è figlio d'Etra (Ator, Etere, l' empireo). Si comprende fin d'allora perche Piritoo voglia sostituirsi a Plutone; perche graviti verso la serruginosa e nera dea, mentro Teseo agorda la bianca Eleoa, che è la luna: perchè finalmente rimanga all' inferno, mentre Teseo ritorna alla luce. Secondo Pausania (lib. v, cap. 10), si potrebbe vedere in tale mito un Aidoneo ( vedi tal nome), re della Tesprozia, di cui Piritoo, alla testa d'un esercito, vuol prendere la moglie, e che, non contento di uccidere il suo rivale, ritiene il duce dell'esercito ausiliario nell'isola di Cichiro, presso la palude Acherusia, l' Acheronte ed 11 Cocito:

PIRO, duce tracio, figlio d'Imbraso, fu ucciso da Toante difendendo Troia.

PIRODE, figlio di Clia, fu il primo che fece uscire il fuoco dalle vene della selce.

PINOMI, Pinonts, Hipmuis, nome sotto il quale possiamo dinotare, nell'analisi dell'alta teogonia egizia, l'Ente nella sua più rilevata significazione : l' Ente irrivelato, assoluto, incorporeo, immutabile, infinito; anteriore alle manifestazioni individuali, sia umane, sia divine. Per concepire chiaramente il suo posto in cima alla gerarchia sacra, e le sue relazioni con gli altri dei, bisogna cominciare dall'abbracciare d'on'occhiata la serie delle divinità egizie. Generalmente si dividono in tre classi: dei massimi, dei del secondo ordine, dei di terza classe. Tale divisione può esser ammessa, ma i nomi dati a ciascuna categoria divina snno più atti ad indurre nell'errore

che a far presumere la verità. A parer nostro, eeco di qual maniera si dee vedere il complesso della mitologia egiziana. Elementi astronomici e meteorologici sono gli oggetti che colpirono sulle prime le imaginazioni egiziane. Pianeti ed astri erano visibili : meteore o principii elemeotari degli enti (aria, terra, ec.) erano tangibili, od almeno si facevano sentire pei loro effetti : l'uomo, sul globo, doveva sentirsi stretto, schiaeciato, avviluppato da tutti cotesti ageoti o tutte coleste potenze, Ciò era bastante perchè le abbia salutate del nome di dei, perchè tutte, meteore ed astri, fenomeni ed enti reali, abbiano fatto piegare il gioocchio alla sua debolezza, fioalmente perchè tutte sione sembrate alla sua ignoransa ingenua una spiegazione compiuta del mondo e dei mondi, dell'esistenza e della distruzione dell'esistenza, delle variazioni molteplici ehe presenta lo spettacolo dell'universo, e della permanenza ehe è l'appanaggio dell' iosieme. Un' sistema sidereo-meteorologico era conforme alle idee metalisiche e religiose di quel tempo, Si ebbe a chiedersia " Chi fa maturare i nostri frutti? chi vivifica e rianima i nostri eorpi? » In qualehe luogo si rispose: « Il sole ; » ed il sole fu dio. Ma più tardi nuove idee si svilupparono: « Chi ha fatto il sole? » Dalla risposta a questo secondo quesito risulta un altro ordine di numi. Questi non debbono essere palpabili e visibili : l'immaterialità è il loro carattere proprio. Sono dessi numi cosmogonici. Tali sono le due categorie normali, veramente parallele, degli dei egiziaoi: 1. dei materiali , siderei, meteorologici o metalloidi; 2, dei intelligibili o eosmogonici. Noi collochiamo gli dai

materiali avanti gli altri, perchè realmente questi non furono conceniti. non furono registrati nel entalogo teografico che posteriormente agli dei siderel. Credere che il sentimento religioso in Egitto abbia proceduto razionalmeote ed a priori stabilito numi supremi intelligibili, da eui faceva poscia emanare numi subalterni ognora più individuati, sarebbe errare a partito. Lo spirito umano segua sempre la via contraria. Sentire e nominare gli effetti, cogliere le eagioni tangibili o scorgibili di tali effetti, finalmente sovrapporre a tutte eoteste cagioni materiali una cagione intangibile, invisibile, sfuggevole ai sensi, infinite sotto qualsiasi faccia si tenti di considerarla, coco come si sviluppa l'indole religiosa d'un gran popolo chiamato ad un alto iocivilimento. Tuttavia fuori di queste duc eategorie eadono altro divinità, le quali però non si ricongiungono che parzialmente, fortuitamente, per un filo, alle due prime, Sono desse concezioni d'un altro ordioe, piccoli gruppi eccezionali ed isolati in mezzo ad un complesso. Non ne risulta peraltro che sieno divinità senza importanza; é piuttosto tutto al contrario. Osiride, Iside, Anubi, Serapide, ecc., mereè un concorso felice di circostanze, divennero gli dei popolari per eccellonza, ed assorbirono, per dir eosì, le adorazioni e l'attenzione, soprattutto incominciando dall'enoca in cui l'Egitto sehiavo vide il suo suolo, un tempo interdetto agli stranieri, calpestato da dicci razae necessariamente ignare delle teorie traseendentali cui velavano i geroglifici. Ritorniamo agli dei maggiori. Vediamo già qual parte sostengano comparativamente agli dei materiali o sidereometeorologici, ed io qual maniera

la metafisica religiosa dell'antico Egitto li concepisse. Vediamo adesso che cosa è Piromi. L'Egitto antico sapeva che la terra, ugualmente che gli altri pianeti, gira intorno at sole, il sole fu dunque per essa, sotto il nome di Pi-Re o Fre, il centro, il capo del sistona sidereo, ed il primo dei dodici numi del secondo ordine; ma in oltre, e come d'una natura superiore agli dei del secondo ordine, su portato tra gli dei del primo, di cui è il meno importante come eltresì il più giovane. Occorre dunque in pari tempo in due classi diverse : ondeggia sui confini di due categorie divine, di cui è il nodo e la transizione; è l'ultimo dei primi ed il primo degli ultimi. Ciò postò, risaliamo col pensiero al principio stesso delle cose, all'epoca ed all' Ente anteriori alla ereazione; e quantunque una vasta nebbia ci avviluppi in quella immensità senza forme, in cui l'imaginazione umana sembra, per difetto di punto d'appoggio, non poter nemmeno battar ala, tentiamo, faeendoci Egiziani per ua momento, di sceverare alcuni punti caratteristici. Naturalissamente si scorgerà, t. il sole stesso, che à il punto di partenza inferiore; 2, al disopra del sole, la luce, di cui si si figurerà il sole come un'individuazione, una emanazione circoscritta in un circolo angusto: 3, al disopra della luce, l' idea stessa della creazione, l'incominciamento dell'atto che crea, in alcun modo il primo volere creatore, il pronunziarsi del fiat lux, anteriore, non è d'uopo di commentario per farlo capire, e superiore al lux facta est; 4. finalmente innanzi e superiormente al volere creatore, l'ente che vorrà un giorno questo volere, pas che non vuole ancora, e che resta chluso in sè stesso, indistinto, irrivelato, non iscorto; l'ente in cui tutto è, o piuttosto che è tutto, Questo ente è Piromi, il misterioso, l' inattivo, l'Immobile, l'onnipotente e per secoli languente Piromi. Ma migliaia di secoli sono scorsi : all'eternità succede il tempo, all' inerzia l' azione, alla potenza virtuale la potenna reale; il mondo sta per nascere: Piromi diventa Demiurgo, egli crea, o piuttosto è per creare; ma allora ha cessato d'esser Piromi. Piromi è l'ente supremo in quanto che anteriore alla creazione: creatore, muta parte: muta pur nome: chiamasi Knef, Amun, Pane, Mendetes chiamasi Pta, chiamasi Fre, ed in millo altre guise ancora, non chiamasi più Piromi. Così, alla cima di tutti gli dei, ed anteriormente alla creazione, a tutti gli agenti creatori, anteriormente ai Demiurgi ( è il termine tecnico), il pensiero concepì Piromi. Al disotto di questo Ente degli enti, e posteriormente a lui, appariscono i Demiurgi, assai alto ancora nelle vôlte selesti ed occupanti un largo spazio, ma ognora niù gravitanti verso il nostro sistema planetario, ognora più perdenti delle loro colossali dimensioni, Knef, questo Demiurgo supremo, questo successore immediato di Piromi, è già daterminato, e conseguentemente limitato, poichė vuole, poiche dice : " Sia il mondo. .. L'universo è il suo volere; l'universo, non già reale, ma virtuale, è Knef. Ora, paragonato a Dio, all'ente degli enti, a quest' Oceano senza fondo nè sponde, l'univarso è finito. La luce (luce pura, o fuoco, o calorico, o magnetismo, o elettricità, imperocchė, senz'aver distinto questi grandi principii imponderabili, ed aver dato loro de', nomi, l'antico E. gitto capiva per istinto che sotto il suo vocabolo di luce eratto ascosi de principii analoghi, e tuttavia pochissimo simili), la luce personificata e rivestita della divinità, è Fta, demiurgo inseriore, generatore subalterno, organizzatore e vivificatore dei mondi. Qui l'idea vaga, sebben finita d'universo, si determina ancora più. Finalmente, quanto più i principii luminosi o luminiformi sono al disotto del mondo, tanto più il globo solare è esso nure al disotto de'principii luminosi. Nulladimeno cotesto globo splende d'un fuoco benefico: esso regge ed aninfa i pianeti i dispensa la vita e le ricchezze all' uomo; è cagione di mille effetti deliziosi, ammirabili od eleganti; è una cagione grande, un dio d'alta sfera, un Demiurgo; ma ravvicinandolo a Fta, e più ancora a Knef, è un Demiurgo subalterno, un Demiurgo secondario, In ricambio, ha il vantaggio d'essere Demiurgo immediato: egli eseguisce, crea, genera, non più per altrui e delegandosi, ma per se stesso. Così, riassuntianto: Fre, Fta, Knef, Pironti, e ridiscendendo sempre più dall'assoluto al determinato, dall'astratto al concreto, dall'universale allo speciale. Piromi, Knef, Fta, Fre, ecco le quattro grandi potenze cosmogoniche. Piroui, la più alta di tutte, si distingue da tutte per l'inattività, la concentrazione, il ripiegamento sopra se stesso. Le tre altre sono sue emanazioni, sono Piromi ognora più determinati. Piromi vuol creare, è Knef; Piromi ha fatto la luce o si è fatto luce, è Fta; Piromi non ha guari luce universale, diventa luce solare, o sole, è Fre. Knef, Fta, Fre (o. questi nomi), formano una triade cosmogonica; ciascuno d'essi è Piromi, tutti e tre insieme sono Piromi, e, come si vede chiaramente, un solo e medesimo Piromi. Un'analogia veramente incontrastabile ed importante, è l'identità compiuta di uffizio e di carattere cui presentano Bram nell' India, Piromi in Egitto: entrambi assoluti, irrivelati, ripierati sopra sè stessi e maestosamente sepolti nella loro propria essenza; entrambi passano de' secoli senza numero nella contemplazione di sè stessi; entrambi si delegano nella persona d' un dio creatore, abbastanza simile ad essi, ma che si chiama con altro nome; entrambi distinti dalla trinità loro emanazione o loro emanazioni. Lo stupore aumenta, se grammaticulmente si esplorano i due nomit quale differenza maggiore v'har tra Piromi (consonanti: PRM) e Bram? e che sarà se si pensa che Brama, evidentemente derivato da Bram, si scrive in varii dialetti del- . l'India Birma e Biruma ( vedi Lacroze, Hist. du christ, dans les Indet, p. 429)? Finalmente Piromi; in copto, vuol dire uomo ; ora, quest' è il titolo di predilezione che gl' Indiani danno al loro Bram. Tuttavia dobbiamo osservare che, secondo Erodoto ( lib. 11, cap. 143 ), Piromi avrebbe pur significato eccellente, virtuoso, cosa non poco difficile da ridurre al senso d'nomo. Aggiungiamo che Piromi ed Ermete. Birma ed Ermete, non sono probabilmente senza relazione, e che forse il vero uome dell'Ente supremo (preponendo l'articolo) fu presso gli Egiziani Pi-Ermy, Pi-Rmu. E così si spiegherebbe la genealogia che da per padre a Pane in Grecia Mercurio (Ermete), in Egitto Parammone ( Para-Amun, il grande Amun ). Così si spiegherebbe ciò che si dice della pluralità degli Ermeti egiziani. che noi vorremmo cresciuti al numero di tre, quantunque lo spoglio delle nomenclature e delle leggende non ne dia che due (vedi l'art. Tor). Sembrerebbe, dal senso che danno parecchi moderni chiosatori al passo su indicato d'Erodoto, che il sommo sacerdote, o capo del sacro collegio presso gli Egiziani, portasse il titolo di Piromi. Tale fatto, s'è vero, non contrarierebbe in nulla la nostra congettura. In che potrebbe parer strang che il capo di tale casta, depositaria di tutte le cognizioni, e più specialmente ancora della scrittura, avesse il nome dello scriba sacro a cui l'Egitto doveva tutto ciò che sapeva? - N. B. Chiudendo, dobbiamo avvertire che le quattro potenze cosmogoniche da noi nominate, non sono i soli personaggi di quest' alta categoria divina, Primieramente, le tre persone della trinità. che primitivamente sono concepite come ermafrodite, si svolgono in due sessi e danno origine a tre nuove persone: Neit, Ator e Pooh; poscia Piromi stesso può soggiacere allo stesso svolgimento e veder sorgere presso di se Buto ( sedi questi nomi.)

PIBBA, Pyrana 1 . figlia di Dencilione (vedi questo nome); 2. moglie di Creonte e reggente di Tebe durante la minorità di Laonismante. Essa sevez in quella città nana statita di marzon. — Achille trans tatio da donna nella corte di Licomede erasi chianuto Pirra. — N. B. Tiba vuol dir fuoco, Trapi, pira, 1070, vipo si, 1081, binnolo acceso; laonde Pirra si accosta alle Etra, alle Ator, ecc.

Alor, ecc. Pinnico, Pranuces, Πυρρούνχος, uno dei tre Coribanti primitivi. Gli altri due sono Coribante ed Ideo. Ma questi tre nomi non presentano che un'idea, Coribante che eseguisce le

danze armate alle falde o sulla cima dell' Idia (Κυρύβετ πύργχιζοτας Γεριτίες); e, quanto al vero senso, di tale idea, bisugna consultare l'articolo Consaarz. Del rimanente; si vede quanto sarebbe ridicolo l'attribuire a questo preteso Goribante l'invensione della Pirrica, od anche di qualunque altra danza armata.

PÍRRIDI o BIRRIDI sono, nella miologia mogglela, le anime cattive dei dananti soggetti all' impero di Gongor. Solitamente abitano i trentazei brazieri, porte del palazzo di quel principe dell'inferno, Ma, spetti maliziosi, ritorrano sulla terra, ca damon di cagionare patentto alle donne, si recchi al morti dei principi da propositi del propositi della propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi da propositi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del principi del p

PIRRO , PYRREUS , HUDDES , 9 NEOTTOLEMO, NIOTTONIUS, figlio d'Achille e di Deidamia (o d' Ifigenia), nacque a Sciro, e fu chiamato Pirro, secondo gli uni, in memoria di suo padre che aveva soggiornato in vesti feminili in quell' isola sotto il nome di Pirra; secondo gli altri, a motivo del biondo acceso de' suoi capelli (pyrrhos in greco vuol dire rosso ). La necessità d'avere nelle file dell'esercito che assediava Troia un discendente d' Raco forzò i duci greci a mandarlo a cercare a Sciro, dopo la morte di suo padre. Pirro allora non aveva che dodici anni : e da tale circostanza provenne il nome di Neottolemo (giovane guerriero) sotto il quale non è meno conosciuto che sotto quello di Pirro. Andò in compagnia con Ulisse a cercare Filottete a Lenno, fece parte de guerrieri che si rinchiusero nel cavallo di legno, e dopo il sacco della città di

Priamo precipitò il giovane Astisnatte dall'alto delle mura, ed immolo Polissena sulla tomba di suo padre. Andromaca e l' indovino Eleno gli toccarono per sua quota. La prima diventò la sua concubina favorita, e n'ebbe tre figli, Molosso, Pielo, Pergamo. In alcuni racconti lo si vede recursi prima nella Ftiotide, rivendicarvi gli stati di sno padre e di Peleo suo avo, uccidere il figlio d'Acasto l'asurpatore, poi dire addio alla Tessalia per passare nella Molosside. Altrove prende sulle prime tale risoluzione : Eleno, ne' suoi canti profetiei, gli ha consigliato di scegliere per residenza il luogo dove vedrà una casa con pavimento di ferro, con mura di legno e tetto di lana. Un giorno, correndo il pacse, s'abbatte in alcumi viaggiatori i quali, per mettersi al salvo dall' intemperie della stagione, hanno piantato in terra il ferro della loro lancia, e postevi sopra orizzontalmente le loro vesti. « Ecco per certo la casa indicata dall' indovino Eleno! » ed egli fermò stanza in quel paese che dal nome di suo figlio assunse quello di Molosside. Alcun tempo dopo si reca a Delfo, sia per consecrarvi la decima del bottino di Troia, sia per consultarti l'oracolo sulla sterilità d'Ermione sua moglie, sia finalmente per saccheggiare il tempio. Ciò è almeno quel che Oreste persuade al popolo di Delfo ; e Pirro perì vittima di tale accusa forse calunniosa. Alenni mitologi attribuiscono la sua morte ad un sacerdote chiamato Mathereo (µaxaisa, spada). - Si vede che indipendentemente ad Andromaca, concubina, si pone a lato di Plrro Ermione a titolo di moglic. Variasi molto sull'epoca in cui cotesta figlia di Agamennone s' uni a

lui. Secondo gli uni, non è arrivit. ta in Epiro se non lungo tempo do" po la nascita dei tre figli d'Andromaca ; secondo gli altri, Pirro ve la trova approdando sulla greca sponda, Presso alcuni poeti, sembra norr appartenere che alla Tessalia, e notr mettere pur piede în Epiro. Finalmente alcunl moderni (Racine tragli altri) non ne fanno che la fidanzata di Pirro. I miti antichi ne fanno la fidanzata d'Oreste ano cugino che l'ama, ed attribuiscono alla gelosia l'insidia o la calunnia di cur Pirro è vittima a Delfo. Aggiunges i che prima di morire aveva ceduto Andromaca all' indovino Eleno. Gli si dà pure un'altra mnglie, Lanassa, figlia di Cleodeo: n'ebbe, dicesi, otto figli di cui uno portò il di luinome. - I re d'Epiro facevano risalire la loro dinastia al figlio d'Aphille, e si sa che il famoso alleato' dei Samiti contra i Romani si chiamaya anch'esso Piero. - Per quanto anti-sacerdotale forse stato l'ultimo tentativo di Pirro, s' è vero che avesse voluto saceheggiare il tempio di Delfo, cotesta città l'onorava. H suo corpo era stato sotterrato sotto il vestibolo del tempio; si mostrava con orgoglio tale monumento agli stranieri ; si celebravano sagrifizii in onor suo. E quando più tardi i Galli, sotto la condotta di Brenno, apparvero in Grecia con l'intenzione di saccheggiare il tesoro delfico, Pirro non fu degli ultimi a mostrarsi agl' invasori che ne rimasero spaventati e si diedero alla

fuga.

PISANDRO, PISANDRE: 1. figlio' di Bellerofunte, fu uncirso dui Solimi; 2. duce troiano, figlio di quel-l'Antimaco che aveva dato il consiaglio di non restituire Elena, fu uncaciso da Agamennone; 5. altro dece

troinno uscolo da Menelao: 4, dues greco, il più destro, dopo Patrolo, a maneggiare la lancia; ed uno de' principali comandanti dell'esercito d'Achille; 5: 6. proci di Penalope (Fileto ne uccise uno ); 5; poeta anteriore ad Omero ed autore d' una Enaleide in cui per primo rappresenta Escole avente la clava per arma, e d'on poema sulla guerra di Troia.

PISENORE: 1. centauro, uno di quelli che presero la fuga dinanzi si Lapiti nelle nozze d'Ippodamia; 2. padre d'Opi ed avo d'Euriclea (Omero lo chiama eroe e saggio); 5. padre di Clito, uno dei compagni di Polidamente.

PISIDICE: 1. namet di Marte wurder d'issone; 2. ninfa cui Ghirone rese madre d'issone; 2. ninfa cui Ghirone rese madre d'i Cariclo; 5. figlia d'Eolo, moglie di Mirmidone, gidd'Eolo, moglie di Mirmidone, gidlibo; 4. figlia di Nestore e d'Antssibia; 5. figlia di Pelia; re susurpate d'isone, figlia del Pelia; re usurpate d'isone, la figlia del Pelia; que d'isone, la reditare del melinno. Invagilità d'Adoille, cha saccidiara la di lei città natia; gli offerere di tradure il padre, ma a patto de la proposta, poi, toste che fu patrone di Metinno, ordinò di lapidare la 
donzella.

PISIONE, moglie d'Etone e madre d'Issione.

PISISTRATO, PRISTRATE, die Calmillo d'Orcomeno, fu tenuto per un vecchio re del paese, lacerato da' suoi sudditi, e collocato in cielo dopp la sua morte. — Un Pisistrato, figlio di Nestore, accompagnò Telemaco ne' suoi viaggi, ed chbe un figlio dello stesso nome.

PISO, eroe eponimo di Pisa, era figlio di Perierete, ed aveva per avo Eolo. — Sul cofano di Cipselo era figurato come combattente pe' giuochi funebri di Acasto un Preo, figlio d'Afareo, fratello per conseguenza dei Dioscuri Afareidi.

PISSODORO, Preconsta, patder d'Esca, indica all Escai i le cave donde furono tratte le pietre destinata all'escai con del tempio di Disana. Il suo nome fa cambiato in quello d'Esnagalista, ed ogni mese andavasi in processione alla cava an olirigii un sagrifisio. Un combattimento di due arieti areva dato luna orieti all'escai precisione del care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al care al

PITEO, figlio d'Apollo, altri non è che un' incarnazione di esso dio, vincitore del serpente Pitone, e adorato a Delfo che primitivamente si chiamò Pito.

PITI, Prran, figito di Delfo, rece consino della città di tal mone ugoalmente che suo padre, imperocchè Delfo si chiamò nell'antichità e Delfo e Pito. Piti intraprese, dieca, d'abobire il cutto d'Apollo a Delfo, il dio adirato lo trafiste con le si frecce, e lastiò il corpto del suo nemico imputrifiere sulla terra: sono conmonto il tipo del serpente Pitone (v. questo nome.)

PITI, o PITIDE, Πίσυς, oinder a cui Pane e Borea divennero in pari tempo innamorati, preferi il primto. Borea, per rendicarsi, getto Piti contra una rupe con tanta violenza ch'ella ne mori. Gli dei la tramutarono in pino. La resina clie stilla da tale olhero agitato da Borea era tenata per le lagrime di Piti («'rou' in Reco vuod dir pino).

PITO, Mite, in latino Suara, la Persuasione, des greca, fa parte del corteggio di Venere di cui talvolta dicesi figlia. Spesso vien data per una Grazia o per la madre delle Grazie. Teseo, poi ch'ebbe fondato le diverse caste in Atene. v'introdusse il culto di Pito. Ipermnestra, poi ch' ebbe disarmata l'ira di suo padre, eresse un altare a cotesta dea. Egiale le innalzu un tempio in memoria d' un'epidemia fatta cessare da Apollo, mosso a pietà dai voti di sette vergini e di sette adolescenti eletti, Sulla base del trono del Giove Olimpio si vedeva Pito in atto di coronar Venere. Nel tempio di Bacco a Megara era la statua di Pito fatta da Prassitele. Un bassorilieru del duca di Caraffa-Noja a Napoli rappresenta Venere ed Elena con Parido, l'Amore e Pito. - Pito vien dato pure per un'Atlantide, per una Oceanide, per Diana. Tutto ciò torna lo stesso, e rientra più o meno in quello che abbiamo detto.

PITONE, Pyrsox, altramente Dat. #180, drago enorme, restù solo di tutte le produzioni antidiluviane e funeste dopo la tine del diluvio di Deucalione, Aveva per residenza un ebisso vicino al Parnasso ed a Crissa. Istrutto dei misteri dell'avvenire, sapeva che il figlio di Latona gli avrebbe data la morte : launde perseguitù la Titanide tutto il tempo della sua gravidanza. Quattro giorni dopo la sua nascita, Apollo l'assali, lo trafisse con le sue frecce, lo scortică, converti la sua pelle in una specie di tappeto (cortina) destiunto a coprire il tripode fatidico, gittò le sue ossa nell'abisso che era stato lungo tempo la sua residenza, e fece del luogo un santnario da oracoli, Presso alcuni poeti è Giunone che ha prodotto cutesto serpente nella sua cullera, percuotendo con le sue mani la terra. Altrove ha la terra per madre. In appresso, si ricamu la leggenda della morte di Pitone.

Si volle che le ninfe Coricidi incoraggissera Apolla con la loro voce; si volle che il popolo, testimone della lotta del mostro e del dio, gridasse più valte, is, is, vaisier, is Bikes, farmola sacra sovente riprodetta negl' inni. Secondo Pansania, Pitono era un ladrone che saccheggiò il tempio di Delfu, e di cui si attribui la morte ella collera d'Apollo; poi si sottilizzo sull'etimologia del nome, e si disse che Pitone non assunse tal nome se non dopo la putrefazione del suu cadavere ( dal greco guiled-3m, imputridire ). Si travesti per mezzo d'iperboli il suo carattere mitulogico, e Claudiano lo dipinse tale che la sua cuda copriva le montagne, che la sua cresta minacciava i cieli, che il suo fiato uscira con torrenti di fiamme. Grossolano, errure! Pitone nan è come la Chimera la personificazione dei vulcani, è la personificazione delle lagune pestilenziali, degli staani d'acqua qua e la sparsi nelle hasse nianure donde il more si è ritirato, delle cloache impure cui ninn canale di scolo fa ancora giungere all'alveo d'un finme che opera un giorno o l'altro l'asciugamento totale. Agli occhi di coloro che sì presto dimenticano il nome d'un henefattore, è il sole l'agente principale degli asciugamenti: è dunque naturale che Apollo estermini il rettile col quale simboleggiansi le acque stagnanti, Ma perchè scegliere un rettile per indicare le acque stagnanti? Perchè una quantità di rettili e d'animali che l'antichità confondeva con essi (crostacei, annelidi, pesci apodi e cartilaginosi ) amano tali acque; perchè la loro immobilità si riverbera mirabilmente nel cammino di siffatti animali; perchè le cavernosità delle paludi

e la distanza variabile delle loro sponde hanno per imagine naturale il corpo sinuoso dell'afidio. Ilugaadat significa imputridire : Hodas. Pitn, è dunque la corruzione personificata, ed è la terra delfica, è Delfo , è finalmente il rettile che gravita sopra Delfo, Derivare il nome antico di Delfo da quello del drago, derivar quello del drago da quello di Delfo, è smarrirsi a piacere in un labirinto che si erea, è disconoscere totalmente lo spirito della mitologia. Pito e Pitone non fanno che un solo. Pitn e'Pitone appariseono simultaneamente al disotto dell' idea di maremme assissianti, - L'oracolo di Delfo, secondo gli antichi, aveva dapprima appartenuto alla Terra, e prima ancora a Temi. Queste due circostanze unila hanno d'imbarazzante : Pitone era profeta e figlio della Terra ; dunque la Terra, per lui, prununziava oracoli, Temi, in un senso, altro non è che la Terra; in un altro, è la Parca suprema, il Destino, che preesiste a tutto, fors'anche al eaos. - La sacerdotessa di Delfo si ehiamava Pitia o Pizia (donde Pitonissa ), il tempio Pitio n Pizio, i giuochi in onore del dio Pitici o Pizii, il vincitore di tali giuochi Pitionice, il nome dei flanti che si udivano durante i giuochi Pitiano, lo spazio di quattro anni che separava i giuochi Pitiade (la prima ebbe luogo l'anno 586 av. G.-C. ).

PITTEO, Pervanus, Ilietadic, l'accidenta dei giorni di Trezene, (sie) era lenuto per re, per vecchio, per sapiente, per figlin di Pelopee d'Ippodamia, per padre d'Etra. Grazie a lui, Etra, la notte stessa in cui avera ceduto ai desiderii di Nessaco, ricevette gli amplessi d'Ego

fuggitivo, a divenne incinta di Teseo. Pittco allevó pure il suo pronipote Ippolito. Evidentemente tutto questo si riduce a dire che Pitteo u un Assiero nel quadro cabiroidien in cui Egeo, Etra si mostrano come Assiocersi, ed in cui ora Tesco, ora Inpolito, sua delegazione, adempie l'uffizio di Cadmilo. Inoltre, Pitteo è quasi un Pta : il nome differisce poco dapprima, poi ideologicamente do Fta ed Ator emana Fre . Teseo emanando da Pitten o da Etra, Teseo sole d'altro canto è propriamente un Fre. - Pitteo era collegato alle Muse. A Trezene si mostrava e la sua tomba e tre seggi di marmo hianco, sui quali due giudici ed egli renderann la giustizia, ed un luogo consacrato alle Muse, dove insegnava l'arte di ben parlare. Ebbesi anzi a pubblicare un librn sotto il nome di Pitten ; Pausania lo vide.

PLASTENE, dea asistica, aveva un tempietto sulla sommità del Sipilo, Pausania dice che riguardavasi qual madre degli dei. Era dessa una Cibele?

PLATEA, figlia del dio fiume Asopo, era l'eroina eponima di Platea, PLEIADI. Pedi ATLANTIDI. PLEIONE, Occanide, moglie d'

Atlante e madre delle Pleiadi.
PLENNEO, figlio di Sicione e discepolo di Cerere in onor del quale fabbricò un tempio.

PLESSAURA, PLESAURA, MAF-Eurog, Oceanide, una di quelle che, con Apollo ed i fiumi, presiederano all'educazione de'fanciulli,

PLESSIPPO, Πλεξισπος: τ. Egittide; 2. uno dei fratelli d'Altea (fu ucciso da Meleagro); 3. figlio di Finco e di Cleopatra (ν. Finso). PLINTIO, figlio d'Atamante e di Temisto che lo uecise, eredendo d'uecidere il figlio d' Ino.

PLISTENE, padre d'Agamennone e di Menelao, era o figlio o fratello d'Atreo. Mori giovane, raccomandando ad esso principe i suoi figli i quali assunsero perciò il nome d' Atridi. — Uno dei figli di Tieste, ucciso da Atreo, portò il nome di PLISTES.

PLISTINO, fratello di Faustolo il padre nutricio di Romolo, lo secondò nell'educazione dei due gemelli fondatori di Roma, e fu ucciso com'esso in una contesa che Remo e Romolo ebbero insieme.

PLUTO, Oceanide, amante di Giove e madre di Tantalo.

PLUTO, PLUTUS, HAGITOG, il dio delle ricehezze, era tenuto per figlio di Cerere e di Giasione, e per cieco. Era un dio ctonio, tanto a motivo delle ricchezze agrarie di cui la terra, impero di Cerere, è la prima dispensiera, quanto a motivo delle riechezze metalliche nascoste nelle sue viscere. Laonde Pluto e Plutone, senza essere in intima relazione, hanno due tratti comuni: 1. il nome ; 2. il domicilio sotterraneo e tenebroso. I Greci, elaborando i dati antichi, dissero che Pluto aveva dichiarato a Giove che voleva essere inseparabile dalla virtù e dalla scienza, e che il padre degli dei, geloso di tale risoluzione, lo privò dell'organo della vista: dal elle proviene, che con le migliori intenzioni di trovarsi in compagnia della saggezza, frequenta sovente la stoltezza e la perversità. Luciano aggiunge ch'era zoppo. Atene gli aveva dedicato nel pubblico tesoro una statua sotto il nome di Pluto chiaroveggente. Pluto bambino si vedeva nella stessa Atene sul seno della Face, ed a Tebe tra le bracecia della Fortuna. Venne pur rappresentato sotto la forma d'un vecchio che tiene in mano una borsa, Veniva, dieono gli antichi, a passi lenti, e se ne ritornava con le ali.

PLUTONE, PLUTO, ed in greco ADE, 'Arone, il dio dell' inferno et del mondo sotterraneo, faceva parte della gran Triade greca ehe si delinea sotto Crono : Zeo e Posidone (Giove e Nettuno) erano suoi fratelli. Secondo gli uni, Rea gli sostitui un grosso macigno che Saturno inghiotti in sua vece; secondo gli altri, Saturno lo inghiotti veramente, e fu necessario il vomitivo di Meti per farlo uscir intatto dalle viscere dissolventi del nume. La sua leggenda contiene poche partieolarità. Nella Titanomachia, riceve dai Ciclopi l'elmo d' invisibilità, e depo la vittoria di Giove gli tocca per sua parte l'impero del mondo sotterraneo, Nella Gigantomachia, presta il suo elmo a Mereurio. Più tardi, rapisce Proserpina che raccoglie fiori in un prato vicino ad Eleusi o meglio ad Enna. Peleo incatenato da Acasto sul monte Pelione riceve da lui, oltre la libertà, la spada d'oro con la quale dee vendicare le patite ingiurie. Plutone si batte tre volte con Ercole ; la prima, quando il figlio d'Alemena penetra nell'inferno s la seconda, quando vuol ricondurre Alceste alla vita ; la terza, quando fa la guerra a Neleo, invano sostenuto da Nettuno, Giunone e Plutone. In queste tre occasioni Ercole ebbe sempre il vantaggio : Plutone anzi rimase ferito nel primo seontro. Fu più fortunato quando Piritoo e Tesco calarono nell' Erebo per rapirgli Proserpina : egli sorprese i due amici, diede la morte all'uno, c fece l'altro prigioniero; ina Ercole scese di nuovo all' inferno, e sciolse le catène di Tesco. Lo impero di cui Giove diede la sovranità a Plutone è a vicenda indicato coi nomi d' Erebo, Tartaro; Tenaro, Orco; ecc. Questi nomi però non sono esattamente sinonimi ; denotano diverse parti dell' inferno. Sulla geografia di quella sotterranea regione gli antichi sono lunge d'essere d'accordo. Ecco però di qual maniera in generale essi l'hanno intesa. Si figurino quattro grandi divisioni, le nebbie, le tenebre, le fiamme, l'eterna verdura, e si avrà così l'Erebo dalle dense brume, soggiorno della notte, del sonno e de'sogni ; l' Es-Adú (is Ailou) popolato delle anime di quella turba i vizii e delitti della quale nulla presentano di straordinario; il Tartaro, carcere ardente del fior dei dannati, e purgatorio delle anime che debbono ricomparire nella vita sotto novelle forme ; finalmente i Campi Elisi, asilo dei giusti, de' saggi e degli artisti: Nel primn di questi quattro compartimenti, almeno sul limite che lo separa dal secondo, si trova il campo dei pianti ( Campi lugentes di Virgilio I cui abitano le ombre dei bambini morti in culla, delle giovinette defunte avanti l' imeneo e delle tenere vittime dell'amore. Cinque fiumi, lo Stige, il Cocito, l'Acheronte, il Flegetonte, il Lete, formano circonvoluzioni diverse in quel recinto. Si spiega Acheronte per fiumé dei dolori ( vedi Achenonte ), Cocito per fiume dei gemiti : lo Stige è l'odio stesso, vale a dire il complesso di quauto v'ha di odiabile, di orrido, d'amaro nel mondo; il Flegetonte travolve torrenti di fiamma: il Lete, è l'oblio, la morte, lethum. Gli antichi, eredendo alla realta d'

un inferno, si occupavano molto del luogo pel quale vi si penetrava. In generale collocavano tale segreto ingresso nei laghi d'acqua stagnante, od in abissi di fetidi miasmi; le fenditure donde uscivano esalazioni sulfurce od ammoniacali parevano loro orifizii, spiragli del tenebroso regno. Per tali aditi misteriosi Ercole, Enea, Piritoo erano entrati nell'inferno, Cerbero era stato tratto da Ercole alla luce del giorno, Plutone aveva laneiato i suoi negri cavalli; la sua nera quadriga verso la tremante Proserpina. Le principali località indicate come passaggi dalla terra all' inferno erano l'Averno presso il lago Amsanto in Italia. il Teuaro in Laconia, un burrone senza fondo dell' Ermionide, la palude d'Acheronte (Palus Acherusia) sui confini dell' Acarnania e dell' Epiro, finalmente una voragine del Ponto. Tutti cotesti cupi luoghi erano popolati d'enti non meno sinistri, non meno formidabili; imperocché le ombre colà non erano che la popolazione soggetta, e l'impero sotterraneo, come i regni superi, nveva i suoi agenti, i suoi ministri. Erano dessi Cerbero, enorme cane tricipite; vigilante portinaio dell' inferno, Caronte che tragitta i morti nella sua barca, ese hamo ricevuto la sepoltura, le tre Parche che filano e troncano l'umano destino, i tre giudici che pesano nella bilancia dell'equità il peso delle colpe e delle buone opere; le tre Furie che presiedono ai supplizii de'rei, e di citi le sferze, le torce fiammeggianti, le vipere gonfie di veleno si collegano per l'eterna tortura dei dannati ; poì viene una folla d'enti arimanici, gli uni anteriori all'epoca dei Cronidi ( Titani, Centimani, Chimera, Sunge ecc.), gli

276 PLU altri scagliati dal fulmine di Giore o da qualche altro nume vendicatore nel baratro del Tartaro (Issione, Flegia, Sisifo); finalmente si presentano le personificazioni della Notte, la Notte stessa, la turba de' Sogni, le Gorgoni, le Gree, Gerione, Ecate la quale, mentre è Notte, Luna e Terra, non cessa di essere la gran regina dell' inferno, Proserpina , Cerere-Proserpina. Plutone siede con questa sopra un trono negro o d'oro. Ha una quadriga dello stesso colore e dello stesso metallo, con le redini pur d'oro : quattro negri corsieri lo tirano, e si chiamano Orfneo, Etone, Nitteo, Alastore. L' elmo d'invisibilità che copre la testa di Plutone non è la sola insegna di cotesto .dio dell' inferno; tiene in mano ora uno seettro, un bastone, una spada oppure il bidente con cui pereuote la terra, ora chiavi, simbolo dell'alta prerogativa che ha di chiudere e d'aprire. Del rimonente, cotesto elmo d'invisibilità, vale a dire che rende invisibile, non è anch'esso che un emblema delle tenebre di cui l'inferno è l'impero. - Oltre i due nomi di Adeo Adete e d'Aidoneo coi quali i Greci indicavano Plutone, questo dio aveva quelli di Dite, Vejov o Vejovis (quindi Vedie), Summano, Sorano, Tellumo, Eubuleo, Assiocerso, Orco. Februo o Manto non sembrano tampoeo differire da lui. Eubuleo lo immedesima a Bacco che è ctonio anch' esso. Assiocerso ce lo mostra a Samotracia sotto figura di Cabiro (v. CABIRI). La perifrasi Giove Inferno o Stigio che si suol dargli non è così spoglia di senso come tante poetiche circonlocuzioni : egli è che effettivamente ad ogni momento si vede in Plutone il dio supremo che s' individua nel buio regno, in altri

PLU termini la faccia negra o tenebrosa del dio supremo. Tale riassorbimento della potenza dominatrice all'inferno nella potenza universale è più osservabile aneora in Proserpina. Costei è la regina per eccellenza, non solamente dei negri dominii dello Stige, ma alfresi dell' Olimpo e del mondo. - Tra i numerosi epiteti di Plutoue, osserviamo quello di Crisenio e Crisotrono (dalle redini d' oro, dal trono d'oro). Crissoreo (dalla spada d'oro), Polidegmone (che contiene o che riceve quantità di gente). Agelaste (che non ride), Altore (alimentatore), Agesilao (convocatore dei popoli), Agatalio (dissolvente dei beni). - Plutone era onorato soprattutto a Pilo in Messenia, a Coronea in Beozia, a Nisa dove un bosco gli era consecrato, a Roma dove aveva un tempio, nell'ottava regione sotto il nome di Vejov, e nell'undecima sotto quello di Summano e di Dispater. Tutta l'Italia in generale, l' Italia pelasgica almeno, era piena dei vestigii del suo culto. Idealizzato sul monte Soratte, aveva su quella vetta un tempio in comune con Apollo. Così Trezene aveva, nel suo tempio di Diana, consacrato a Plutone ed alle divinità sotterrance due altari, appunto al disopra di due uperture per le quali era fama che si scendesse all'inferno. Secondo la leggenda, per l'nna Ercole aveva tratto Cerbero al giorno, per l'altra Bacco aveva ricondotto Semele alla luce. In origine il Lazio aveva immolato vittime umane a Plutone; la civiltà, mitigando i costumi degl'indigeni, sostituì tori, pecore agli uomini. Quattro condizioni erano richieste in tali vittime, pelame nero e senza macchia, sterilità, interezza, numero pari. Le carni, anzichè esser cedute alla mensa de' sacerdoti, doverano ridursi in cenere; sarebbe stato ad un tempo un delitto ed una sozzura porre il dente nelle carni consecrate al monarca dell' inferno: le cosce gli erano più specialmente destinate. Del resto, molte bizzarre cerimonie accompagnavano tali sagrifizii; amavasi farli il 2 del mese, perchè il numero 2 era consecrato a Plutone, come già poteva far prevedere la cura di assortire le vittime per numero pari, Per la stessa ragione, il secondo mese a Roma gli fu consecrato (vedi FEBBUO). Gli si sagrificava di nottetempo. Le bende dell'animale immulato dovevano esser nere. Il sacerdote, dopo aver legata la vittima, faceva ardere l'incenso tra le corna, ne volgeva la testa verso la terra, e le spaccava il ventre con un coltello di manico tondo e pome d'ebano, chiamato secespita; il sangue scorreva in una fossa preparata prima, dove si mesceva al vino, delle libazioni: tale cerimonia si chiamava taurobolo, e su poi sovente imitata; essa compievasi nel più profondo silenzio. Piutone faceva parte degli otto dii selecti (dei scelti), i soli cui fosse lecito di rappresentore in oro, in argento, in avorio. Un corpo speciale di sagrificatori, chiamati Cultrarii, gli era consecrato. I Romani che avevano la testa coperta nei sagrifizii offerti agli dei celesti, la scoprivano quando si sagrificava a Plutone. Il 20 di giugno (12 delle calende di luglio), giorno della sua festa, il suo tempio solo in Roma era aperto. I rei gli erano dannati; e dopo tale atto ogni cittadino poteva impunemente levar loro la vita. Nel Codice di Romolo ogni cliente che ingannava il suo patrono, ogni uomo che era ingrato verso il suo benefatture, era sotto il peso di tale terribile vendetta, vero taglione dell'antica Italia. Medesimamente, in tempo di pubbliche calamità, l'idea dominante era che gli dei infornali esigevano un sagrifizio, ed una vittima umana, ora designata, ora volontaria, appagava l'avidità del dio. Così Curzio, così i due Decii Mus, si sacrificarono per la patria, Le Giacintidi, le Eretteidi, offrono in Grecia uno spettacolo analogo. Tali vittime si chiamavano Inferiae, e da ciò il termine generico di mittere inferias, termine che del rimanente s'applica non pure a Plutone, ma altresì alle principali divinità infernali. - L' adianto o capelvenere, il narcisso, il cipresso, il bosso, erano consecrati a Plutone, Gli antichi monumenti lo rappresentano barbuto, severo e coi capelli cascanti sulla fronte; una corona d'ebano o di adianto gli cinge il capo. Tre pittori famosi lo avevano selicemente figurato: Asclepibdoro, il cui quadro fu pagato Soo mine d'argento da Mnasone, re d' Elato; Eufranore di Corinto, e Nicia d'Atene. Sovente è con Proserpina sul suo trono d'ebano o di bosso (Bellori, Sepolero de' Nasoni, viii : Visconti vi scorge un Saturno con Rea). Cerbero si trova talvolta appie di tale trono. Il caduceo di Mercurio, gl' ippocampi, simbolo del soggiorno delle anime heate, militano piuttosto in favore della prima opinione. Si vede pure Plutone e Proserpina in una scena relativa a Psiche (Musco Pio-Clementino, 11, 1 ). Fedi in oltre Perseo coperto dell'elmo d'invisibilità prestatogli da Mercurio in Demster (Etrur. reg., 11, 4). Indichiamo parecchi bassirilievi di Plutone in atto di rapire Proserpina nell'articolo Paosenema. Multi moderni sonosi applicati a rappresentare Orfeo che supplica Plutone e Proserpina di renderpi Burdice, (1) — Plutone è quasi stato immedesimato a Seropide dagli antichi. Si può altresi radifontarlo con tutti gli dei arimanici odi neronbog alavo, col Tuistone stro, con Iama indiano, col Tretta mogollo, ecc. Non è da direc che la rassonigliana sia compiuta tra tutti cotesti dei e Plutone: gli uni hanno avvanture unane, gli sliri hanno la faccia arimanica texta divenire per quenta sorrani dell'inferno; ma "Vi in soutanza identiti.

PLUVIO, PLUVIUS, soprannome di Giove in quanto che presiedeva alla pioggia, o, se si vuole stringere la dottrina, in quanto che pioggia. Giove è tuttos e se si entra nelle specialità, Giove è la norzione dell'universo superiore alla terra. Aria atmosferica, cieli intermedii, cielo esterno od empireo, sono adunque altrettanti Giovi, quantunque più particolarmente Giove s'immedesimi all'empireo. Giove-Atmosfera è dunque ora il fulmine, ora la grandine, ora la pioggia. Nei tempi di siccità, gl'indovini etruschi credevano d'atticare Giove Pluvio sulla terra, facendogli sacrifizii e trasportando con pompa dalla porta Capena nell' interno di Roma alcune pietre dette lapides manales (pietre in cui stilla dell'acqua) cha non bisogna confondere con la lapis

(1) Puttone c'elde gië ougri slella rappresentarione année dai pittori moderni, e dai più insigni, come da Raffierlo che lo figurò nei suo Congresso slegit dei : da Giulio Romano sul cammino delle asda dei giganti nel palazzo del T presso Nantova: da Agostino Caracci nel soll' Albano del lo dipinue sul rame in nezzo alle altre diviniti internali: da Lara Giordano, coc. (Il Trado, manalis dei riti funerarii (vedi Man e confr. Omeno). Tale cerimonia si chiamava Aquaelicium (da aquam elicio); ed il sacerdote Aquilex Tascus (vedi Festo, art. Aquaelicium, p. 54 deil'ed. Dacier).

PNOCO, Procus, figlio d'Issione e di Nefele (la Nuvola), sostituita a Giunone.

PO, la Notte, presso tutti i popolo della Polinesia, è nella loro cosmogonia il più antico degli enti, la sorgente d'ogni cosa, e la madre degli dei, che si chiamano in conseguenza Faau-Po, vale a dire figli di Po.

PODALIRIO. Fedi Macaone.

PODARCE, Ποδάρκε: 1. Danaide; 2. Ποδάρκες, duce greco, figlio d'Iliclo, comanilara dicci navi all'assedio di Troia. — Priamo anch'essa erasi chiamato Popasce.

PODARGE, Arpia, amante di Zefiro e madre di due cavalli ammifabili, per la loro agilità, Xanto a Balio.

PODE, Hobse, figlio d'Eszione e cognato d'Ettore, fu ucciso d'un colpo di giavellotto da Menelao.

POERIODEKESC, riassume da sè solo nell' antica storia religiosa dell'Iran, i Poeriodekescio (dati i primi) o Pisedadiani, nome generico sotto il quale si comprendono tutta le popolazioni persiane che precedettero Zoroastro. Se n' è fatto il terzo principe della dinastia dei l'oeriodekescian (in tal caso sarebbe lo stesso che Uscengh ) ed il legislatore religioso, il grande profeta della Persia. Ora riceve l'albero Hom dalle mani d' Ormuzd, ora è Hom stesso: viene qualificato per giusto e dotto; egli spiana la via a Zoroastro (vedi Hom).

POGODA, genio del bel tempo a della primavera, secondo gli Slavi, avera ali azuarre, una reste azuarra, una corone di fiori azuarri, e libravosi nell'atuosfera rasserenata dalla sua presenza al disopra della regetazione rinascente. A' suoi fianchi Simterla, la Flora degli Slavi, apargera sulla terra i suoi fori, e nell'aria i suoi profumi, e Zemargla, il dio dell'inverno e della grandine, fugrita al loro arvicionassi.

POLELA, dea slava dell' Amieizia e del Matrimonio. Il suo nome vuol dire che viene dopo l'Amore (presso gli Slavoni Lela o Lelo).

"POLEMETE, generale hecuio, in tempo d'un arminitio tra i Tehani e gil Etolii, vide in sogno un giorane fargli dono d'un'armatura, ed ordinare che ogni nore anni i Beozii indirizzasaero preci solenni agli dei, tenendo rami d'alloro. Da ciò la festa delle Dafnefurie in onore d' Apollo.

POLEMOCRATE, figlio di Macuone l' Asclepiade, era onoroto a Enna, nel Peloponneso; e si andava nel suo tempio a chiedergli Ja guarigione delle malattie.

POLEMONE, Centauro ueciso da Ereole, lavo nell'Anigro la piaga avvelenata che la freccia intrisa nel sangue dell'idra di Lerna aveva aperta nel suo fianco, e l'Anigro, dopo d'ollora, esalò un odore infetto.

POLIADE, IRALIE, Minerva e Tegas ad Briton. Tale nome vuol dire patrona della città, ed in consequenta ha lo atesso senso che Polia o Poliuco. Il tempio di Tegenon avera che un seerdote, et con vi si entrava che uno volta all'anno vi si entrava che uno volta all'anno vi si entrava che uno volta all'anno un serio della città. Quello d'Entro avera liquia, la chioma di Mede, Palladio della città. Quello d'Entro avera una statua colossale di legno rapresentante la dea sopra un trono, una taroque la mano, y sul ca-

po una corona sormonteta dalla stella nolare.

POLIBEA, figlia d'Amiclo e sorella di Giacinto. — Anche Cerere chiamavasi con tal nome.

POLIBO o POLIBE. 1. figlio di Mercurio at Bubea, ed uno di quelli che si danno per padri del dio-marino Glauco; 2. eltro figlio di Mercurio e di Ctonofilo, re di Sicione, padre di Lisianasa (chio per genero Talso e per successore Adrastio; S. red i Corinto e palera adotto: Z. red i Corinto e palera adotto: Z. di Cartino di Cartino di Atteneros; S. uno del pretendenti d'Atteneros; S. uno del pretendenti d'Atteneros; S. uno del pretendenti abitante di Tebe (Egitto) el unico di Meneloa, a cui fee grandi regali,

POLIBOTE, gigante schiaccisto da Nettuno sotto l'isola di Nisira. Traverzava costui fuggendo i flutti del mar Egeo che gli arrivazano appena alla cintura, quando i dio gli seagliò un pezzo dell'isola di Coo, che divenne così l'isola antedetta di Nisira.

POLICAONE: 1. dio de' Messenii, dato per figlio di Lelege; 2. figlio di Bute e marito d'Eveeme.

POLICASTA: 1. moglic d'Icario e madre di Penelope; 2. la più giovane e la più bella delle figlic di Nestore: vedesi nell'Odissea preparare il hagno per Telemaco.

POLICRITO, erce d'un racconto a fantamie da vampiri della Grecia Superiore, era stato secondo Flegone un toltarco (presidente della repubblice etolia). Mori tre giorle della compania del la regione era ioninta, nacque un ermafrodito. I ascendoti vaticianos goerre tra Locri e l'Etolia; il magistrato, d'eccordo cell' orceolo, ordina la rilegazione d'alla madre e del bambino foori dei conniui dello stato, ya filinche, aggiunga l'oracolo, sieno arsi vivi entrambi." Al momento dell'esecuzione, uno spettro comparisce e si mette presso l'ermafrodito; il popolo fugge. È desso un disensore che viene ad opporsi alla barbara sentenza? No. è un vorace bevitore di sangue, è Policrito stesso; egli non s'accosta che per ripascersi più presto dei cadaveri che gli abbandona la superstizione. Il ritrarsi del popolo gli dà noia : richiama i fuggitivi, e. con la sua voce che non è che un soffio, faloro un lungo discorso per provar loro l'utilità del sacrifizio comandato dai magistrati. Alla fine, vedendo che decisamente l'autodafe non avrà luogo, afferra il bambino, lo sbrana, lo divora. Invano le pietre piovono sul suo capo; egli compie l'orrendo suo pasto, lascia solamente la testa e sparisce. La folla in tumulto pensa di consultare l'oracolo di Delfo; ad un tratto la testa parla e predice in versi esametri spaventose catastrofi che non mancarono d'accadere.

POLIDAMANTE, POLYDAMAS, Troiano, complice d'Antenore, a detta di coloro che fanno di cotesto principe un traditore della causa dei Frigii. Secondo Omero, era un guerriero poco valoroso, prudentissimo, ed assai valente a prevedere il futuro.

POLIDANNA, POLYBARNA, moglie di Tonide, il re d'Egitto di cui Mcnelao fu ospite, fece dono di Nepento ad Elena (v. Napesto).

POLIDEMONE, Polypemon, fu ucciso da Persco alle nozze d'Andromeda.

POLIDETTO, re dell' isola di Scrifo; vedi Praszo.

POLIDORA, POLYBORA: 1. Oceanide; 2. Amazzone; 3. Danaide amante del fiume Sperchio e madre

di Driope; 4. figlia di Perierete e moglie di l'eleo; 5. figlia d'Antigone e di Peleo, moglie di Piero e madre di Menesteo; 6. figlia di Meleagro, moglie di Protesilao (più comunemente chiamasi Laodamia: vedi questo nome).

POLIDORO, POLYPOBOS, Make'-Supos, il più giovane dei figli di Priamo e d'Ecuba, fu, altorche Trois cominciava ad essere in pericolo, affidato da suo padre co' suoi teso» ri al re di Tracia, Polinnestore, suo genero. Polinnestore lo fece perire per appropriarsi le ricchezze di cui non era che il depositario. In breve Enea arriva sulla costa di Tracia : dal ceppo di qualche arbusto cui vuole strappare il sangue spiccia lentamente, ed una voce lamentevole, Polidoro stesso, gli narra quant' è accaduto. In Igine, Polidoro bambino non è conosciute che da Ilione, moglie di Polinnestore, che lo educa come proprio figlio, e fa credere Difilo, suo vero figlio, per di lei fratello. Polinnestore un giorno presta orecchio alle proposte dei Greci, che gli offrono la mano d' Elettra, a condizione di ripudiare sua moglie e di far perire suo cognato: egli v'acconsente, e Difilo muore. Un po più tardi Polidoro si mette in viaggio, consulta l'oracolo d'Apollo, lo sente con istupore annunziare la morte di suo padre, l'incendio della sua città flatia: accusa il dio di menzogna allorche al sno ritorno trova Polinnestore vivo e la città in piedi. In brave Ilione gli spiega l'enigma, ed il figlio di Priamo svelle gli occhi a Polinnestore. Omero fa Polidoro figlio di Laotoe; malgrado suo padre, corre alla pugna, ed Achille lo trafigge con la sua lancia. - Tre altri di nome Poliposo furono: 1. il figlio

28 t

di Cadmo e d'Armonia, padre di Labdaco, avo di Laio e bisavolo d' Edipo: 2. il figlio d'Aristeo e d'Autonoe, ed in conseguenza uno dei nipoti di Cadmo ( vedesi ai giuochi funchri celebrati a Buprasio); 3. uno degli Epigoni (aveva a padre Ipnomedonte)

POLIEMONE, POLYRMON, padre di Amonsone, fu ucciso da Teucro. POLIFEMO, POLYPHEMUS, TICAUpassos, il più celebre dei Ciclopi, era tenuto per figlio di Nettuno e di Toosa, Aveva un occhio solo in mezzo alla fronte; la sna corporafura era gigantesca; la carne umana faceva le sue delizie, quantunque solitamente dovesse contentarsi di quella delle sue pecore, cui faceva pascolare nelle ubertose pasture della sua isola. Innamorato, ma invano, di Galatea, schiacciò il suo rivale Aci sotto un pezzo di rupe che gli scaglio. Ulisse, reduce da Troia, essendo stato balzato dalla tempesta sui lidi della Sicilia, cadde insieme a tutti i suoi compagni in mano al Ciclope, il quale lo chiuse nel suo antro. Per buona ventura l'astuto viaggiatore lo divertì sì bene co'suoi racconti, ehe il cannibale siciliano gli promise di non mangiarlo che ultimo di tutti, e presto si lasciò inebbriare dal vino ch' ei gli versava copiosamente. Allora Ulisse fa arroventare un palo al fuoco, lo affonda coll'aiuto de' suoi compagni nell'occhio del gigante, lo acceca, attacca tutti i Greci sotto i montoni di Polisemo, che gli lascia così passare l'uno dopo l'altro tra le sue gamhe, dopo averli tastati ad uno ad uno. Ulisse erasi aggrappato anch'egli al ventre d'uno di quegli animali. Tutti partirono immediatamente dopo ; Achemenide solo fu abbandonato sulla spiaggia;

ma la flotta d'Enea lo raccolse. In Omero, vedesi Polifemo accecate convocare ad alte grida i Cicloni, lagnarsi, gemere, maledire Uti. , E chi v' ha fatto male? " -- ,, Uti, " rispondeva Polifemo ( Uti, Ontis, in greco, è un diminutivo d' Ulisse, e vuol dire nessuno ). - " Nessuno v'ha fatto male? non vi lagnate adunque! Se nessuno vi ha cavato l'occhio, non chiedete dunque vendetta, ecc. ! " Secondo Servio, Polifemo aveva tre occhi (confr. Cicrori e Lestrico-#1 ). Così è rappresentato nelle Pitture d'Ercolano, tav. 10. Una bella testa di Polisemo trovata a Lione, ed il cui disegno è stato comunicato da Artaud a Millin, ha l'occhio unico sulla fronte e non indica gli altri due che per le palpebre. Veggasi pure un Polifemo in Tischbein, Pitt. om., Od., n. - (1) Altri due di nome Polifeno sono, l' uno

(1) Il meraviglioso del personaggio e delle avventure di Polifemo non poteva maneare, dietro le tracce d'Omero, di sedurre altri esimii poeti. Vedianto pertanto Virgilio farne soggetto di narrazione nel libro III dell' Eneide, appunto in occasione dell'incontro d'Achemenide, ed Ariosto nell'Orlando tesserne in ammirabili ottave il racconto dell' Orco nel canto XVII, rendendo ancora più attracute per nuove particolarità e circostanze la favola già narrata nell'Odissea. Metastasio poi, ne'suoi due drammi, la Galatea ed il Ciclope, trattà segnatamente dell'amore di cotesto gigante. Finalmente si venne perfino ad inventare dai lirici italiani del secolo scorso una specie di stile ditirambico che si chiamò Polifemico. Celebri pittori non vollero in ciò rimanere indictro dei poeti, e fecero tema di quadri il famoso Ciclope, come Annibale Carracci che ne dipinse varie azioni nella galleria del palazzo Farnese, ed il Poussin che lo rappresentò in uno de'suoi paesaggi seduto sopra uno scoglio, in alto di suonare il llauto e cogli occhi rivolti al marc. (Il Trad.)

un Tessalo, Argonauta, figlio d'Elato (Apollodoro Rodio l'ha, ma a torto, confuso con Eufemo), l'altro un principe celebrato da Omero (era probabilmente- un principe Lapita).

POLIFIDEO, Πολυφιδούς, indovino che andavasi a consultare nell'Argolide, e che Omero dichiara il più valente dei profeti dopo Anfiarao.

1. POLIFONTE, POLIFBONTES, Πολυβείναις ; 1. acaldo di Laio (tu usciso da Edigo in pari tempo che esso principe); 2. tiranno di Messene, ucciore di Cresfonte e di tutti i Cresfontidi, pretendente di Merope (tu ucciso da Eρίto, figlio di cotesta regina à.

POLIFONTE, eacciatrice, figlia d'Ipponos e di Trassa, discendente di Marte, disprezzò Venere, s' invabi d'un orso, n'ebbe due figli, adgri el Orio, e fu con essi trasformats in uccello da Marte, nell'atto ne oui Mercurio, invisto da Giore, stara per punirli della loro perversità.

POLIGONO e TELEGONO, sfidarono Ercole alla corsa, e furono uecisi dall'eroe.

POLIIDE, colebre indovino, annunziò a Minosse (11) la morte di Glaoco suo figlio, che erasi annegato in una botte di miele, risuscità il giovane principe e gl' insegnò ma inutilmente la divinazione. La leggenda della risurrezione è bizzarra. Minosse ordina all' indovino di risuscitare suo figlio, ed intanto lo chiude col morto nella botte. Poliide, il quala non ispera di operare il chiestogli prodigio, si è munito d'un aspide per morire al più presto, a sottrarsi così ai tormenti di cui l'ha minaeciato il re di Creta. Egli irrita pertanto l'aspide, il quale, invece di mordere, muere. Sopravviene, non si diee per quale fenditura della botte, un altro aspide munito d'un'erba eh'egli applica al suo compagno morto. Di repente questo si seuote e rinasee. L' indovina s' impadronisce tosto dell'erba incantata, rinnovella la prova su Glauco, e lo vede riaprir gli occhi, muovere le braccia, aspirar l'aria con la bocca i eccoli entrambi al cospetto di Minosse, " Poliide, amico mio, tu sei tronno valente : sarebbe gran delitto lasciarsi scappare un sapiente della tua fatta, sensa che almeno avessa fatto un allievo. Insegna la tua arte a mio figlio, fanne un indovino, eh'ei sia tuo rivale, " - " E quando il principe ne saprà al par di me, partirò io ? ,, - " St. " - " Cheeche avrenga ? ancha se il principe avesse a dimenticare le mie lezioni? " -- .. Ma si ! " Poliide si affretta d'insegnare tutte le formole divinatorie ed incantatorie al giovane principe, ne fa presto un maostro nell'arte di predire, vede Minosse andare in estasi rimpetto a'snoi rapidi successi, ottione la licenza si a lungo ricusata a s' incammina accompagnato dal re, dal principe, dal popolo e da tutta la curte alla spiaggia dove l'attende una nave, poi abbracciando Glauco gli sputa in bocca ! La fatale saliva neutralisza quento si è fatto; e, quando Poliide leva l'ancora, invano l'augusto allievo vuol predire, l'augusto allievo non sa più nulla, - Un Politice, Troinno, figlio d'Euridamente, fu nociso da Diomedo '

all'assedio di Troia.

POLIMEDE, figlia d'Autolico,
moglie d'Esone, madre di Giasono
(Confr. questo art.). Ella non sopravvissa cha pochi giorni al suo
sposo.

POLIMELE: 1. figlla di Filante, amante di Mereurio, di cui ebbe Eudoro, e moglie d'Echeclo, l'Attoride; 2. figlia d'Eolo, sedotta da Ulissa. POLIMELO: 1. figlio di Peleo,

e, secondo alcuni autori, padre di Patroclo; 2. figlio del duce troiano Argeo; fu uceiso da Patroclo. POLIMO, Greco che insegnò la

strada dell'inferno a Bacco quando questi vi discese per ecreare Semele. POLINICE, POLYSICE, Πολυγεί-

x#51 fratello gemello d'Eteocle ( v. tal nome), con cui si batteva nel seno stesso di Giocasta loro madre, eaccio di Tebe Edipo, congiuntamente a lui , e, per impadronirsi del trono, convenne, quando natteggiarono intorno alla corona, di lasciarlo regnare per primo, ridomando invano in capo all'anno di regnare alla sua volta, andò a cercare ausiliarii nell'Argolide, sposò la figlia d'Adrasto, Argia, e ritornò segnito da sei duci argivi per assalir Tebe. È noto elle in tal guerra ebbe a sostenere una tenzone singolare col fratello, e che si uceisero l'un l'altro. Eschilo bilancia sulla paronomasia di Polinice e di monurel rec. numerose questioni. Polinice morendo lasció un figlio di nome Tersandroj aleuni mitologi vi aggiungono Adrasto e Timea. Sul cofano di Cipselo era figurata la pugna d'Eteoele e Polinice: dictro quest'ultimo apparisce la Morte, che sembra apparecchiarsi a divorare la sua preda. -Polinice occorre in molte tragedie: come sono le Fenicie, d'Enripide; i Fratelli nemici, di Bacine: Edipo a Colono, di Sosoele e di Dueis (1). Polinice ha pure gran parte pella Tebaide di Stazio; ma a dir

(1) Tutti conoscono la tragedia d'Alficri, Etcocle e Polinice. (Il Trad.) vero, è un eroe insignificante. Storicamente, egli non presenta nulla di grandioso, di caratteristico; mitologicamente, che di meno splendido, di meno ricco d'episodii?

POLINNESTO, di Tera, sposò Fronimo e n'ebbe Batto, fondatore

di Cirene.

POLINNESTORE, POLYMERITOR, re di Tracia, sposo d'Ilione, e quindi genero di Priamo, ricevette in deposito da suo suocero la maggior parte delle ricchezze di Troia ed il giovane Polidoro. L'articolo di quest'ultimo fa conoscere le diverse leggende relative all'omicidio di cui Polinnestore maechiò le sue mani, Secondo quella che gli fa uecidere non già suo figlio Difilo, ma Polidoro, non evita però il giusto eastigo della sua perfidia. Ulisse è spinto in Tracia dalla tempesta. I Troiani vi sbareano: Ecuba entra furibonda nella tenda del tiranno e gli cava gli ocehi.

POLINNIA, POLYMBIA, e poetieamente Polygynnia, Πολυμτία, una delle nove Muse, presiede alla poesia lirioa, siceome indica il suo nome, derivato da rease e vures (e non da Tohu e miuremet). Dipingesi con un dito alla bocca ed in un atteggiamento meditativo. Confr. Pitt. d' Breolano, n, 7; e Millin, Gal. Mit., 64, 541, 548. Le ghirlande d'ulloro, lo scettro, le vesti bianche, nulla hanno di caratteristico, Si mette altresi sotto la sua protezione l'eloquenza, ed in aleuni rotoli, a'suoi piedi, sono seritti i nomi di Cicerone e Demostene. Aleuni le hanno messo in mano, invece di scettro, un altro rotolo sul quale è scritto Suadere ( persuadere ).

POLIOSSEA. Pedi Polisso.
POLIPEMONE, Polypemon, Ilc.

λυπήμαν: 1. padre d'Afida, re d'Aliba; 2. lo stesso che Procuste (R. : πολύς, molto; πήμα, sventura, fla-

POLIPETE, POLIFORTES, Πολυπρίτως, duce lapita, figlio di Pirito e d'Ippodamia, condusse 40 navi a Troia, uccise diversi duci troiani, e riportò un premio ne'giuochi funchri, dati sulla tomba di Patroelo.

POLISSENA, H. AUEITH, la più giovane delle figlie di Priamo, è celebre per l'amore che la sua bellezza ispirò al più valoroso dei Greei, Achille, e per la morte ch'ella subì sulla di lui tomba, Achille l'aveva domandata in matrimonio ad Ettore; ma esigevasi per dargliela ch' egli abbandonasse la causa greca. Priamo l'aveva presso di sè quando andò a ridomandare il cadavere d' Ettore nel campo d'Achille. Colà, dicesi, furono conchiuse le nozze. La cerimonia doveva farsi nel tempio d'Apollo, ad eguale distanza dalle tende greche e dalle troisne mura, È noto che nell'atto in cui Deifobo teneva Achille abbracciato parti dall'arco d'Apollo o di Paride la freccia che gli si conficcò nel tallone e gli diè la morte. Seguono due leggende diverse: nell'una Polissena si ricovera al campo dei Greci, e la notte che tien dietro alle esequie dell'eroe la vedova e vergine si trafrege il seno sulla sua tomba : nell'altra, ella rientra in Troia, soprayvive un istante alla sua catastrofe, ed è immolata con cerimonia da Ncottolemo sulla tomba del principe suo sposo. La di lei morte è quella d'un'eroina. Niun dubbio, in sostauza, che non sia una Cadmila. Ifigenia apre, Polissena chiude quel lungo dramma di sangue e di stragi che si chiama la guerra di Troia,

Enripide e Seneca, nei loro dramuri delle Troiane imitati da Châteaubrun, Ovidio nelle sue Metamorfosi, hanno seguito la seconda tradizione ; del rimanente, essi collocano la scena in Tracia. Di più, Euripide e Sofocle avevano ciascuno composto una tragedia di Polissena. (1) Gli artisti antichi hanno fatto diversi quadri sul sagrifizio di Polissena (vedi Pausania). I glittografi s'erano impadroniti di tale commovente soggetto. Un'urna sepolcrale etrusca la mostra in atto di presentare il seno nudo al ferro di Neottolemo; una donna alata, che credesi Nemesi o il Destino, torce gli occhi a tale aspetto. - Anche una Danaide chiamavasi Polissena.

POLISSENO, POLYZENES, Modótres: I. figlio d'Agustene e del sangue degli Eraclidi (condusse a Troia dieci navi piene d'Epei); 2. figlio di Giasone e di Medca.

POLISSO, Πολυξώ: 1. Atlantide; 2. Iade; 3, moglie di Danao; 4. sacerdotessa di Lenno (è dessa che cecitò le Lennie ad uccidere i loro mariti ; è senza dubbio la stessa che la vecchia confidente di Issipile, la quale le consigliò d'accogliere gli Argonauti) ; 5. moglie di Nitteo; 6. moglie di Tlepolemo, re di Rodi, che fu ucciso all' assedio di Troia. Elena, scacciata di Sparta da Megapento, andò a cercare un asilo presso Polisso; ma costei la fece prender nuda nel bagno ed impiccare ad un albero da due delle sue donne.

POLITECNO. Vedi Arbone.
POLITE, figlio di Priamo, fu ucciso da Pirro appie di suo padre che l'aveva posto in isculta fuori

(r) Gl' Italiani contano la Polissens del celebre Nicolini. (Il Trad.) della città per osservare l' istante in cui i Greci lasciato avrebbero le loro navi per muovere contro di Troia. --- Un altro Pouvra era il più prudente dei compagni d' Ulisse, e da questo il più amato. L'Areadia chiamava pure Bacco Pouvra.

POLITTORE, Polycroa, formava con Itaco e Nerito la triade fondatrice d'Itaca. — Un Egittide, spo-

so di Stigno, aveva pure tal nome. POLKAN, di cni alcuni mitologi hanno fatto un vulcano, dio slavo, era rappresentato con la forma d'un Centauro. Talvolta la groppa e l'estremità inferiori sono quelle d'un cane, e non quelle d'un cavallo.

POLLEAR o POLLIAR. Fedi Gamessa.

POLLENZIA, POLLENTIA, la Potenza personificata, dea latina, adorata dai Romani.

POLLUCE ( CASTORE e ), Caston e Pollux, Kastus, Πολυδεύxus (vala a dire, Polypercz, anticamente si diceva Poluces ), gemelli famosi delle leggende lacedemoni, avevano per madre Leda, moglie di Tindareo. Castore aveva per padre Tindareo stesso, e per sorella Clitennestra; Polluce e sua sorella Elena erano figli di Giove. Si assegna per culla ora Amiclo, ora il Taigete, ora Pefno ai Dioscuri Tindaridi. Per tempo si segnalarono negli esercizii ginnici. Polluce era esimio nel pugillato e nel combattimento del cesto; Castore domava i selvaggi corsieri e faceva volare i carri nell'aringo : laonde gli dei li regalarono di agili destrieri. Nettuno fè loro dono di Flogeo a d'Arpago, Giunone di Xanto (o Xantio) e di Cillaro. Castore e Polluce erano ancora giovinetti quando diressero la spedizione contro di Atene, il cui re Tesco rapito aveva la loro sorella Elena. Non è detto che prendessero la città di Cecrope; ma alcun tempo dopo si trovano dinanzi ad Afidno in Laconia, dove Teseo ritiene prigioniera la loro sorella, sotto la custodia d'Etra, sua madre. Academo atenicse ha dato loro tale preziosa informazione. In breve entrano nella città che serve di prigione alla futura sposa di Menelao, liberano la giovane beltà che è già divenuta madre, e le danno per ischiava Etra, sua carceriera. La spadizione degli Argonauti gli attira foscia verso il settentrione; essi partono dal porto d' lulco con Giasone, sagrificano ai Cabiri durante la tempesta, vedono le fiamma del cielo scendere sul loro capo, mentre offrono i loro voti a quelle divinità di Samotracia. Discendono sulla spiaggia della Bitinia; ivi Pollnce vince nella pugna del cesto Amico, il Bebricie, il Nettunide, l'atletamodello al dire dell'Asia, e lo attacca ad un albero ove spira. Si fanno altrest percorrere sopra agili navigli il mar Egeo infestato da pirati. da cui lo purgano; ma tale episodio evemeristico ha poca importanza. Più tardi, una rivalità terribile sorge tra gli Afareidi Ida e Linceo e i Dio-Tindaridi; gli uni e gli altri aspirano alla mano delle Leucippidi Ilaria e Febe. Presso alcuni autori esteste due belle Messenia sposano i fratelli d' Elena ; Polluce ha, di Feba, Nesicleo; Castore; unito ad Ilaria, diventa padre d'Anagone. Ma il più delle volte le Leucippidi danno la preferenza agli Afareidi loro compatriotti, I Dio-Tindaridi allora le rapiscono: gli Afareidi corrono dietro le loro tracce; la pugna s'accende ; Castore è ucciso da Linceo, Linceo è ucciso da Polluce; finalmente Giove, con un colpo di

folgore, termina repentinamente la battaglia, oramai ridotta ad una lotta corpo a corpo tra Polluce ed Ida, Polluce desolato della morte di suo fratello supplica gli dei di restituirlo alla vita. Si esaudiscono in parte i suoi desiderii, e Castore ritorna dal fondo dell' inferno ogni due giorni. Di più, tutti e due splendono in ejelu come costellazione unica, la costellazione zodiacale dei Gemelli. Finalmente i fuochi fatui sono immedesimati ad essi; e quando veggonsi tali framme caprica ciose posarsi scoppiettandu sulla punta delle lancie o dei cimieri sulle antenne delle navi o sulle frecce sovrappostevi, dicesi elie Castore e Polluce discendono in persona in soccorsu de'soldati e de'marinai. Altre tradiziuni sulla rissa che avvenne tra gli Afareidi ed i Tindaridi sono riferite nell'articolo Lincao Mostravasi la tomba dei Dioscuri a Terapne, in Laconia, Alcuni poeti dicevano che passavano insieme un giorno nella tomba, un giorno nell' Olimpo, Noi rimandiamos all' arta Lepa pei particolari della loro nascita miracolosa, il cigno, le due uova, ecc. Qui riassumiamo e vediamo : 1. presso Leda la generatrice, due sposi Giove, Tindareo, e quindi, sotto Leda, due uova, l'uno dovuto a Giove, l'altro a Tindareo ( r. dnalismo ); 2. in ciascun uovo due bambini, in tutto quattro per le due uova ( 2. dualismo ) : 3. antagonismo di sesso in ciascun uovo. imperocché ogni novo contiene un maschio ed una femina (3. dualismo): 4. finalmente, antagonismo di natura, imperocche due dei bambini nati sono mortali, due hanno il vantaggio dell'immortalità, gloriosa dote del padre loro (4. dualismo). Cusi un mortale ed una

mortale, un immortale ed una lm= mortale, ecco la quaternità uscitat da Leda. Ordinata per sesso, dà Polluce e Castore, Elena e Clitennestra; ordinata per natura, presenta Elena e Polluce, Clitennestra e Castore. Si comprende tosto ed il nome di Tindaridi che si dà loro sovente per abuso (egli è cusi che Ercole si chlama Aufitrioniade ), et il titulo di Dioscuri, che indica Castore e Polluce, sebbene a parer nostro s'applichi ad altre venti coppie gemelle; e finalmente la denuminazione compusita di Dio-Tindaridi. che indica la couperazione di Giove e di Tindareo nella nascita de' giovani eroi da Sperta adorati. In Omero, Polluce e Castore debbour ugualmente la luce a Tindareo; Elena e Clitennestra a Giove. Fu Tindareo, dicesi, che mise il primo in circolazione la genealogia cli' ebbei voga nei secoli posteriori. Per bencomprendere il mito di Castore e Polluce, bisogna dapprima penetrarsi d'un principio, la pluralità dei Dioscuri. Vi sono Dioscuri in Argo. Atreo e Tieste; Dioscuri a Tebe, Anfione e Zetu; Dioscuri in Tracia, Pandiune e Plessippo : Dioscuri in Messenia, Ida e Linceo, None solo i due Dioscuri d'nna stessa coppia sono contrarii l'uno all'altro ; due coppie dioscure possono essere in rivalità. Ciò era immancabile tra la Laconia e la Messenia; quelle due regioni limitrofe furono d'ogni tempu nemiche : ciascuna aveva i suoi tipi, le sue leggende, i suoi eroi; i Dioscuri dell'una dovevano combattere i Dioscari dell' altra: Quando terminativamente Spartaebbe trionfato di Messene; i vincitori dissero che le Leucippidi erano le spose legittime di Castore o Polluce. I vinti che aveano veduto negli Afareidi (sic) le spose d'Ida e di Linceo, non vidervi più che le loro fidanzate rapite da Castore e Polluce. Del rimanente, Dioscuri e fidanzate dei Dioscuri sono enti siderei ; imperocche i Dioscuri sono i soli semestrali, le Afareidi (sie) amanti o spose sono soli femine, a vicenda fatte identiche a Luna-Venere ed anche Sole. Non basta: soli semestrali, emi-soli diventano in una xfera ioferiore giorno e notte i in una sfera superiore, universo boreale, universo australe. Quanto alla particolarità classica che mostra Castore e Polluce residenti ciascuno un giorno, vale a dire, ventiquattr'ore sulla terra, è un errore materiale. Nessun dubbio, che in origine non abbiasi voluto dire che Castore e Polluce presiedevano cadauno a metà o circa delle ventigoattr'ore sul globo; l'ambiguità del vocabolo giorno basta per chiarire l'origine di tale abbaglio. La nascita immortale dell' uno, la nascita mortale dell'altro non ha nulla che debba far stupire : l'eroe simbolo dell'ombra dev'essere disceso d'un padre mortale. Le abilità diverse con cui si caratterizza ciascuno dei Dioscuri, si riferiscono alle proprietà mitologiche del sole: egli è lottatore, da ciò Polluce ; è valente cavallerizzo, da ciò Castore. Notiamo, del rimanente, che tutti i nomi indicano tale solarità dei personaggia Afarco è Fre, Leucippo è l'ente dal bianco corsiero ; ed in fatto di nomi inviduali, Febe vuol dire la splendida; Ilaria la rallegrante; Linceo il luminoso; Ida il veggente; Polluce la gran luce ( TOAVE, AVER). Castore solo sembra pel suo nome ricondurci ad un'altra serie d' idee. Cotesto nome, a parer nostro, ha una stretta affinità con Cadmilo; e

qui arriviamo alle dottrine cabiroidiche ( vedi Casiai ). - La traslazione dei due Dioscuri in cielo nulla ha di sorprendente, e tuttavia » non deriva immediatamente dal loro uffizio di soli semestrali. Per ispiegarla, bisogna ritornare al loro personaggio di dei-meteore e di deinavigatori. Ricordiamoci quello forme nane cui ostenta in Egitto ed in Fenicia il secondo demiurgo Fta. Sidik, quel dio del fuoco che in Caldea si chiama Bel, non tagliò esso in due Omorka soo adeguato femina? nano egli stesso, si è dunque trasformato in due nani. Questi due nani, questi gemelli paffuti sono dei del fuoco, come lui ; e le meteore elettriche sono eglino stessi. In Fenicia, non si poteva mancare d' unirli all'acqua, perocchè l'acqua ed il fuoco sono in connessione. Le antenno, la cui base sembra tuffata nell'acqua, si veggono splendere talvolta sulla loro cima di guizzanti fiammelle: Queste, dicono i marinai, sono nunzie di calma. Ciò basto perchè i Pateci protettori della navigazione venissero immedesimati ai fuochi meteorici. I Pateci d'altra parte, per la Fenicia, erano Cabiri, Finalmente, come protettori della navigazione ed adeguati dei fuochi Sant'Elmo, aveasl ad immedesimarli a qualche asterismo importante : fu desso l'asterismo zodiacale de' Gemelli al quale il sole si unisce ne' più bei tempi dell'anno. - I Dioscuri erano onorati, non solamente a Sparta, dove la loro festa chiamavasi Dioscuria, ma altresì nelle città d'Atene, di Roma, di Velia, ecc. Il loro nome, sovente ripetuto ne' discorsi famigliari, s'introdusse nelle composizioni epiche e liriche di molti poeti. Gli antichi stessi si burloreno di cotesto inevitabile episodio

di tutti i canti che s' improvvisavano da Pindari ben pagati dagli atlcti. Parecchie città pclasgiche riguardavano Castore a Polluce come i grandi Lari ; facevansi intervenire in mille faccende pubbliche o privata. Un grazioso racconto di Fedro li mostra che vengono in soccorso di Simonide e gli salvano la vita, Tito Livio narra gravemente che presero parte alla battaglia del lago Regillo, contribuirono potentemente alla disfatta dei Latini, e per ultimo corsero a Roma ad annunziare la vittoria. Lungo tempo dopo, mostravasi ancora a Roma la fontana. di Saturno, verso la quale si erano avviati i due fratelli per abbeverarvi i loro cavalli e sparire. I due Dioscuri soglionsi rappresentare uniti insieme. Vi si aggiunge talvolta le stelle, le berratte coniche : spessissimo sono caratterizzati dalle lancie con punta aguzza. Entrambi sono a cavallo, oppure tengono i loro cavalli per la briglia ; talvolta sono a niedi, ne verun corsiero si trova presso loro. Sopra una medaglia si vede Castore a cavallo vicino a Polluec che tiene la sua cavalcatura per la briglia. Il bassorilievo pubblicato do Vinckelmann, Monum, ined., tav. 62-63, presenta Castore a cavallo, e Polluce seduto : riguardasi come la più bella figura dei Dioscuri. Sulla balaustrata, dinanzi al Campidoglio, sono due statue colossali, di cui una sola tiene la briglia d'un cavallo; Vinckelmann vi scorge i Dioscuri. Sopra una medaglia, in Morell, Fam. rom., Servilia, Castore e Polluce a cavallo ed armati di lancie s'avanzano in una direzione opposta; hanno alcune stelle sopra la testa. Le stelle caratterizzano pure la medaglia lacedemone pubblicata da Millin (Gall. Mit., 526):

i due eroi sono nudi, ma coperti dai loro pilei. Un sarcofago della Villa-Medici rappresenta il ratto delle Leucippidi per parte dei Dioscuri. Nel Museo Pio-Clementino, w, 44, ai Dioscuri ed alle Leucippidi si uniscono gli Afareidi che vogliono liberare le loro fidanzate : molti altri personaggi si trovano mescolati all'azione. Non poco spesso veggonsi teste di Diosenri: tali sono le due teste della medaglia d' Istro, che guardano in verso contrario; e quelle della pasta di vetro riprodotta da Schlichtegroll, Pietre sculte di Stoch., 28 (sono i due giovani Cesari, Caio e Lucio, sotto gli attributi dei Dioscuri). Una medaglia di Lacedemone ha semplicemente le berrette dei Dioscuri con stelle sopra. Castore solo si vede sul bassorilievo del Museo Pio-Clementino, 1v, 18. Ugualmente si vede Polluce combattere Amico in Lanzi, Saggio di lingua etrusca, 11, xit. 6.

POLO, apporto in Megalopoli in misteri delle grandi dee, e foce di quella città la succursale d'Eleusi, POLTI, amico d'Ercole, avera per fratello Sarpedonte il Nettunide. Accolse assai ospitalmente l'ercorectude dalla presa di Troia ma Sarpedonte operò tutto al contra-

rio; del che Ercole irritato Puccise. POM è presso i Kanciadali una specie d'espiatore emissario. È un fantoccio alto un piede. Il giorno della festa della parifersione generale dei peccati, gli si mette tra le conce una bacchetta lunga due tene, ha i piege in meta del peccati, gli si mette tra le conce una bacchetta lunga due tene, ha i piege in meta della podita per periodi una specie di stalena, di purificazione per vertiliazione. Si getta poi l'iolo nel fuoco: si ha coda una purificazione per combustione, qua una purificazione per combustione,

ed ai Kamciadali sono rimessi tutti i peccati.

POMONA, dea romana, adorata prima, dicesi, in Etruria, non è che la ricolta dei frutti e la fruttificazione personificata. Essa è tenuta per dea degli orti. Il suo sposo è Vertunno, il cangiante (vedi all'articolo Verrusso, il mito unico di cui si compone la leggenda di Pomona). Si è, senza dubbio a torto, immedesimata Pomona a Norsia. Eravi a Roma un Flamine di Pomona (flamen Pomonalis) che riguardavasi come l'ultimo dei flamini. Tra Ostia e Roma si trovava un tempio, od un altare, od una statua di cotesta dea. I monumenti la rappresentano con de'rami carchi di frutti in mano, o sulla testa, o nel suo grembo. Solitamente è vestita : talvolta è nuda ed appoggiata ad un tronco d'albero dai rami del quale pende una cesta già mezzo piena. Una pietra scolpita di Beger ( Thes. brand., 1, 66 ) la mostra leggermente vestita, e portando frutta nelle pieghe del suo manto. Pomona è sempre giovane. La pietra su indicata le dà un seno voluminoso.

POMPILO, Postruts, pesatore dell'isola 'Learia, trasportò Ociroe a Mileto, e fu canginto da Apollo in un mollusco oggidi chiamato Nautilo, celebre per le piecole manorre delle sue braccia che simulano una vela ed un remo. Altri
dionon che il Pompilo è un acantoptarigio della famiglia dei tonni, che
segue i anvigli pel hel tempo, e che
pronostica loro così un viaggio felice.

PONTO, Horres, il Marc fetiscio, sembra più ancora il letto del mare, che l'immensa massa d'acqua che lo riempie. Esiodo (\*Teogonia\*) se fa uno dei tre figli della Terra solla, e gli dia per isponi la su ateras maine, per figli Nerco, Tauman-E, Porci, Ecto, vale a dire, secondo Creuzer, il fondo mai sempraiglie, le sue scabrosità (scogli, punte, promontori), i suoi mostri.—
In appresso, i Greci imaginaroto un Porro figlio di Nettuno e genio eponino del Ponto Eusino e di Ponto, futuro impero di Mitridate.

PONTONOO, Ποιτότοος, esercitava nella corte d'Alcinoo, re di Feacia, gli uffizii di araldo e di coppiere.

POOH. F. Ion.

POPULONIA, dea italica, invocata contra ogni sorta di devastazioni, sia de'nemici, sia degli elementi. Era dessa Giunone? Fu detto, ma noi ne dubitiamo.

PORENET, dio slavo. Rappresoniavasi con quattro teste; aveva inoltre un volto sul petto; e mentre con la mano destra si teneva il mento, con la sinistra allontanava le stelle.

POREVIT, dio vandalo che presiedera alla guerra, aveva secondo gli nni due teste, secondo gli altri sei teste, di cui ana sul petto. Il piedestallo che sosteneva tale mostruosa statua era attorniato di spade, di lancie e d'ogni fatta d'armi,

PORFIRIONE, PONTATION, II-popriary, gigante a cui Giove, per vincerlo più Relimente, si pensò d'ispirare amore per Giunone, atava per far violenza alla dea, quando Ercole con le sue frecce, Giove stesso con la folgore, gli tolsero al todi por socia più folgore, gli tolsero la con la folgore, gli tolsero la con la folgore, gli tolsero la con la folgore, gli tolsero la con la folgore, gli tolsero la con la folgore, gli tolsero la consensa per per la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del con la consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consensa del consen

PORO, Hoper, l'Abbondanza per-

sonificata, era in dio presso i Greci. Ebbe per modre Meti, per concubina o per isposa Penia, per figlio l'Amore i il che significa, dicesi, che l'Amore tiene ugualmente della ricchezza e della povertà, o piuttosto che nato in seno alla povertà apre in breve a chi la prova la via delle ricchezze.

PORTUNO, PONTURES, genio marino adorato sulle coste d'Italia e preso ora per Ercole, ora per Nettuno. È a parer nostro un Ercole-Nettuno, o meglio ancora un Ercole Pateco dei porti. Come tale si connode realmente con Palemone, al quale i miti volgari lo immedesimano in fatto.

POSIDONE. Vedi Nattuno.

POSTVERTA. Vedi Prorsa.

POSYIDO, Eolo degli Slavi, presiedeva all' aria ed alle variazioni
dell'aria atmosferica.

POTA, POTICA, POTINA, dea latina, presiedeva al bere dei fanciulli.

POTAMIDI, POTAMIDES, Ποταμίδις, Ninfe de'fiumi (vedi Nisra). POTESTA', Potastas, il Potere, era, secondo Igino, figlia di Pallade e di Stige. Non è il Crato dei Greci.

POTIZIO e PINARIO, Potitius e Pinanius, Italiani sudditi d'Evandro, erano vecchi ai quali Ercole, vincitore di Caco, insegnò egli stesso in qual maniera voleva che lo si onorasse, che lo s'invocasse mattina e sera. Giunta la sera, Potizio si trovò al sagrifizio fin dal principio. Non fu così di Pinario, il quale non comparve che dopo la distribuzione delle viscere. Ercole allora decretò che in avvenire i discendenti di cotesti due vecchi fossero suoi sacerdoti, ma che queste due famiglie sacerdotali non fruissero dei medesimi enori : ai Potizii appartenessere i brani più pingui della vittima : i Pinarii invece si contefitassero dei rimasugli. In un altro racconto si vede Pinario e Potizio arrivare in pari tempo; ma Potizio solo offre i suoi omaggi al nnme, Pinario nomdice motto. È allora che Ercole dice a Potizio: " La vittima sarà tua »; a Pinario : « E tu, digiunerai (R.: Potiri; werrau, aver fame) ». I Pinarii in apptesso cedettero le loro incumbenze sia a pubblici schiavi, sia ad uffiziali stipendiati i essi ne furono puniti coll' intera distruzione delle loro famiglie. POTO, HeSec, il Desiderio, vedi CABIRI, EBO, ecc.

POTRIMPO, Portustros, era presso i Prucisi il dio della terra, dei frutti e degli snimali (*Ginoitor*, tutto ciò che ha visa): Patrimpo, Perkuno e Pikollo formavano una triniti superiore a tutti gli altri numi de Pruczi. Questi iliri dei erano principilamente il sole, la luna, gli principilamente il sole, la luna, gli principilamente il sole, la luna, gli macchi, erpenti. La trinità Prucas non differice forse essonialmente dal celobre Triglaf, isdolo con tre teste del Pomeramii.

POVERTA'. Vedi Penia.

PRA-RHASERIA, santo contemporaneo di Samanakodom, avera, secondo gl'Indiani, quaranta braccia d'altezza (dugento piedi), i suoi cochi due braccia e mezzo di circonferenza, e tre braccia e mezzo di diamentro. Ciò implica contraddizione, ma in mitologia si bada poco agli assiomi geometrici.

PRABIRUMISSUR, PRALOKOS-SUR, PRAISSUR (fr. Prassowstgous, Praloscous, Pralogots), formano la trinità di Cambogia: il primo è il creatore del cielo e della terra, il secondo ha dato al primo la facoltà creatrice, il terro ha comdeduto al secondo la permissione di dare la facoltà creatrice.

PRADIUMNA nelle Indie è un figlio di Krisna e di Bukmini : ma è inoltre Kama stesso, che è stato ridutto in cenere da Siva irritato d'essere stato ferito dalla freccia che fa amare. Sambara, titano funesto, invaghito di Rati, inconsolabile vedova di Kama, getta Pradiumna nell' Oceano : un pesce lo inghiotte, è preso, arriva nelle cucine del gigante. Rati, aprendolo, scopre il fanciallo, lo alleva, e, quando ha riconosciuto in lui Kama, gl' insegna la magia affinchè possa trionfare di Sambara. Pradiumna ne viene a capo; poi i due sposi s'innalsano nell'aere, e vanno a calare a Duaraka ove sono riconosciuti da Krisna e da Rukmini. Non guari dopo Pradiumna fa prova di magia col tremendo sivaita Salia, e sta per soccombere, quando l'apparizione di Krisna gli rende la spenta forza . distrugge le illusioni del genio del male, ed uccide Salia.

PRAGIAPATI ( fr. PRADIAPATIS).

Fedi BRAHWADIKA.

PRAGINA (fr. PRADINA), altramente ARIA-TARA ( mitol. indiana ), divinità femina, personificazione mitologica del secondo principio del mondo. la materia, si delinea come secundo termine nella trinità primordiale dei Buddisti : Budda (1' essenza intellettuale), Pragina (la materia), Sanga (la moltiplicità), ecco i tre membri di quest'alta triade. Pragina in tutte le scuole è tenuta per inferiore ; essa trae la sua origine dall'unione delle due essenze superiori che passano per primitive, e che sono considerate nel massimo grado d'eccellenza, nello stato di nivritti o d'astrazione di cui il carattere è l'unità. Sanga per lo contrario appartiene al pravritti o mundo sensibile caratterizzato dulla moltiplicità degli enti. I tre membri della triade sono rappresentati dal monosillabo mistico Aum, che nell' ortografia indiana nun la che tre lettere, A per Budda, U per Darma o Pragina, M per Sanga.

PRA-MOGLA, uno dei due discopoli di Samanakodom, è vantato per la sua carità. Tocco dalle sofferenze dei dannati, rovesciò un giorno la terra, prese nelle sue mani quanto arde nell'inferno e, non potendo estinguerio (imperocchè, dicono i Siamesi, Samanakodom solo era capace di tale miracolo), supplicò il suo maestro di spegnere quel vasto rogo. Samanakodom, non meno caritatevole, ma più prudente, vi si rifiutò. » Qual freno, diss'egli, avrebbero quind' innanzi gli uomini? n La statua di Pra-Mogla si vede nei templi dietro quella di Samanakodom ed a destra.

PRANA (talvolta Paanù) nelle Indie non differisce da Aum, il monosillabo sacro per eccellenza. Non solamente si compone di tre letteres è inoltre la vacca tricolore, la bella e pingue Kamadenu. Questi tre colori sono le tre qualità di cui Prakriti è il miscuglio, e nel cui centro risiede Mahanatma. Del rimanenté. Mahanatma si conforde con Prana e, siccome d'altro canto Mahanatma rientra in Mana, Prana e Mana non fanno che uno. Infatti, secondo i Brami, Prana simile al puro etere contiene in sè tutti gli elementi, tutte le qualità ; è il nome, il corpo di Bram infinito come lui, è il creatore ed il padrone di tutte le cose. Talvolta Prana svolgesi in diversi Prana.

PRASRINPO e PRASRINMO, ce-

uni dicdero nascimento alla specie umana, secondo gli altri insegnarono all'umana specie l'arte fin allora ignorata di far l'amore, Quel giorno furono gli uomini che imitarono le simie, e le simie che diedero la lezione. Alcun che di simile succede nel Giappone, allorchè gli deiuomini Isanagi ed Isanami imparano dall'uccello Isitataki a riprodursi carnalmente. Questi due quadrumani, a'quali il Tibet attribuisce l' origine dell'umanità, altri non sono, ditesi, che Zenseri (Tsenseri) stesso e sua moglie Kadroma. È il dio lunare Giam-Ciang che aveva loro rivolato l'utilità della metamorfosi. Prasrinmo partori tre maschi e tre femi-

ne al suo consorte. Tale trinità, ana-

loga a tutti i particolari di mitolo-

gia etnografica (confr. Agarinso), ri-

corda le primitive tradizioni dell' Ir-

landa (vedi BATE). PRASSIDICE, Mongilian (vendicatrice o che fa giustizia), dea greca poco nota, era certamente la dea delle intenzioni. Essa esigeva imperiosamente dagli uomini giustizia, moderazione, pietà, fedeltà alla parola data (laonde il suo nome fu spiegato per che adempie o fu adempiere ciò ch'è giusto di adempiere). Le vien dato per padre Sotero (il conscrvatore), per figlie Omonea (la concordia) ed Aretè (la virtù). È stata confusa con Minerva Alalcomene a con Laverna; sarebbe piuttosto una Nemesi, o una Temi, od un' Imarmene. Non rappresentavasi che per mezzo d'una testa, e le si offeriva la testa sola delle vittime.

PRASSIDICI, Partinica, II pageziza: 1. ded A liurte, che presiedevano ai giaramenti; 2. nutrici di Minerva (erano senza verun dubbio dee alalcomenie: i loro nomi erano Alalcomene, Aulide, Telsinia); 5. le

PRE
tre des mentovate nell'articolo procedente (Prassidice, Omonea, Arete).

PRASSITEA, Paurras, II.e.c.,
5ist 1. moglie d'Eretteo, figlia di
Frasimo, madre di Cercope 11, di
Pandaro, di Melione e delle quattro
ninfe cretteidi, 3: una di quete stesse ninfe eretteidi, 3: cond oi leggendarii; 5. figlia di Tespio e conubina
d'Ercole, di cui ebbe parecchi figli.
PREGHIERE. Fedi Lary.

PREMA, des latina, una dello deità oscene che presiedevano alla consumazione del matrimonio (R.: premere). Vedi Perroca.

PRESBONE, Πρίσβων: 1. figlio di Prisso (fu rimesso, dopo il ritorno degli Argonauti, in possesso degli stati di suo padre); 2. figlio di Minia e di Clitodora,

PRETIDI, . l'articolo seguente, PRETO, PROETES, fratello d' Acrisio, spose di Stenobea, padre di Megapento, regnò prima sopra Argo, fu spogliato da suo fratello, riparò presso il re di Licia, suo suocero, tornò, coll'ausllio delle truppe avute da esso principe, a rimpadronirsi della corona, fabbricò la città di Tirinto che i Ciclopi fasciarono di mura, ed ebbe da sua moglie, oltre Megapento, almeno tre figlie, Lisippe, Ifinoe (od Ipponoe), Ifianassa (o Lisianassa). Sia iu punizione del disprezzo ch' esse mostrarono pel culto di Bacco, sia a motivo dell'orgoglio con cui avevano osato dirsi più belle di Giunone, o preso l'ora dei tessuti di cui si avviluppavano le sue statue, esse furono repentemente prese da un accesso di demenza spaventevole, si credettero trasformate in vacche, s'imaginarono che si volesse attaccarle all'aratro, e corsero l'Argolide, chinando la testa all'aspetto dei viandanti come per trafiggerli con le curna. Presso PRE

hlenni autori, l'accento con eni si narrano tali bizzarre corse sembra quasi indicare una prostituzione delirante. Ignorasi se vivente Preto o sotto il regno di Megapento si sviluppassero tali sintomi; ma in generale se ne colleca lo scioglimento sotto Megapento. Costni bramava ardentemente la guarigione delle sue sorelle, Prego Melampo, l'indovino, di tentare sulle tre principesse la potenza dell'arte sua. Melampo richiese per guiderdone, in caso di buona riuscita, la terza parte del reame d' Argo: Megapento ricusò, ma alcun tempo dopo la violenza del male vieppiù s'accrebbe, ed egli invocò di nuovo Melampo il quale, questa tolta, volle i due terzi del reame, Una delle Pretidi era morta nel frattempo: egli sposò l'una, Ifianassa, e diede l'altra a suo fratello. Omero parla d' un'altra Pretide cui nomina Mera e che Ulisse scorge all' inferno. Alla storia di Preto si collega pur quella di Bellerofonte. Stenobea sua moglie se ne invaghi, gli rivelò invano il suo amore, l'accusò al suo consorte, e questi, non osando assalirlo a forza aperta, lo mando in Licia, presso Giobate, suo suocero, con lettere che gli raccomandavano di farlo morire. Trovasi negli articoli Acassio, Melanpo, Perszo, ciò che deesi pensare di Preto e delle Pretidi, che sono, non si può dubitarne, personificazioni solari, ---Altri due di nome Parro sono 1. un figlio di Nauplio, e per conseguenza pronipote di Danao ; 2. un figlio di

Tersandro, sposo d'Anzia o Antia. PREUGENE, Ilputyrra, eroc adorato a Mesoro in Acaia, era tenuto per figlio d'un Agenore Inachide e re d'Argo. Aveva rapito da Sparta la statua di Diana Linnatide, siecome ordinato gli aveva la stessa dea ln sogno. Mostravasi la sua tomba a Mesoro, presso una delle cappelle del tempio; ed ogni anno i devoti andavano a rendergli onori su quella specie d'altere functario.

PRIAMO, PRIAMUS, Hoimuss, figlio di Laomedonte, si chiamò prima Podarce, senza dubbio a motivo della sua agilità. Quando suo padre rieusò al liberatore d' Esione il premio che gli era stato promesso. Priamo fece ogni sforzo per distorlo da tale ingiustizia. Laonde Ercole vincitore di Troia, diede al giovane eroe la città ed il trono di cui erasi impadronito. Tradizioni più particolarizzate, ma per certo poehissimo antiche, ci mostrano Podarce condotto in cattività con gli altri Troiani e con Esione sua sorella. Lungo tempo dopo viene riscattato, ed allora assume il nome di Priamo (wpiegen, comperare). In breve la eittà rovinata da Ercole rinasce più grande e più bella: l'impero s'ingrandisce: illustri parentadi uniscono a Troia parecchie delle piccole monarchie dell' Asia Minore. Ecuba sua moglic è figlia o del re tracio Cisseo o d'un re della Cilicia. Cinquanta figli tutti valorosi, tutti brillanti e belli nascono e di cotesta regale sposa e delle concubine ehe popolano il suo arem. Ettore, Paride, Eleno, Deifobo, Antifo, Polite, Ipponoo, Polidoro, Troilo, sono suoi figli legittimi. Un numero quasi così considerevole di principesse si mostra sopra una linea parallela a quella de'figli. Le principali sono Creusa, Laodice, Polissena, Cassandra, I poeti si limitano a presentarci Priamo come un principe equo, saggio, cortese : ma è quasi un re dappoco. Si si agita intorno a lui, immobile egli lascia fare. Paride rapisce Elena, egli non la restituisce, non s'oppone affinche sia restituita. In tutto il corso della guerra, resta sia nel palazzo, sia sulle mura, intento a contemplare gli avvenimenti. Nondimeno la morte d'Ettore sviluppa in lui un'energia inusitala : s' invola la notte dalla città, si reca alla tenda d'Achille, si gitta a'suoi piedi, bagna di pianto la mano omicida che gli ha rapito il figlio, lo supplica in nome di suo padre cadente di. vecchiezza a rendergli la spoglia esangue d'Ettore. Achille intenerito lo rialza, gli concede il triste favore cui sollecita. Nel momento della catastrofe di Troia, Priamo fu ucciso da Pirro, sia dinanzi all' altare di Giove Erceo, sia sulla soglia del suo palazzo dove si era strascinato mezzo moribondo. Si può vedere più volte Priamo in varie scene riferibili a Troia, nella Gall. mit. di Millin. - Un altro Paiano, figlio di Polite ed in conseguenza nipote del precedente, fu uno de' compagni d' Enea. (1)

PRIAPO, PRIAPO, Πρίατος, Πρίατος, Πρίατος, από die dell'orticolture e della fruttificazione, dell'itifallismo e delle voluttà oscene, aveva per madre Venere e per padre Giove. Alcune tradizioni lo fanno nascere de Bacco e da Chione o d'una naisde. In Afranio, era figlio o'di qualche Panisco, o di qualche Satiro, od anche dell'asino che più tardi gli fu consecra-

(1) Parecchi fra i moderni artisti hauno pur rappresentato Primon, combo Doren dell' Accademia di Francia, che lo dipinas in atto di bactir ta mano di forti. Vica che lo dipinas nell' istante in cui riconduce a Trois il corpo di son glio coucessopi dal Pelide; Gornier che lo ha figurató in mezro alla sua famiglia devide alla visita del barbapo strazio fatto dal vendicatore di Patrojo alla sugolgi de Ettore. (Il Tracq') to. Checche pensar si debba di tali genealogie, il fatto è, secondo la leggenda, che appena venuto al mondo spavento Venere sua madre, per le smisurate dimensioni dell' organo virile suo simbolo. Secondo alcuni mitologi, dovette tale deformità alla gelosia di Giunone: secondo altrila gelosa regina dell' Olimpo non intervenne al momento del parto di Venere, e questa dea non ebbe ad incolpar altri che sè stessa mettendo il suo grottesco figlio alla luce. Vergognosa di tale mostruosità, Venere lo abbandono nel luugo stesso della sua nascita, e lo rinnego, Tale luogo, che fu poi Lampsaco, assunse allora il nome d'Aparnide ( dal greco anapriouan rinnegare). Per tempo lo si vede apparire tra i Dattili Idei ed in relazione col dio della guerra. Da lui il giovane Marto apprende dapprima la danza armata e poscia la grand'arte delle battaglie : evidentemente qui l'itifallo si è legato con l'idea di lancia in resta. In seguito s'apre un'era di lotta; trionfi, persecuzioni e di nuovo trionfi variano la vita di Priano. Egli è adulto: le docili cittadine di Lampsaco, discepole non meno ardenti di Marte, pigliano tanto gusto alle sue lezioni, che i mariti si corrucciono. Priapo è bandito dalla città; ma che avviene? Un'epidemia di nuova specie consuma e rode le pallide Lampsacene, vedove inconsolabili del nume che crebhe nelle loro mura. Dopo lunghi dibattimenti i mariti richiamano Priapo, e gli chiedono perdono. Priapo però non è senza pari nell'aringo che corre. Gli dei sovente trovano vincitori. Marsia ha dovnto piegare dinanzi ad Apollo, Atana dinanzi ad Araene, Un ignobile animale, un bruto, l'asino osa un giorno giustrare col dip di Lampe

saco per le facoltà generatrici. Priapo perde la scommessa ed accoppa l'asino. Da quel momento detesta lo sciagurato solipede, ed i suoi adoratori debbono sagrificargli. Alcuni poeti raccontano il fatto diversamente. Tutti gli dei sono stati convitați alle nozze di Cibele. Si è bevuto a piena gola del nettare, e si dorme promiscuamente nelle tenebre sotto la frasca. Priapo che ha adocchiato Vesta tutta la sera non dorme; e di repente illuminato dull'idea che gli suggeriscono la notte, il vino ed il suo carattere, s'avanza a passi furtivi verso il canto del bosco dove si è sdraiata la sorella di Giove, Già stringe lo stesso materasso di frasche, egli ha rimosso in silenzio il pudico velo che copre le attrattive di Vesta. quando ad un tratto l'asino, suo amico, suo paredro, suo rivale, intuona un inno di vittoria, Vesta si sveglia di soprassalto i era tempo. Gli altri dei si stropicciano gli occhi, e tutti ridono alla vista di Priano che cerca, ma invano, d'involarsi con una pronta fuga agli sguardi, ai sarcasmi, alle bastonate. Tal volta si narra tale avventura della ninfa Lotide. Altrove finalmente, Lotide, amata da Priapo o vanamente da lui sollecitata, è trasformata in loto nell' istante in cui sta per soccombere. -Priapo è un dio misio, e non è nno degli antichi dei della Grecia. Non bisogna tampoco dargli la stessa origine che agli dei ateniesi Conissalo, Ortane, Ticone, Dordone, Kibdaso e Pirge che si riguardano come suoi compagni o suoi paredri. La sua presenza tra i Dattili non è forse che uno scherzo osceno. Ed in sostanza, Priapo da luogo ad un problema fondamentale. È egli in sul serio che il fallo in istato d'itifallismo fu divinizzato in Misia, oppure il dio-fallo non è egli che una

earicatura di mediocre antichità? Noi inclineremmo piuttosto per questo secondo modo di vedere. Ma non sarebbe da inferirne che Priapo è la caricatura di Adone. Probabilissimamente questo dio non è che nno svolgimento di Bacco. Di fatto: I. Bacco si reca dal levante al ponente : 2, si adatta al cabiroidismo coribantico, e vi si fa Cadmilo-fallo s fallo, è sepolto in una cesta magica, e diventa l'oggetto misterioso della venerazione; 3. ha per paredri ordinarii enti lascivi, Sileni, Satiri, Pani; 4. la tazza d'ebbrezza cui offre agli uomini eccita alla voluttà, e stimola l'organo col quale viene simboleggiato pel momento; 5. il nome di Prispo ricorda quello di Pre (sole), e forse Apa è l'asp finale di tanti nomi persiani. Comunque sia, Priapo, il fallo personificato, era tenuto per dio degli orti, de' vigneti, delle api, delle greggie e della pesca. Le prime attribuzioni sono semplici, le altre non furono assegnate al dio se non per estensione e come analoghe delle prime. Da orti si passò a fruttificazione, a fecondazione, ad ogni lavoro agrario e rurale. Del rimanente, Ermete si presenta, presso i Latini soprattutto, con l'aspetto itifullico: e questo Ermete viene di Samotracia, Ero (l' amore) tiene similmente qualche rassomiglianza col dio della voluttà pratica, imperocchè in origine Ero senza dubbio era un Ermete itifallico od un fallo. Ma dopo le idee si depurarono, e si distinsero nelle relazioni da sesso a sesso l'affezione morale, l'attrattiva, l'amore che n' è il preliminare dall'atto stesso che ne forma lo scioglimento. Da ció. Ero da un lato, Priapo dall'altro: entrambi si completano; quel che desidera l'ano, l'altro compie, quel che l'uno incomincia, l'altro consuma e finisce. - Priapo era principalmente onorato a Lampsaco. metropoli della Misia, celebre pe' suoi vini e le sue ostriche. Gli si sagrificava l'asino. Gli si offrivano pure frutta, grano, grappoli d'uva, mele, talvolta ostriche e pesce. Le sue feste si chiamavano Priapee. Se ne veggono parecchie rappresentazioni in pietre sculte. Quanto al dio stesso, è solitamente un nano di forme grosse, talvolta un adulto di rustica taglia : sempre l'organo al quale dee o dà il suo nome è vistoso per le sue forme smisurate e la sua tensione iperbolica. Sovente lo ticne con la destra mano: la sinistra sostiene une scettro, od una semplice verga, od una falciuola, o finalmente il fallo stesso. Del rimanente, tale fallo ostenta spesso le forme più bizzarre, è alato, ha orecchi, si enfia e si gonfia in forma d'anfora. Talvolta ha quasi esso solo la statura del dio, oppure Priapo ne porta un fascio sulle spalle. V. Beger, Thes. Brandeb.

PRIDAIN. Fedi Paupano.

PRIENE, IL PINTE, Amazzone, eroina eponima della città di Priene nell' Asia Minore.

PRÉMAVERA (1s.), Vas, Esp, non fu chairmente personificate de poeti; am gli artisti la rappressatrono pia d'una volta. Vedes appres varie urne cinerarie, tra le attre at quella della villa Albani, che rapper con en catello, i suoi attribut più con conceita ne catello, i suoi attribut più con conceita non fori, un agnello, piselli sguissitti. Tali attributi spoi canisticamente più complicati e più ricchi presso i moderni.

PRIMIGENIA: 1. la Fortana a Roma, 2. la Natura o *Physis* presso gli Orfici; 5. Proserpina. — Que-

sie te applicazioni al sopramome di Primigeaia, che vuol dire La primagenita, ci fanno vedere che Proserpina, Imarmene, la Natura, differiscono meno che non si crederebbe a prima giunta, poichè tutte de tre possono riguardarsi come la rivelazione prima dell'ente irrivelato. Confr. Mata e Parocostus.

PRIOLAO, Hpichees, nipote d' un Tantalo (Argonauta?) che fu ucciso da Amico.

PRIONE, Прішт, re geta ucciso da Giasone.

PRITANE: 1. duce troisno ucciso da Ulisse; 2. duce troisno ucciso da Turno.

PROCA, quattordicesimo re d' Alba, padre di Numitore e d'Amulio, lasciò il trono al primo, e fu il bisavolo di Romolo e Remo.

PROCLE, figlio d'Aristodemo l'Eraclide, aveva per fratello gemello Euristene, e sali in pari tempo che lui sul trono di Sparta, nel 104 av. G.-C. Del rimanente, il loro zio Tera faceva loro da tutore. Sparta incominciò da Procle e da Euristene ad avere due re o, per usare l'espressione tecnica, due arcageti. I loro discendenti si chiamarono Proclidi ed Euristenidi. Questi due rami collaterali fornivano sempre ognuno un erede al trono. Talvolta pure si diceva, invece di Proclidi, Euripontidi, ed invece d'Euristenidi, Agidi. Procle regnò 43 anni, e lasciò il trono a suo figlio, Agide.

PROCRI, PROCRI, Ilpázis, una delle figlie d'Ernte I, aposò Cefalo, figlio d'Eolo secondo gli uni, di 
Mercurio e d'Erze (oppure di Deione e di Diomele) secondo gli ultri. Ilapito dall'Aurora, Gefalo fu infedica Procri, e tuttaria la pianacsempre. L'Aurora, per diminuire 1'
mamezza di rale rimembrana, gli

concesse il privilegio di mutar forme, ma gli diede il consiglio di mettere alla prova la fedeltà di Procri. Cefalo obbedì, e, sotto le sembianze di un mercatante, avvalorò la sua dichiarazione d'amore a Procri con offerte si splendide che la principessa fu sul punto di cedere. Cefalo allora ripigliando la sua forma ordinaria la colmò di vivi rimbrotti-Procri confusa si fuggi nei boschi. L'Aurora aveva mal calcolato. Procri infedele, o poco meno, non era però men cara al suo consorte : ccrcarla, troyarla, riconciliarsi con essa, fu la sua maggior premura. Amendue si giurarono l'oblio del passato, e Cefalo ricevette in dono dalla sua diletta un cane miracoloso che le aveva donato Minosse, ed un dardo cha colpiva sempre nel segno. Svelto cacciatore, Cefalo non cessava di mattere a profitto il veltro ed il dardo t ed appena mattina scorreva i boschi, i monti, per non ritornare che la sera. Procri già tradita una volta sospettò un nuovo tratto d'incostanza, ed un giorno andò a spiare l'infaticabile cacciatore. Dopo lunghe corse, Cefalo viene a respirare sopra una collina tappezzata di verdi zolle, si corca sulla fresca erbetta ed invocando l'auretta, esclama più volte: Vieni, Aura (Aura, veni)! Aura, per la gelosa principessa, è una rivale ; ella freme sotto le frasche ov' è celata. All'aspetto delle frondi agitate, Cefalo si è levato, il dardo tola, un grido umano si sente. Egli corra . vede Procri moribonda, Procri cui nulla può gnarire: e di disperazione si trafigge anch'egli. Giove impietosito da tale immaturo fine li trasporta amendue in cielo, dove brillano sotto forma di costellazione. In altri miti vedesi Cefalo, proscritto dall'

Arcoppa, cililaria The, farrisi recondo Antisione, e tharazzare i T Tehmi d'Alopero, e conservaria de T Tehmi d'Alopero, e conservaria de col une came merariglione, è trasformata in asso, — Cefalo vou di tetta, come Tpe in egitimo. Da ciò, i, il uno soggiorno a Tebe; 2. il suo legame con l'Aurora. — (1) Pesses, una delle Testidal, ebbe d' Ercole i due gemelli Antileone ed Ippeo.

PROCUSTE, Fedi Simine.

PROGNE O PROCNE. F. TERRO, PROMACO 1: figlio d'Esone, ucciso da Pelia; 2. figlio d'Esone, ucciso da Pelia; 2. figlio d'Esone, e della Sicilians Fegia; 3. figlio di Partenopeo ed uno degli Epigoni; 4. duce heozio ucciso da Acarnao all'assedio di Troia. — Si chiamavano pure col. nome di Promaco (regiuzzes, difensore) Ercole e Mercegiuzzes, de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la c

PROMETEO, PROMETREUS, TIACmedice apparisce nella mitologia greca, e come Titano, e come primo uomo, e come il sapiente dei sapienti, Giapeto e Climene ( o Asia, o Asopo, o Temi) gli hanno dato i natali. Lo scoliaste d'Arato eli dà per padre Urano sposo di Climene l'Oceanide, Nella prima ipotesi, ha per fratello Epimeteo, Atlante, Menezio. All'epoca della Titanomachia, passò dalla parte dei Cronidi con Temi sua madre, ed assicuro così la vittoria al partito cui illuminava la sua sapienza. In Apollodoro, è desso che, allorquando Giove, dopo aver inghiottito Meti, soffre orribili do-

(1) Nel 1819 l'Accademia di belle arti di Milano ebbe a premiare un bel gruppo rappresentante Procri che spira nelle braccia del consorte che l'ha ferita. N'era autore il sig. Luigi Marchesi, giovane scultore, alumno delle accademie di Milano e di Ronas. (H Trad.)

lori, perchè il suo cervello è gravido di Minerva, apre eol suo martello la testa del re degli dei, e dà passaggio alla scintillante dea. Tali servigii avrebbero dovuto assicurare a Prometeo un posto eminente presso il signore dell'Olimpo, ma la superiorità intellettuale che il Titano gli dimostrava gli dispiacque. Fu cacciato dal cielo, e trabalzato sulla terra. La terra stessa divenne per lui un luogo di supplizio. Del rimanente, si varia sulle eagioni di tale ira di Giove. Secondo gli uni, Prometeo, dopo aver creato l' uomo in Mecone, va a rapire ai cieli la eterea scintilla, ed anima la fattura d'argilla elaborata dalle sue mani. Altrove il fuoco che ha rapito in cielo entro uno stelo di fernia, è da lui comunicato ai mortali, e fa cost di cotesta razza prio dannata all'inferiorità, alla sventura, l' industre ed pulenta rivale dei numi. Presso altri finalmente, si vede Prometeo immolare due buoi, sgarnare le due vittime, levare destramente la pelle d'ambedue, collocare sotto una di tali vesti vellose tutte le ossa, sotto l'altra tutte le carni, il grasso e la midolla, poi dire a Giove di scegliere : il dio prende quella delle due pelli sol ripiena di ossa. S' indovina quale fu il suo dispetto. Per frarre vendetta della burla accoccategli da Prometeo, gli mandò Pandora. Ma l'accorto Titano era in guardia, e fu Epimeteo che prese per isposa l'incantevole e pericolosa donzella. Giove allora, non potendo soggiogare l'ingegnoso suo avversario, se non con una brutale violenza, ordinò ai feroci ministri de' suoi voleri, Crato e Bia, cd a Vulcano suo figlio di andare ad inchiodarlo sul Cancaso. La sentenza fu eseguita; ed un'aquila plomban-

do dall'alto delle nubi sul condannato, gli aperse il petto per divorargli il fegato ognora rinascente. In Eschilo, Giove non manda l'aquila contra Prometeo se non perehè ricusa di rivelargli chi lo caccierà un di dal trono. Tale supplizio perònon deve essere eterno. Secondo gli uni, durerà trentamila anni; secondn gll altri, Ercole vi porrà fine, Alcune tradizioni fanno vedere Giove stesso che libera Prometeo, in ricompensa dell'avviso che gli diede quando fu in procinto di sposar Teti. L'aqulla di Prometeo è generalmente stata trasformata in avoltoio, e del pari che diversi mostri mitologiel, è stata detta figlia di Tifone e d'Echidna. In Durio di Samo, Prometeo è cacciato dall'Olimpo per aver aspirato all' imeneo di Minerva, o piuttosto per aver voluto usarle violenza. Esiodo e Ferecide, secondo lo scoliaste d'Anollonio, avevano detto che fu incatenato ad una colonna. Arriano ed alcuni altri sostituiscono al Caucaso volgare, sul quale si colloca la scena del suo supplizio, il Caucaso indo-battriano o Paropamiso, Si mostravano sul vero Caucaso le catene che avevano servito a tenerla incatenato alle due sommità della montagna, imperocchè è bene il dire che aveva cadauna mano attaocata sull'una delle due vette, Gli Argivi, secondo Pausania, mostravano la sua tomba. Morto o non morto, Prometeo laseio d'Asia o Esione o Assiten, sua moglie, Deucalione che imparò da lui a costruire l'arca o cofano nel quale campò dal diluvio universale. Presso alcuni mitografi ha per figlia Iside; Celeno lo rende padre di Lico e di Chimera; Pirra gli da Elena; una ninfa ignotà diventa per lui madre di Tebe. - Pochi personaggi mito-

DOMEST LINE

logici sono più ricchi e più caratterizzati di Prometeo. 1. V'ha in lui alta intelligenza; gabba Giove stesso, gli assicura l'impero nella Titanomachia, gli rivela che dal suo connubio con Teti nascerà nn figlio tanto potente da balzarlo dal trono. Solo in cielo è degno di Minerva; poco manca non s'immedesimi per l'unione dei sessi con quella dea ; è secondato da essa quando ha creato l'uomo materiale e vuol comunicargli il moto, il pensiero, la vita, 2. È il fuoco stesso, il fuoco calore, il fuoco galvanismo, il fuoco principio della vita, il fuoco intelligenza; e poiché fuoco (etere) ed intelligenza tendono a riassorbirsi. in questo senso è Minerva stessa, Minerva maschio. 3. Poi è Vulcano, perocchè Vulcano è il fuoco stesso. Ugualmente che Yulcano, apre la testa di Giove travagliato dalla emicrania. Maneggia il fuoco, e tutte, mercè sua, inventa le arti. E colonna; la colonna a cui viene attaccato, è desso : il monte cui le ordinarie tradizioni sostituisceno alla colonna non ne differisce : « l'Atlante colonna dei cieli, » diceva Pindaro : a se obbiettasi essere Mercurio quegli che ostenta la forma colonna, veggasi all'articolo Fra ciò ch'è detto dei Fta Stiliti, 4. Come fuoco, è pur Titano e mago: ciò è quel che si esprime ponendolo tra i Cabiri ; e si sa quante sianvi relazioni tra tutte queste idee fuoco, fonderia, metallurgia, stregoneria, arimanismo, dimensioni colossali; il fuoco che da una parte emana dal dio organizzatore, e che in conseguenza si da come suo figlio (Vulcano), dall' altra sembra spaziare al disopra dell'epoca in cui il mondo fu organizzato, ed e o il padre o il predecessore del dio supremo organizzatore. Così Prometeo è anteriore a Giove, così Giove si trova tra Prometeo e Vulcano che hanno attributi dello stesso genere. 5. Non solamente Prometeo è il creatore dell' uomo compendio del mondo e microscomo abbagliante di perfezione, è inoltre l'umanità stessa, Epimeteo ed egli non sono che uno (vedi Pas-DOBA). Ma ivi Prometeo non è più simile a sè stesso, è imprudente, obblia, ama, è curioso, apre la porta a tutti i mali impazienti di piombare sul globo, non ha per iscusa delle sue follie che la speranza. Gli antichi poeti si sono molto occupati di Prometeo. Eschilo aveva composto intorno a tale personaggio tre tragedie, Prometeo rapitore del fuoco. Prometeo incatenato, La liberasione di Prometeo. La seconda solamente è rimasta, che su tradotta in versi francesi da Lefranc de Pompignan; Legouvè ne ha pubblicato un' analisi ed imitato alcuni passi (1). Parecchi bassirilievi antichi rappresentano la creazione dell' nomo per opera di Prometeo. Tali sono tra gli altri quelli del Museo Vat., 25, n. 2; del Museo Pio-Clementino, 1v, 34; del Museo Capit., 1v, 25. L' ultimo appartiene ad un sarcofago che figura in una dello sue parti il supplizio di Prometeo. Un altro bas-

(1) Se : Francesi contano la tradatione del Promotero d'Eschilo di Lecirano de Pompignan, gl'Italani deggiono ammière la versione di cui gil la non manière la versione di cui gil la nei propositione del prese totto. Ne qui passereno certamente in silenzio il Prometeo di Vincenzo Monti, porma in tre canti in versi scioli, in cui alla sublimità de' concetti s'accompanno la più eletti distrima mitologica panno la più eletti distrima mitologica per di concevalo del producto dei concevalo dei recondura ei gi gran Ballo pantonimico riccultara ei gi gran Ballo pantonimico riccultara ei gi gran Ballo pantonimico.

seriliero di marmo (Montfaucan, dat. spieg, tav. 15) rappresenta la liberazione di Prometo per opera d'Eccles i l'Acusaco è simbore per opera d'Eccles i (Lousaco è simbore per opera d'Eccles i (Lousaco è simbore proto a trafiggere proto a trafiggere del capacità del marcia del periori del conserva del periori sembra disposto a seconi mano, porte del cisone di Nemes; Mercurio sembra disposto a seconi Acteniesi detrano il nome di Prometer alla figlio d'Alemena. — Gil Ateniesi detrano il nome di Prometer alla Lampodoforire.

PRONETO e DAMASITTONE, figli di Codro, condussero colonie nell'Asia Minore.

PROMILEA, dea che presiedera, secondo gli uni, alle macine, secondo gli altri, ai moli ed ai porti. PROMITORE, Promiron, dio ro-

mano, presiedeva alle spese (Rad.: Promus o promere.)

PRONOE, z. Nereide, 2. figlia

di Forba, madre di Calidone e di Pleurone.

PRONOO, PRONOUS: 1. figlio di Fegeo, ucciso dagli Alemeumidi (F. Acarrao); 2. dince troinno ucciso da Patroclo.

PROPETIDI, Ninfe, personificazione dell'impudicizia feminina e della prostituzione, erano tenute per donne che arevano cimentata la potenza di Venere, e di cui questa

che cot tiulo di Prometes si diede dal principe dei corcognifi, Sabatore Viprincipe dei corcognifi, Sabatore Viprincipe dei corcognifi, sabatore Visione di Cartino di Cartino di Cartino di Cartino di Scale a Milane; spettacolo the attrasse senza ladia, e che se per una parte fia più splendifia prova del raco ingeno ra per l'altra force perminencie vino il desiderio di vederne un equalcia e diamoni dei dei di indoiti che con consideratori dei dei di consideratori di rammenorare in punto di lavori di sondi properenti dei Bosto, esposio nel properenti con di Bosto, esposio nel rappresentavala creationa dell'ignore per egera di Prometo (II Total) trasse vendetta inflammandola degli appetiti più disordinati. Dopo aver errato lunga pezza abbandonandosi, a quanti uomini incontravamo, s'indurirono tabuente ad ogni umano sentimento, ohe a poco a poco furono trasformate in rupi.

PROBSA o PORRIMA o ANTE-VERTA e POSTVERTA erano teonte a Roma per due sorelle che presiedevano ai parti e per profetesse. Debbono i parti essere felici, il bambino presenta egli prima la testa, è Porrima o Prorsa la divinità tutelare. Nel caso contrario essa è Postverta che comanda, Prorsa e Postverta sono insieme come due Ilitie, l'una ormuzdiana, l'altra arimanica. Non basta: esse cantano e proclamano, l'una ciò che non è più l'altra ciò che non è ancora. Como talia sono due Parche, due Norne, due Xantrie; sono cardatrici d'eventi: imperocehe, ciò che la loro bocca annunzia, sono le loro mani che l'elaborano; le fila svariate la cui complicazione fantastica, anomala, inattesa, forma gli eventi, sono dosse che imbrogliano : carminent. Laonde chismansi Carmente, ed i mitologi associano loro la grande Carmenta come terza sorella. Vero è che hanno torto, e che Carmenta, la Norna nomade, si scinde in due Cormente individuali, Porrimo e Postverta. Una tradizione subalterna mostrava le due sorelle invitate al sagrifizio d'Ercole, dopo la morte di Caco : Prorsa si trova aventi l'ora al convegno, Postverta arriva quando tutto è finito. È assolatamente l' avventura di Pinario e di Potizios è altresi l'idea madre di Prometeo e d' Epimeteo. È bizzarro tuttavia il vedere la Xantria dell'ayvenire assumere l'aspetto o l'uffizio d'imprudente.

. PROSERPINA, in grece Prasero-PR. PRESENTANDA O FEREFATTA, regina dell' inferno, era figlia, secondo gli uni, di Giove e di Cerere (o di Stige), aecondo gli altri di Saturno e di Rea, assai di rado di Perseo. La teogonia di Sanconiatone la mostra figlia di Crono solo. Cerere, sua madre, la allevo nella Sicilia od in Eleusi. Accompagnata da Venere, da Giunone, da Minerva, dalle Ninfe, dalle Sirene, la giovinetta raccoglieva narcisi, . quando ad un tratto, forte dell' assenso di Giove, Plutone, che non ha trovato veruna compagna tra le des per dividere il suo talamo, compare, rapisce sua nipote tremante, al rituffa nel tenebroso soggiorno, e la sposa. Invano Ciane ha tentato d' opporsi all' irresistibile impulso del negro dio; essa è mutata in fontana; invano Cerere, a cni la ninfa rivelò alla fine il nome del rapitore, la ridomanda ad alte grida a Plutone, a Giove. E scritto che sa Proserpina nulla ha assaggiato dacchè è all' inferno, ella ritornerà nelle braccia di sua madre; in caso contrario, è irrevocabilmente devoluta a Plutone. Ascalafo decide la contesa in favore del re infernale; a Giove, acconsentendo ancora di laaciar Proserpina passare sei mesi nel talamo nuziale, sei mesi nelle braccia materne, concede a Cerere una felicità insperata. Alcune tradizioni variano i particolari del mito di Proserpina. Enna, Eleusi, non sono i soli luoghi dove se ne collochi il teatro ; Ippona eziandio, in Sicilia, la Megaride, Nisa tra la Ionia e la Lidia, le aponda del Cefiso in Attica, l'isola di Creta, la Tracia, una spiaggia vagamente indicata dell'Oceano, si disputano l'onore di tale violento aposalizio. In Sanconiutone Proserpina resta vergine t

nei miti protopelasgici congiunti dopo alla religione dionisiaca, Proserpina si presenta come sposa di Giove e madre di Bacco o Iacco (Zagreo, Eubuleo, che le vien dato alcuna volta per figlio, non ne differiscono). In appresso, la sposa diventa un amante, lo sposo un seduttore inceatuoso che ha assunto la forma del serpente per disonorare sua figlia ; e questa figlia, Proserpina, ne sente vergogna, come Cerera quando è stata oltraggiata da Nettuno cavallo, e nella sua disperazione va a nascondersi nelle viscere della terra. Il figlio è un toro; e da ciò il mito che fa il toro figlio del serpente. Una tradizione rarissima fa di Proserpina la madra di Giove medesimo. Talvolta Teseo la seduce. Piritoo discende all' inferno per rapire Proserpina ; non vi riesce, ed anzi è la dea che scopre l'audaca disegno a Plutone. Ella era stata più tenera verso Adona (vedi questo nome). Cotesti capricci non avevano impedito che non si mostrasse gelosa verao Plutone, e che non tramutasse Menta in una pianta del sno nome, per punirla d'aver ispirato amore al dio delle ombre. Tutta queste tradizioni, in apparenza contradditorie, non tarderanno a spiegarsi per nei. - Si danno a Proserpina i titoli magnifici di madre delle Eumenidi e d'Eubuleo, di casta, santa, ineffabile, androgina, di Protogenia o primogenita, di Prassidica o la ginstiziera, di Cora o Libera (la vergine, la donzella), d' Imarmene, di Parca, di Fortuna, di Militta od Ilitia la grande levatrice, di Polibea la nutricia, di Sotira o Sospita, d' Assiocersa e di Cabira che hanno riferimento all'alto suo uffizio nel quadro cabirico, di Despena, regina, di Ferefalla o Porta-Fallo, Tali

epiteti, se voglismo continuore, si prolungherebbero ancora assai. A cotesti nomi incontrastabilmente meritati da essa congiungonsi tutti quelli che implicano l'idea di gran madre, l' idea d'essenza divina, l' idea di fecondità speciale. Eccola fin d'allora o figlia o moglie o madre di Giove, madre di Bacco, madre delle Prassidiei ehe si chiamano Eumenidi; eccola amata da diversi numi; eccola figlia dell'abbagliante · luce, Perseo : eccola Arianna, Pasifae : eccola Maia . Militta, Venere. Mitra, Artemi ; Artemi nell'alto ufficio, Artemi nell'ufficio lunare, Eccola terra, vale a dire Cerere; e poichè la terra si distingue in superficie e noeciolo, eccola Cerere e Proserpina. Siamo dunque arrivati ad uno svolgimento; mu e' ingama egli? No. Invano voglionsi distinguere le due dee, esse non fanno che una : invano si dice : Proserpina è la figlia ; il fatto solo di Giove amante dell'una e dell'altra, disvela già in Proserpina almeno l'eguale di sua madre. La forma ofidia sotto eni il sire dell'Olimpo si unisce a sua figlia indica un officio più elevato che quello della madre; imperocché la sposa del serpente, è la sposa d'un Knef. Di fatto, veggesi l' Egitto: avanti il capro, avanti l' ariete, avanti il toro, avanti l'ibi, si svolge un'azzurrigna circonferenza senza fine come senza principio, rettile flessibile la cui testa si riconginnge alla coda. Ascoltisi l'Orfico: il serpente e l'uccello, ecco gli emblemi della generazione dei mondi t il loro uovo-universo ha ali, ed è fiancheggiato di serpenti. Ebbene! nuova coincidenza. Proserpina è ucecllo: Citerea da cui non differisce è una colomba ugualmente che un pesco ; e Persefatta vuol dire co-

PRO lomba luminosa. Che cosa è dunquei cotesta conginnzione misteriosa di Zeo e di Persefatta? La congiunzione del scrpente e della eolombe. Vero è ehe in tal caso le parti sono scambiate ; la passività-tenebre è luminosa, l'attività-luce è dense brume e sangue gelato, ma la permutazione delle parti nulla ha di sorprendente in mitologia. Merce questa flessibilità di caratteri che rientrano gli uni negli altri, Proserpina accumnla tutti gli attributi speciali delle dee con le quali ha una rassomiglianza generale. È poco esser moglie di Plutone, è dessa che giudica. che purifica, che statuisce sulle metempsicosi future delle anime ; è poco esser Notte-fatale od arimanica; ella è Notte-nutricia, Notte-onda limosa, Nottesoblio (il fiume Lete è dessa). È poeo esser l'onda primordiale, ella è l'acqua refrigerante, la sorgente dove si attinge la vita, la pace, la purità. È poco essere la rettrice degli eventi, ella è la Carmenta o Xantria, e per conseguenza profetessa; ella è l'Ora e la compa÷ gna delle Ore ; ella è la fatalità fiam+ meggiante, Adrastea z ella è l'Eu menide (imperocehè madre delle Eumenidi non vuol dire altra cosa). È poco esser Cerere, ella è la fata benefica che dà i buoi, il frumento, le pingui pasture agli umani. È poco esser la Luna, ella è Diana errante sulla ferra al barlume della notte ; ella è Ecate che vibra lontano i suot dardi ; è Ilitia, che sa soffrire o che libera le madri. È poco esser Venere, ella le disputa Adone. Quanto a ciò che si dice intorno a Proserpina, simbolo del frumento in terra, e au tutte le coincidenze delle fasi dello svilupparsi del cercale e della figlia di Cerere, bisogna lasciare tali sottigliezze ad altri. Proserpina,

nel quadro cabirico, non assume ostensibilmente cotesta moltiplicità di caratteri i ivi il suo uffizio speciale è quello d'Assioeersa. Plutone, suo partenario maschio, si delinea con essa sotto Cerere Assiero, Il Cadmilo non è nominato, ma se, come si dee, vedesi in Plutone Zeo-Stigio, si arriva assai presto a dara il grade di Cadmilo a Incco e Zagreo, od Eubuleo (vedi Cabini). -Proserpina era soprattutto riverita in Sicilia, di cui Giove le avea fatto dono, ed in Eleusi, congiuntamenta con sua madre; Agrigeoto erale consecrato; Sardi la riguardava come sua divinità tutelare ; Locri e Megslopoli l'onorsvano, ed in quest'ultima città aveva, iosieme con sua madre, un tempio magnifico; un bosco vicino era consecrato a lei sola. In Elo si vedeva la sua statua non men rhe quella di Gerere, e traevasi con cerimonia dal santuario per portarla nell' Eleusioio. I Sabini l'onoravano anch'essi (probabilmente cru la stessa che Feronia), e la sua festa, alla quale affluivasi da tutte perti, era una delle fiere più splendide del paese. Presso il lago Averno era una selva celebre sotto la sua invocazione; a Roma aveva pure un tempio, I Galli riguardavania, dicesi, come loro madre; ma qui senza dubbio si traduceva il nome di qualche dea dei Celti per quello di Proserpina. Gli Arcadi le davano il nome di conservatrice, Enteres, e, bizzarro bisticcio, l'invocavano per riovenire le cose smarrite. In alcuni paesi il suo culto era misterioso, oppure permesso alle donne sole. A Megalopoli gli uomini non entravano che una volta l'aono nel suo santuario. Il pipistrello, il melagrano, il narciso eranle consecrati; le si sagrificavano giovenche sterili, giova-

ni cani pogri; ne'funerali si recidevano i espelli in suo onore e si gettavano sul rogo. Giuravasi per essa in Sicilia; nè alcuno dubitava ch' ella non punisse lo spergiuro. Proserpioa allora ha qualche cosa della vecchia e severa oceanide Stige, Nella Molosside ogoi donzella che era rapita da immatura morte assumeva il nome di Proserpina. - L' ideale di questa regina dell'inferno è una bellezza giovane e bruna, ora sopra un carro tirato in mezzo a vortici di fumo da rapidi cavalli negri, ora sopra un troco d'ebano in fondo al quale il Sonno eterno, l'Oblio, Gerbero, Mercurio Psicopompo, od altri dei sinistri, vegliano. In entrambi i casi ella è presso il suo sposo. Allo scettro nero è sovente sostituito il fiore di Narciso; imperocchè, dice Sofocle, sono narcisi ch'ella coglieva a Enna quando fu rapita. In un campo vicino a Focea si vedeva una Proserpina cacciatrice i finalmente io diversi monumenti ha sulla testa il modio o calato: la mente corre tosto a Serapide, che è anch' esso un dio dell' inferno, un dio supremo; poi si piega a credere che il calato sia a vicenda ripieno di fiori che simulano il capitello corintio, ripieno di frutti che ci riportano ai cereali. Quest'è il caso di ricordare, indipendentemeote dagli altri rapporti di Proserpina e di Cerere, che i Romani derivano Proserpina da proserpo. atteso che i cereali dalle capellute radici serpeggiano in terra. Questa è un' etimologia come un'altra; essa vale ben quelle che si sono date a Persesone ed a Feresatta. Tuttavia, credismo che Proserpina significhi il gran serpente, o, come avrebbero detto gl' Indiani, Parassarpa. I bei tatadracmi di Siracusa rappresentano teste di Proserpina che sono nd un tempo i tipi della più alta bellezza d'una donzella ed i più perfetti monumenti dell' arte monetaria (vedi Hunter, lib. 11, 9). Quantità di vasi dipinti trovati in Sicilia ed in Campania offreno particolarità relative a imisteri di Libero (Baeco) e di Libera. Un bassorilievo del Museo Pio Clementino (11,1) ci mostra Plutone e Proserpina sul loro trono: Psiche (simbolo dell' anima) è presso loro con un dito sulla booca, Sul sepolcro dei Nasoni (Bellori, Sep. dei Nas., vui) si vedono i due sposi infernali assisi sullo stesso trono, a titolo di re delle Isole Fortunate. Ma di tutti i tratti della leggenda di Proserpina, nessuno è stato più frequentemente rappresentato come il suo ratto : Nicomaco lo aveva dipinto, a Prassitele lo aveva figurato in due gruppi di bronzo, l'uno per Atene, l'altro per Tespia. Un magnifico bassorilievo del Museo Pio-Clementino (v, 5) è ciò che ci rimane di più bello su tale soggetto, Si può paragonarvi un bel marmo della galleria Giustiniani, un altro marmo spiegato da Bellori, la cintura d'una statua trovata a Roma, finalmente una faccia della tomba dei Nasoni. Non dimentichiamo i due ritorni di Proserpina, figurati sopra una medaglia d'Antonino Pio (Bast, Ant. rom. e gall., xvii, 12), l'altro in un bassorilievo del palazzo Rospigliosi (Hirt, Bilderburch, 1x, 6). Non v' ha alcuno che non conosca almeno di nome il celebre poema di Claudiano sul ratto di Proserpina. Michaud seniore ne ha pubblicato un' imitazione in versi francesi. (1)

(r) In quanto alle versioni italiane del poema di Claudiano veggari l'articolo di questo poeta nella Biografia Universale. Celebre poi è il sonetto del PROTENORE, Paorsoanos, figlio d'Arcilico ed Teobula, fratello d' Arcesilao ed uno dei sette beozii a

Troia, fu uceiso da Polidamente. PROTEO, PROTEUS, HONTEUS, & tenuto nella greca mitologia, alla quale è evidentemente straniero d' origine, per un dio marino, figlio di Nettuno e di Fenice, o dell'Oceano e di Teti. Naeque a Pellene in Macedonia, sposò Psamate, n'ebbe cinque figli, Teoelimene, Torone, Poligono, Telegono e Tmolo: questi ultimi due si resero orribilmente celebri per la loro crudeltà. Alenni mitologi ci mostrano Eccole che uccide Torone, Poligono e Telegono; presso aleuni d'essi Torone è una ninfa ed anzi sua moglie. Comunque ciò sia , Proteo, desolato dei loro delitti, se ne fuggi in Egitto, mereè Nettuno che gli aperse una via sotto il letto del mare. Nettuno gli affidò la eustodia delle sue greggie, composte di foche o vitelli marini. Proteo li conduce ogni giorno sulla riva del mare, dove si riposano ora sull'arena, ora sul verde dei prati. Ciò che distingue soprattutte

Cassiani sul ratto di Proserpina, il quale comincia, come tutti sanno: Die un alto strido, eco. Riguardo a rappresentazioni in punto d'erte moderna, citeremo, come lavoro assai lodato, il ratto della figlia di Cerere scolpito da Francesco Girardon a Versaglia, Plutone ha la testa einta da una corona radiosa a guisa di mecli, che lascia però vedere la sua capigliatura. Il capo della rapita donzella è chino come di chi è avenuto. Una ninfa, colma di spavento, è rovesciata a'suoi piedi. La gioia traspare dagli occhi e dal ruvido volto del nero dio, il che forma un bel contrasto col terrore e con la delicatezza dei lineamenti delle due donzelle. Citeremo finalmente sul particolare di Proserpina, come pittura assai pregiata, un quadro di Alessandro Turchi di Verona, detto l'Orbetto. (Il Trad.)

PRO Proteo nella mitologia volgare, è il privilegio che aveva di assumere tutte le sorme imaginabili, cinghiale, lione, tigre, pantera, serpente, acqua, fuoco, albero; era altresi profeta. Menelao, nell'Odissea, Aristeo, nelle Georgiche, lo eonsultano intorno a diverse operazioni difficili. È da lui in particulare che Aristeo ottiene un mezzo di ripopolare i suoi alveari vuoti d'api, mediante un toro immolato sotto certe condizioni determinate, Nell'Odissea, è Idotca, sua figlia, che indica a Menelao i mezzi di vincerlo ; imperocche Proteo non è prodigo dei tesori della scienza, e bisogua gravarlo di catene perchè acconsenta a rivelare agli umili mortali ciò che sa del presente o del futuro. Del rimanente, Idotea non è sua sola figlia, e si trovano pure cun questo titolo Teonoe, Reta, Cabira. - Proteo aveva un tempio a Menfi. Si affermo che il suo nome fosse comune a tutti i re d' Egitto. Gli evemeristi sono andati più oltre ; hanno veduto in questo essere si evidentemente mitologico un successore di Ferone. Elena e Paride sono stati balzati da una tempesta sui lidi d'Egitto : severo osservatore della morale, Proteo separa i due amanti, rimanda in capo a tre giorni Paride solo, e ritiene Elena dieci anni per restituirla a suo marito. Intanto la guerra di Troia divampa, l'Europa e l' Asia irrompono l'una sull'altra. In capo a dieci anni Troia cade, ma Elena non si rinviene; si fa ritorno in Grecia senza di lei. Per buona ventura una burrasca spingo la flotta di Menelao fin sulle coste d'Egitto; e quivi gli viene riconsegnata la sua Elena, con dieci anni di più, ma intatta e pura come quando ha sbarcato sulla spiaggia del Delta.

Protco, aggiungono cotesti sottili commentatori dell'antichità, era un principe saggio, accorto, d'un impenetrabile segretezza, c che bisognava stringerlo davvicino per ottencre qualche rivelazione. Non si faceva vedere in pubblicu che a certe ore. La sua pieghevolezza di spirito gli dava successivamente le apparenze della volpe, del lione, della simia, ecc. D'altro canto, sotto la tiara dei re d'Egitto ondeggiavano spoglie di lione, di pantera, di turo, apquire ardevano braciere di profumi. Altri interpreti hanno fatto di Pruteo un oratore, un commediante pantomimico, un incantatore: Quanto a noi nessun dubbiu che Prometeo non sia un Sole-Oceano, e forse un Sole-Oceano primo Deminrgo. Nel nome di Proteo forse entra l'elemento Fre ; è possibile altresi che tale nome deliba interpretarsi pel priato ( Tratos ) o l'anziano de giorni. Queste ilue parti, Oceano e Sale, non implicano veruna contraddiziune ( vedi Kner ). All' idea d' acqua si lega naturalmente quella d'ispirazione. La variabilità di forme uulla ha di bizzarro; imperocche l' acqua, principio universale, si scinde, ed in un senso si cangia in mille individualità diverse. - Un altro Protzo è un Egittide ch' ebbe per madre Argifia. (1).

(1) In una rappresentizione delle nozze di Teti e Peleo sculpita in un bassordievo del palazzo Mattei (Winckelnunn, Monum. ined. n. 110) Protco è eftigiato con un timone di nave ed un mostro marino accanto, Cotesto dio vi è molto opportuoemente introdottu mon tauto come divinità marittima, quanto per la sua qualità di pronubo o meglio, mezzano, di tale maritaggio, avendo egli istruito Peleo del modo di venirne a capo, consigliandolo a sorprendere Tell, mentre dormiva ed a farla sua col legarla, il che Peleo mundò felicemente al effetto, ( Il Trad.)

68

PROTESILAO, PROTESILAUS, IDU-Trainage (che talvolta si chiama IoLAO), figlio d'Ificlo e di Diomedea, parti di Filace, sua patria, la dimane del soo matrimonio con Laodamia o Polidora, per condorre a Troia il contingento di Filace, di Piraso, d'Itone, d'Antrone e di Pteleone, e saltò primo solla spiaggia di Troia, quantunque l'oracolo avesse chiaramente predetto la morte di colui che farcbbe tale prova di valore. Protesilao fu ucciso incontanente da Ettore, Enea, Euforbo, od Acate. Giunto all' inferno, supplicò Proserpina e Plotone d'accordargli la permissione di ritornare per qualche ora sulla terra; ed approfittò di tale effimera risorrezione per persoadere la soa giovane sposa a segoirlo nel tenebroso soggiorno. Alcune tradizioni lo fanno vivere dopo il sacco di Troia. Gli tocca per sua porzione Etilla, figlia di Laomedonte. Una tempesta lo astringe a discendere sulla costa tra Mende e Scione. Etillo aringa le sue compagne di cattività e le determina a porre il fooco alla nave di Protesilao, il quale resta per forza sulla spiaggia dove l'ha balzato la procella, e vi fonda la città di Scione. Mostravasi la tomba di Protesilao nel Chersoneso di Tracia, dove aveva un tempio magnifico in Eleonte : vi si pronunziavano oracoli, ed i pellegrinaggi vi accumulavano grandi ricchezze. Onoravasi pore in Abido, dove aveva ona cappella. ---Protesilao significa primizic del popolo; queste due parole debbono dir tutto. (1)

(1) Agginagesi che i Greci al loro ritorno da Troia istituirono teste in onore di Protesilao a Filace sua patria, le quali si chiamarono dal di lui nome Protesilee. Del rimanente, la storia di

PROTI, è, secondo Aristotele, figlio d' Eosseno e di Giptide o Petta; secondo Giustino, sposo di Giptide, In ambi i casi, regnò sui Segobrigo-Focesi. Pelta e Giptide non fanno che ona; sono due nomi diversi della figlia di Nanno, re dei Segobrigi. Sotto il regno di cotesto principe, secondo Aristotile, sbarco sulle coste del Mcditerraneo gallico un Focese chiamato Eosseno. L'uso era che in una festa solenne la figlia del re entrando nella sala presentasse a quello dei commensali che doveva essere suo sposo una tazza ricolma. Sia caso, sia qualonque altra cagione, la tazza cadde nelle mani d'Eosseno, il quale in breve divenne lo sposo della principessa, poi il successore del suocero. Petta (tal è il nome della regina secondo Aristotele) ha per figlio Proti. In Giostino, Proti è lo straniero, il Focesc, e la figlia del re Nanno, Giptide, la sposa. PROTOE, Amazzone, occisc sette

nemici sul campo di battaglia e fu uccisa da Ercole.

PROTOGENIDE O Prorosenta, a Japarezyine, I papezyine (19 papezyine), and a dice, giosta l'etimologia, nata prima, primogenità ); a manta o moglie di Giove e madre d'Epado (esdi questo nome ); z. figlia di Deucalione e di Pirra (oppure anche faglia di Giaptoe e di Climene e sorella di Pandora), favorita di Giovee madre d'Euloi, favorita di Marte e madre d'Euloi, favorita di Marte e madre d'Euloi, Etelia e Calidone (pasee città capitale) personificate sono allegorismi. Un popolo re-

Protesilso e Laodamia vedesi scolpitat sopra un sarcofago del Museo Pio-Ctementino. Plinio poi fa menzione d'urra status di Protesilso fatta da Dinomene, (Il Trad.) hatate della gloria dell'armi vuol discendere da Marte, come un populo navigatore discende da Nettuno, come un popolo incivilito, oppure che vive sotto un hel cielo, discende da Baal, da Adone, da Apollo, da Maneocapak.

PROTOGONO, Ero nelle poesie orfiche (vedi pure Eone).

PROTOO, PROTHOUS: 1. duce greeo, figlio di Teutredone (condusse 40 nati di Magnete a Troia); 2: uno dei 50 Licaonidi; 5. figlio d' Agrio.

PROVÉ, dio alavo della giustizia, car arppresentato sotto la figuria d'un vecchio vestito d'una toriaca con lunghe pieghe, una catena sul petto ed un coltello in mano. Questi due simboli, la prigionia e la morte, si comprendono faciliente. Derivavasi tale nome da Prova, dritto, buon dritto.

PRUDENO o BRUDENO era riguardato dai Pruczi come il primo dei Krivi o pontefici supremi che furnno i capi di quel popolo. Il nome di Krive significa giudice, e ricorda il zairo dei Greci. Siccome sotto il Krive svolgevasi, nell'organizzazione teocratica dei Pruczi, una lunga serie di sacerdoti o di inaghi iniziati a diverse parti del culto (Siggs-Genotten, Waidels, ec.). il Krive portava il nome di Krive-Kriveito (il giudice dei giudici). Prudeno, di cui il nome probabilmente vuol dire semplicemente primo ( Tratos), esisteva, dicesi, verso il quinto secolo, e fu il fratello od il contemporaneo di Vaidevont, Prudeno è lo stesso senza dubbio che Briden n Priden (Prydain), al quale i Lloegri (Liguri) davano tanta importanza, e che anzi facevano identico ad Edd o Eddon. Del rimanente, Prut (fiume) e Prutch (Pruczi, popolo) sembrano defivare da Prudeno.

PRUMICOS, secondo i Nicolaiti, la madre delle sostanze eelesti e la generatrice per eccellenza. Essi l'imitavano nelle sue funzioni generatrici con ogni sorta di disordini.

PSAFONE, Paarnox, preteo dio libio, era un ciarlatano il quale, dicono le cronache, ammaestro certi uccelli a ripetere di continuo: "i Psafone è un dio, a Gli abitanti delle città vicine, eredendo di udire gli dei stessi rivelar luro, per la mee di cotesti aerei messaggeri, che Psafone era uno dei loro, gli decretarono gli onori divini.

PSALACAYTO, Ninfa la quale invaghita di Bacco gli donò una cotona di cui il dio ornò la testa di Arianna. Psalacanto si uecise di disperazione e fu cangiata in un fiore che Liquto ha dimenticato di mentovare rel suo Systema Plantarum.
PSANUETE, fediti di Crotosci.

PSAMITE; f. figlia di Crotopo d'Argo, ed mane d'Apollo di cui chèu un figlio chimanto Liao ch'elle fece esporre. Il dio, irritato tale tale atto santurato, suscitò contra gli Argiri un motro chimanto Poene, il quale strappara i bambini dal seno delle donne inciate e il divorava tutti palpitanti i Corebo lo uccise. Confr. Caroro e. Neceside, elbe d'Esdo, re d'Egina, Foco. 5. Moglie di Proto.

PSIGHE, Percur, 40/28, la celtre unante dell'Amore, è in Apulcio, che ha tessato un lungo episcaplice e leggiero dato, la figlia d'un re di cui non indica il nouce el bat due sorelle, a lei maggiori d'età. La sua incanterole bellezza destadi lontano l'ammirazione universale, ed i popoli che l'adorano fanno immare l'incemo in suo nonce e le damos

il nome di Venere, di Venere meno bella di lei. Tale temerario confronto sa arrossire di dispetto la bionda dea che ha riportato il premio sull' Ida: essa fa giurare a suo figlio che Psiche sospirerà pel più terribile mostro dell'universo. Intanto le sorelle di Psiche si maritano: e la seducente principessa resta sola presso gli autori de'snoi giorni, a profonder loro le carezze e le consolazioni della pietà filiale. Di repente un oracolo sparge lo spavento nel paese: gli dei comandano che Psiche, vittima per tutti, venga rilegata, abbandonata sulla cima d'un' alta montagna, confine del territorio posseduto da suo padre, e che ivi attenda il mostro che dev'essere suo sposo. La sterile pietà del volgo non può proteggere Psiche. Il re, la regina, la corte, il popolo, conducono con cerimonia e cogli occhi bagnati di pianto la povera Psiche appiè dei monti ch'esser debbono la sua tomba o l'asilo della sua miseria : e sola finalmente sale faticosamente il ripido pendio, giunge sulla cima, si asside e s'addormenta. Al sno svegliarsi si trova fra pareti d' oro, sotto volte rifulgenti di marmo e di cristallo, in mezzo a seriei tappeti di Persia, ad odorose esalazioni di giardini olezzanti e ad armonie che risuonano da mille stromenti. S'ella dee morire, come le increscerà di lasciare la vita fra tante delizic! Se dec averc uno sposo, com? egli scusa potentemente e vittoriosamente la sua bruttezza! e se la sua bruttezza è proporzionata alla magnificenza ch'egli dispiega, com'egli dev'essere orribile! Oh! ben a ragione l'oracolo le ha predetto che il di lei sposo sarebbe un mostro l Intanto che Psiche è in preda alle sue riflessioni, il tempo scorre, la

notte viene l... Allorché le densu tenebre avvolgono il mondo, nell'alcova cui non rischiera nemmeno il fioco chiarore d'una lampada, il terribile sposo s' insinua presso Psiche : egli nulla ha di spaventevole 1 sehbene non possa vederlo, ella n' è certa. Egli l'è prodigo di tutte le espressioni dell'amore più ardente r in breve ella avvampa di pari fiamma; essa lo prova pe'suoi trasporti, pe'suoi giuramenti d'un eterno affetto, per la gioia frenetica e soave che oramai inonda il suo cuore. Una nube però gravita sulla sua felicità : chi è cotesto sposo di forme divine, cotesto sposo si ricco che indovina i suqi desiderii e gli esaudisce prima che sieno formati? Le sue sembianze, cgli non vuol lasciarle scorgere! Il suo nome, non vuol rivelarlo ! " Guai a te, o Psiche, se tu arrivi a scoprirlo ... Oh! che giammai una curiosità fatale ... » - Psiche promette, Psiche s' impazienta; Psiche, un giorno che ha ottenuto dal suo sposo che le di lei sorelle verranno a trovarla ad suo palazzo incantato, cede alle perfide insinuazioni che le soffiano all' orecchio quelle gelose primogenite; e, la notte seguente, mentre il suo sposo affaticato riposa, ella si scioglie ptan piano dalle sue braccia, afferra nna face che ella ha nascosta sotto l'opaco modio, s'avanza d'un passo furtivo verso il letto: » A quindici passi egli è un giovane eacciatore, il quale se non è Adone o Cefalo, dev'essere loro fratello : a dieci passi è la loro sorella : ad otto passi è una vestale ; a cinque, a sei passi, a vicenda, è un dio, è una dea ; a quattro è Zefiro ; a tre, e la Gioventit; a due è la Primavera, e più davvicino è Amore (Demoustier, Lett. sulla Mit.). Sfortehatamente chinandosi sul giorinetto alato per meglio inebbriarsi delle sue sembianze, per passare la sua hocca sui suoi occhi, per respirare l'alito suo, la giovane curiosa, fuor di se stessa, lascia cadere dalla lampada che trema nelle sue mani una goccia ardente sulla coscia dello sposo. Egli si sveglia di balzo: « Ingrata Psiche, dic'egli, tu mi conosci adesso! alla tua ignoranza s' atteneva la tua felicità. Io non posso più esser tuo. » E di repente il palazzo dalle preziose colonne sparlsce, Psiche si trova sola è nuda in mezzo d'un deserto arido, immenso. Dappertutto il vuoto, il silenzio, la desolazione! Lo strepito d'un torrente lontano interrompe solo i suoi gemiti. Ella corre terso quell' onda spumosa e mugghiante, vi si slancia; ... ma la morte non la vuole, i flutti la depongono mollemente sull'altra ripa. Allora s'abbandona al suo destino, segue macchinalmente la prima via che le si pata innanzi; arriva cosi, in capo a tre giorni, alla piccola città dove regna la sua sorella maggiore, poi, un po più tardi, a quella che ha per regina la mlnore, e strada facendo le fa cader vittime della loro vicendevole gelosia. Mercè una doppia menzogna della giovane pellegrina, la primogenita s' imagina che la minore, la minore s'imagina che la primogenita, soppiantando Psiche, potra ditentare la sposa d'Amore. A tale novella amendue si spiccano verso la montagna dove un tempo Psiche era stata lasciata da' snol genitori inconsolabili, e dall'altro lato della quale erasi mostrato il fulgido palazzo fabbricato per essa da Amore. Esse chiamano Zefiro, che tina volta già ve le ha condotte, e credendo d'abbandonarsi alle ali del

dio precipitano e spariscono in funde all'abisso che circonda il giardino d'Amore. Frattanto la Fama va a trovar Venere presso Teti, e le annunzia che suo figlio è ammalato: Mentre ella gli presta le più assidue cure, Psiche, la quale ha per ogni dove cercato il suo sposo, e chiesto, ma invano, un asilo a Cerere ed a Ginnone, confida nella generosità di Venere e si gitta alle sue ginocchia. La superba dea dimentica che il più bel privilegio della divinità è perdonare : impone all' inoffensiva supplichevole fatiche eccedenti le deboli forze del suo sesso; Attingere ad una fontana di cui sono custodi furiosi draghi un'acqua fetida e nera; cercare in luoghi inaccessibili un fiocco di lana dorata indosso ad arieti rivali dell'ariete di Frisso; separare la poche ore; in un enorme mucchio di cereali, le diverse specie di grano che vi sono confusamente accumulati, tali sono i compiti faticosi coi quali la vendicativa Venere tormenta e tenta di avvizzire la bellezza della sua fragile rivale. Un soccorso invisibile l'ainta a superare tali difficoltà. Venerc, cui tanta rassegnazione irritat maggiormente invece di placarla, ordina allora a Psiche di scendere all'inferno, e di chiedere da parte sua a Proserpina una scatola di belletza per supplire a qualla che aveva perduta durante la malattia di suo figlio, Psiche parti, ignara della via che doteva tenere, ignara dei mezzl da scegliere per vincere gli ostacoli di cul irto sarebbe tale cammino, Mercè l'assistenza segreta del dio di cui aveva trasgredito gli ordini dettati dalla teperezza, ella indovinò la strada del buio regno, varcò la soglia terribile custodita da Cerbero, tragittò lo Stige senza che

il tremendo nocchiero le dicesse di pagare, e finalmente arrivò, hella ilelle sue grazie ingenue e della sua fralezza, appiè del trono su cui siedono le due maestà infernali. Proserpina le consegnó la scatola eh'ella domandaya, raccomandandole di non aprirla. Sia curiosità, sia desiderio d'appropriarsi alquanto di quella bellezza contenuta nel mistevioso cofanetto, Psiche disobbedisce ai comandi della regina dell' inferno, Appena la timida sua muno ne ha dischiuso il coperchio che neri vapori si effondono, s'addensano intorno ad essa; ella cade soffocatu. Per buona ventura l'invisibile suo protettore, Amore, è là presente. Iutanto che Psiche, in preda ad una letargia simulacro della morte, giuce livida e pallida sulla piaggia infernale, egli fa rientrare i fuliginosi vapori nella scatola, poi va a chiedere a Giove la permissione d'innalzar Psiche all'alto grado delle immortali. In pari tempo Venere riceve da Psiche, rianimata dai baci del suo sposo, la scatola si lungamente aspettata ; un po'raddolcita da tale dono, cui forse avrebbe preferito di non ricevere a condizione che Psiche fosse morta, ed intimata d'altro cantu da Giove d'acconsentire all' unione della sua rivale involontaria e di suo figlio, ella si lascia piegare. Psiche entra nell'Olimpo, e gli dei accolgono la luro nuova sorella coi trasporti che un tempo manifestarono in occasione della natività di Venere. Poco tempo dopu, Psiche diventa madre della Voluttà. - Il racconto ora esposto non è elle l'analisi in istretto compendio del VI libro d'Apuleio, A lui senza dubbio appartiene l'onore d'aver trasformato un mito antico in un vero rumanzo. Tuttavia, sottu le fioriture ver-

sate a piene mani sul tema orlginario, spiccano distintamente varii elementi mitici, di cui alcuni d'una remotissima antichità. Sono dessi, 1. l'unione dell'Amore e dell' anima (Psiche, Tuya), unione in seguito alla quale si produce il piacere o la voluttà ; 2, la sparizione degli dei dinanzi ad un occhio profano ; dell'ideale, del mistico, dell', imaginativo, dinanzi alla fiaccola della fredda ragione : dell'amore, dinanzi all' esame imparziale, compiuto, esatto, di ciò che si ama ; 3, le peregrinazioni di Cerere, di Latona, d' Iside, di Cibele, in traccia di Cadmilo o fallo ; 4. la relazione intima di Vencre e di Proserpina, Venere inferna non meno che Giunone inferna; 5. la curiosità inerente alla specie umana; la curiosità, sorgente dei peccati, del mal fisico e della morte; 6. la teoria dell'espiazione (imperocchè Psiche, discendendo all' inferno, passando per una letargia profonda, espia il suo peccato); 7. la potenza della magia, e soprattutto l'alto uffizio di maga suprema, o sorgente d'ogni magia, che è dato a Proserpina. - La Fontaine ha fatto del mito di Psiche una graziusa novella mista di prosa e di versi. (1)

(1) Agriangereno che il mito di Pici, the comminatio il sogretto d'un bel lui-lo pantoninico al corcervolo frances della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della co

PSOFI, Ptorus, croina eponima di Psofi in Areadia, secondo gli uni doveva i natali a Xanto, secondo gli uni doveva in atali a Xanto, secondo gli uni esta glia di Areado o d'Erice, et di Sicania. Evcole l'amb e la ree inicita. Furioso a tale novella, suo padre la bandi dalla casa paterna e la mando presso Licorta, ospite suo, et di Fegea. Podi diede cola in luce due gemelli, Echefrone e Promaco, the diedero alla città di Fegea il noche diedero alla città di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Persona di Per

me della loro madre. PTEBIU', nome comune a due decani, il terzo dell'Acquario ed il terzo dei Pesci, non è forse altri che la dea Tpe, presa come divinità maschio e discendente dall'officio più alto di regina de'cieli a quello di decano. Etimologicamente parlando. gli elementi principali del nome divino si ritrovano in Ptebin. Del rimanente, Ptebiù nulla offre di notabile nelle rappresentazioni zodiacali. Egli segue Aseu, cui lo zodiaco di Tentira figura con un corpo di donna, e porta lo scettro con testa di gufo. Tra la sua leggenda e quella di Ascu si proiettano dodiei stelle. Entrambi, nello zodiaco circolare, sono surrogati da queste medesime stelle; ma ivi il gruppo non si compone che di undici. Preso cu-

apportatrice del cofanetto, l'altro rappresenta la stessa fauciulla svenuta a terra, dopo aver aperta la scatola, e soccorsa da Amore; nua pittura di Giuseppe Errante, in cui Psiche è figurala sorpresa e tremante nell'atto d'avere scoperto le sembianze d'Amore, il quale destatosi la rinfaccia della sua disubbidieuza, spiegando già l'ali per fuggir via; un bassorilievo di Torwaldsen rappresentante pur Psiche svenuta come nel quadro di Raffaello, ed Amore in atto di levare dal turcasso una freccia per pungerla e farla così rinvenire ; fiualmente tutti conoscono la statua di Psiche ed il gruppo d'Amore e l'siche di Canova. (Il Trad.)

me dinasta terrestre, vale a dire-per uso dei Faraoni del laterolo d'Eratostene, Ptebiù I. sarchbe, secondo de diverse ipotesi di concordana (v. Decast ed il quadro), Sistochichermete, Saofi, Biaride o Tiosimare, Ptebiu II, volgarmente Ptebià Atembui, in Firmico, è il terzo decano dell'Acquario.

PTELEA, Amadriade (vedi questo nome). Due città greche, l'una in Tessalia, l'altra nel Peloponneso, avevano il nome di PTELEA, che in greco vuol dire olmo.

PTELEONE, incarnazione di Cefalo, sedusse Procri col dono d'un diadoma d'oro. La stessa mitologia volgare conviene che Pteleone non era che Gelalo stesso.

PTERELAO, figlio di Tafio, e nipute d' Ercolc, fu padre di Cometo, e di sei figli, Cromio, Tiranno, Antioco, Chersidamante, Mestore, Everrete, i quali furono tutti uecisi in una battaglia contra i figli d'Elettrione. Anfitrione, genero di quest'ultimo, venne in seguito ad attaccarlo alla testa dei Tebani, e ciase d'assedio Telebe, sua capitale. Cometo, invaghita del principe, tronca il miracoloso capello d'oro ehe lueeva sul capo di suo padre, ed al quale s'atteneva l' immortalità. La dimane Tclehe in presa e Pterelao trucidato dal nemico.

PTIAU, 'Hrand, i. deemo dell' Acquario, secondo Salmanio si trova nella nomenclatura di Firmico, sonto il nome d'Oroser. Nello Zodiaco rettangolare di Tentira, ha in testa uma larga foglia finacheggiata di due uree. Nello Zodiaco circolare una sola urea apparisce nel dinami dell' acconcistura, ma un piecolo diaco la sormonta. Pilan, in quest' ultima rappresentazione dello Zodiaco, si trova nel davastati d'un gran disc trova nel davastati d'un gran disc che contiene utto persone in ginocchio e che segue il Gigno, collocato là per rimando. Raffrontato con la liata d'Eratosteme e per conseguena coi dinasti umani che ai riguardano come gli dei degradati dalle apantroposi al famigliari alla nitologia, Pluin diventa successivamente Pentatore. Rausi, Stamen o Nitocri.

PTOLIPORTO, 1. figlio di Ulisse e di Penelope, nacque dopo il ritorno dell'eroe ch'erasi fatto aspettare vent'anni, 2. figlio di Telemaco e di Nausicao.

PUDA o PONDA, dio indiano, con grao ventre, e di cui la testa, le braccia, le cosce sono attortigliate di serpenti. Porta un bastone nella mano destra ed è imberbe. Viene rappresentato sempre a fianco d'Issuara,

PUDICIZIA (1a) Penciera, (siaappa distingueris dal Fosoas) eero riguardata a Roma come una dea, evi avera diversi altari e due templia, l'uno nel Foro Boorio, l'altrinolla Fie longa. La dea nel plrimo chiamavaticol nome di Funicitia piabria, all'ultro con quello di Pudicitia patricia. Quest'ultimo era il piabria, all'ultro con quello di Pudicitia patricia. Quest'ultimo era il piato, con con con contra di pudiciti per servizio. Con significa di contra di sangue patrizio, viginia, erasi unita ad un pelcheo. console, Volunnio: le sue antiche compagne la respinaero dal tempio quando volle entravit, come se una unione disugonle fosse un attentato alla cassità; r Virginia, per consorsene, eresse nel Foro Boario un altro tempio alla Pudiciria. Le donne ch'erano passate a seconde nozze venivano escluse dal tempio della Pudicitai, donde il verso d'Orazio dicitai, donde il verso d'Orazio

Unico gaudens mulier marito :

e forse quello di Marziale: Una pudicitise mentula nota mese.

— Le medaglie rappresentano la Pudicisia stoti e tembiorate d'una matrona in ampio peplo. Vedesi in Winckelmann, Mounu. ined., 26, una donna alata la quale, cogli occhi bassi e con un'aria tutta di riercho; di dinanzi ad un'altra donna che le offre un paniere contenente fruta di un fallo, ma che tenta di stenderu sopra un velo. Non di rado la mano nistru m'asta pura per travera, da ha l'indice della mano destra indirito verso il volto. La tartaruga

che tedesi sovente appiè delle Vene-

ri ch'escono del bagno indica l'a-

criua, ma non già che la donna sag-

gia debba stare ritirata in casa sua

come quell'animale.

PUDORE (II), Pedon, in greco Akoos, deità allegorica, è rappresentato ora alato (bassorilievo di terra cotta nei Monum. ined. di Winchelmann', ora in atto di nascondersi il volto nel suo velo (Med. diverse) (1).

(i) Con felice ardimento, tanto più mirabile in quanto elie ne i Greci ne i Romani impresero mai di velare per intero il volto delle loro statue, Antonior Corradini condusse quella statua del Pudore che si vude a Napoli, la quabe

PUNDARIKA, sovrano di Praiaga, fu un avversario di Krisna; e, sostenendo ch'egli solo aveva diritto a cotesto santo nome, sfidò il figlio di Devaki a singolar tenzone. Krisna muove di repente incontro all'orgoglioso sivaita cui sostenevano e Bumassura, suo padre, ed il formidabile Siva stesso; e, malgrado tali potenti ausiliarii, lo atterra: "Adesso, egli esclama, chi di noi due è l'impostore, o Pundarika? rinnnzia ad ornarti delle mie insegne, ed io ti concederò i miei favori e la mia grazia. Altrimenti, trema! il mio castigo ti attende. " Pundarika vinto s' ostina nelle sue folle pretensioni ; Krisna d'un soffio lo annienta. - La leggenda di Pundarika non offre solamente l'esempio d'una disfatta dei Sivaiti; essa indica inoltre la fusione dei Daitia e dei Ksatriia collegati contra i Visnuiti: imperocchè Bumassura era un Daitia: il suo nome solo il prova abbastanza.

PUNSCÍAO (fr. РUNCHAO), il dio supremo presso i Peruviani, i quali gli davano molti altri nomi. Punsciao s' interpreta per signore del giorno, autore della luce.

PURPUREO, lo stesso senza dubbio ehe Porfirione. Nevio afferma che i Romani trovarono la sna imagine in Africa nella prima guerra punica.

PURU' (fr. Povaov), primo ragià ciandravansa (tchandravansa), doveva i natali all'imenco di Buda e d' Ila, e regnò in Pradestanam. È evidentemente un primo uomo, come Puruscia (v. l'art. seguente). Si può altresi paragonarlo a Buss.

PURUSCIA ( fr. Poraotena), il primo uomo secondo alcune tradi-

è velata da capo a piedi, lasciando prir scorgere tutte le forme a traverso det marmo: concetto non men dilicato che magistralmente espresso. (1l Trad.)

zioni indiane, fu creato androgino, poi bipartito in due sessi, e diventò allora Puruscia-Viragi, Del rimanente, varie osservazioni sono qui necessarie. 1. Nè Puruscia nè Viragi sono veramente nomi proprii: l'uno vuol dire uomo, l'altro significa vergine, 2, A vicenda è o Brama o Manu che sembra il primo uomo. Non basta: il bramaismo sembra far derivare da Brama quattro uomini (tre coppie ed nn uomo), anzi tutti, Brama, Ksatrija, Vaicia, Sudra (vedi Brana). 3. Finalmente, vediamo nominare un primo uomo Adimo, ed una prima donna Ivi. 4. Si contano talvolta sette Puruscia.

PUSCIAN (fr. Povenas), il sole nelle Indie, oppure nella Gaiatri

(v. questa voce).

PUSSA (fr. Potes), dea chinese, la stessa forse che Bavani nelle Indie, ha sedici braccia cariche di coltelli, di libri, di spade, di frutti, di fiori, di piante, di vasi e di fiale. Mostrasi assisa sopra un fiore di padma. Un giorno, dicesi, era andata con due ninfe sue compagne a bagnarsi in un'acqua pura : ad un tratto sulla veste di Pussa sboccia il padma dai frutti corallini; Pussa ne mangia uno, ed incontanente è incinta (Confr. Accistred Ising, the rappresentasi allattante Aroeri sopra un fiore di Loto). Pussa lasciò la terra per risalire al cielo, tosto che suo figlio ebbe tocca l'età dell'adolescenza.

PUSSA, il dio della porcellana nella China, non è, secondo i lettarati, di quell'impero, che un antico lavoratore di porcellana il quale disperato di non poter ottenere un pezzo di porcellana come gli domandava l'imperstore, si gittò disperatamente nella fornace ardente. O stupore i il suo corpo fuso all'istante diventò una pesta merarigliosamenassunse le forme desiderate dal sovrano. Non si mancò di farne un dio. PUSTER (fr. Poustea), dio germano di cui l'idolo fu trovato nel castello di Rottenburg ( Toringia ), e trasportato nel forte di Sondershaus nel 1546, era consultato visibilmente dai sacerdoti quando volevano che il popolo moltiplicasse le offerte a loro profitto. L' idolo, d'una sorte di bronzo fin qui sconosciuto, è di due piedi un pollice d'alterza sopra una circonferenza un po' più grande, e forato da due buchi, l'uno alla bocca, l' altro alla muno

destra che posa sulla testa. Nell'in-

terno l'idolo è cavo. Empievasi in

parte d'acqua, in parte di materio combustibili, e si turavano ben bene i due buchi con caviglie di legno, dopo di che si metteva l'idolo sul fuoco. In breve un sudore universale copre la superficie metallica; per poco, che si continui, i turaccioli saltano via con impeto, e le fiamme ondeggiano strepitanti al disopra della cavità. Avviso alle turbe d'andar a placare la collera del nume che vomita fiamme per la bocca e per la cima della testa; ne lo si placa altrimenti che con offerte. Vedi Storbe, Pusterus vetus Germanorum idolum; Giesseo, 1726, in 6.

PUTA, dea latina, invocata da coloro che potavano gli alberi,

UUAIAIP (fr. Qaiaip o Quayaye) l'Ati dei Perikueri in California, era il più giovane dei tre figli di Niparais. Sua madre, la bella Anaikondi, lo misc al mondo sulle montagne. In breve l'età sviluppò in lui seducenti grazie. Non meno dotato d'ingegno che di bellezza, discese, seguito da un numeroso corteggio, fin nella pianura, istrui i selvaggi del paese, diè loro leggi, capanne, l'agricoltura: vani benefizii! Alcun tempo dopo, Quaiaip fu ucciso, e gli assassini posarono sulla sua testa una corona di spine. Dov' è desso? s' ignora; ma da'suoi tianchi stilla a goccia a goccia un sangue vermiglio e puro; la sua pallida bocca non può parlare, e tuttavia è bello come il di della sua morte: la putrefazione non ha impero sulle sue carni inanimate; un gufo gli parla all'orec-

chio, - Tale mito grazioso ricorda Ati, Balder, Adone sul catafalco, ec. La prima parte ci riconduce agli Ermeti sul Cilleno, ai Marsia, agli Evandri.

OUEI (fr. Qm o Quer), i cattivi genii presso i Chinesi, che danno ai buoni genii il nome di Xin o Zin ( Tchin ).

QUEZALCOATL (fr. QUETSAL-COATL), l'Ermete del Messico, e più particolarmente della vallata di Cholula, riguardavasi come il legislatore di quella regione, e come il dio dell'aria. Reputavasi fondatore della città di Cholula, e si narravano sulla sua apparizione, sull'asciugamento del paese da lui operato, finalmente sulle sue leggi, favole analoghe a quelle ch'erano in voga relativamente a Votan, a Bocica. Il commercio, la guerra, la divinazione arano pure sotto il suo impero, Aveva predetto l'arrivo degli Spagnuoli nel Messico e la caduta dell' impero degli Aztechi. Imploravasi nel partire per le spedizioni guerresche, Ogni anno gli abitanti della regione di Cholula, ed anzi tutte le razze della famiglia messicana celebravano la sua festa con molta solennità, i trafficanti soprattutto. Le cerimonie del culto erano crudeli: nessun dio ferse più che Quezalcoatl non è stato il pretesto d'altrettanti sacrifizii umani. Ciò si comprenderà di leggieri, ove si rifictta che la repubblica oligarchico-teogratica di Cholula era la prima potenza spirituale d'un paese dove certamente nessuno può dire che il sacerdozio mancasse di potere. .. Cholula, dice Beltrami, era la Gerusalemme, la Roma, la Mecca dell' Anahuac, il luogo dove tutti i popoli di quelle vaste regioni si recavano in pellegrinaggio per visitare i luoghi santi, dove gli dei ed i sacerdoti facevano più miracoli che altrove e dettavano le più pure dottrine della fede. Ugualmente che altre città dell'antico continente, rigurgitava di poveri, mentre non se ne trovavano nelle altre città del Messico. " Oltre il Teocalli principale (grande piramide tronca che ha 1,355 piedi di larghezza orizzontale alla base, 172 d' altezza, ed una piattaforma di 4,200 metri quadrati), Cholula aveva tanti templi quanti sono giorni nell'anno. Tuttavia non s'ammettano le valutazioni degli autori spagnuoli i quali pretendono che alla festa d'inaugurazione di tale tempio furono sagrificati 60,000 prigionieri, e che ogni anno parecchie migliaia d' infelici soggiacevano alla stessa sorte. Fa d'uopo ricordarsi che il sommo sagrificatore era il solo che avesse

diritto di colpire le vittime. Niun dubbio, del rimanente, sulla realtà di tali orribili sacrifizii: strappavasi alla vittima il cuore ancor palpitante per offrirlo agli dei; e le membra, appena giaciute in terra, erano divise tra gli astanti; dinanzi al gran tempio di Messico era un vasto edifizio tutto rivestito delle teste degl' individui sagrificati. Gomara, certamente, s'ingannò in portarne il numero a 150,000; ma qualunque sia l'errore del calcolo, o il diritto di credere che molti cranii di guerrieri cadnti sul campo di battaglia formassero le mura di quell'orribile ossario, è sempre indubitato che molti captivi cadevano appie degli ultari. Nella moltitudine delle vittime, una almeno godeva d'una specie di privilegio: quella senza dubbio era messicana, Era dessa un bello e giovane schiavo. Lo lavavanu nel lago degli dei, lo adornavano del più ricco vestimento di Quezalcoatl; gli si rendevano gli stessi onori che al dio, e gli si faceva godere per quaranta giorni consecutivi ogni sorta di piaceri; banchetti, canti, suoni, volnttà, non aveva che a volere per ottenere. Nove giorni avanti il termine di tale quarantina, due sacerdoti venivano a gittarsi a' suoi piedi dicendogli: "Signore, voi avete ancora nove giorni di vita. " Se davasi un istante alla malinconia, un beveraggio fermentato lo tornava in allegria. Giunto il di della festa, veniva immolato, il suo cuore cra offerto alla Luna, ed il suo cadavero precipitato giù dal Teocalli, in mczzo alle danze, ai canti ed ai battimani. Gli adoratori di Quezalcontl si ferivano sovente con lame taglienti, come i Coribanti. Il tempio di Quezalcoatl era di forma rotonda, e la porta fagliata a gula di serpente,

OUIAI (fr. Oiai ) è il nome gentrico degli dei nella penisola di là del Gange. Nominasi soprattutto come oggetto più speciale dell'adorazione Quiai-Nivandel, che presiede alle battaglie; Quini-Pimpokau, invocato dagl'infermi ; Quisi-Ponvedai, al quale è dovuta la fertilità delle terre, e finalmente Quiai-Poragrai, riverito in Oriesana, nell'impero birmano. Il Paxda d' Arakan (quando Arakan formaya uno stato indipendente) facera al tempio di Quiai-Poragrai un pellegrinaggio annuo, e più d'un devoto in quella festa moriva schiacciato sotto le ruote del carro trionfale che trasportava la di-

QUIETE, Quies, il riposo personificato, avera a Roma due templi, l'uno presso la porta Collina e nella eittà stessa, l'altro nel circondario, sulla via Labicana. I suoi sacerdoti erano chiamati silensiosi, il che ha fatto pensare (un po' gratuitamente) che fosse una dea della morte.

OUILLA (fr. OILLA), la Luna presso i Peruviani, i quali, allorche s'eelissava la credevano ammalata o niorta, secondo che l'eclissi era parziale o totale.

QUIOCCOS (fr. Quoccos), idolo della Virginia che si crede lo stesso che Kinasa od Oki: forse è una denominazione generica; fors'anche Oki vuol dire dio e Quioccos n'è il plurale. Certo è che i sclvaggi della Virginia dicevano che Quioccos non è un ente solo, e contiene, indipendentemente dagli dei tutelari, molti altri spiriti soprannaturali.

OUIRINO, Oumanus, dio sabino di cui Roma adotto il culto ma con molte modificazioni, fu in origine Marte-lancia (Cur, Queir), fetiscio groxsolano il cui piedestallo era innondato di sangue, poi Marte in for-

O U I ma umana, e finalmente Romoloù Marte. Questo preteso figlio delta guerra può a capriccio essere distinto da suo padre, e riassorbirsi in lui. Generalmente negli ultimi tentpi si distinse Quirino-Marte da Quirino-Romolo ; il che prova solamente che i Romani erano giunti a tale da non comprendere più la loro propria religione. Giano, cotesto dio supremo ed universale dell'Etruria, e anch'esso, almeno in un senso, Quirino. Tuttavia è presumibile che in principio non fosse così. Teografi. e conseguentemente più pacifici dei guerrieri, gli Etruschi non dovettero pensar molto da sè stessi a uni dio della guerra. Ma tosto che il frequente contatto delle popolazionl bellicose dell' Italia centrale elfbe dato loro l' idea del fetiseio lanceiforme, dovettero fare di lui un attributo, un'emanazione, un figlio od una forma del loro ente supremo. Marte esser dovette il figlio di Giano, come poscia lo fu di Giove : in breve fu Giano stesso. Come tale, Giano-Quirino era il clavigero del tempio della guerra, cui apriva in qualità di Patulcio, cui serrava in qualità di Clusio. Il nome stesse di Giano-Quirino fu dato al tempio. " Janum-Quirinum clausit " divenne la formola usitata per indicare che quel celebre tempio si chindeva. Non dimentichiamo che Quirine, in quanto che Marte, era il dio immobile, mentre il dio che incedeva alle pugne assumeva il nome di Gradivo. Il gran tempio di Quirino-Giano era situato tra il Tevere' ed il teatro di Marcello. Quirino-Marte ne aveva uno nella prima regione di Roma. Finalmente Quirino-Romolo ne possedeva quattro nelle regioni 6, 7, 8 e 10. La sua festadetta Quirinalie e talvolta anche feata dei pazzi (stallarum festa, vedi Fonacz), ai celebraru il 17 di febbraio. Un Flamine potrava il titolo di Flamine Quirinale. Eravi pure un monte Quirinale (altramente Agonale, Collino, Salutare, Gaballino, oggidi Monte-Cavello) ed una porta Quirinale (porta Collioa). Le mediglie rappresentano Quirino coronato d'allori cou una barba inanellata.

QUOANTE-QUONG (fr. Qoasra-Qose), dio chinese, è riguardato, nella mitologia del paese, come il primo imperatore e quegli che ha incivilito il paese stesso. B-appresentasi d'una corporatora gigantesca, e sempre seguito dal suo seudiere Lin-Cieù (Lin-Pcheou).

QUONIN (fr. Qonts), uno degli dei domestici della China, presiede alle facende domestiche ed all'agricoltura. A'suoi fianchi stanno due fanciulli, di cui uoo tiene le mani ciunte. Paltro una tazza.

QUONN e ZITNEALLASC (fr. QORN-TSITENEALLASC), Tuata- Dadani dell'Irlanda, lottirono un giorno di potenza: andava a chi fasesse il miracolo più stupendo. Quonn in un istante seppelli sotto la neve tutto il pasce, il che valse al territorio di nome il Quonn-Sneasta (la neve di Quonn), donde col tempo si è fatto Conaocht.

QUONNALL O ZEARNASC (fr. OSSSILL-TEARNASC), uno de'tre eroi del ramo rosso nella mitologia svas, si delines i. come l'uccisore del gigante Meisgeadra; 2. come il rapitore della bella Feillim Natkrotak, giglia di Quonnor e moglie di Quairbro Niadlar. Per l'uno e l'altro titolo è cagione di dissensioni, di sventura, nell'Irlanda come nella famiglia di Quonnor. E tuttavia, danda a Quonnor il cerrello del gigante caduto per sua mano, era un pegno di prosperità, di vittorie e di splendorech'ei gli rimettera. Sfortunatamente Quonnor se l'ere lasciato portar via (vedi l'art. seguente). — Quonnall era pure l'eroe d'una quantità di favole 3 me è impossibile di darne qui l'analisi compiuta. Del rimanente, non vennero ancora tutte raccolte.

OUONNOR (fr. OORNOR), KON-NOR o CONNOR (dicesi pure Con-MASCIAR, e per corruzione Concoron), il più illustre di tutti i principi dell'Uladh od Ulster, apparteneva al Klanna Rugraide, i cui membri facevano risalire la loro origine al Cudmilo irlandese Ir. Ebbe per madre Nenza, ciò che indicasi spesso coll' aggiunta di Mac-Neaza al nome di Ononnor. Suo padre, Fastna Fatase (Fachtna-Fathach), terzogenito di Rugraide il grande, non è che la personificazione d'una razza protettrice dei bardi. Rugraide avera per padre Sitrighe, e questi Dubh. Noi non ci smarriremo nel labirinto di di tali genealogic ascendenti. Quanto a Neara, suo padre Cosced Salbnide, è un personaggio affatto sconosciuto ed incontrastabilmente mitologico. Quonnor aveva molti fratelli; tutti perirono, eccettochè tre: Beanna, Lamha, Glaisne, eroi eponimi delle cootee di Beantria, Lambruide e Lesgleisruide; ed essi anche morirono senza prole. Così gli dei punirono l'incesto di cui Neaza erasi resa colpevole con Quonnor, il quale in un momento d'ebbrezza aveva violato sua madre. Del rimanente, il figlio dell'incesto non muore, come i figli legittimi: è Ocormaq Quonlingios (vedi questo nome) che occupa un grado elevato nella corte dell' Ulster. Quonnor, nel colmo della potenza, vede una folla di duci

nel suo escreito e di consorti nel suo palazzo. Al nascere di Deirdra, cui tutti i Fini volevano morta, Quonnor la salvò ed affido alle mani d'una delle sue mogli, Leabarsciam; era sua inteozione di sposarla; ma quando Deirdra fu giuota all'età nubile, i figli d' Uispease la rapirono. Quonnor finse d'obbliare tale oltraggio ed acconsenti che i fuggitivi ricomparissero nel paese coo Deirdra; diede anzi ostaggi per mallevadori della sua fede; ma subito che Deirdra e la sua scorta ebbero messo piede sulle terre dell' Uladh, fu fatta strage di tutti. Il regno di Quonnor è celebre per le geste di tre guerrieri della razza rossa, o, como dicevasi, del Klanna Rugraide : Laogro Buadase, Ququlino (Cuculino), e Quonnal. Zearnasc, erano i loro nomi. Questi tre eroi della sua stirpe gli forono funesti: Laogro Buadase corruppe la sua moglie prediletta; Quonoal sedusse sua figlia, Feidlim Nathrotak, L'ultimo crasi segnalato con la morte del gigante Meisgeadra; e dal suo cervello, impastato col fango, aveva formato una palla che fu deposta nel Teaghna Craoibe Ruade, talismano prezioso, e pegno della gloria in pari tempo che di sicurezza. Due bardi buffoni del re dell' Uladh imaginarono d'impadronirsenc, e si misero a giuocare con la preziosa sfera, a Ora insegnerò loro a divertirsi! " esclama Zeat (Tscat), e ritoglie loro la palla; ma non per restituirla a Quonnor : per lo contrario, si mostra dappertutto nelle pugne con tale glorioso trofeo,

sostiene felicemente gli assalti di Quonnor, gli tende un aguato, lo ferisca nel cranio. , D'ora innanzi, dice a Quonnor il druido che lo guarisce. non ti slanciare sopra un corsiero con troppo impeto, e guardati dalle donne. " Quonnor mort in capo a dieci anni. Dopo l'introduzione del cristianesimo in Irlanda, si aggiuose che Bakrasc il druido gli annunzia all' istante dell' eclisse solare, che coincide con la morte di G.-C., che un dio spira, crocefisso da un popolo straniero. Quonnor ginra di vendicare il dio, s'addentra nei boschi, ne percuote di punta e di taglio gli alberi (complici del misfatto?), spezza i rami giganteschi e semina il suolo di avanzi. La sua ferita si riapre, il suo cervello n' esce foori, ed egli casca morto nella grotta delle Quercie, che da ciò ritenne il nome di coill Lamah ruadhe (antro della Mano rossa),

QUORMAQ QUONLINGIOS (fr. QORMAQ QUALINGIOS ), nacque dall' incesto di Quonnor e di sua madre Neaza. Fu uno di quelli che il perfido re dell'Ulster diede înostaggio. allorche mando a cercare Deirdra e Naois. Sdegnato della doppiezza del principe di cui aveva garactito la buona fede a rischio di sua vita, si ritirò nel Cooaught, e di là suscitò turbolenze nell'Ulster, vi penetrò di tratto in tratto alla testa di tre mila soldati, pose a ferro e a fuoco il nacse di Criose Cuailgne, e per sette anni continui tenne Ouonnor sull'orle della sua perdita.

RA, RE, RI, il sole in egiziano, si chiana più comunemate (per Taggiunta inizitale dell'ericolo) Pi-Re o Fre (wedi Fas). Inoltre, è essoniale d'osservare che questa e ilaba s'aggiunge spesso ai nomi di Refe e d'Amun o Ammone, soprattutto all'ultimo (wedi Auers), il che significa che momentanemente si considera il primo Demiurgo come quegli che si rivela, a'individua nel

RACIO, Paxios, Cretese, sposo di Manto e padre di Mopso l'indovino.

RADA (fr. Badha), l'ottava e la più bella delle Gopi o lattaie, fu la favorita della gioventù di Visnù-Krisna. Vedi Krista.

RADAMANTO, RESDAMAS (g. RES-DAMANTIS ), Pasauardus (gen.-'Suoc). giudice dell' inferno e dio supremo del bujo impero, secondo gl' isolani del mar Egeo, fu collocato dalle leggende nell' isola di Creta, e ricongiunto alla dinastia reale dell'isola, Figlio di Giove e d'Europa, era così fratello di Minosse che al par di lui fu fatto principe del mondo sotterraneo e giudice delle anime; imperocché sulla terra aveva governato un impero battuto dai flutti, e dettato formole di morale, mediante un codice severo. Finalmente venne il tempo in cui l'evemerismo, prendendo i romanzi sul serio, si applicava a conciliarli con la storia, la cronologia e la verisimiglianza. Come cotestu principe di Creta si trova egli nelle isole dell'Egeo? Si rispose: 1. Esistunu due Minossi. Radamantu è fratello, non già di Minosse I., ma di Minosse II

(fratello del conquistatore, non del legislatore); 2. Radamanto è dnnque figlio, non di Giove e d'Europa, ma di Licasto e d'Ida. 5. Collegato all'altro auo fratello Sarpedonte, disputa a Minosse il trono o piuttosto una parte di Creta; è vinto e va in esilio. Sarpedonte si ricovera sul continente asiatico : Radamanto sceglie per rifugio le Cicladis vi fonda stabilimenti, vi detta leggi, incivilisce ignoranti popolazioni; passa a Tebe, sposa Alcmena, vedova d'Anfitrione, muore, è creato in memoria della sua giustizia giudice dell' inferso. 4. Secondo alcuni mitologi Radamanto si riconcilia con suo fratello cui nomina vicerè delle isole conquistate. - Quantità di varianti secondarie si trovavano sparse qua e là nelle vecchie tradizioni : pochissime ci furono conservate. Nell'una però si vede Radamanto visitare Fcacia (Corfu) e andare di là nell' isola d'Eubea in un giorno. Presso altri, ha un figlio, Eritro, e gli lascia i suoi stati; il che non impedisce ch'egli doni Chio ad Enopione, Paro ad Alceo, Delo ad Ancone, Andro ad Andreo, Cirno ad Eugine, Lenno a Toante, Peparcte a Panfilo, Marionca ad Evombeo. Pausania gli dà per padre Vulcano e per figlio Gorti. In Ibico ama Tale, giovane di Sardi, cui Apollodoro chiama invece Atinno ( e non Alinno). Si attribuisce a Radamanto la legge del taglione, l'uso di far prestare giuramento all'accusato in difetto di testimonii, il divieto imposto a tutti d'invocare gli dei giurando. Euripide aveva composto sopra Radamanto una tragedia oggidi perduta. - La mitologia composita dei Greci ammise tre giudici dell' inferno, Minosse, Eaco e Radamanto, ed anzi riparti fra essi le incumbenze a suo talento: Minosse giudicava gli Africani, Eaco gli Europei, Radamanto gli Asiatici. Inoltre, Minosse presiedeva. Cotesta distribuzione nulla ha d'antico. La triade ha tutto al più questo di notevole. che sembra on riverbero delle Furic, delle Gorgoni, delle Parche, dei tre Cronidi, Tre isole, Chio, l'Enbea, Creta, fornivano ciascona un giudice al tribunale. Del rimanente, Idomeneo, Achille, molti altri ancora, occorrono nelle tradizioni particolari fra i giudici dell' inferno. Confrontare SARPEDONTE.

RADGAST, dio slavo, adorato soprattutto nella città capitale dei Vareghi come la divinità tutelare della città, aveva nella mano sinistra una lancia, in testa un gallo con l'ali spiegate, sul petto un'egida in cui era figurata la testa d'un bue. Appiè dell'idolo erano immolati i cristiani prigionieri. Il sacerdote beveva del loro sangue, poi ad on tratto scosso da tale orribile libazione pronunziava profezie di cui nessuno osava dubitare. Dopo il sagrifizio si ministrava un gran banchetto cui rallegravano la musica e la danza. Radgast faceva parte della trinità slavona di cui Prono e Sova erano gli altri due membri.

RADIEN-ATHICIÉ, il dio supremo dei Lapponi. Invisibile e ravvolto sopra sè stesso come Bram nelle Indie, non degna mai d'occuparsi di quanto accade in questo mondo d' individualità e di fenomeno; g' il son figlio Radien-Kiedde che regna in soa vece. Del rimanente, i due Radies suon peuco conusciuli: e di rado inrocati. I Nosida soli (uomini del ciclo) sapevano apprezarse la loro clevazione e potenza. Essi davano loro per dimora il Verald, spazio, octere, ed in isvedesee universo. No ostante la non curanza di Radien per le cose umane, si ammette ch'egli chiama presso di sè e nel suo ciclo le anime dei giusti. Goloro che abbandona cadono nelle mani dei Sairo.

RAESPELGR O HRIJAES-PELGR, vale a dire mangiatore di cadaveri, gigante della mitologia scandinava, abita verso i confini settentrionali del cielo. Ila ali d'arquila in così ampie che quando le agita mette l'Oceano in movimento, e fa scaturire il fucoro dal seno dello spazio, È desso che riguardasi come autore del vento.

RAFNA GUD o HRAFNA GOUD, vale a dire il dio dei corvi, Odino, a motivo dei due corvi, Ugino e Munnin, che stanno appollaiati sulle sue spalle, e che gli dicono all'orecchio tutto ciò che vedono e sentono.

RAGA. Fedi l'art. segocute. RAGIINI o RAGINI, niufe musicali dell'India, sono in numero di trenta, ma quattro soprattutto hanno dell'importanza; idealizzate, si riducono ad una. Per comprendere Ie Rughini, bisogna prima intendere il doppio senso di Raga, passione e modo, e l'intimo legame di questi due sensi in apparenza poco simili. Le doe principali opere sanscrite relative alla mosica si chiamano Ragarnava, la madre delle passioni, e Ragaderpana, lo specchio dei modi, Bisogna poscia distinguere i suoni, Suara, dai modi e soprattutto dai sistemi fondamentali della musica indiana. I sistemi sono in numero di quattro (attribuiti ad Issuera, Barata, Payana, Kallinata). I suoni

sono in numero di sei o sette. Il numero dei Raga, per lo contrario, non ha confini. " Simili ai flutti del mare, dice l'India, possono essere moltiplicati all'infinito. 1, Tuttavia si distinsero primitivamente sei Ruga : Bairava, Malava, Sriraga, Ilindola o Vassanta, Dipaka, Mega. Questi sei Raga furono divinizzati. Quanto alle Raghini, sono Raga divenuti sistemi musicali : inventrici e rettrici della musica, piegano in cadenza, e misurano i suoni. Il loro muoversi è ritmico, il loro gesto è un' armonia, il loro atteggiarsi una cadenza. Un quadro indiano mostra una Raghina che sospende i suoi passi leggieri sull'orlo d'un pozzo donde si spandono in argentei zampilli le acque sovrabbondanti. Una vina splende nella sua mano sinistra; la destra porta una bilancia che ha a guisa di bacini due urne in perfetto equilibrio. Quattro Ragliini la seguono, e sono i simboli dei quattro sistemi musicali. A'suoi piedi posa l'emide il cui coperchio ministrò la prima vina: a destra l'acqua che scorre dal pozzo mistico ha formato come un Occano di suoni, Oceano mobile le cui tremolanti onde riflettono le modificazioni nervose dell'anima, oscilland come il cuore umano, fremono come la foglia al soffio del vento, mormorano come l'eco al suono della vocc. Nel centro un' enorme rupe sorge superba di portare sulla sua cima il toro del mondo, che lancia un zampillo d'acqua verso il ciclo, e lascia fluire da'suoi fianchi tre grandi correnti che spariscono entro a tre grotte, poi escono divise ciascuna in quattro ruscelli. Confr. Manassu-aragrana. Una tolla d'uccelli, melodiosi e splendidi accesso-. rii, animano tale scena, e sembrano 68

essi pure sotto l'influenza del fascino. Il quadro or descritto è uno di quelli che gl' Indiani chiamano Ragamana; sono dessi pitture allegoriche del sistema musicale. Essi ne hauno un numero grande. Quantunque variare si possa nelle spiegazioni peculiari che si arrischiassero su tali pitture, v'ha almeno un fatto certo, cioè il legame intimo tra l' impero delle acque, quello dei suoni e quello degli astri. Laonde Müller ha data del monumento per moi analizzato un' interpretazione astronomica in pari tempo che idrografica c musicale. Le Rughini rassomigliano soprattutto alle Sirene.

RAGNAR-LODBROK, personnggio famoso della mitologia scandinava. Noi prendiamo da d'Eckstein l' esposizione di questo mito: Tora (figlia d'Errand, potente Iarl abitatore del Jutland), Tora, la più bella delle vergini, era eccellente in tutte le arti amene. Sorpassava tutte le donne, e spiccava al disopra di esse per la snellezza ed eleganza della sua taglia, come il cervo leggiero spicca al disopra degli altri animali. Lo Iarl, che amava molto sua figlia, fece costruire per essa un apparlamento non lontano dalla sala del reappartamento cinto da un palancato. Aveva l'ahitudine di offrirle ogni giorno un regalo; ed aveva giurato di far così tutta la sua vita. Un giorno le portó un drago giovane e bello. Ella lo mise entro una gabbia, e collocó dell'oro sotto la sua cuccia. In poco tempo il mostro ingrandi e l'ore con lui. In breve la gabbia divenne troppa stretta pel drago che formò inturno ad essa delle spire. Egli non cessó di crescere, e fini coll'estendere talmente i suoi anelli, che ayviluppo l'appartamento, e l'oro si accumulava in proporzione. Poi oltrepassò il palancato stesso e lo circondò delle sue spire, toccandosi coda e testa. Non si si avvicinava a lui senza pericolo; nè alcuno osava più penetrare fino alla donzella, eccetto chi recava al mostro il cibo. Divorava per pasto un toro, e lo trangugiava d'un sol tratte. Frattanto lo Iarl furioso promise di dare sua figlia a colui che uccidesse il drago, qualunque ei si fosce, ed assegnò in dote alla vergine l'oro su cui il mostro cra corcato, Regnava allora in Danimarca Sigurd Ring, re potente, divenuto celebre per la sua vittoria sopra Arald-Ildetand nei campi di Bravalla. Tutte le regioni settentrionali sanno come Arald soggiacque al ferro di Sigurd. Sigurd aveva per figlio Ragnar di statura elevata, di volto avvenente, di pronte e spiritose risposte. Ragnar si mostrava generoso alle sue genti, terribile ai nemici.Quando fu in istato di portar le armi, si circondò d'una scorta di guerrieri. ed allesti le suc navi. La promessa che lo Iarl Errand aveva fatto bandire giunse fino a lui 4 se ne finse però ignaro. Si fece fare vestiti d' una forma strana, brache d'orso selvaggio ed un cappuccio di eguale stoffa i il crine era inanellato e folto, donde il suo nome di Lodbrok. Fatti che furono tali apparecchi, fece immollare il vestito nella pece bollente, e lo lasciò indurire. Poi, giunta la state, s'imbarcò pel Jutland co'suoi compagni, nascose le sue navi in un senu della baia, non lunge dai dominii dello Iarl, e vi resto un' intera notte. Si alzò di gran mattino, prese il suo vestito, lo indosso, ed afferro un'enorme lancia. Lascio segretamente la sua nave, eorse verso un banco di sabbiu, si ravvolse nella sabbia, poi ca-

vò il chiodo che attaccava il ferro al fusto della sua lancia, e s' incamminò solo verso la porta della rocca ove comandava lo Iarl. Arrivò così di buon'ora che trovò tutti gli abitanti immersi nel sonno. Mosse difilato verso l'appurtamento della vergine; e giunto al palancato che il serpente avvolgeva delle sue spire, lo percosse con la sua lancia, la ritrasse, e percosse di nuovo il mostro sul dorso, Orm (tal è il nome del serpente) s'incurvò al sentirsi ferire con un movimento sì gagliardo, che la punta della lancia si spezzò. Nella sua lotta con la morte scosse la roeca tutta. Quando Ragnar diede addietro, uno spruzzo di sangue zampillò dalla ferita del mostro, e colpi il dorso del guerriero il quale, merce le vesti che aveasi fatto fare, non fu attoscato. Risvegliate dallo strepito, le abitatrici del ginecco si presentarono sulla soglia della porta. Ivi, Tora, la donzella, vide un uomo di statura maestosa, gli domandò chi fosse, ed a chi volesse parlare, Egli restò in piedi dinanzi alla vergine, e cantò le parole seguenti: " Io arrischiai la vita che m'è cara, o vergine dal rilucente volto ! Uccisi il mostro, cotesto pesce dei campi; ed io, non più che quindici verni io conto. Che una morte repentina mi colga se non immersi profondamente il ferro della mia lancia nel cuore di cotesto salmone del deserto che s'attortiglia nelle sue spire. " Poi si tacque e riparti. Portò seco il fusto della sua lancia, ed il ferro restò immerso nella piaga. La giovinetta a cui s' indirizzavano tali accenti comprese che l'eroe parlava della sua impresa, e che i quindici verni indicavano l'ctà sua. " Ma chi può essere ? ... chies'ella. Non sapeva se fosse un

mortale o un dio, tanto elevata era. la di lui statura. Ella rientrò nel suo appartamento, e si corco. La mattina, quando le genti si risvegliarono, videro il drago ucciso e la punta della lancia confitta nel suo corpo. Lo Iarl la fece strappare dalla maga: tale punta era sì larga e pesante che pochi nomini erano capaci di portarla. Lo Iarl prese consiglio da sua figlia e dagli amici, e pensò ad attenere la promessa. Credevasi che colui che si gloriosamente compiuto aveva l'alta impresa sarebbe venuto in persona a chiedere il meritato guiderdone. Ma Tora consiglió di convocare un'assemblea di tutti i guerrieri, e di far bandire che tutti avessero a trovarvisi, sotto pena d' incorrere la collera dello Iarl. " Se alcuno degli astanti pretende all'onore d'aver ucciso il drago, presenterà il tronco della lancia a cui appartiene la punta, " Lo Iarl trovò sano il consiglio, e fè tosto convocare l'assemblea. Giunto il di, lo Iarl vi comparve attorniato da una moltitudine di duci secondarii, e l' assemblea fu numerosissima. Ragnar, sulle sue navi, udi parlare di tale convocazione, e vi si reco anch'egli con quasi tutta la sua gente. Arrivati che furono, si tennero alquanto in disparte degli altri, Rugnar s'accorse che v'era assai più gente che nelle circostanze ordinaric. Lo Iarl si alza, impone silen+ tio, e ringrazia i guerrieri d'aver obbedito alla sua intimazione, poi racconta loro quant' è avvenuto, dice la promessa che ha fatta a chi uccidesse il drago, aggiunge che il mostro è morto, e che l'eroe a cui è dovuta si eroica impresa ha lasciato nella piaga il ferro della lancia. " Se alcuno di questa assemblea, soggiunge, possiede il fu-

sto d'una tal lancia, non ha che a presentarlo per avvalorare le sue pretensioni; io adempierò le mie promesse, qualunque sia la condizione del vincitore. ,, Fmito ch'ebbe di parlare, fece presentare a ciascheduno degli astanti la punta di quell' arma, ed csortò i guerrieri ad avanzarsi onde gli fosse facile ravvisare le sembianze di quello che presentasse il tronco della lancia, e s' attribuisse l'impresa. Ma nessuno recò il tronco. Alla fine si venne a Ragnar il quale riconobbe il ferro, e disse ch'era quello della sua lancia. Ed ecco che il ferro ed il tronco ricongiunti si trovarono appartenere alla stessa lancia. Tutti furono convinti ch'egli aveva ucciso il drago : azione che lo rese celebre in tutti i paesi. Allora sollecitò la mano di Tora, figlia dello farl, il quale, lieto di tale domanda, gliela concesse. Una gran festa fu apparecchiata; e dopo le nozze, Ragnar s' imbarcò pel suo paese dove fu re. Egli amaya teneramente Tora da cui ebbe duc figli, Etrek il primogenito. Agnar il minore, entrambi d'alta statura, di volto giocondo e bello, valenti in tutti gli esercizii del corpo. Ma un giorno avvenne che Tora infermò, e morì in mezzo a'suoi tesori. Ragnar, profondamente afflitto, ricusò di prendere un'altra moglie. Scelse altri guerrieri per accudire co'suoi figli agli affari dell'impero, ed egli ricomineiò la sua vita d'avventure, le corse della sua gioventù : su tutte le spiagge a cui approdo fu vincitore.

RAHU' e KETU (fr. Ranou e Kzrou') sono due Assura, i soli, a detta degl' Indieni, i quali abbiano avuto la destrezza di assaggiare deil' amrita. Solitamente l'avventura è attribuita a Rahù solo (v. Ausnosta);

sole, e Ketú gli eclissi della luna, RAKSCE (fr. RARCHE) era, secondo i Parsi, il cavallo di Siamek. celebre vincitore dei Devi. Arione e Pegaso sembrano stati ereati su tale modello.

RAKSCIASSA (i) o RAKSCIA (fr. RAKCHACAS o RARERAS) hunno nelle Indie due officii che si riducono ad un solo : sono dessi genii malefici : sono partigiani di Siva. È difficile distinguerli dagli Assura, dai Daitia e dai Danaya, Non basta, si può senza risehio confonderli nell'uso volgare, quantunque a tatti eotesti genii malefici si assegnino geneulogie distinte, I Daitia sono fluli di Diti la Notte: i Danava sono RAK

figli di Danaù, figlia di Kasiapa, II quale ebbe tra le altre mogli Aditi e Diti. Nemici degli dei, furono chiamati Assura, per opposizione ai Sara. L'Amrita, la bevanda che conferisce l'immortalità, la bellezza, la gioventu, chiamavasi pur Sura, Tutti quelli che furono ammessi a berne ascrissero ad onore di assumerno il nome. Ond' è che chiunque non poté avere la sua quota del preziosa liquore in un Assura. In progresso s' imaginò una bevanda Assura, contraria al Sura ; l'Assura, simile ne' suoi effetti al sugo fermentato dell' albero che Bacco piantò. I Raksciassa, nella mitologia dell'India, formano un intero popolo. Sono giganti, sono gnerrieri formidabili, sono maghi; e nulladimeno, non più che ai Titani della Grecia, non più che si giganti scandinavi, non si accorda loro la forza dello spirito, la penetrazione, la prudenza. Sono soprattatto enti ingannatori. Le Mohani o false hellezze, ninfeillusioni, non sono che forme d'Assura. Di mano in mano che si progredisce verso la storia eroica dell' India, i Raksciassa si mostrano cume prototipi dei figli della Luna o Ciandravansa (Tehandravansas), mentre i figli del Sole o Suriavansa hanno, per prototipi gli dei, Ciandra (Tehandra), il dio maschio della Luna, ha per ausiliario i Daitia : da Tara, eni rapisce, nasce Buda (Bramaisivaita); da questo Buda e da Ila, sua moglie, nasce Purù ; e lungo tempo dopo Iziati, stipite dei Ciandravanso . Iaiati , un giorno, balza di trono Indra, diventa Indra secondo l'espressione dei Sivaiti, poi s' imparenta per mezzo del matrimonio con la famiglia dei pontefici dei Daitia. In progresso di tempo i Baksciassa sostengono Siva contra i

partiglani di Visno, contra Bavanl, sua sposa, e nondimeno finiscono coll'esser nemici di cotesto dio. Vero è che allora non si schierano dal lato di Visnù; seguono la bandiera di Brama, evidente allosione all'epoca di Parassu-Rama o del sivaismo riformato! E tuttavia il bramaismo anch'esso menziona i Baksciassa come suoi nemici. Il culto bramanico, dicesi, tu distrutto nell' India meridionale dai Raksciassa. All'epoca dell' assassinamento dello sposo di Badrakali, un esercito di Raksciassa secondò la vendetta della dea, ed uccise per suo ordine il perfidb re. l'orafo avaro e quanti erano stati complici della morte del giovane re di Kuleta. - I Raksciassa sono simboli delle forze cosmiche anomale del mondo primitivo e d' una razza antica semi-barbara, bellicosa, la quale nell'origine non conobbe che Siva e respinse il bramaismo; ma che poscia abbracciando la riforma di Parassù-Rama, si raccosto al bramaismo, e non fece più la guerra che a Visnù.

BAKTAVIGIA (fr. RARTAVIDIA). gigante indiano, comandava l'avauguardia di Sumba e di Nissumba. Aveva ottenuto da Brama, in caso di ferita, il felice privilegio di veder nascere da ogni goccia di sangue che avrebbero versato le sue ferite migliaia di soldati, suoi pari in valore. Ciandi (Tchandi), incarnazione di Durga, lo ferisce : tostamente l'avangoardia del gigante ingrossa a vista d'occhio: " Io li vincerò, io gli ucciderò, esclamò Ciandi, purchè quel sangue non possa più, toccando la terra, produrre nuove schiere. Kali ! vieni, nera dea, per ricevere all'uscire il sangue di Raktavigia. ,, Kali eseguisce il comando di Ciandi, e Raktavigia, dopo aver veduto la strage de guerrieri nati dul suo sangue, spira anch'esso per la lancia di Ciandii. — Questo mito, uno degli episodii più curiosi del Ciandika, ricorda la morte di Reco, Raktavigia vuol dire semenza di sangue.

RAMA, settima incarnazione di Visnit, era figlio di Dassarata, re d' Aiodia e di Kaussalia, quella delle sue tre mogli cui amava maggiormente. Da Somatra, la seconda, Dassarata ebbe due gemelli, Laksmana e Satrukna; dalla terza, Kei-Keii, gli nacque un altro figlio, Barata. Di questi quattro figli, Rama era, nelle credenze indiane, il più celebre; i suoi natali non andarono disgiunti da prodigii. Rayana istrutto del disegno d'incarnazione formato da Visnù per vincerlo, rapà Kaussalia per tuffarla nell'Oceano. Visnù la salvò per miracolo. Dassarata diede per macstro a'suoi figli il venerabile Vasista sotto il quale . tutti fecero nella cognizione dei Veda, nello studio della morale, negli esercizii del corpo, stupendi progressi. Fin d'allora, lo splendore della divinità cominciava a rifulgere in Rama, così nominato a motivo della sua rara bellezza. Un serpente, uscito dalla fronte di Rayana, avera avviluppato le membra del giovane figlio di Kanssalia : l'aquila Garuda lo fece in pezzi. Il celebre corvo Kaka-Bussuda che è Brama stesso volò subitamente ch'ei nacque al palazzo dove renne alla luce; lo servi senza posa per cinque anni, lo diverti durante i trastulli della sua infanzia: incessantemente fisi sul giovane Rama, i suoi occhi s'impregnarono del fluido risplendente ch'egli lanciava. Un giorno, vede il corpo del fanciallo tutto nero, i suoi piedi tutti rossi e sanguinosi : inca-

pace di reggere a tale spettacolo, Kaka-Bussuda sen vola via, ma il braccio di Rama lo segue. Invano si perde nelle nubi, traversa lo spazio, tocca i Suarga, il Bramaloka stesso. Il celeste corvo allora si ferma, adora, cade in estasi e si ritrova in Aiodia: tutto non era che un sogno. Intanto Rama ride del suo imbarazzo: L' uccello si slancia nella sua bocca aperta, vi si sprofonda, vi passeggia per un numero infinito d'anni : colà cieli, besti, meraviglie innumerevoli, s'affacciano alla sua vista incantata; e sempre in mezzo a tale magico spettacolo, Rama, il miracoloso fanciullo che riempie il mondo. Alla fine, Rama apre di nuovo la bocca : l'uccello n'esee, si accovaccia a'piedi del fanciullo, l'implora, e proclamandolo il padrone dei mondi, lo supplica di far cessare l'illusione che lo governa. Rama l'esaudisce, posa la mano sulla testa dell'uccello : tutti i desiderii di Kaka-Bussuda si compiono, Rama alla fine giunge alla pubertà. Di repente Vissuamitra, celebre Bramano, le cui eccessive austerità ispirano spavento agli stessi Deva, comparisce alla corte di Dassarata, e lo prege di affidargli Rama per niutarlo a sbarazzarsi di tre genii cettivi, Ravana ed i figli di Sunda e d'Upassunda. Sgomentato da tale domanda, Dassarata vorrebbe rifintare e non osa. Dice addio a suo figlio; Rama segue il santo personaggio nella solitudine, e comincia un lungo viaggio. Dappertutto si da loro l'ospitalità, dappertutto Vissuamitra apprende a Rama l'origine de' romitaggi che loro servono d'asilo, perfeziona l'educazione del giovane principe divenuto suo allievo, gli fa dono d'armi incantate, e soprattutto gl' indica il modo d'usarne. Mercè

BAM tali efficaci ammaestramenti. Rama si rende segnalato con una moltitudine di geste contra i Giganti ed uccide il demone femina Taraka. Tra cotesti orribili nemici appariscono principalmente gli agenti di Ravana, tiranno di Lanka, che Visnú vorrebbe torre dalla faccia del globo cui contamina ed opprime. Suvahia spira, trafitto da frecce divine, Mariscia, capo dei satelliti del despota Chingulese, fugge solo dinanzi al giovinetto che ha vinto l'esercito suo, e ritorna a Lanka, Vissuamitra liberato dai funesti Assura, le cui infernali macchinazioni interruppero tante volte le sante cerimonie, compie il suo sogrifizio, ringrazia il giovane eroe e si reca insieme con lui alla corte di Gianaka (Djanaka), padre della bellissima Sita, di cui mille principi stranieri, di cui Ravana soprattutto ricercano la mano con ardore. Ma è stato dichiarato solennemente da Gianaka che la principessa sarà il premio della destrezza congiunta alla gagliardia. Ouegli solo l'otterrà, che saprà, d' un braccio nerbornto, tendere un arco immenso, inestimabile regalo della divinità. Rama si mette fra i competitori. Già rinchiuso dentra la superba sua guaina donde esalano soavissimi profumi, l'arco immenso arriva rotolato da varii schiavi in mezzo all'assemblea. Tutti i principi l'uno dopo l'altro si provano, ma invano, di tenderlo: non possono nemmeno muoverlo. Rama accostandosi ultimo, lo solleva d'una mano, come scherzando, lo tende e trae a sè il nervo con tanto vigore che l'immenso arco si spezza nel mezzo mandando un terribile suono. Riconoscinto vincitore, il giovane eroe sposa la bella Sita, e riede

trionfante al palazzo de'suoi mag-

giori, Poco dopo Dassarata, a cui P età rende grave il peso dell'impero, s'apparecchia ad investire Rama del titolo di Inva-Ragia (Iouva-Radja, giovane re). Già il popolo si abbandona alla gioia, le pagode esalano i profumi dell'incenso, i vessilli ondeggiano al vento. Rama e Sita s' avanzano all'ara. Di repente una delle donne della regina Kei-Keii, animata da un odio segreto contro di Rama, dice alla sua padrona che l'incoronazione del principe è una flagrante usurpazione dei diritti di suo figlio Barata, e le ricorda che, un tempo da lei salvato, Dassarata le ha promesso di concederle le due prime grazie che avrebbe domandato. " Ebbene, aggiunge la perfida : chiedete l'esilio di Rama per dodici anni, e per vostro figlio Barata la dignità di Inva-Rogia! " Kci-Keii esaltata dall'astuzia della sua fantesca si fa sollecita d'ottenere da Dassarata un'udienza, e dice ciò che ella esige in premio del servigio che gli ha reso. Invano Dassarata la scongiura di modificare le sue domande, le offre tutto che potrà desiderare, salvo quanto ella brama : l'inflessibile matrigna persiste, e Dassarata, stretto dal suo giuramento, è forzato di condannare suo figlio all'esilio. Alcun tempo dopo egli muore, in preda ad una cupa malinconia e disperando di rivedere Rama : " O Rama ! o figlio mio ,, ! tali furono le sne estreme parole (vedi Dacanatna). Frattanto, Rama bandito s' interna nell' immensa foresta di Dandaka, seguito da suo fratello Laksmana, che non ha voluto abbandonarlo; cola, rinnovando i prodigii della sua adolescenza, estermina i Giganti che infestano i hoschi ed i deserti, asili dei santi penitenti, e divide la vita tra il be-

neficare ed il pregare. In capo ai dodici anni assegnati dal capriccio di Kei-Keii al suo esilio, Rama ricomparisce in Aiodia, ricusa il trono, lo cede a suo fratello Barata c continua a dar la caccia ai Daitia fino al Gianastana nel Dekan. Smurianaka, sorella di Ravana, s'accende di lui. Non è corrisposto, Irritata, Smurianaka eccita suo fratello a rapir Sita. Il tiranno adempie assai presto i voti di sua sorella. Sita, rapita, langue captiva in Lanka al di la dei mari ; tostamente Rama si mette in cammino per riconquistare la sua sposa rapita, ed internandosi ognora più nella penisola, arriva alla sponda del fiume Pampa che bagna l'impero di Sugriva, e vuol cogliere nel magnifico giardino di quel principe delle simie qualche frutto per soccorrere suo fratello che cade sfinito di lassezza. Anumanù(Hanoumanou), guardiano del giardino, vi si oppone; ma in breve chiarito dei veri interessi del suo padrone, intuona l' inno a Visnù e promette a Rama che la poderosa lega delle simie mnoverà con esso lui contro di Lanka, purché prima componga la contesa dci due fratelli Vali e Sugriva, i quali entrambi pretendono regnare assolutamente sul popolo delle simie. Vali spira per mano di Visnù; ed Angada, suo figlio, si sottometto a Rama. Sugriva, messo in possesso della totalità del reame di Kiskindia, non domanda più che di seguir Rama. Giù Brama, in mezzo ai Deva adunati, aveva ordinato agli abitatori dei Suarga d'andare ad unirsi agli Apsara, ai Gandarva, agli Iakscia, alle figlie delle idre, degli orsi, dei Vidiadara, dei Kinnara, e di generare, per secondar Visnù, enti con corpi di simia, con forme d'orso, invulnerabili, astuti,

528 RAM destri nell'arte di maneggiar le ar-·mi. » Vedete, diss'egli, la mia bocca si apre come una voragine, e già n' esce il potente orso Giambuvan, di cui un sordo rombare anounzía la venuta, " Gli dei obbedirono, percorsero i boschi, le pianure, le pendici delle montagne, scegliendo cadanno le ninfe la cui forma s'accordava meglio con la loro, e cadauno rendendo la propria amante madre d'un guerriero bizzarro, orso o simia per la forma, lione o tigre pel coraggio e l'agilità. Rama si rasserenò alla vista di quel forte esercito composto di due innumerevoli falangi, gli orsi che hanno alla loro testa Giambuvan, e le simie capitanate da Sugriva. Si traversa il Dekan, si crriva alla sponda del mare; ma quivi un ostacolo invincibile in apparenza arresta i prodi anti-ravanisti. Come valicare que' flutti formidabili, che separano Lanka dalla punta della grande penisola? Non meno fertile in espedienti che tremendo sul campo di battaglia, Anumanù avviticchia ed aggrappa la sua coda alla spiaggia dore si trovano le simie; poi, slanciandosi sulla riva opposta, si arrampica con le sue quattro mani alla rocca di Lanka. L' esercito intero sfila lunghesso quel ponte improvvisato. Le simie tostamente, per avviso di Anumano, precipitano confusamente nel vasto braccio di mare enormi macigni e costruiscono così da una ripa all'altra un ponte di scogli sul quale orsi e simie passano senza pericolo. Tale strada improvvisata si chiama ancora oggidi Ramiseram. Si ha dunque tocca Lanka, non si tratta più che di conquistarla. Venti battaglie sono successivemente combattute: il sangue scorre. Vibisciana, fratello del gigante, si volta contro di lui; Ra-

ma stesso, con accorte lusingherie. persuade Bayani ad abbandonare la di lui causa, imperocchè è dessa l' ultima che milita in favore del tiranno; e quando Siva acconsectendo alla sua rovina si mette in cammino col restante degli dei per assistere a' suoi estremi sospiri, ella lo colma d'invettive. La coppia divina trova da altercare. Rama si fa mediatore tra i contendenti. " Divina Durga, siici propizia! Tu sola, tu vali un esercito intero. Se tu rimani avversa a' nostri voti, se la rissa continua, sarà impossibile di distruggere Ravana, " La dea, solleticeta da tale complimento inaspettato, sorride e lascia, eol suo sorriso, eadere il cenno di testa che colma i voti degli dei, e che è la sentenza di morte di Ravana. Egli spira infatti, in mezzo ai giganti suoi amici, cui le simie schiacciano, gli orsi sbranano. Anumanù allora si getta ai piedi di Rama, lo proclama vincitore e dio, l'adotta per figlio. Sita, liberata, si sottomette alla prova del fuorn per dimostrare al suo sposo inquieto, che l'aria venetica che si respira nello Zenana del tiranno non ha offuscato il fiore della sua purità conjugale. Il fratello di Ravana monta sul trono, da cui il delitto precipitò suo fratello, Rama, che non ha più nulla a fare sulla terra, poiche ha precipitato nell'abisso l' Assura empio cui nessun dio poteva vincere, non vuole però lasciare il globo senz' aver dato al mondo un saggio d'un regno giusto; egli lascia Lanka, oramai dovota al culto di Visnu, distrugge in parte il ponte di scogli d'Anumanù, costruisce sulla riva opposta un tempio a Siva, cui ha colpito nella persona d'uno de' suoi adoratori, ma che non vuol cancellare dalla lista de' numi; adorna que' templi raggianti della corona d'Aiodia, e sa sedere sul trono alla sua destra Sita sempre fedele, sempre senza macchia e senza taccia; dirozza i popoli coll'agricoltura ; pubblica leggi, modelli dei codici futuri ; inizia l'ignorante umanità nella religione, nella società eivile, nelle arti; poi, lasciando l'impero a suo figlio Kuscia, risale al Vaikunta, sua eeleste dimora, donde veglia con la bella Sita al ben essere dei mortali. Giammai però i bei giorni del suo regno rifioriranno sulla terra. Con la vita terrestre di Rama termina il Tretaiuga, che corrisponde all' età d'argento dei Greci: l'ottava incarnazione di Visnù illuminerà le nebbie maligne del Duaparaiuga; e quando Krisna sara scomparso anch'egli si diffonderanno le dense teochre dell'età Kali, dell' età nera. - Paulin, Systema brahmanieum, ritrova Baeco in Rama 1 egli ha torto 1 Rama sarebbe piuttosto il modello d'Ereole, il quale del resto non fu servilmente calcato su lui. V'ha altresi del Teseo, del Perseo in tali avventure, La priorità conceduta a Barata rieorda Euristeo il quale, nato primo, eomanda quindi al figlio d'Alemena. I dodici anni d'esilio si riverberano sia nelle dodici fatiehe, sia principalmente nei dodici anni ai quali corrispondono queste dodici fatiche. Il serpente che Ravana scatena eontro di lui riconduce ai due scrpenti inviati da Giunone alla eulla del giovane figlio d'Alemena, Gli ostacoli opposti alla concezione di Kaussalia si sono tradotti in ostacoli alla liberazione d'Alcmena. I Daitia, eui atterra, ricordano i mostri vinti da Ereole. Gli orsi vellosi abitanti dei monti irti di foreste, hanno i'loro analoghi nei cinghiali d'Erimanto. L'Assunzione di Rama nel Vaikunta, è la divinizzazione d' Ereole ammesso nell'Olimpo. Sita l'accompagna, come Ebe accompagna Ereole. Le simie hanno i loro analoghi nei Cercopi, e più aneora, a parer nostro, in Cefeo, il suocero e l'amico di Perseo. Sarebbe facile portare più lungi tali eomparazioni. - Si può vedera Rama e Sita, t. 17 e 18 del Systema brahmanicum. Ritrovasi Rama solo in quella moltitudine di scolture e di pitture cha nci templi indiani rappresentano la guerra di Lanka. Si da il nome di Ramiseram ad un' isoletta che nella bassa marea si lega a quella di Manaar per uoa serie d'isolotti e di scogli. Ramiseram vuol dire ponte di Rama (secondo aleuni mitografia uniona di Rama e d'Issuara o Siva). Gli Arabi ehiamano quel sito poote di Adamo, ed affermano che Adamo vi fu esiliato dopo eaeciato dal paradiso terrestre.

RAMBA (fr. Ramma), den del piaere nelle Indic, è la regina di quei Goo milioni d'Appara, baindere asrece ele, abbelliscono coi loro desarco l'oro scherzi e con le loro danne la corte d'Indra. Ugualmente che Laksmi, di cui è l'incoraziono, è una Anadiomene. Gli del la videro nascere dai flutti del mare di latte agisto de acit. A tale titolo e come gatto de acit. A tale titolo e come paragonato vone ella Pandemo dei Greci.

RAMESNE O RAMESNE - KA-ROM (fr. Ramenni o Ramenni-Brazon), è uno dei 28 Izedi parsi i presiede alle rivoluzioni eelesti, al tempo, ai piaceri durevoli. Il ventunesimo giorno del mese gli è conseerato, es ichiama Rambien. Egli è lo Hamkar di Sefendomad e di Havan; la sua beneficenza è senza limiti. Gli si dà il titolo di uccello protettore del mondo.

RAMSINITE (C. RAMSINIT O BRAM-PAINITES ), altramente RAMSETE O Rzmu (Ramsès o Remfis), era in Egitto il re dagl' inesansti ed incalcolabili tesori. I Mida, i Gige, gl'Iriei vengono meno presso lui, Del rimanente, ha sorprendenti rassomiglianze con l'ultimo di cotesti principi. Dono aver ammassato áoo mila talenti (2 a 3 miliardi), vuol far costruire un misterioso edifizio per deporvi i suoi tesori. L'architetto scelto a tal uopo superò sè stesso; ma, senza avvisarne il re, pose nella muraglia una pietra che girava sopra sè stessa, ed apriva cosi l'ingresso delle dovigiose sale. L'architetto morì, ma spirando rivelò il segreto a' suoi duc figli. Questi fecero al tesoro sì frequenti visite che alla fine il re se ne accorse: tesc agguati alle casse il cui contenuto attraeva la cupidigia degli sconosciuti. In breve uno dei fratelli vi fu preso; l'altro, per impedire che non rivelasse il nome d'un complice, gli troncò la testa; poi, per timore che non fosse riconosciuto, la portò seco. Ramsinite scoperse presta il cadavere; ma a chi aveva appartenuto cotesto livido e non riconoscibile corpo? Una croce riceve le misere spoglie; guardie nascoste in vicinanza spiano i viandanti, interrogano i volti, si tengono pronti a registrare un sospiro. La loro fazione non è lunga: la vedova dell'architetto ha detto al figlio che le rimane che se il cadavere soggiorna più a lungo sull' ignobile legno, ella scoprirà ogni cosa al vendicativo sovrano. Il giovane riempie alcuni otri d' un vino delizioso, ne carica de' giumenti, li guida male allorché passa vicino alle sentinelle; alcuni otri

scoppiano, egli si dispera: i soldati raccolgono il vino che scorre a gran rivi, e vegliano affinchè non se neperda; cgli si accende d'ira, rinfaccia loro la loro ubbriachezza, ripete ch' è rovinato : l'ubbriachezza li vince e con essa il sonno. Egli stacca il cadavere, lo porta via, lo seppellisce. Al ridestarsi, grande è la sorpresa delle guardie, che nulla hanno più a guardare; ma il Faranne non si tiene per vinto. Docile a' suoi ordini, sua figlia corre l' Egitto, concedendo a chi le domanda, offrendo a chi non vi pensa, le sue fervide carezze; ma facendo contare da' suoi amanti d'un giorno le loro astuzie, le loro finezze, i loro stratagemmi, " meno sottili, dic'ella, che quei delle donne, "Il vero colpevole alla fine capita nelle sue braccia, e come ogni altro racconta i suoi fatti e le sue geste alla figlia del re. Non dimentica la storiella di suo fratelle decapitato, la storiella del re rubato nel suo oro e ne'suoi cadaveri. Sfortunatamente fa notte, la principessa non ha veduto il volto del complice invitato il di innanzi al tenero abboccamento. Tutto ciò ch'ella può fare, è di afferrare la mano che le si porge e di chiamare le guardie : esse vengono scortate da faci. Il braceio che la principessa stringe non è congiunto ad un tronco, è la mano del cadavere rubato : per la terza volta l'accorto mariuolo sfugge agli agguati del re. Alla vista della mano che sua figlia ha stretto con trasporto, ed ora respinge con orrore, Ramsinite muta consiglio, ammira l'accortezza del colpevole che voleva punire, e bandisce per tutta la città che perdona, e che l'astutissimo baratuere può aspirare ad un ricco guiderdone. Diffatti, il giovane, palesando alla fine il suo some, obbe in dono podori, oro, e la stess figlia del re in matrimonio. Probabilmente l'edificio commodato da Raminite el suo architetto era sotterranco. Secondo i Greci, Raminite era disceso vivo all' inferno, avera giocato ai dadi con Cerere, e finalmente, dopo una varia sorte, avera vinto. Cerere allora gli regalio un tovaglino d'oro. Confr. Tao-posto.

RANA, nella mitologia scandinava è moglie del dio gigante dell'Oceano, Eger od Iimero, ed è tenuta ella stessa per dea del mare.

RANNUSIA, REAMECOIA, Paurougia: Nemesi. Questo soprannome, celebre e più frequentemente impicgato forse del nome stesso, leggerasi nel culto che si rendeva a Nemesi in Rannonte, dove aveva un tempio magnifico ed una statua colossale ( dieci cubiti ), capolavoro d'Agoracrito di Paro (o di Diodoro o di Fidia). Il masso unico da cui l'artista cavo fuori la nemica dei presontuosi fu recato da Paro in Attica dal generale persiano Dati, che voleva farne un monumento della vittoria dei Medi sui Greci. I bassirilievi del piedestallo della statua rappresentavano Leda ( nutrice d' Elena?), i Tindaridi, Agamennone, Menelao, Pirro, ecc. Fedi Plinio il naturalista, xxxvı.

RAPITAR è uno lei cinque Gab. he la mitologia parti reputa presie-dere alle parti del giorno. Cotesti Gab. non tutti di sesso feminino. Rapitan presiede alla seconda parte del giorno, vale a dire a quella che va da messodi a tre ore. Il giorno primente detto essendo più herer in inverno che in estate, i cinque Gab allora si riducono a quattro. Havan, Ocirca abbraccinco essi soil i periodo che scorre dall'absarsi al presidone.

tramontare del sole. In ricambio, Rapitan, scomparendo in incumano dalla lista dai Gah, si trora in quella degl' Iredi: vir assume il titolo di protettore del merzodi; gli s'indirizza un Afergan ed un Afrin. Nel Bundeheca si vede Rapitan sporondarsi sotterra durante il verno, e la riranimare l'estito calore, e far circolare nelle vene della natura il fuoco e la visa.

RARO, Bassos, Pajec, figlio di Corano (uno dei re dell'Attica), fi Crano (uno dei re dell'Attica), fi padre di Celeo. Era semza dubbio un semplice privato che vireza de frutti d'un modestó campo. Telea campo, chiamato dal suo nome Rariona, divernae in appresso un recinto secro i le foesce o difere nel dell'otto secro i le foesce o difere nella cele del Cercre erano tutte fatte dell'orto o del gramo del Bariona, Cercre re stessa fu indicate col soprannome di Baria.

RASIL, uno dei Malainga madecassi.

RATI, moglie di Kama, si trovava col suo sposo e col dio della primavera, Vassanta, appiè dell'albero Rudrakscia, quando la freccia di canna di zucchero feri Siva. Colpita di morte, dicono alcuni miti, in pari tempo che il suo sposo, iin pari tempo che il suo sposo, isuscité sotto un'altra forma. Rappresentasi sotto figora d'una donna graziosa e giovane in ginocchio sopra un eavallo. Esas non ha né templi né altari, ma la sua imagine è rappresentata da varie statos e bassivilezi. Di rado è disgiunta dal suo sposo : entrambi appartengono al visnoismo puro.

RATOC-LAUT-KIDUL (fr. Ra-TOC-LAUUT-KIDOUL), vale a dire principessa del mare del Sod, divinità adorata dugl' indigeni di Batavia, e specialmente dai cacciatori di nidi di rondine (1). La sua imagine suolsi troyare nelle eaverne delle ropi alle quali sono sospesi i deliziosi sarangburong. I caeciatori vi si uniscono ogni venerdi e vi ardono dell'incenso, dopo di che toceano l'idolo col loro corpo o con le loro vesti. Credono così di porsi in salvo da ogni sinistro durante la ricolta dei nidi ; il che non impedisce che molti di loro trovino la morte dalle cadute che fanno sdrucciolando sulla terra umida.

RAUSI, RAOUOSI in egiziano, ed in greco Ravousis, 'Pauousis, che trovasi anche scritto Ravois e Raesis, occorre nel latereolo d'Eratostene come il tredicesimo re d'Engitto. Probubilmente nella lingua del

(a) É abbastanta chiavo che qui si tatta dei Sarangi-rang der Jindiani, Fam-Uz dei Chinesi o midi dela rondi. Fam-Uz dei Chinesi o midi dela rondi. Fam-Uz dei Chinesi o midi dela rondi. Fam-Uz dei Chinesi o midi dela rondi dela rondi dela rondi dela rondi dela rondi dela rondi della rondi rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della rondi della r

pases questo vocabolo significara redei re, q ogachèn cosa ehe s'avvicina, poichè il catalogo greco lo spicga per Archierator ("Apyuspirap); de defictivamente, la silbab niziale Ra ... sembra analoga al Ras che, nelle lingue semitiche, vuod dire testa, capo. Del rimanente, confr. Dr.cast.

RAVA, vale a dire il Vecchio, era il dio superno dei Finnesi. Non gli si die padre; me ha due figli, llurarene, il dio dell'aria, e Vainamoinen, il dio del trais, e Vainamoinen, il dio del fuoco. Da Ini pure sembrano emanare Iuunda e Perère, il buono e cattivo principio all'allo il nono e cattivo principio. Rava ricorda il Radien dei Lapponi e l'Orgall, portatore del fuluinea, chi'e stato sopramominato Aieke, il Vecchio,

RAVANA e KUMBAKARNA tfr. RAYANA e Kounsharana), celebri giganti della mitologia indiana, non sono che la seconda incarnazione dei due gnardiani Giaia e Vigiagia(Diaia e Vidjaia) che avevano respinto brutalmente i Sanakadika, premurosi di render omaggio a Visno. Ravana, il più famoso dei due fratelli, aveva 10 teste : Kumbakarna è na Erisittone di cui nulla può satollare l'indomita fame. Entrambi risplendopo in Lanka (Ceilan), donde, irresistibili conquistatori, estendono il loro impero sull'oniverso : essi danno anzi l'assalto ai Suarga (cieli); ma Indra resiste, e respinge gli orgogliosi nemici. Ravana, pieno d'onta, si sottomette alle penitenze più rigide, e spende 100 anni della sua lunga esistenza a rendere omaggio a Sivala gran divinità di Lanka : gli sagrifica le sue dieci teste e dicci mani. Siva non solamente gliele restituisce, ma gli concede il privilegio di non essere uceiso se non quando arra avuto un milione di teste abbattute. « Mi ha anzi secordato di non essere mai soggetto al capo dei 7 mondi, nè ad Indra, ne a chicchessia degli dei » Così si esprime Rayana dinanzi al sapiente Nareda, messaggero degli dei mandato nel campo nemico per ispiare ed attingere novelle. " Siva, dic' egli, non pe fa altri : sempre in mezzo ai fumi dell'ebbrezza, moltiplica promesse cui non ha nè l'intenzione nè il potere di osservare. .. Ravana, fermo nella fede, rigetta tali ingannevoli insinuazioni e non rende che più ardentemente omaggio a Siva il quale alla fine gli apparisce sotto la sua forma primitiva, il Linga, ed assume fin d'allora il nome di Veidenat-Issuara. Tuttavia cotesto instancabile adoratore di Siva tratta alcnna volta il dio suo padrone alquanto duramente. Un giorno ch'egli ha bisogno di svegliarlo, dopo averlo scosso a tutta possa, lo leva da Ceilan, col monte Kailassa, suo Olimpo, e lo trasporta sulle alture dell' Imalais. Secondo alcuni leggendarii, per lo contrario, lo trasferisce dall' Imalaia nel Ceilan. Conunque sia, la mitològia composita non manca di dire che Siva, stanco alla fine della tirannia del suo ados ratore, lascia per sempre Lanka e trasporta egli stesso il suo Kailassa nel settentrione dell'India, vale a dire verso l'Imalaia. Per tal guisa ecco già Visnù irritato contro di Ravana, e Siva poco disposto ad oprare nuovi miracoli in suo favore. Kumbakarna non è a miglior partito cogli dei: appena nato ha divorato 500 Apsara (danzatrici celesti), senza contare le mogli di 100 Muni ed infinità di vacche e di Brami, tutti oggetti ngualmente sacri. Gli dei tremano, e Brama lo minaccia d'annientarlo se non pone limiti a tale spaventevole bulimo. Kumbakarna, a tale ammonizione, si mette a digiunare, e pratica per 10,000 anni consecutivi incredibili austerità. Allora gli dei temono che con le sue penitenze non ottenga l'immortalità: uno stratagemma gli sbarazza di tale timore. Sarassuati entra nel corpo del gigante e gli persuade di chicdere come ricompensa a Brama il dono di dormire notte e giorno. Kumbakarna pronunzia la parola fatale; Brama sta per concedergli quanto desidera: fortunatamente gli amici del gigante vegliano, ed ottengono da Brama che non approfitti interamente dell' imprudenza del fratello di Ravana. Kumbakarna non dormirà che sei mesi meno un giorno, e durante la metà di tale giorno lotterà vittoriosamente contro di Brama, Visnû e Siva ; durante l'altra metà, divorerà tutto ciò che potrà ghermire. Effettivamente, egli trangugiò in un pasto 6,000 vacche, 10,000 pecore, 10,000 capre, 500 bufali, 5000 cervi, e bevve 4,000 botti di liquore fermentato: poi monto in un violento furore contro di Ravana, suo fratello, che lo lasciava morir di fame !! Del rimanente, cotesto ferreo appetito era in armonia con la statura del gigante, il quale aveva un palazzo di 20,000 leghe di lunghezza, ed il cui letto occupava tutta la larghezza dell'edifizio. Nesaun dio poteva vincere Ravana. Stanco alla fine dell'insolenza di cotesto temuto sivaita. Visnu risolse d' incarnarsi e di vincerlo sotto la forma d' un nomo. Per madre elegge Kaussalia, la più bella delle spose del re d'Aiodia, Dassarata, Ravana viene a saperlo, rapisco la regina e vuole annegarla; Visnù la strappa dalle sue mani. Rama è nato, che

fore? Dall'ardente fronte di Ravana si slancia un serpente schifoso : le sue azzurrigne anella s'attortigliano intorno al fragile corpo di Rama in culla, la sua spalancata golu lascia vedere i denti adunchi che debbono recar la morte nel seno di Rama. Brama invia la sua aquila Garada che uccide l'orribile scrpe. In breve l'esercito del feroce Ravana, con le sue sacrileghe macchinazioni, turba i sagrifizii del saggio Vissuamitra, il quale, nella speranza di vedere annichilato quel nugolo di spiriti impuri, estorce Rama al re d'Aiodia e lo conduce seco in pellegrinaggio. Ravana esulta; crede che, troppo debole, il pupillo di Vissuamitra perirà per mano de' suoi agenti. O dolore! Mariscia, suo amico, suo complice, suo generalissimo, ritorna a Lanka solo, solo con la sua vergogna e la sua disperazione. Da quel momento, l'onposizione di Rama e di Ravana è sempre più marcata; essa si appalesa soprattutto per le pretensioni del tiranno alla mano ed al cuore di Sita. 'Dapprima si mette fra i giovani principi che aspirano alla sua mano; più tardi (e, secondo una mitologia alquanto posteriore, ad istigazione di sua sorella), rapisce la sposa del suo rivule. Tra questi due avvenimenti si colloca l'esilio di Rama; il secondo decide della guerra di Lanka. Si possono vedere nell'articolo RAMA i particolari di tale favolosa lotta. Qui diciamo quali ostacoli si frapponevano alla conquista dell' ilola, impero di Ravana. Erano dessi: 1. la superiorità dei giganti sopra semplici uomini (la creazione degli orsi e delle simie appianò tale difficoltà) ; 2. il braccio di mare profondo, terribile, che separa Lanka dal continente (qui si colloca il

ponte di Anumanù); 3. l'assistenza di Kumbakarna (egli dorme, in virtù di Brama e della troppo persuasiva Sarassuati); 4. l' csistenza del suo magnifico palazzo (Anumanù vi appicca il fuoco con la sua coda carica di materie combustibili 5. il milione di colpi mortali che bisogna vibrare alla sua testa (ma col tempo l'infaticabile brando lo decapiterà un milione di volte); 6. la parzialità di Siva in suo favore (Siva già lo vedeve con occhio bieco, e Rama lo disinteressa promettendogli sulla riva della penisola un tempio rivale di quelli di Lanka); 7. l'ostinatezza di Bavani la quale, anche allora ch'egli è condannato dagli dei e che Siva l'infallibile ha detto " Entro sette giorni cgli morrà "" si sforza di prorogargli la vita (un colpo d'incensiere di Rama la fa passare al nemico). La diserzione del 'profugo Vibisciana ( vedi Rama) non è che la riproduzione di quella del dio di Lanka. Rayana, vinto ed ucciso dal figlio di Kaussalia, fu precipitato nel negro baratro del Naraka (l'inferno). - Nella Ramaiana, Ravana è figlio del saggio Uisrava, ed ha per avo Paulastia, per fratello maggiore Kuvera, che regna prima sopra Lanka, e che poscia egli spossessa. Kuvera fugge, Rav na lo insegue : e quando lo vede sul Kailassa, vicin vicino a Siva, solleva con la palma delle sue mani la colossale montagna d'argento. Siva. irritato, preme col pollice la cima del monte, vi scava una voragine che in breve attornia il collo di Rayana come un collare, Infilzato in quell' inammovibile gogna di rocce, Rayana passa 20 mila anni in una immobilith assoluta; poi, così consigliato da Paulastia, suo avo, adora Siva e fa penitenza. Siva lo riceve nel numero de' suoi fivoriti, e gli accorda i doni pin sopra indicati. Si può vedere un Rayana con le dieci teste e con le venti mani, tav. 17, 6. del Systema brahmanicum. Confr. altresi le pitture indiane della guerra di Lanka.

RAZECAII, dio arabo adorato dalla tribù degli Aditi come quegli che li provvede di tutti gli alimenti necessarii alla vita.

REA, REEA ORBETA O REIA, Print, la gran dea dell'isola di Creta, fu la madre delle due triadi elleniche Giove - Plutone - Nettuno, Giunone-Vesta-Cerere, cui riepilogano, da una parte Giove (Zeo), dall'altra Giunone (Era). Allorchè si conobbe nelle isole situate tra l' Europa e l' Africa il dio che porta la tagliente lama, si fece Rea sua sposa. Laonde la mitologia composita assegna Rea per moglie a Crono o Saturno, e racconta le astuzie a cui ebbe ricorso per sottrarre i suoi figli all' appetito del grande onnivoro suo consorte. Secondo gli uni, ella glieli lascia divorare, ma poscia glieli fa rigurgitare mediante un vomitivo somministrato da Meti: secondo gli altri, ella non ha motivo di temere che pe' suoi figli, Plutone, Nettuno e Giove, e quindi a mano a mano che nascono, li nasconde entro una grotta e sostituisce loro altrettante pietre fasciate cui Saturno inghiotte senz'accorgersi dell' inganno. L' ipotesi che sa i sigli di Saturno realmente divorati dal loro genitore sembra dall'accento dei narratori accostarsi alla seconda. Cotesti figli inghiottiti dal dio loro padre non esistono in carne ed ossa. Enti rudimentarii, sono pietre fin che restano nelle viscere paterne; egli è dopo esserne usciti ch' e'vivono. Così dappertutto l'inorganismo che pre-

eede l'organismo è simboleggiato da pietre. Avanti Cibele, Agd-Agdisti; avanti gli uomini posdiluviani, le pietre di Deucalione e Pirra; avanti Menezio e Prometeo, Atlante. - Provveduta d'uno sposo, Rea non potè restare essenza prima, le fu mestieri trovar delle precedenze, in altri termini un padre od una madre : esso fu Urano ; poi per uno svolgimento famigliare alle antiche scuole, Urano e Ge (il Cielo e la Terra), che sono eglino stessi preceduti alcuna volta dal caos. Ora si dispiega innanzi a noi la teogonià che di buon'ora fu ammessa dai Greci. 1. Urano e Gc, 2. Satarno e Rea, 3. Giove divisibile in tre fratelli, Giunone divisibile in tre sorelle. Tuttavia guesta teoria sarebbe imperfetta se, di fronte a Saturno ed immediatamente al disotto di Urano, non si collocassero Titano ed i suoi figli (F. TITARI). Si ritroverà in questa grande famiglia Rea (sotto il nome di Rheia) in mezzo a buon numero di fratelli e sorelle. -Rea, per un tempo dea suprema in Creta, non poteva mancare di confondersi con dee straniere; è quindi stata presa per Cibele, la gran generatrice dei Frigii, per Opi ( ( pis donde Ops), Artemi dei Taur per Vesta, per Giunone. Diffatti, se condo gli uni, di Giove e di Re nacque Zagreo; secondo gli altri, di Giove e di Rea nacque Proserpina che incontamente, unita a suo padre, divenne madre di Iacco. - Iacco e Zagreo non fanno che uno, e sono Bacco. Di qui l'errore che fece di Saturno lo sposo di Cibele; di qui l'identificazione di Cibele e di Vesta e quindi la distinzione di due. Veste; di qui la pretesa sinonimia di Cibele, Ops, Rea, Dindimene. - In alcuni miti egiziaco-ellenici piuttosto che egiziaci, Rea sposa del sole

cede alle sollecitazioni di Saturno che la rende incinta. Il suo sposo le dichiara ch'ella non pertorirà in nessun mese dell' anno. Per buona sorte Mercurio le somministrò un espediente. Egli giuoca ai dadi con la luna: la posta di tale astro è la settantaduesima parte d'ogni giorno dell'anno (per conseguenza 360/72). Mercurio guadagna e del suo guadagno forma cinque giorni compiuti, cui aggiunge ai dodici mesi dell' anno primitivo. Rea si sgrava durante questi giorni complementarii contrassegnati ciascuno da una nascita: Iside, Osiride, Aroeri, Neste, Tifone, ecco i nomi di cotesti figli. - A parer nostro, Rea, vecchio vocabolo di radice orientale, vuol dire regina. L'Italia lo riprodusse in Rea Silvia, Talvolta sembra qualificata come compagna d'esilio di Saturno e regina del Lazio. In generale Rea si prende per la terra. Si ha ragione; ma è piuttosto l'essenza suprema femina, passiva, ed in conseguenza inerte, rozza, lapidiforme, opposta al principio maschio attivo, organico e luminoso. Confr. CIRELE. - Sonovi altre due col nome di REA, l' una Delia, amante d'Apollo, e madre d'Anio; l' altra Italiotica, amante d'Ercole e madre d'Aventino. Vi si può aggiungere la seguente.

REA SILVIA, Bara STATIA, the attable the introduct chinema it has, à nella tradicione volgare la madre del due genelli Romdoe i Benoe. Figlia di Namitore, casa à, quando questi è cactato dal trono da Amalio (vediquesto nome), confinata nel tempio di Vesta da suo cio; mai vicasa viola il suo voto di virginità, poi metta mondo da tradia per la mondo dato figli. Amulio, conformemente alla legge, la fece solterrar viva, Colò erra totta dalla

terra la posterità di suo fratello. Lauso, figlio di Numitore, era perito di ferro; Rea, dannata invano alla sterilità, moriva sepolta: non restava a spegnere cho i due gemelli. Amulio infatti ordinò d'annegarli nel Tevere; ma il fiume fu meno crudcle di lui, e depose i fanciulli sulla ripa. Secondo la leggenda ordinaria, fu Marte che s'introdusse nel letto di Rea; secondo Dionigi d' Alicarnasso, fu Amulio stesso, -Rea Silvia è un' incarnazione della gran dea generatrice determinata già in dea boschereccia. Rea Silvia noa vuol dire che regina delle selve. Vedi Niebuhr, Stor. Rom.

REC1O, REEGIVA. Vedi CERC10. . RECO, RHOECUS, POTROS: 1. gigante; 2. Centauro; 3. re dei Marrubi in Italia. Tutti e tre sono personaggi arimanici. Il gigaute dando la scalata al cielo co' suoi fratelli è fatto in brani da Bacco tras formato in lione (si presume che sia il Rak. tavigia indiano ucciso da Siva). Il Centauro fa parte degli insolenti rivali di Piritoo nelle nozze d' Ippodamin. Sposo di Casperia, il re dei Marrubi vuole uccidere suo figlio Anchemolo che ha oltraggiato sua matrigna, e che va a cercare all'à corte di Turno un asilo dove fini coll'essere ucciso da Pallante. Un Reco, tutto d'imaginazione e tutto moderno, ottenne i favori d'un' Amadriade a cui aveva salvata la vira rassodando la terra intorno ull'albero la cui esistenza regolava la durata della sua. Ma una condizione gli fu imposta, quella di rinunziare quind' innanzi ad ogni altra donna. Un' ape, messaggera dell'Amadriade, lo colse un giorno in flagrante delitto, e con la sua puntura lo ridusse a tale da non poter più mai commettere infedeltà. - Un altro Reco è meglia nomianto Recio. Confrontisi Asri-

REDARATORE, uno dei dodiei dei agrarii dei Romani, presiedeva alla seconda coltura delle terre.

REDICOLO, Ressectus (in seguito forse Resectus), dio allegorico romano imaginato in Roma quando Annibale, cui nulla poteva impelire, dicesi, di prendere la città, operò la sua ritirata. Si fabbrico sul luogo una cappalla in nonce di Rediculo. — Derivavasi talvolta questo nome da redire.

RELIGIONE, Reason. deità alleguria della Roma degl'imperatori, cra figurata da una donna bella, maestona, et in atto d'indicare col dito un attare su eni aplendona carboni accosì. Per parcelto el ida un defenite, attesoche l'elemin, a proboscide el albora il sole nascente. l'alvolta non è che un fanciullo od un semplice genoi. I moderni l'hanno simboleggiata alla loro volta in mille maniere. (1)

RENBOMARE, talvolta fora Rusromana (percoche è avident che questo nome composto contiene 1, quello di Saturuo, in egitimo Remfa o Remba 3 2. quello di Mare o Marea, duno del sule), terro Decano del Toro secondo Salmanio (Firnico la chiama Atarpli 4 forte Origene, Ransavor). È representato tra sotto le combiante d'un geracoccialo con in testa lo pocento. Quanto alla sua appartennaa in qualità di re terrestre nella lista latercolare d'Erstoutene, sedi Decan.

REMFA o REMPHA (REPRES SCcondo Salmasio , Ann. climat., p. 506 ), uno dei Tredici-Dodici, suolsi chiamare Perus o Sova ( vedi quest'ultimo nome). È il pianeta Saturno. Trovasi talvolta scritto Remphan. Rephan si fa pensare a Phan-Re ( Phanes rc o Phanes sole). Phan non è egli uno dei nomi dell' Ente supremo in quanto che si rivela (vedi FARETE), schbene noi ci siamo dichiarati contra la relazione di Phanes e di Paironat? e d' altro canto il nome di Phenon, Paiyay, dato all'astro dai Greci egizianizzanti non indica forse con non minor forza sia Phan, sia Phanoun? - Si è voluto ritrovare in Remfa dato per dio siriaco, 1. Ercole, 2. Venere, 3. Rimmone che certamente è così ignoto come Remfa, se non lo è di più (vedi Rimmone), Hammond, troyando nelle liste dei Faraoni di Diodoro il nome di Rem-Mis, ne ha conchiuso che Remfa non era che un re divinizzato.

REMO, REMUS, fratello di Romolo, è uno di quegli enti mitologici i quali all'uopo dimostrerebbero essisoli la povertà di tutta la storia alla quale sono frammischiati Figli di Marte, Romolo e Remo sono Dioscuri ; avventurieri, eroi, amici per qualche tempo,ne prescatano già tutti i caratteri: la morte dell'uno, la lunga esistenza dell'altro, ricordano Castore e Polluce. In quasi tutti i quadri cabiroidici da cui emanano Tritopatori e Dioscuri, Cadmilo muore. Del rimanente, se la sostanza è una Dioscuriade, la forma tutta rustica, tutta pelasgica, è tolta alle idee della religione di Panc. La lupa più ancora che il picco verde, l'inondazione del Tevere che ha sovente la selvosa campagna per dominio, gli ulvacei in mezzo a cui si

28

<sup>(1)</sup> Cosare Ripa, Cochiu, B. Pichart, Gravelot, e lo scultore Rousseau l'hanno appunto figurata oguuso in diversa guisa. (II Tred.) 68

a rresta la galloggiante culla che per? ta i figli di Rea, Faustolo, l'agreste corteo coll'aiuto del quale Romolo e Remo vanno depredando, l'asilo aperto in una foresta, coteste particolorità spirano tutte l'aria viva e selvaggia dei monti dell'Arcadia. È la vita del nomade che passa i suoi giorni in mezzo alle capre ed zi lupi, e che prende tutte le sue metafore, tutte le sue imagini delle due classi d'animali e dai boschi, dalle praterie, dalle umili cascine. Licaone già offriva un carattere analogo. Ma Fauno, Pico, Evandro, Enea Silvio (vedi Sn. vio), ce lo presentano ancora più spiccatamente, e soprattutto per un lesso di tempo più lungo. Sul monte Aventino era un borgo di Remuria, opposto, secondo Niebuhr, a Roma che era sul monte Palatino, Remuria fu assorbita da Roma, ed i miti tradussero questa specie di sconfitta per la morte di Remo spirante sotto i colpi di suo fratello. Romolo istitui in onore del morto le Remurie, che si paragonarono sovente, a motivo della paronomasia, alle Lemurie (vedi La-MURL)

HEMOLO, Rassues: r. ducerus tulo, cognato di Turno di cui aveva sposato la sorella minore, fu ucerio da Ascanio (chiamwasi pure Numano); z. duce tiburtino di cui le arai prese dai futula forono riconquistate per un momento da Enriado, e fecero pula del representado, e fecero pula del representado, e fecero puede representado de consecuente de la composição de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia del la consecuencia de la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia del la consecuencia

RENE, 'Puru: 1. amante di Mereurio; 2. amante d'Oileo e madre di Medone, duce greco che andò all'assedio di Troia.

RENO (II), Rueres, è stato dis vinizzato dai Galli, ed a loro imitazione, dai Romani. Era usanza tra gli abitatori delle rive di esso fiume d'affidare alle sue onde il figlio cui sospettavano adulterino. La sposa colpevole vedeva ben tosto il figlio suo annegato: le onde al contrario erano sollecite a restituirlo alla sposa fedele. In varie medaglie di Cesare e di Druso vedesi il Reno in sembianza d'un vecchio con lunga barba seduto appie d'un gruppo di montagne. Ora tiene in mano delle canne, ora versa un curno pieno d' acque ; o s'appoggia sopra uma nave, sorprendente simbolo della profondità delle sue acque e della larghezza del suo letto.

RENUKA, fr. RESOURA, e, nel Ramaiana e nei Purana, la figlia d'an re ciandravansa d'Aiodia, sposò il saggio bramano Giamadagni, (Diamadagui) una delle incarnazioni di Siva, e diede i matali a Parasso-Rama. Bizzarre circostanze precedono l'apparizione, di questo figlio del miracolo, Più tardi Parassù-Rama, ad istigazione di suo padre. Bagno le sue mani nel sangue di sus madre la quale in breve ristascito ma per apprendere che i Ksatriia avevano úcciso il suo sposo, e per abbruciarsi disperata sui suo cadavere. Parassà a tal vista giuro di vendicare tale doppia sciagura, e tenne la parola. Dappertutto fe scorrere il sangue dei guerrieri, tolse loro la sovranità per restituirla ni bramani, efinalmente risuscitò Giamadagni e Rennka. Rennka è Issuari, la gran dea, titolo al quale hanno diritto Bavani e Badrakali, Essa è pure Mulaprakriti, la natura, primogenita immediatamente e direttamente uscita dal dio supremo. Suo figlio, decapitandola . ri-

torda il Baal caldeo, il quale da en colpo di sciabola taglia in due Omorka sua madre, per restituirla noi alla vila, ma come orgapismo e collezione d'individualità. Tosto che Renuka venne immedesimata a Bavani, Giamadagni diventò un Siva in persona .- Varii mitologi hanno creduto all'esistenza reale di Giamadagni, di Renuka; di Parassà-Rama e di Rama.

REO, Pow, figlia di Stafilo e di Crisotemi, s'arrese ai voti d'Apollo, divenne incinta, e fu gittata in mare da Stafilo, in nin colado, vi partori un figlio, ed arrivando a Delo. dove la portarono i flutti, lo depose sopra l'altare del dio suo amante. Apollo gl'insegno la divinazione, e lo fece suo sommo sacerdote. Esso fu il celebre Anio di Delo, sudcero d'Enea, secondo alcuni mitologl, e padre degli Oenetropi.

RESO, Pages, re di Tracia, doveva i natali al finme Strimone ed alla musa Calliope (altri dicono a Tersicore ). Incarnazione dell' Arete dei Traci, risplende in mitologia pe' suoi cavalli bellicosi e rapidi, emuli di quelli di Diomede, di quelli del dio della guerra, a Giammai, diceva l'oracolo, se i cavalli di Reso beono l'acque del Xanto, o mangiano l'erba dei prati del Simdenta, Troia non cadrà per mano dei Greci. » Priamo agli estremi supplicò Reso di venire in suo soccorso. Alla finc, Reso vi acconsentì, e, conformemente ai saggi consigli del vecchio re, ginnse di notte, onde condurre i suoi cavalli nelle praterie del Simoenta ed alle rive del Xanto. Ma Ulisse era stato avvertito e , la notte stessa , mettendosi in cammino con Diomede, s' introdusse sotto le tende dei Traci. Reso dormiva : Diomede lo trapasso con la sua spada, intanto che Illisse staccava i cavalli per condurli via. Così fu distrutta un'altra delle fatalită di Trnia. - Euripide ha lasciato una tragedia di Reso che possediamo ancora.

RESSENORE, RHELEBOR, PARAF wa: 1. fratello d'Alcinoo (Apollo 1' stecise); 2. padre di Calciope, mo-

glie d'Egeo.

RETENORE, Pasarap, uno dei compagni di Diomede, fu come tutti gli altri trasformato in uccello da Venere eni aveano mostrato di sprezzare.

RETO, Ruerus , prese parte al combattimento che chbe luogo alle nozze di Perseo ed Andromeda ( V. l'art, seguente ).

RETO, Ruorres; t. partigiand di Fiheo, ucciso da Perseo; 2. Rutulo ucclso da Eurialo; 3. re del Marrubi, nominato anche Reco.

REUO, REOUO, REOUI in Salmasio, Engago od Engart in Firmico, primo Decano del Sagitturio, sl riconosce nei due zodiaci di Tentira alla sua posizione ( egli segue il Decano apoce(alo Sieme) ed al non avere nulla in testa: La leggendá geroglifica dello zodiaco rettangolare sembra offrire alcuni elementi del suo nome. Raffrontato con la lista dei Decani d'Eratostene, si confonde, secondo le diverse ipotesi, con Steco, Sensaofi, Tenell, Scmfukrat.

RICHI (i) sono nella mitologia indiana enti soprannaturali d'una santità perfetta. La più grande incertezza regna intorno ad essi. Sovente si adoprano indifferentemente le espressioni di Richi, di Muni e di Pragiapati. Ad ogni momento i libri santi uniscono gli dei ed i Richi. In generale la loro fisionomia semi-umana, semi-celeste, indica penitenti, patriarchi, di presente assorbiti nella Divinità. D'ordinario si contano sette Richi : Kasiapa, Atri, Vaciseta, Vissuamitra, Gotama, Baraduagia (Bharadouadia), Giamadaeni. Si nominano inoltre de' Maharchi, de'Devarchi, de'Ragiarchi, Saptarchiz il che equivale a dire grandi Richi, divini Richi, re Richi, sette Richi. Forse che i sette Richi non sono che i caporioni d'un popolo intero di Richi, ed a loro senza dubbio appartengono i magoifici epiteti di grandi, di re e di divini. - I Ricut sono, presso gl' Indiani, un elemento essenziale della gerarchia divina, Dopo la caduta di Trissanku, Vissaamitra crea nella regione meridionale un'altra Indra, un'altra famiglia di Makseiatra di altri sette Richi. - Si collocano i Richi quattro milioni quattrocento mila leghe al di là del pianeta di Saturno, e si pretende che formino tutti e sette la costellazione dell'Orsa Maggiore, Tale astronomia non è profonda ; imperocchè è provato che la più vicina delle stelle (Sirio?) è almeno alcuni milioni di leghe distante dal sistema solare.

RIMAK, dio de' Peruviani della vallata di Rimak, era riputato profeta infullibile. Consultavasi al cominciare d'ogni impresa ș el i sacerdoti, pronti a rispondere, non restavano punto al disotto dei Gerofanti, degli Osioi e delle Pitie della Grecia.

RIMARU<sup>1</sup>, fr. RIMAROU, ottavo dio speciale che fu creato dal gran dio della Polinesia (Taaroa). È il dio della guerra (Gugl. Ellis, Polynesian Research., u, 195).

RIMER, gigante scandinavo, fa parte delle falangi nemiche degli Asi, e deve alla fine del mondo essere il pilota della gran nave Naglefare. RIMEASSE, fr. Buyray o llange

RIMFASSE, fr. RIMFASE o Hain-

cio, cavallo di Nott, la Notte acamdinava, che lo monta allorché earmmina dinanzi al giorno (Dagur, che è suo figlio). Le gocce di spuma ch' escono dalla sun bocca la mattina, quando morde il suo freno, formano la rugiada che brilla sopra ogni stelo ed ogni foro.

RIMMONE, dio degli abitanti di Domasco, in Siria, non si trova mentovato che una volta sola nella Scrittura : eioè quando Naaman confessa al profeta Eliseo che ha prestato sovente al re auo padrone l'appoggio del suo braecio per entrare nel tempio di quel dio. Selden deriva tale nome dal siriaco Rim, elevato, e ne inferisce esser desso il medesimo che Elione, il gran dio dei Fenicii. Altri, rammentandosi ehe Rimmone, in ebraico, significa melagraouto, vi sospettano una dea analoga a Venere, Non sarebbe dess a semplicemente un analogo di Amun-Ra (Ammon-Re)? RINOCOLUSTE, PIPOXOLOUGTIE,

militore dei nasi, Eroele in memoria del trattamento crudele che uzò
contra i deputati orcomenii che Ergine oreva inviati per chiedere si
Pebani l'annuale tributo. I Tebani
francati d'un'imposta vuerosa non
meno che vergogous eressero all'
eroe una statua in aperta campagna.
La Siria ellenizzata ebbe una città
di Rincolura o Ringeorura o Ringeorura

RINTUŞSAR, İr, RUSTIOUSAR, O HASTIOUSAR, JAZEZ di Şigənti della mitologia sendinava, necera risalirel a sua cripine ol lianero. Un giorno questo ente hizzarro della creazione primordiale essendosi addomito d'un sonno profondo, una traspirazione copiosa usel da'suoi pori, ed il suo haredio sinistro diede i natali ad un uomo e ad una donna dai quali provenore i Ristussar, In bari tempo da'suoi due piedi sorgeva un gigante rinomato per la sua Baggezza, ed il quale fu padre anch'egli d'una simile famiglia. Tale genealogia ricorda da lunge quella che fa nascere le quattre coppie, antenate delle caste dell'India, dalla testa, dalle braccia, dalle cesce, dai piedi di Brama, D'altro canto, sembra esservi opposizione tra il gigante saggio ed i Rintussar ordinarii : quest' è un dualismo nella religione di Odino. Finalmente forse è avvertitamente che si fa uscire dal membro più nobile la subalterna razza orgogliosa ed empia, mentre dalle membra inferiori scaturisce la razza pia e fedele.

RISO, Ruse, in greco Gelos, l'isas, parcito delle Veneri, delle Gratie e degli Amori, presso i qualsoleta avere la sua statua, era soprattutto unavato a Sparta, come il più amabile degli dei, ed in Tessalia con feste la eni allegria armonizzava col dio al quale erano resi tali omaggi.

RIVERENZA, REFERENTIA, il Rispetto, den allegorica presso i Romoni, era figlia dell'Onore e della Monto

ROBIGO, RUBIGO o Runigus, dea o dio rurale dei vecchi Italioti. Invocavasi per preservare le biade e le viti dalla rubigine o golpc, a cui eredevasi che presiedesse. Aleuni moderni vi hanno vedato una intelligenza protettrice del grano (Bayeux, trad. dei Fast. d' Ov., T. tv. p. 318, iiii ). È più semplice e più eouforme all' indole degli antichi di vedere in tale deità, con sesso variabile, una potenza tie fonia, naturalmente nemica dell'agricoltura, e che cercavasi di render propizia con voti, processioni e sagrifizii solenni. La sua festa, intito-

lata da Numa, il quarto anno del sno regno, le Robigalie, si celebrava il 25 d'aprile. Essa consisteva (nei dintorni di Roma) in una lunga processione di laici, condotti dal flamine quirinale. Uscivasi per la porta Catularia, e si andava verso la via Nomentana presso cui erano un tempio ed un bosco consecrati a Robigo, Ivi sagrificavasi una pecora ed nna cagna rossa (Festo), simbolo del Cane canicolare, degli ardenti calori della canicola e probabilmente anche della rubigine del grano ( Ovid., Fast., lib. 17 ). E evidente che in tale ipotesi interpretativa, si anticipava alquanto, poichè dal 25 aprile alla canicola vi sono due mesi. Laonde Plinio ( l. xvin, c. 29 ), ammettendo questa spiegazione della sacra usanza, dice : n et cui protoccidere caniculam necesse fit. . Sembra che in origine, invece della cagna, s' immolasse una troia. Tra le formole sante, era, dicesi, una frase analoga a questa : " Se ti convien distruggere, altera e divora il ferro delle lancie, delle spade ; rispetta i nostri sughi ed i nostri grani. " Tale tratto venne distemperato da Ovidio (op. e lib. citati ), I Rodii avevano un tempio d'Apollo Britibio ('Eaudigios). - Non è mestieri aggiungere che le Robigalie fanno parte di quel vasto complesso di feste agrarie che la religione etrusco-romana introdusse nel calendario, come le Sementine, le Florali, ecc.

ROBUR, la Forza, Fedi Caaro, RODE o RODIA, Rodi personificata, era tenuta ora per un'Occanide, ora per una ninfa: Occanide, fu anata da Apollo, e diede il suo nome a Rodi; ninfa, fu madre di Fetonte. Bisogna unire i due da'i, o dire che, Ninfa Occanide, fu amata

da Apollo che n'ebbe Fetonte, la trasformo in un' isola, figlia dell'Oceano e suo domicilio prediletto, e congiunse il suo culto all' idea delle rose. Di fatto Rodi sorge in seno al Mediterraneo come un fresco loto sulle acque del Gange : è una rosaisola sbocciata al soflio o sotto le vampe d'Apollo. Pindaro personifica più arditamente ancora Rodi, la chiama Rodo e non Rodo. Quando gli dei si divisero il mondo, dic'egli. Apollo assente dall' Olimpo fu dimenticato : al suo ritorno se ne richiamo, e scorgendo in fondo al mare Rodi sommersa ne chiese la proprictà a Giove. Di repente il flutto ribolle, l'isola soh-marina monta verso l'azzorrina superficie, Rodi esiste. Poi ad un trotto su tole isola si trova una ninfa dello stesso nome, figlia di Nettuno e di Venere, Evidentemente e la ninfa e l'isola sono uno stesso entc. Un' isola che sorge alla superficie dei fintti non è dessa un'Anadiomene ? e Venere pure si chiama Anadiomene. L'Anadiomene isola-ninfa di cui qui è parola cbbc d'Apollo sette figli, Ochimo, Cercafo, Macaro, Atti, Tenagio, Triona, Candalo : Cercafo fo padre di tre fratelli, Camiro, Gialico, Lindo, i quali fondarono nell'isola il culto di Minerva, e ne furono ricompensati con una pioggia d'oro. -Si nominano altre due di nome Ro-DE O RUBIA, l'una Danaide, l'altra figlia dell' indovino Mopso il quale fermo stanza in Licia, e per conseguenza a breve distanza da Rodi.

RODOPE, 'Pοδόπη, non cra che l'alta montagne di tale nome personificata. Spacciavasi ora per una regina trasformata in montagna, ora per una figlia del fiqune Strimone amante di Nettuno e madre del gigante Ato. — La celebre cortigiana e,

giziana Bodope, la quale coi doud de'acoi amanti eresse una delle piremidi d'Egitto, appartiene anch' essa sepna dibbio al regno delle favole; a ma è difficile il vedere in tale favola un mito. — Gli epiteti Rodopeo, Rodopeo (Rhodopeiux, Rhodopeo) sono stati profusi dai pueti ad Orfeo, a Teroo, a Progne, ecc.

ROMA, in una delle leggende cholegano l'origine di Roma a Troia, è una Treiana, moglic di Latino, madre di Romolo e Remo, fondatori di Roma. Fu Enga che la condusso da Troja alle foci del Terero.

ROMA, fu divinizzata, Niceo, Milaso, Efeso, Alabando, Pola le dedicarono altari, ed anche templi. Occorre in quantità di medaglie e di bassirilievi, ora sola, ora con paredri (Rea Silvia, la Lupa, Romolo e Remo, Faustolo, ecc., ecc.). È quasi una Minerya turrita qualche volta, come Cibele. Il più delle volte ha l'elmo in testa, la picca oppure una Vittoria in mano, trofei d'armi a'suoi piedi. Una magnifica Dea-Roma (in Sickler e Reinhart, Alman. aus Rom., frontisp.) siede sopra un trono fregiato d'arabeschi: due ali d'aquila sormontano il son elmo romano; per disopra la bianca tonaca a maniche corte, che le casca fino ai piedi, e la pretesta di color d'oro è gittato un paludamento di porpora; uno scettro adorna la sua mano sinistra. Indipendentemente dalla Vittoria che le posa sulla mano destra, portando in una mano il vessillo, pell'altra il globo del mondo, duc Vittorie sugli omeri sembrano tener saldo il paludamento. Sopra una medaglia di Probo (Pembrock, 111, 75-17) è una Roma in un esastilo (tempio sostenuto da sei colonne ). Una medaglia di Lione mostra l'ara conseerata da sessanta nazioni galliche, al confluente del Rodano e della Saona, a Roma-Dea e ad Aogusto. In Pedrusi, vi, 12-6, Roma assisa sui sette colli s'appoggia solla sua spada. In un bassorilievo, Museo Pio-Clementino, 5-29, Roma siede sopra un mocchio d'armi, coll'elmo in testa, cinta d'un balteo, appoggiata sopra uno scudo che figura Romolo e Remo, allattati dalla Lupa, Rimpetto ad essa, e teuendo un obelisco, è il genio del Campo di Marte; al disopra delle due figure si libra il genio del mondo e dell' cternità, che trasporta sulle sue ali Antonino e Faustina. - Roma Vittrice, sopra una medaglia di Galba, è un'amazzone ritta, col piede nosto sonra un globo; Roma Pelice, sopra una medaglia di Nerva, è una donna armata da capo a piedi, e che tiene con la mano sinistra un timone, con la destra on ramo d'alloro; Roma Eterna, sulle medaglie di Massenzio, presenta il globo coronato di allori all' imperatore, Cos-SERVATOR URE:S ARTERNE. Roma, sotto la figora di Isivia, si trova sopra una pietra sculta del gabinetto di Vienna (Scelta di pietre sculte del gab. imp. di Vienna): il suo trono, ch'ella divide con Augusto, è decorato d'una sfinge alata, Un'altra pietra sculta mostra il genio di Roma sotto la figora d'un giovano seduto sopra una sedia curule dinanzi all' altare di Marte, e che tiene in una mano la Vittoria, nell'altra la cornucòpia.

ROME, Paun, vale a dire la forga, dea allegorica, non ci è conosciuta che per un'ode in versi soffici di Melinno. L'illustre compatriotta di Saffo qualifica la sua dea per ·figlia di Merte, regina dai pensieri bellicosi, abitatrice d'Olimpo :

una mitra d'oro corona la sua testa; la Parea le ha dato la gloria, l' impero. Le redini che tiene in mano padroneggiano la terra, il mare. Ella dirige il timone degli stati. Il tempo, cotesto grande modificatore delle cose umane, non muta il vento prospero dalla sua grandezza. Dal suo fianco nascono migliaia d' éroi, ed è mercè sua se si raccolgopo i prodotti dei pingni colti. -Queste magnifiche espressioni, queste ricche imagini possono ugualmente applicarsi a Rome ed a Roma che in greco non formano che una medesima parola. Non ha guari ancora si si limbiccava il cervallo per sapère a quale delle due des era indirizzato l' inno di cui si è fatta teste l'analisi. Niun dubbio che non sia stato indirizzato a Roma, ma con l'intenzione formale d'applicarlo ed alla metropoli del mondo ed alla deità allegorica. È quindi chiaro che tale inno non risale, come si credeva prima di Welcker (de Erinna et Corinna poetriis, ecc., in Meletemata, ecc., di Fed. Creuzer. 2.ª parte), nel 6,º secolo av. G.-C. A torto dunque Stobeo ce lo lia conservato sotto il nome di Erinna, contemporanea e discepola di Saffo. È lo stesso Welcker che ci ha fatto conoscere il vero autore di tale prezioso resto dell'antichità.

ROMO, Romus, Roma personificata, apparisce a vicenda come fondatore o come avo dei fondatori di Roma. Noi lo troviamo

I. Nella famiglia d'Enen :

1. figlio d'Enea (e di Lavinia? altri lo fanno nascere avanti la rovina di Troia, e gli danno 5 fratelli);

2 e 3. figlio d'una figlia aponima d'Enea, figlio d'Ascanio che è figlio d'Enea ;

4. figlio d'Alha, figlia di Romolo figlio d'Enca.

II. Nella famiglia di Latino : 5, figlio di Latino ;

6. figlio d' Italo e d'Elettra, figlia di Latino.

III. Nella famiglia d'Ulisse :

7. figlio d'Ulisse (e di Circe? chismasi allora Romolo o Ronso indifferentemente);

S. figlio d'un Latino figlio di Telemaco.

IV. Faori di queste tre famiglie : 9. figlio d'Emazione ; 10. figlio di Giove.

Nulla è meno certo della data volgare della fondazione di Roma, e della filiazione stabilità tra essa ed Alba. La classificazione qui annessa metterà sulla via di qualche roffrontamento. Del rimanente, si confronti-Roma, Remo, Rozoto nella Biog. univ., e soprattutto l'art. Ema. Niebuhr (Storia Romana) si è esteso si tale soggetto.

ROMOLO, ROMULUS. Fedi la Bio-

ROS. Vedi RUGIADA.

ROT e ROTON, fr. Rora, Roraua, era la Venere dei Velicassi, che diedero alla Ioro città capitale il nome di Rotmag (Rothomagus dai Latini), oggidi Rouen. Alcuni storici derivano Rotmag, da Mag, figlio del re gallo Gamule, il più amtico dei capi della Gallie, e. da Rot.

RUANA, una delle dee agricole dei Romani, impediva al grano di cascare dalle spiche. Rappresentavasi con in mano un gambo di frumento con tutte le spiche piene.

RUGIADA, Ras gen. roris, in greco Drosos, Azósos, era tenuta per figlia dell'Aria e della Luna. Altrove sono le legrime che l'Aurora versa sulla morte di Mennone. È

stata pure divinizzata sotto i norm? d'Erse e di Pandrosa.

RUGIAVIT, fr. Rovenavire o Racciavira, il dio delle guerra presso gli Slavi, avera sette volti. Il suo nome ricorda quello dell'isola di Rugen e dei Rugii i quali probabilmente ne derivano. Si può altresi confrontare il cavallo con sette teste d'Amida.

RUGNUR, gigante scandinavo la cui lancia era di cote. Tor fracassò la sua lancia d'un colpo di clava; e da ciò viene che in tutti i paesi del mondo le coti sembrano stato spezzate da una scossa violenta,

RUMANEE, dee dei Triboci e dei Vangioni, sono qualificate per dee-modri. Fedi l'art. segnente.

RUMIA, RUMIAIA, RUMINA (d. Ramas, massmells) era s Rossu 1. la protettrice dei bambini da latte 15. delle massmelle stesse. Le si offeriva un miscuplio di 'dirousele e di latte. Si creubb, un fineri principale del latte. Si creubb, un fineri principale del latte. Si creubb, un fineri principale del latte. Si creubb, un fineri principale della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della del

RUMSINA, dea agricola romana, presiedeva al lavoro dell'erpicare (runcari). — Un altro dio Subruncinator, aveva lo stesso officio.

RUPINIA, den rustica degli Umbrii, la stessa, dicesi, che la Robigo della religione romana, era riputata in conseguenza presiedere alla preservazione del grano dalla golpe o rubigine. Cotesto nome si legge melle Tavole eugalnine, vi, lib. 26: confri. Comment. sopra Virgilio, George. 3; v. 150 ; ed Aulo-Gellio, Notti At-

RURINA o RUSINA, dea romana, presiedeva ai campi e ad ogni lavoro agrario.

RUSOR sarebbe stato secondo sant'Agotino un Sita del Lazio; imperocchè, dice cotesto padre, riassorbe tutto (rarusi in se traint), rinnovella, modifica. Rusina forse non è che Rusor nel feminino. Siccome egili eprincipalmente alla campagna che per popoli nascenti le modificazioni s' appresentano con forza, Rusina divenne la dea dei campi. Tuttaria, Rosini raffronta Rusor con Plutone. — Rusor sarebbe dunque per Rursor provenienta da rursus.

RUSSALKI, ninfe con capelli verdognoli o biondi, abitavano i finmi e talvolta scorrevano le foreste dove intrecciavano danze coi Lechi, satiri slawi. Il volgo in Russia ammette quasi ancora l'esistenza di tali ninfe, non men che quella dei loro compagni. Si deriva Russalki da

Russalia, rossa, bionda.

SAB, SARU, SARUS, dio nazionale dei Sabini che riverivano in lui Pautore della loro stirpe (Catone, Orig., in Dion. d'Alic., lib. n. e. 49). Morelli (FIL av. la dominasione dei Rom., t. n. p. 44) confonde a torto Sabe Sanco. Questo nome ricorda Sabasio e Siva.

SABASIO, SABASIUS, Sufucior, gran dio frigio, era tenuto per figlio di Cibele ( e di Saturno, aggiunsoro i sincretisti dei tempi posteriori, una volta ch' ebbero immedesimato Rea e Cibele). Gli si dà per nutrice, ora Ippa, ora Nisa. Questo nome già ci riconduce a Bacco. Molte altre particolarità finiscono di porre nel novero dei fatti l'identità dei due numi. In ultima analisi Sabasio si mostra presso Cibele, come Iacco presso Demeter, come Zagreo presso Proserpina, Bacco presso Semele. Come socio (partner) d'Ippa, chiamasi Sabos o Sab. A parer nostro questi due vocaboli non differiscono, e noi li prendiamo per Siva, genitivo Sivacia. Una delle leggende di Cibele la fa fuggire dopo l'uccisione di Ati, e trovare per via Dio-

niso con cui si seppellisce in preda a due delirii ( il rammarico e l'amore) in fondo alle solitudiri iperboree. Colà il giovane Cadmilo si è trasformato in Assiocerso. Un altro mito lo fa tornar Cadmilo, muore della morte cadmilica, muore per mano dei Titani come Zagreo : Dioniso anch'esso in un racconto tritopatorico, è stato assassinato da due Coribanti suoi fratelli. - Resterebbe qui a dire se Sabasio ed Ati non sieno lo stesso personaggio. No, sebbene in sostanza uno stesso tipo abbia presieduto alla creazione dei due nomi: ma Ati fu imaginato in Frigia stessa, ed è facile vedere che Sabasio viene dall'alta Asia, dalla Transossana o da più lontano. Del rimanente, tal è la loro rassomiglianza, sia a titolo di figlio ( confr. Asp ed Arr), sia a titolo d'amante-sposo. che si può sovente (in Frigia s' intende ) prenderli l'un per l'altro: é ciò che faceva Cibele. - Le Sabasie (tal è il nome delle feste di Sabasio) erano orgie deliranti: le danze convulsive, i pazzi gesti, i colpi di coltello, vi avevano luogo come

nelle Cibelee. Vi s' invocava il dio colle grida mille volte ripetute di Evoi, Saboi, Ies Attes, Attes Les, che noi spieghiamo per « Gloria a te, Siva, figlio padre, padre figlio, » analogo al vii-rezvii, finale delle Eleusinie, ed al verso mistico

## ; Taurus draconem genuit; et taurum draeb che si può tradurre Dai toro il drago usci i dal drago il toro:

Il culto di Sabasio passò in Tracia, e si confuse con quello di Bassareo. È probabile anzi che il Sab dei Sabini abbia avuto un'origine simile (vedi Sas ). Pare che la Lidia sia stato il punto di partenza secondariq di tutte queste introduzioni in torra straniera. - Agli occhi di alcuni antiquarii Sabasios rappresenterebbe Sabos-Bacchos. Sikler ha veduto in Sabos l'alimentatore; e lo deriva da sabah, satollare. Aggiunge che la formula Evoi, Saboi, ecc., era pronunziata da due cori, l'uno di Misti, l'altro di Coeti o sacerdoti ; e ripartisce così le parole, nella bocca dei due gruppi d' interlocutori:

I Misti. Evoi, Saboi (padre mio, mio halio)! 1 Coeti.

Ies (egli è il fuoco o la luce)!

I Misti,

Attes (tu sei il fuoco o la luce! Attes (tu sei il fuoco o la luce)!

Ies (egli è il fuoco o la luce)!

SAGA, la dea scandinava della storia o piuttosto della tradizione; imperocchè sagen significa dire, e Saga equivale al greco mythos.

SAGARA, celebre ragià d'Aiodia, aveva per padre Bahû e per madre Kalindi. Dovette il suo nome alla morte immatura di sua madre la quale peri avvelenata dalla seconda moglie di Bahu (Sa con ; goura . veleno). Bahu era stato cacciato dol trono dai Ksatriia dell'Occidente . dai Saka. Sagara, munito dell'arma celeste che vibra il fuoco (l'agneiastram), riconquistò gli stati di suo padre, merito per la sua equità il soprennome di giusto, sposo, ugualmente che suo padre, due mogli, Kessini e Sumati, ebbe dalla prima un solo figlio, Assamania, dalla seconda sessantamila figli, offerse agli dei novantanove volte l'assuamedam (sagrifizio del cavallo), e cominciava il centesimo sagrifizio, quando Visnu. sotto le sembianze di Kapila, gli rapi la vittima. Subitamente Sagara ingiunse a' suoi sessantamila figli . poi ad Ansuman figlio d'Assumania. d'andare in traccia del cavallo rapito; ma egli morì in capo a dieci mila secoli, senza essere riuscito a ritrovarlo, e lasció il trono al giovane Ansuman. - I sessantamila figli di Sagara e di Sumati uscirono tutti d'una zucca di sessanta mila semi ( v. SUMATI ). Vengono indicati coi nomi di Sagaravansa e talvolta di Sagaridi. Conformemente agli ordini del re loro padre, avevano scavato la terra a sessantamila iciana di profondità, e fatto il giro del mondo, allurche travarono Kapila ed il cavallo rubato. Il dio irritato li riduce in polvere d'un soffio. Fu in tale occasione ch'ebbe luogo la discesa di Ganga. Le acque feconde di Bavani-fiume resero alla vita, tosto ch' esse gli ebbero tocchi, gli avanzi dei sessantamila Sagaridi che formavano un immenso ammassu d'ossa e di ceneri. Ancora due osservazioni : 1. Le centoventimila braccia dei figli di Sagara che scavono la terra a profondità immense simboleggiano, la potente operazione che fu necessaria per işeavare il letto di Ganga, sia come fiume, sia come sorgente di tutti i fiumi e come Oceano. 2. Sagara vuol dire Oceano. Confr. Sanganine.

SAGATRAGAVASCIA, nacque dalla quinta testa di Brama abbattuta da Mahadeya. Aveva cinquecento teste e mille braccia.

SAGITTARIO, SAGITARIN, ad ACHTERAN, in green Tejeuren, uno dei dodici segni dello zooliaco, Supponesi che sia Chivone, e chiamasi in conseguenza il Centaura. Sulle prime non figuravasi in questo non ocompartimento dello zgdiaco che un arco, un turçasse, od unu mano accompartimento dello zgdiaco che un arco, un turçasse, od unu mano accompartimento dello zgdiaco che in parte quanni del cavillo, con sequravi una figura d'unomo. Per al-cuan mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Grecuni mitulogi il Sagitario, era Gr

SAHADEVA, uno dei cinque Pandava, doveva i natali agli amori di Madri, seconda moglie di Pandu, e d'Assuan. Era dei cinque Pandava il più destro nel trar d'arco.

BAIDE, Minerva di cui affermasi che il culto ed il nome provenivano dalla città egiziana di Saide in Grecia. La relazione dei voesbali Neith ell'Athana serviva a ciò di fondamento. Si può vedere, all'atticolo M<sub>1</sub>nanva, quel che si debba pensare di tale idea.

SAIVO, spiriti delle caverne, ricevono quelli dei morti che Radiena-Athetè ommette di chiamare al cielo superiore. In breve queste vittime del delitto sono condotte dinanzi alla grande Ecate lappona Iabme-Akko, la quale fa loro infliggere i più crudeli supplizii da Rota.

SAKAMIELI, la dea dell'amore nella mitologia finnese propriamente detta, sembra essere stata pur conosciuta dai Lapponi. SAKAVABLI, re dell'isola di Ceiclan, è, nella mitologia dei Chingolesi, il più antico dei loro sovrani, ed essi fanno aver principio da lui la loro era.

SAKTI è nelle Indie la mogliq di Bram, ed in conseguenza la più alta delle dee o per dir meglio l'unica dea. Essa ha pure un altro nome, Maia. Noi sviluppiamo in quell' articolo il senso proprio di tale denominazione, e vi si vede che Sakti è l'energia. Dire Maia e Sakti non fanno che un ente solo, è dire la legge, l'ordine, l'armonia, la forza creatrice, conservatrice e motrice, non si scorgono che nella materiaillusione e con essa. Questi due fenomeni sono inseparabili : l'uno e l'altro esistono in Bram, la cagione delle cagioni ; l'uno e l'altro, ne emanano ad un tempo : Maia Sakti, ecro il mondo; ma Maia n'è la faccia esterna, Sakti n'e la vitalità latente. - Le tre grandi dee della Trimurti indiana si chiamano pur Sakti: la sposa di Bram allora si distingue col soprannome di Paras Sakti o grande Sakti. Finalmente sotto un altro punto di vista Paras: sakti si svolge in otto Sakti ( analoghe agli otto Vassu), e si chiamano pur Matri (vedi questo pome), Queste otto Sakti formano talvolta il corteggio, non di Sarassuati, ma della terribile Bavani-Durga, che del rimanente il Devi-Mahatminus rappresenta ancora sotto altre forme che si possono prendere per altrettante Sakti.

SALAMBO, dea pabilonese che si prendera per Venere, e la cui festa era contrassegnata da grandi dimostrazioni di lutto. Si è tratto il suo nome da ache: in greco, agitusione dei flutti del mare; e si è spiegato per sorgente di lutto, d'inquietudio per sorgente di lutto, d'inquietudio per sorgente di lutto, d'inquietudio ... in Perchè in tal caso non avervi aggiunto l'idea di figlia dei mari o mare personiciato? Le passioni el il nutre hanno le loro onde, e quelle le l'internete. P et impoli queste bo le rimanete. P et impoli queste bon d'al nostro genia, e noi presumiano che Salambo si componi di due vecaboli di cui l'uno equivadi due vecaboli di cui l'uno equivadi del proposito del proposito del a No. Anho, cane, e così et riconduca silvidea d'inferno. Confr. Axusute Trasano.

SALAMINA o SALAMIDE, figlia del fiume Asopo, fu amata da Nettuno, che la rese madre di Cencreo.

SALAMINO, SALAMINUS, O SALAmunus, uno dei Dattili idei nominati da Strabone; con Ercole, mentovato in pari tempo dal geografo, e Celmide, Acmonc, Damnamenco, indienti dall'autore della Foronide ( Scol. d'Apoll. Rodio, sul cap. 1, v. 1126), troveremmo il numero classico di cinque Dattili idei. Ma è probabilissimo che Celmis e Salaminius o Salamis non facciano che uno (ius, tet, non essendo che desinenze, e potendo agevolmente la radicale Salamin o Salamis trasformarsi in Celmis ). In questa ipotesi, la lista di Strahone resa compitta dalla Foronide sarchbe ancora imperfetta, e ci mancherebbe il nume del quinto Dattilo. Un'altra lista compiuta dà einque nomi quasi tutti diversi ( vedi Darrili). Si dà pure a Giove il nome di Salaminio, ma come eniteto locale.

come epiteto locale.

SALEMA<sup>1</sup>, dio della saluto nella
tribù degli Arabi.

SALETE, la seconda Minerva di Cicerone (in lingua egiziana), in altri termini, colei che cotesto oratore riguarda come figlia del Nilo.

SALIA, Sualta, avversario di Visnù-Krisna, è annoverato tra gli amici di Sissupala. Quando questo formidabile Sivaita non è più, a Se io non estermino questa razza di Iadu, esclama, ch'io cessi d'essere Ksatriia! » E sapendo che nessuna potenza umana può vincere Krisna, un anno continuo si flagella, sopporta il peso del calor del sole, digiuna o mangia terra, fino a che Siva, scongiurato da queste austere penitenze, gli comparisea, e gli conceda un immenso potere soprangaturale. In breve Salia si trova dinanzi a Duaraka : Krisna è assente t Pradiumna, suo vice-gerente, difende la città contra il Sivaita protetto da Siva! i due rivali non cessano di far gara di magia. Lunga pesza la lotta resta indecisa. Alla fine Krisna ricomparisee. Era tempo ; gl'ineanti di Salia prevalevano, e stavano per riuseir funesti al povero Pragiumna. I puri raggi dell'oce chio di Krisna dissipano incontanente tutte quelle illusioni, e Salia esanime morde la polve.

SAILI. Fedi l'at. seguente.
SAILO, originario dell'Arcadis di Sanotracia, segui Bea ne suoi vaggi ed istuiti il collegio dei saccidoti salli in Italia (Polemone in Festa Onziera conf., Pata di Manna, 13, di Plutarco ). Alcune tradicioni sostituivano al nome di Salio quello di Saone o piuttosto di Saso (Critolao in Festo). Si vede che questa leggenda non altro signi esche l'usticione salia dei gistaniera provenienza. — Il nome di Sato ricorda salo, (Sole) origate (Sato ricorda salo).

ce). ecc. (Pedi Canna e Marze).
SALIVAHANA, celebre ragia indiano, diede il suo nome ad un'era
famova che volgarmente si chianz
Salivahana Saka, e che parte dalt'
anno di G.-C. 78.

SALMACE, SALMACIS, Examerity ninfa della Caria, s' immedesina strettamente alla fontana dello stesso nome ( vicina ad Alicarnasso ). Ermafrodito essendo venuto a bagnarsi nelle sue acque, ella si sentì accesa per lui d'un amore si violento che glielo rivelò incontanente. Trovandolo insensibile si slanciò nell'onde dietro di lui, lo avviticchio con le sue braccia, ed ottenne dagli dei la felicità di formare un ente solo con lui (vedi Ermaprodito). --Questo mito, si eminentemente asiatico per l'idea dell'androginismo e gli splendidi colori della narrazione, si riferisce in oltre alla credenza che si aveva dell'amore delle acque e delle belle ondine per gli uomini. Le tre ninfe Ascanidi che s' impadroniscono d'Ila, le Sirene che cercano ognora di far cadere ne'loro aguati submarini i creduli navigatori, le Muse che offrono l'Ippocrene ai poeti, ne sono altrettanti esempi presso gli antichi. L'articolo Meiso ne somministra un altro in Irlanda. Gli antichi spiegavano a torto la favola di Salmace e d'Ermafrodito dicendo che le acque della fontana d'Alicarnasso rendevano effeminati e molli coloro che vi si bagnavano.

SALMONEO, SALMORRUS, ERAUSyaus, figlio d'Eolo (11) e d'Enarete, nipote d'Elleno e fratello di Sisifo, regnò prima in Tessalia, poi nel Pe-Ioponneso, dove fabbricò la città chiamata dal suo nome Salmoneo o Salmonia. Ebbe dne mogli, Alcidice, Sidero. La prima fu madre di Tiro (talvolta nominata in conseguenza Salmonide); la seconda è famosa per le persecuzioni onde oppresse sua figliastra. Ciò che ha soprattutto reso celebre Salmoneo, è la mania ch'ebbe di passare per un dio. Egli soppresse in tutti i suoi stati gli onori che si rendevano a Giove :

velle essere adorato egli stesso in vece sua, a fece costruire un ponte metallico sul quale faceva correre con fracasso un carro dall'alto del quale scagliava faci ardenti, ad imitazione del fulmine. Guai a chi era stato messo per suo comando vicino al ponte rimbombante l guai a chi tentava di fuggire! imperocehò uomini appostati uccidevano tosto ed in segreto il fuggitivo che si credeva colpito da una mano invisibile. Alla fine Giove, stanco di tali burleschi non men che crudeli sperimenti di fantasmagoria, vibrò davvero il fulmine sopra Salmoneo il quale precipitato nel Tartaro, andò a subirvi la pena dovuta a'suoi delitti. - Salmoneo è un Giove dell' Elide.

SALPINGE, Salrum, Zelvery, Edverys, (tromba), Minerva in Argo, dove Egelao, figlio di Tirreno, le avera eretto un tempio. Questo soprannome singolare, che fa di Minerra un semplice fetiscio, dev'essere rafirontato a Marte-lancia (vedi Quasno) da Skanda, spada confitte in terra,

SALUTE, SALUS, non differisce da Igia, quanto alla nozione fondamentale. Fu fatta, come Igia, figlia d'Esculapio. I suoi templi erano non poco numerosi a Roma. La sua statua era nascosta a tutti fuor che a'suoi sacerdoti. La sua festa era osservabile per l'uso bizzarro che si aveva di gittare in mare un pezzo di pasta che s' inviava, dicevano i sacerdoti, verso Aretusa di Sicilia, Negli anni in cui nessun esercito usciva di Roma, si tracvano le sorti di Salnte ; forse per tema che gli accidenti della guerra non facessero mentire l'oracolo della dea. Rappresentavasi Salute giovane, seduta sopra un trono, coronata d'erbe medicinali, con una patera nella mano destra, ed un serpente nella sinistra. Un altro serpente formavo un cerchio intorno al suo altare, e teneva la testa fieramente ritta ul disopra

dell'ara stessa. SAMANAKODOM (volgarmente SOMMORACODON ), il santo, il dio per eccellenza dei Siamesi e d'una parte dell' Indo-China, non è che Budda stesso, ma con quantità di leggende secondarie, le une calcate sulle simbolità trascendenti della teologia buddica, le altre prese negli avvepimenti più volgari della vita e della storia, e segnatamente, a quánto sembra, dalla vita dell'ottavo patriarca del buddismo. Noi non abbiam d'uopo d'insegnare al lettore the Samanakodom significa il dio sciaman (chaman) o samanco: Gott. Gotama, Cotys; Khota, Kodom, non sono che uno stesso vocibolo : Scm, Semo, Samana (sole), non differiscono tampoco, e quest' è quel nome sacro di cui Siam, agli occhi di alcuni dotti, non è che là sformazione, che ha dato origine alle denominazioni di sciamanismo o sciamaismo per indicare la religione dei Lama. È agevole ora il comprendere come i Siamesi diano Kodom per nome primitivo e reale del loro dio. Diffattl Budda si chiamo lungamente Gotanta. - Due generlogie principali guidano alla culla di Samanakodom. La prima ci mette sott' octhio l'onda primordiale, sull'onda una foglia che è un fanciullo rimegato su sè atesso e che si morde il pollice, in mezzo all'ombilico di cotesto fanciullo un loto, nel calice del loto Samanakodom. Chi è cotesto fanciullo ? Chi si vorra, Brahm; Brama, Visnu, Siva, Samanakodom stesso. Simili leggende ebbero luogo sulla noscita di Lacsini, di Sri-Bama, di Krisna; confr. Hanonas.

Nella seconda genealogia Samanakos dom è figlio, ora del re di Ceifan. Paussontut, e di Matra-Maria, ora del Sole è d'una vergine la quale; meravigliata e vergognosa della sua gravidanza ( confr. Ari e Cisriz), va a seppellire il suo dolore e l'onta sua nei boschi : essa diventa madre sulle sponde d'un lago, colloca suo figlio sul calice d'un flore che tost o sl richiude, e lo vede in breve crescere in saggezza ed in virtu, non meno che in istatura ed in bellezza: poi é lá scienza infusa con cui fa stupire i suoi contemporanci; i suoi fratelli maggiori; sono austere e meravigliose penitenže, prove, tratti di forza ai quali appena si può rirestar fede, e che fanno tremare i cieli. vacillare l'universo. Sono brami cui soccorte, ai ffiali dà la propria carne e la carne de suoi figli, di sua moglie da mangiare; sono angeli che vengono a visitarlo, a cantare le sue lodi, ad adorarlo, a servirlo. Passa per 550 corpi diversi. Dovrebbe. si dire che era passato per cinquecento quarantanove corpi diversi, e che pel momento è nato una cinquecento cinquantesima ed ultima volta. Si raffrontino le nostre teorie sui Buddissatoa, sui Budda. sull'assorbimento in Adibudda e sul nivritta, art. Boost. - La sua morte è diversamente raccontata. Secondo gli uni, svaporo o si dilegno nell'aere, come una scintilla. Secondo gli altri, fu in età di 80 anni portato via da una violenta colica dopo aver mangiato della carne di porco. Nel porco funesto era chiusa l'anima d'un antico nemico di Samanakodom ( un Muni al dire degli vaiun genio funesto, un Man al dire degli altri; ma che cosa è un Man?). già ucciso dalla mano del santo. Egli stesso, all'aspetto del suo rivale Trasformato dalla metempsicosi in porco e scagliantesi contro di lui con furia, riconobbe che la sua morte era vicina, e la predisse. - Siam mostra la traccia dei piedi di Samanakodom, come Ceilan la traecia dei piedi di Budda, e lo rappresenta in tutte le pagode tra i suoi due discepoli prediletti, Pra-Mogla a destra, e Pra-Saribet a sinistra (Mangala e Saribudda che è lo stesso che Vrihaspati : vedi Bunda). Alla fine dell' età attuale verrà, per raffermare gli upmini nella via del bene, un' altra incarnazione di Samanakodom, Pra-Narotte (abbreviazione di Narottama, il migliore degli uomini). Si attende con impazienza, e più di una volta già furono da qualche amhizioso spacciati degl' idioti per Pra-Narotte.

SAMBA o SUMBA (Soumba), figlio di Krisna e di Giambavati, figlia dl Giambavan, introdusse nelle Indie i Magi (Maga), nuove famiglie sacerdotali distinte dai bramani discesi da Kasiapa. A questa differenza genealogiea se ne congiunge una più importante: i bramani erano Kasemirieni d'origine : i Maga derivatano da Saka (il paese dei Saei), ed il visnuismo infatti diramossi dal paese di Mitra, Mitravan. Si è simboleggiato cotesta introduzione d'un nuovo culto nell'India, dicendo che Samba volle corrompere le numerose concubine di suo padre.

SAMBARA, Datiú voluttuoso, importunava con le sue assiduità la bella Rati, sposa o piuttosto inconsolabile vedova di Kama ridotto in cenere da non sguardo di Stra. Avendo risaputo che Kama era rinato sotto la forma di Praiumna, il feroce Daitia rapisce e gitta nell'Ocemo il bambino: Rati, condannata alle più dure fatiche della servitù,

non ha altro mesto per tompere luodiose catene (he di satollare le di atollare le di atollare le di atollare le di tabli fiantaie del suo persecutore, retributatione gli dei hanno un miracolo per essa. Un enorme pesca raviva nelle cucine di Sambaria Che vi trova Rati? Praiuman, Ella vienpressi in chiaro che Praiumna e Kama non sono che uno. Ella lo matre egertamente, e gl'insegna la magia, c'inalmente viene il giorna in cul Praiuman, sitrutto dei misteri di tale formidabile arte, externina Sambara.

S.M.14, Z.r.uis, figlis del distime Mesadro, non è, come si può
credere, Samo personificata. Tuttavia no è impossibile che qualche
isola flustajile del Mesadro abbia
ratto tal nome, e che in progresso
lo si abbia esteso all'isola cebere di
coi Liesbo fu la citta capitale, e
Saffo la musa. Del rimmente, se si
cutta già ella via pergifosa della
rente qui nella via pergifosa della
care s Gent, al Semoni, a Samnasare s Gent, al Semoni, a Samnatane del con del con del con del con
sare s Gent, al Semoni, a Samnatane se del con del con del con
sare s Gent, al Semoni, a Samnasare s G

Samstacoom. Zépec, figlio di Aneto e di Sunia, e per consegonasa nipote di Nettuno, forte rignar-dato come l'eròe eponimo dell'isola di Suno. Arrebbei totto di Confonderlo con Suo (e, questo mome). Si restronti del rimanente cito ch'à detto all'orticolo Samsa, e si giudichi se troma dell'isola di Confonderlo con Suo (e, questo mome). Si mono no Seme fino che finette di Confonderlo con Suo (e, questo mome). Si potto che presidutiono nome (lo stesso che Giom, o' Diome, e' corregenentemente che E-cole) si trova in capo a varie genelogic (codi Samo).

SAMOTE, Zauorni, è stato spacciato da varii scrittori della Gran-Brettagna come il capo delle primo colonie che andurono a populare il paese. Vuolsi che abbia appartenuto alla razza celta, il che non toglie che sia stato proclamato figlio primogenito di Giafet.

SAMUNDO, (fir. Samoundo), moglie d' Erlik-Kan, si suole rappresentare accanto al suo sposo. Questa Proserpina del lamaismo è dipinta azzurro - chiaro, mentre l'azzurro fosco contraddistingue Erlik-Kan.

SANCO o SANGO, SANCES, O Sangus, talvolta, dicesi, ma assai di rado SANTO, SANCTUS, lo stesso che Semo ed il dio Fidio, grande divinità nuzionale dei Sabini e quindi dei Romani, presiedeva ai giuramen-1i ed ai trattati. Sanco aveva a Roma, sul monte Quirinale, un tempio erettogli da Tarquinio il Superbo, e consacrato dal console Postumio (Dionigi d'Alicarnasso, lib. 1x, c. 60); a meno che però non si ammetta la congettura che vede in tale tempio una costruzione sabina, ampliata o ristaurata da Tarquinio. L'identità del dio Sanco con Ercole e con Fidio ( o il dio della buona fede ), è stata riconosciuta dagli antichi, ed è confermata da un numero infinito d'iscrizioni, col titolo di Diovis (Diovis, Jovis filium) dato al dio della buona fede, dall'uso, che aveasi d'invocare e di chiamare a testimonio Ercole in tutta Italia (Hercule, mehercule, hercle), por l'analogia del nome egiziano d' Ercole (Sem, Som) con quello di Semo, fors'anche per la relazione di Sanco e Sango col Sandak, Sandete, Sandone dell'Oriente, che furono Ercoli anch'essi. Comunque sia, non bisogna dimenticare che la radicale del nome sacro è la stessa che quella di sancire, ratificare, giurare; del pari che Fidio altro non è che l'aggettivo di fides, la buona fede. Affat-

to gratuitamente dunque il sistemas tico Court de Gébelin assorbe Sem. Sam, Som, Sand, nel vocabolo scmitico Cam o Cham, elevato (donde chamim, i cieli ), e sa derivare Fidio da id o hid, tempo. Certamente Ercole, l'Ercole sabino come l'Ercole orientale, può veramente riguardarsi, come vuole Bryant ( A new system or analys, of ane, myth.). come il dio del tempo e dell'anno ; ma in quanto che Sanco sostiene un officio meno elevato. Si celebrava la festa di Sanco il 5 di giugno (none di giugno ). Nel sno tempio si vedevano ancora al tempo di Varrone la conocchia ed il fuso della virile regina Tanaquilla, avvolti della stessa lana ch'ella filava (Plinio, Stor. nat., l, vm, c. 48). Gli anguri avevano dato il nome di Sanquale (Sangualis) (1) ad un uccelletto di rapina ch'essi credevano del genere dell'aquila, e che sembra essere stato il celebre Laemmergeyer od avvoltoio dei montoni. San Giustino lia preso errore pigliando Sancus Semo per Simone il mago, e rinfacciando ai pagani d'aver divinizzato cotesto uemico di San Pietro e della Chiesa. Tertulliano non avrebbe dovuto copiarlo; e varii moderni soprattutto " non avrebbero dovuto tentare di giustificare si grossi abbegli vedi però

int) Plinio (lib. X) ha un cquilouint) Plinio (lib. X) ha un cquilouloreo (Pà) sull'immonate ed al saquale, cio che ne risulta più chiaro, èche gii aquari nella loro falsa scienza, non saperano pur riesonoccre con precisione un succlo. Se come devis inchicione con consultato del meno pranti, era un giovane cosilizaca, lisogua inferire che losse un commergere; imperocche a torto Bulfon vecentificatione del productional del congrato del mell'assirpo oggi matrich. Il visuone (ori'naic), falce alferitte di cui on prates por a l'Addictort di cui ontro prassatoro en l'Eductort di cui ontro prassa-

353

Hammon, Dissert. lat. sul diritto dei vescovi, cont. Blondel : c Spencer, not. sul lib. 1 d' Orig., cont. Celso). I Latini, invocando il dio della buona fede col nome stesso di Fidio, dicevano Medius Fidius, il che gli uni spicgano per me dius Fidius (con l'ellissi adjuvet, audiat, ecc.) luddove altri prendono medius per un aggettivo, e sottintendono sit. La prima maniera ci sembra la sola semplice e conforme all'indole antica. Si ètentato di sostenere la seconda con un marmo che rappresenta un pargolo divino tra doe figure che si danno la mano, e sono l'una l'Onore, l'altra il Merito : sopra la testa

dius Fidius (Boissard, Antich., t. 111). SANDACO, o SANDAK, o SAN-DAC, in latino Saspacus, in greco Exroxxxx, croe solare che Apollodoro colloca nella genealogia di Adone (vedi l'art. Cin:no) nel quinto grado, vale a dire come figlio d' Astinoo e padre del re ciprio Ciniro, der essere rigoardato come il dio-sole della Cilicia. Secondo il mitografo suddetto, Sandaco aveva già regnato nella Siria allorchè passò nella Tracheotide o Cilicia orientale e vi fondò la città forte di Celeuderide. Vi sposò Farnace, figlia di Megessaro e n'ebbe, secondo gli uni, Ciniro, secondo altri, Adone stesso, SANDANEN. Vedi SANTANO'.

del fanciullo leggonsi le parole Me-

SANDETE o SANDE (fr. Saspès), l'Ercole della Persia (G.-G. Voss., de Idololat.). Il suo nome che non si poò dispensarsi dal riconoscere come lo stesso che quelli di Sandone e di Sandaco, poi forse dal ravvicinare a Candule, Candale, Candaule dell' Asia occidentale ( vedi CABBAULE), deriverebbe, secondo l'opinione comune, dall'ebraico sanad, essere in furore. Ma allera eo.

me paragonare Sandone all'erba Sandice, Sandaco a Sadoc, il gius to? l'er buona sorte queste diverse etimologie sono si poco plausibili che si può senza rammarico farne il sagrifizio. L' idea di forore per lo contrario conviene mirabilmente ad on dio-sole persiano. Il forore del grand'astro, è l'alto calore. Sol farit, Cauis furit; ed è questo periodo cocente che rappresenta simbolicamente il mito d'Erçole furioso. Del rimanonte, i documenti originali sono muti intorno a Sandete. Ma forse non è temerario il creilerlo identico al grande Giamseid (Dehemehid), Ja cui fisionomia unisce quasi tutti i tratti principali della leggenda d' Ercole (vedi Denexento), ed il cui nome non è si lontano come crederebbesi a primo aspetto dui nomi conosciuti d'Ercole. Sem, Chon, Djom, sae denominazioni egiziane, riproducono la prima sillaba Dehemehid; e questa è sola essenziale ; imperocchè si sa che l'Achemene dei Greci è il Dehemehid dei Persiani. Tuttavia, si è raffrontato Sandete con Tchanda, o Cianda, il celebre competitore indiana di Durga. In questo-caso vi ha vera antinomia tra Ercole dio benefico, e Cianda sivaita funesto, deicida ed empio. Ma la contraddizione, longi d'essere una ragione di rigettare il fatto, ci slancia in una larga e felice via di spiegazioni storiche: più antico del visnnismo il sivaismo si è vedoto balzato di trono da questa nuova religione. I Sivaiti non sono stati allora cancellati dalle rimembranze e dalle leggende; solamente se n' è fatto enti terribili non meno che grandiosi, malvagi non men che prodi sni campi di battaglia, Cianda si trova così essere un dio-fuoco, un dio-sole in delirio. Visnuita però, poichè il viannismo lo adotta, assume una fisionomia più dotce. Da questo doppio fenomeno risulta l' Ercole furioso. Di tal maniera la fase sanguinosa di colesta vita, interamente consecrata nlla felicità degli uomini, si spicga da sè stessa. Confr. Siva.

SANDIA o SANDIADEVI, dei di Brama, sparve fuligida e bella finor del corpo di suo padre allorio chi èl dio, incatesto dai Daitio innamorati, lasciò li il suo inrolutoro umano per fuggire sotto altre forme. Gl'immondi innecutori del dio ringgitiro s'accorrero appena della sostituzione, ed avventantolasi addonato a Sandiadevi, contaminata appearante del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del

SANDONE, l' Ercole lidio, Ern forse nn soprannome piuttosto che un nome. Gli fu dato per allusione a quella veste feminile di cni Onfale lo rivesti, e di cui l'ampiezza voluttuosa, il color porporino, la trasparenza indicavano ad un tempo ed il carattere transitorio del dio infedele alle sue abitudini di gloria. ed il carattere lascivo, delirante del culto reso dalla Lidia al dio del giorno. La stoffa di che Onfale avvolge così il corpo muscoloso del suo amante traeva il colore dal succo dell'erba sandice, ed anzi ne portava il nome. Da ciò quello dell'eroc. Confr. l'art. Sannaco; poi, su tutto ciò che riguarda l'Ercole di Lidia, sul cambio dei vestiti, l'art. OFFALE.

SANGARIA. Fedi Sanana.

SANGARIDE, Sanoanas, Zayyapic. amante o madre d'Ati, era figlia
del fiume Sangaro. Il suo nome, come si vede, non è un nome proprio.

L una denominazione patronimica

equivalente a quella d' Oceanide (confr. l'art. Sagana, dove si troverà l'Oceano, le acque, una donna, quantunque tutti diversamente distribuiti). Il nome proprio, secondo alcuni autori, fu Nana. Due leggende si legano a questi due vocaboli: " amante o madre. # In una tradizione, Sangaride s' avviene nel mandorlo che un tempo fu il fallo d'Agdisti, e incantata della bellezza de'suoi frutti ne coglie, se li mette in seno, rimane incinta e finalmente dà in luce Ati cui più tardi si disputano e la figlia del re Meone, la potente Cibcle, e la figlia del re di Pessinonte. In una tradizione opposta, Cibele, gelusa amante di Ati, ha fatto giurare a questo orfanello di non donare mai il suo cuore ad altri che a lei. Egli osserva il giuramento fino a che vede Sangaride. In una terza versione non si . fa parola che di Cibele e d'Ati, ma niuna rivale s' interpone fra essi, --Considerata d'alto, Sangaride s' immedesima con Cibele; improcchè, come Cibele, è la generatrice, la passività feconda, la sposa, la madre, Niun dubbio anzi che cotesta figlia del re'di Pessinonte, alla quale Ati è prossimo ad unirsi, non sia dessa. Da Cihele a Sangaride vi sono però delle differenze: 1. Sangaride è come una giovane Cibele : madre, si mostra dopo Agd ed anche Agdisti; amante o sposa, non apparisce che dono Cibele: 2, si sostituisce ad essa come Arete ad Efesto nella tetrade cabiroidira.

SANGARO, SANGARO, Zuyya: ec (OSAGARI, Zu'yya: c), dio funne dell' Asia Minore, di cui quasi tutta la metia occidentale era un tempo compresa sotto il nome di Frigia, è principalmente celebre come pudre dell' amante di Ati (vedi Sanganda e Sasaa). Risulterebbe dal confronto-delle leggende di Sangaro e d'Agd.

che in Frigia l'universo (rappresentation in quanto che materia-naturapassività, ora da Agditti o Gibele;

cos dalla inità Sangaride) traeva la

sua origine, secondo gli uni, dalla

turra o dalla roccia primordiale; secondo gli altri, dall'onda. — Si da

taivolta a Ganimade il nome di Sangarius puer, quantunque il Salaria

(tal eogidi il nome del Sangaro)

scorresse almeno cinquanta leghe

dissinte da Trusilia.

SANITA'. Fedi SALUTE.

SANI o SANA, genio indiano analogo a Iama, di cui talvolta è tenuto per fratello, è preso sovente per figlio del Sole e per uno dei sette pianeti, il che non toglie che in pari tempu non presieda alla coscierza, al destini futtiri ed alle trasinigrazioni delle anime. È funesto ed il suo sguardo uccide, riduce in cenere, annichila. Si può vederne un esempio all'art, Garrisa, Non s'accosta agli nomini che per nuocere. Fortunatamente, secondo gl' Indiani, egli è 800,000 leghe distante da Giove (Vrihaspati); gli astronomi attuali calcolano il dugentuplo della distanza. Anche in oggi da il suo nome al settimo giorno della settimana (il sabato). Ugualmente che Iama, ha per attributi il corvo, simbolo indiano della metempsicosi, ed i serpenti vendicatori dei delltti, i serpenti il cui dente venefico rappresenta il rimorso. Qui cade in acconcio d'indicare, coi nomi del sette giorni della settimana nelle Indie. gli dei, sia greco-romani, sia indiani, che corrispondono a ciascuno di essi.

| GIORNI DELLA SETTIMANA |                             | DĖI CORRISPONDĖNTI |             |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| IN EUROPA.             | WELLE INDIE.                | GRECI-LATINI,      | INDIANI:    |
| Domenica               | Suriadivassa o Aditiadinam: |                    | Suria.      |
| Lunedi.                | Somadivassa o Somadinam;    |                    | Soma.       |
| Martedi.               | Mangaladinam;               |                    | Mangali.    |
| Mercordi.              | Budadinam;                  |                    | Buda.       |
| Giovedi.               | Vribaspatidinam;            |                    | Vrihaspati. |
| Venerell.              | Ussadivassa o Sukradinam.   |                    | Sukra,      |
| Sabato.                | Sanidinain                  |                    | Sana,       |

Si rappresenta Sani con quattro braccia, montato sopra un corto ed attorniato da colubri che formano un cerchio intorno a lui; finalmente il colore delle sue carni è azzurro.

SANKARA: 1. Siva; 2. Visnů, mta senza dubbio Visnů idealizzato,

Visnů che si eleva a Bram, Visnů Adibodda o Bagavan, Ecco in qual maniera si esprime Krisna (10.2 lettura del Bagavat-Gita) in una delle sue magnifiche allqeuzioni al saggio discepolo Argiuna: « la sono l'anima ehe risiede in seno a tutti i corpi ; io sóno il principio, il mezzo e la fine di totte le ercature. Tra gli Aditia io sono Visno, tra i lominari eclesti Ravi il risplendente . Marici tra i Maruta, Saci tra i Naksciatra, Tra i Veda jo sono il Sama-Veda, tra i Deva Vassava, tra i Rudra Sankara, tra i Vassii Pavaka i tra i pontefici saeri Vrihaspati, ecc., ecc. Tra le lettere io sono l'A; tra le parole io sono la copula che le unisee. Ma a che pro tutti questi discorsi? o Arginna! l'universo intero riposa nella mia essenza. v

SAN

SANKARA ACIARIA (fr. SANKA-BA ATERARIA) è il più celebre persecutore dei Boddisti. Dopo aver distrutto il loro culta in seno all' Indostan, si recò al Nepal ed al Tibet per esercitarvi gli stessi rigori. Là, ebbe una discussione col gran Lama. Non sapendo ehe cosa rispondergli, s'innalzò al ciclo per una forza magica: il Lama pianto un coltello nel sito che occopava a terra l'ombra dell'orgoglioso Sankara che libravasi nelle nuvole : subitamente Sankara cadde sulla seintillante lama che gli aperse il collo e lo uccise all'istante, Confr. Zamolxi.

SANKARA-NARAIANA o SAN-GARA-NARAINEN è preso nelle Indie per Siva Visnù ermafroditn : Siya, in questo easo, è il principio muschio ; Visun il principio femina. V' ha tra Sankara-Narajana ed Ardanari questa differenza, elie Ardanari risultando dalla fusione di Siva e di Bayani-Ganga, l'ermafroditismo

apparisce più direttamente. Indipendentemente da tutta quella folla d'idee mistiche le quali da vicino o da . lontano si legano agli dei ermafroditi, v'ha questo da osservare sopra Ardanari e Sankara-Naraiana, e specialmente sull'ultimo, che per essi si giunge a riassorbire la trinità nell' unità: Siva e Visno fatto femina rappresentano il lingam nell'ioni, la colonna di fuoco nella tazza feconda; poi viene Brama, che è la base, il niedestallo di tale tazza-ioni. Creazione, eonservazione-materia, modificazione-forma, così tutto va per iseala e si unisce nel mudo ad un tempo il piò pittoresco ed il più comprensibile; e questi tre non fanno che uno, fanno Bram. - In un senso, collaterale ed accessorio ben inteso, Sankara-Naraiana è l'emblema della fusione delle doe religioni indiane più celebri, il sivaismo ed visnuismo, - Dipingesi Sankara-Naraiana bianeo da un lato ed azzurro dall'altro. Confr. Ilan-Ilani.

SAN-PAU, dio mogollo, kalmoeco e tibetano, sembra essere l'essenza suprema. Rappresentasi tricefalo ed assiso come i signori orientali sopra uno sgabelletto presso il quale sta un arca, simbolo della potenza delle tre teste che sormontann il husto unico dell'idolo; quella del mezzn é la più elevata, la più grossa, la più maestosa, la più meditativa; sembra altresi la più attempata; una specie di mitra cinge i suoi capelli. Le due teste collocate a lato di questa non sono coperte che da una herrettina tonda; quella che è a destra sembra la più giovane. La mano destra porta un cuore acceso, simbolo del vivo amore che gl' ispirano i mortali, e la sinistra uno scettro voltata nell'attitodine del comando allorche un generale intima un ordine. La figura che è a sinistra indica e più anni e più profonde meditazioni : un giglio sbocciato in una delle sue mani simboleggia la dolcezza, il candore, il rifugio; uno speceltio nell'altra indica che tutto che succede nell'asilo misterioso dei cuori viene a diningersi ed a riflettersi là entro. Le tre persone della Trinità tibetana riepilogata da San-Pau sono Giam-Ciang, Zihana (Tsihana) Tortseh, Zenresi (Tsenresi), o se si vuole Sangh-Rie-Konzioa, Zio-Konziga (Tsio-Kontsioa), Kedun-Konzioa. Il dio supremo che si libra sulle tre persone, e di cui in conseguenza San-Pau è il tipo, il simbolo, si chiama Hopamë

(vedi questo nome). SANTANU' (fr. Sastanot), ragià indiaoo, si rappresenta nel Mahabarata come il bisavolo dei Pandù e dei Kuru, ed in conseguenza conie il patriarca della dinastia lunare. Un tempo Santanii era stato Gana (discepolo di Siva), e rendeva frequenti omaggi al dio che regna sul Kailassa. Ma ne'suoi pii pellegrinaggi sentlamore per Ganga, Ganga senti amore per lui. Siva, il quale legge in fondo ai cuori cotesti adulteri pensieri, trasforma Gana in simia e coridanna Gangu, la fragile dea, a vivere lungi dallo sposo cui ha oltraggiato, Ecco Gauga e la simia soli nella foresta! Il sentimento della loro degradazione li riduce a ragionei sempre vicini, rimangono casti. Siva li vede allora d'un occhio un po'più dolce, e pronuncia che allorquando avranno subito insieme ancora una trasmigrazione, perdonerà loro. Gana rinasce sotto la forma di Santanů , discendendo da Kurů fratello di Iadù ; Ganga, trovata sulle sponde del finme che porta il suo nome, è adottata dal ragiù di Canogia

(o Kaniakubgia). Giunta alla prebertà ella sposa Santania ma a condizione ch'ella disporrà de'figli a suo talento. Sci volte madre, ella annega i suoi primi figli; Santanû salva l'ultimo, lo alleva, gli dà il nome di Biscma (Bhichma), sottn il quale diventa uno de'più illustri eroi dell' India. Ma egli ha, violato un giuramento solenne, ed è un pezzo che Ganga, lasciandolo per ritornare nelle braecia del suo primo e divino sposo, si è riassorbita nelle acque del fiume che ha il di lei nonie. Santanù allora sposò una seconda moglie, e n'ebbe Vicitraviria (Vitchitraviria).

SAO o SAOS, Edos, eroc eponimo del monte Sauce nell'isola di Samotracia, e forse dell'isola interaè dato da alcuni per condottiere di una colonia straniera che andò a stabilirsi nell' isola, celebre poscia pel culto dei Cabiri ; dagli altri, come il primo legislatore dei Samotracii. Non potrebbesi qui intendere legislatore l'introduttore di qualche culto tellurico? Diffatti si identifica a São un Saone a cui si attribuisce la scoperta dell'antro di Trofonio. - Secondo Welcher, Samo e Sao non differiscono: Samo e Sao sono stati nomi d'Ermete ; Sa-, mo è Sao non differiscono dal Sabos (a Sab) frigio, Poco importa dunque d'esaminare se il nostro Sao sia stato l'eponimo del monte Saoce o dell'isola che primitivamente si chiamava Samo, Welcker ricorda posciache, secondo Svida, Sokos è una forma di Saos. Ora Sokos fa ben evidentemente supporre Saocos, donde Saoce c Saocis. Per noi, non solamente Saos, Sabos e Samos sembrano collegati, ma non esitiamo a ravvicinarne affatto intimamente i nomi di Zeu (Zevs, Giove), Sovk e SivaDOMAD.

SAOFI, Saoraus, Záopu, decimoquinto dinasta del latercolo di Eratastene, sarebbe, secondo Dupuis, il terzo Decano del Lione, *Phoupe* di Salmasio o *Phouonisié* di Firmico (vedi Decant).

SAONE, Za'ar, scoperse il primo la grotta (poi oracolo) di Trofonio. Alcuni mitografi lo (anno identico a Saos (vedi questo nome).

SAPANDOMAD. Fedi Sepen-

SARMA, madre del fanciallo che un gioron fa brutalmente respinto dai fratelli di Gianamegiais (Djanamedjais) coupato allora nel grande la sagrificio di Kurukveiatra. Il funciullo nudo a querelarsi a sua modre, la quale maledisse i tre principi
e disse loro: a Verra un tempo i
cui il terror panico vi coglierà allorchè meno e lo appettere la cua sua predicione non tardò a d avve
parsi.

SARASSUATI, o SARASSVATI, o SARASSVATI, o SARASSVATI, o sorella, figlia e moglie til Brama, il primo dei tre membri della Trimurti (trinitia indiana), era atsta lungamente sollecitata da suo padre prima d'acconsentre all'unione in apparena sacrilega di cui essi ofe frono il modello al mondo. A ciascun moviusanto che faceve Sarassuati per sottratia sissui impudichi de-

siderii sorgeva sulla nuca di Brama una nuova testa con una faccia nuova. Allorché n'ebbe quattro, Sarassuati non potendo sottrarsi alla sua vista, spiccò il volo verso i cieli. Di repente Brama, volgendo gli occhi in quella nuova direzione, s'armò d'una quinta testa ; ma Siva, irritato da tanta audacia, gliel'abbatte; ed allora incominciarono le incarnazioni e le peniteoze di Brama che si era pentito. -- Le più delle numerose divinità della religione bramaica non sembrano nascere da Brama e da Sarassuati ; esse appresentansi come alte emanazioni, le une sotto il dio, le altre sotto la dea. Tali sono per esempio le otto Matri o Sakti ( vedi Marri e confr. Sagri ). Tuttavia si danno come nati direttamente da Sarassuati, 1. Nareda, il dio della Sapienza; 2. Dakscia, il primo dei Pragiapati; 3. i sei Raga, genii che presiedono ai modi musicali e ehe, con la loro certe di Raghini, di genii inferiori e di Raga decisamente subalterni, formano una nopolazione musicale assai numerosa, - Sarassuati presiede alla scienza, all'armonia, al linguaggio, alla musica ; o piuttosto è la sapienza stessa, la sapienza divina, il vero Logos, il Verbo. Laonde ha i soprannomi di Fatch (la voce), di Bhavatl (la storia), di Ghi (l'eloquenza), di Vakervani ( rettrice della parola ). Sarassuati, suo nome ahituale, significa che presiede ai suoni. Inoltre, partecipa con Laksmi al nome di Sri. Mahassuaragrama, la tonica personificata, la rettrice della solfa, non è che la sua emanazione, ed i 16,000 Raga (quando se ne contano 16,000) sono 16,000 Sarassuati subalterne, come le 16,000 vergini che Visnû sposa sono 16,000 Laksmi. - D'ordinario Sarassuati è rappresentata nelle braccia di suo padrefratello-sposo, che arde per essa d' una passione eterna ; oppure sola, con un libro od una vina (lira) in mano. Si sa che auo figlio Nareda è tenuto per l'inventore di tale stromento (Vedi Syst. brahm. del P. Paulin, tav. 11). - Sapienza divina, Sarassuati non s'immedesima per ciò meno alla natura. È un'Atana, ma altresi un'Athana Physis. Produttrice delle scienze, tende in un senso a divenire industriale, Sotto il suo sposo si delineano i Ciubdara (Tchoubdaras); che cosa è allora Sarasanati? Un'Atana unita ad Efesto. Non basta : chi è il capo dei Ciubda→ ra? Vissuamitra, Efesto indiano. Di tal maniera Sarassuati si approssima a Giunone, madre di Vulcano (Efesto ). Sarassuati d'altro canto è l'aria, l'aria sonora; eccola sotto un altro punto di vista Era (llera, Giunone ). Finalmente è la grande Raghini, la Ragnini da cui tutte le altre derivano; vale a dire ch'ella è il tipo di quella Mneme o Mnemosine da cui nacquero le Muse. Giove pure è fratello in pari tempo che sooso di Giunone, e la sollecita lungamente prima di riuscire a sedurla.

SARDO, Saszev, Zeisk; condottero dei Libit iche formarono la prima colonia in Sardegna. Quest isola si chianava primitivamente lecussa ('1/2000'a) o Sandaliotide ('azzsakaŭzi; tâ sazzik/krs, sandalo'),
sante la sorprendente rassomigliorna
ci ('1/2016) o il piede d'un onno. Sardella sua configurazione coll'iorna
('1/2016) o il piede d'un onno. Sardo vien fatto Eglio dell' Eccole cegizinno o libico Maceride ( Paus,
x, c. 17.

SARDO, Engle, Sardi personificata, ma come donna, disputa all' eroe dell'articolo precedente l'onore d'avor posto le fondomenta, d'avor

somministrato il nome della metropoli della Lidia,

SARIAFING, l'Arimane degli abitatori dell' isola Formosa, gli piace, dicono i devoti, di difformare col vaiuolo e le sue infermità la specie umana che Tumgisanhase ha creata bella. Sariafing abita il settentione. Inrocasi con ardore e più frequentemente forse che Tamagisanhase.

SARIBUT e presso i Siamesi PRA-SARIBUT, uno dei dae discepoli prediletti di Budda o Samanakodom i Paltro e Pra-Nogla, Mogala o Mangala. – Saribut, che si rappresenta in tutte le pagode dell' Indochina accanto a Samanakodom, non dee forse nominarsi Sri-Budda?

SARONE, Zapar, eroe eponimo del golfo Saronico (tra l'Argolide o l' Attica), era secondo le leggende un re di Trezene. Come gli Eurota, gli Enea, gli Oanne, dopo una breve apparizione sulla terra si riassorbi nelle acque : ecco di qual maniera si narra la sua tine. Sarone era un ardente ed abile cacciatore. Un giorno inseguisa un cervo ch'ei si credeva sul punto di cogliere, ma che per salvarsi si gettò in mare a nuoto; egli pure vi si gettò dentro; ma a poco a poco si laseiò strascinare si lunge, che mancandogli le forze s'annego. Il suo corpo riportato sulla spiaggia ebbesi gli onori funebri nel tempio di Diana, che tale avvenimento fè chiamare Saronide. - I Druidi pure in Diodoro Siculo si chiamano Saronidi.

SARPEDONTE, Espresser, re di Licia, altri non è che il Serapida umanato dell'Asia Minore. Correvano due leggende intorno a lui. Nell' uno, figlio di Giore e d'Europa, ha pur fratello Radamanto e Minosse, disputa a questi la corrona di Crerie volevano ehe Sarpedonte non fosse mai uscito del suo reame dove si mostrava la di lui tomba. Muciano, governatore di Licia, pretese d'aver trovato in un tempio una lettera di Sarpedonte scritta da Troia. Chiunque sa scoprire in un mito l' idea principale ravviserà in Sarpedonte Sarapi-Adone (il signore Serapi), la mummia-modello, il dio-Mummia, il re dell'inferno, il giudice delle anime : questi due ultimi uffizii s'implicano; ma re-giudice si è svolto in re e giudice, Minosse e Sarpedonte. Tuttavia non sarebbe impossibile che Sarpedonte equivalesse a re dei Serpenti, Sarparagia o Sescianaga. - Si nomina pure un 3. Sarraposta, figlio di Nettuno, fratello di Polti, ed ucciso da Ercole. È evidente che non differisce dai precedenti. - Davasi il nome di Sarpedonio a due capi, l'uno del Chersoneso di Tracia, l'altro della Licia, alla foec del Calicadno.

SARRITOR, uno degli dei agrico11 Intini, presiedeva al lavoro della agrichiatura.

SATACIVA (OSADACIVA), il vento personificato, è uno dei 5 elementi indiani, che con la trinità Mana-Ahankara-Mahanatma formano una ogdaode sacta. Maha-Ahnakara-Mahanatma è una vera trinità. I 5 elementi formano il così detto Pangiakarvagel (Panijakarvagel.)

SATARUPA, 1.2 doma create da Brama, immediatamente dopo Menú riguardato come il primo uomo. Tosto che respirarono amendue, Brama disse luora. « Grescete e moltipliente. » — Esistono nelle Indie miti onninamente differenti sulla creazione dell'Itumo (vedi Subra).

SATE o SATI, \(\sum\_{a'Ti}\), den egiziana della 2\sum\_{a'} classe si troverebbe in un
quadro sinottico dei Tredici-Dodici

( vedi questo nome) immediatamente al disotto di Ilit o Suan, rappresentante di Pooh e rettrice di tutta la pentade elementare. Comparativamente agli altri dei della serie dei dinasti, Sate trovasi dunque la 7.ª od 8.ª secondo che si conta o che si ommette Fre-Giom l'arcidinasta, Essa ha per corrispondente maschio nella colonna siderea Pi-Zeu. Pi-Zeu è l'emanazione del primo Kamefi Amun o Knef; Sati è l'emanazione di Neit, figlia-sposa d'Amun : v'ha parallelismo perfetto tra le due coppie divine, Sati corrisponde a Pi-Zeu come Neit a Knef, e Knef s'incarna in Pi-Zen, come Neit s'incarna in Sati. Cosmologicamente parlando, Pi-Zeù è Giove, il più grosso dei pianeti, e (finche non si conosce esattamente Saturno) il più alto, il più lento a percorrere la sua orbita immensa. Sati fu il più clevato, il più mbile dei einque elementi, l'Etere: Tuttavia di buon'ora si ebbe a non vedere in tale Etere che lo spazio sentiluminoso che separa la luna dalla terra, in altri termini l'Etere sublunare, che non bisogna confondere con l'atmosfera terrestre, cintura reale del nostro globo, rappresentata da Buto II. Queste vedute confermano felicemente tutto ciò che dicemmo più sopra del rapporto della nostra coppia dinasta con la coppia Kamefi. Amun. il 1.º ed il più elevato, il più maestoso ed il più antico dei Demiurgi, si riverbera naturalmente nel pianeta che gira a \$50 milioni di leghe dal sole, e la eui orbita ellissoide percorsa in 15 anni ne ha quasi un miliardo; Neit considerata ora come volontà suprema di Knef, ora come l'Etere donde va a scaturire il fuoco-luce Fta, si riverbera del pari in un Etere sublunare. I Greci, pei quali Pi-Zeù emanazione d'Amun era stato lo Zeo chiamato in latino Giove, non potevano non prendere Sati per Era (Hera) o Giunone. - Sati, dea dinasta e perciò appunto subordinata, è detta signora della regione inferiore. Ma che cosa è la regione inferiore ? lo spazio che si estende dalla luna alla terra , oppure anche l'emisfero australe sotto cui sembra inabissarsi il sole, sia durante la notte se non si pensa che alla corsa diurna, sia durante sei mesi dell'anno se si pensa alla corsa annuale? Le divinità della seconda classe in fatti non sono che quelle della prima, in un grado più basso nella scala gerarchica delle forme divine. Ad Amın-Ra si è sostituito un Amun-Ra con testa di ariete: Hhonsù ha fatto luogo a Knef. Del pori l'antropocefa-Ia Neit si eclissa per non lasciar apparire che Sate, Ator si dilegua per lasciare che Anuke sua surrogazione riceva gli omaggi di Faraone. -- Nei monumenti funerarii l'imagine di Sati è moltiplicata. Ora, al disotto di Tpo, separa le scene in cui si mostrano gli dei astromorfici e cosmogonici dalle scene puramente funebri; ora si proclama in un senso ancora più tecnicamente materiale la dominatrice delle regioni inferiori, imperocché tutte le acene alle quali sembra così presiedere sono dipinte nel fondo del coperchio delle bare; ora le sue imagini coprono gli angoli dei quadri parziali cui presentano le ricche munimiticazioni, principalmente le braccia (vedi la bella mummia figurata, tav. 1.xxx11 a, tom. sv della trad, francese di Creuzer, per Guigniaut). Sate suol essere genuflessa; la sua acconciatura di testa è bianca od azzurra : quando una palma, quando lo pscento, emblema della dominazione salle regioni inferiori, corona il suo capo; la croce ansata, lo scettro con fior di loto, comune a tutte le dce, splendono

nelle sue mani. L'avoltoio simbolice delle dec-madri avvolge talvolta. sotto le larghe pieghe delle sue alile cosce e le gambe della dea: talvolta pure una tonaca sta in sua vece; ma il più delle volte ampie ali spuntano dagli omeri stessi di Sate, e nei monumenti funerarii vedesi così adombrare sia lo sparviero emblema di Fta, sia, ciò sh'è più notevole, gli sparvieri, enima del defunto. Due imagini conosciute di Sate (Descr. dell' Egitto, tav. Evi n'. s. tomo I ) la mostrano con le carni dipinte rosse, contrariamente all'usanaa degli Egiziani, i quali riserbavano tale tinta per gli dei maschi. Un ricco tappeto geroglifico e simbolo di signoria le sta sotto a' piedi ; e sotto il tappete un mazzo di fiori di loto di cui i due estreni sono sempre scavezzi ed inclinano languidamente il capo verso la terra. La sacra effigie così atteggiata è essa medesima un geroglifico e dee leggersi Sate, dea vivente ed anima della regione inferiore. L'urea o ser- ' pente reale (volgarmente basilisco. pei naturalisti hagiè o hadiè) erale particularmente consecrato, ed in molti monumenti l'accompagna e la rappresenta.

SATI, la stossa che Mahanatma, e per conseguenza che Mahabuta. Iliraniagarba, Brama, ecc. Sati vuol dire la verità, la vita.

SATIABAMA, una delle Naiti (e toto pose futoric) del dio indica Visni-Krima, disputava di continuo il suo cuore a Rushimi. È desa che persuase il suo luminoso sposo a combattere Indra per rapirgil Talbero della supienza e pintario ned giardino di Satiabamo. È dessa che eccitando Vira di Krima contra i fautori del sivosimo, gli gnise le armi in manto vonta tutti i perenti di

Rukmini (Rukmi, Giarassanda, ecc.). È dessa che fa col figlio di Devaki il giro dell'India, della terra e dei cieli, e che per vedere la rocca dai sette recinti occupata da Naraka o Bumassura, determina la guerra il cui risultamento è la morte del gigante dalle cinque teste e la presa delle sette fortezze. È dessa finalmente che, allorquando la terra (Bumi, Bhoumi) tutta lacrimosa le si butta a'piedi e le offre una ricca collana di gemme, sunplicandola d'intercedere in favore di suo nipote presso Krisna, riesce agevolmente ad ottenere pel giovane figlio di Bumassura il trono di cui suo padre è stato spogliatu perdendo la vita. - Satiabama era figlia di Satiagit di cui segue l'articolu.

SATIAGIT, fr. SATIABILT, Sapiente n principe indiano dei dintorni di Duaraka, era un adoratore del Sole, ed in guiderdone della sua pietà ottenne dal diu un magnifico earbonchio, Krisna lo vide, e gli fece intendere che quella pietra meravigliosa gli piaceva: Satiagit finse perù di non cumprendere le frasi ambigue e chiare di Krisna, rientrò nel paluzzo ed affidò il gioiello a suo fratello Prassana. Non meno incantato di Krisna della bellezza del carbonchiu e meno delicato nella scelta dei mezzi, Prassana lo nascose fra le pieghe del sun turbante, parti per la caccia, e non tornò. Satiagit accusa sordamente Krisna. Di repente il figlio di Devaki, per lavarsi d'un sospetta oltraggioso, s'interna cun Satiagit nei boschi percorsi da Prassana, perviene alla grotta di Giambayan cui prima combatte, e col quale poi stringe amicizia, sposa sua figlia Giambavati, e ritrova il carbonchio eui to sto ricousegna a Satiagit. Il saggio. nell'eccesso del giubilo, gli affida il

tesoro più caro cui possiede dopo il carbonelio, sua figlia Satiabama che fu una delle otto spose favorite di Krisna. In appressu, il carbonchio cagionò l'uscisinne di Satiagit, e divise i due fratelli Bala-Rama e Krisna. i quali sin allora erano stati sì uniti. - Il carbonchio di Satiagit è evidentemente il simbolo della ricchezza, sorgente di dissensioni e di guerre: il suo fulgore riverbera quello del sole; è come un sole terrestre ed anzi tellurico, imperocchè quando è nelle mani di Satiagit, nel turbante di Prassana, nella grotta di Giambavan, esso non scintilla solamente alla superficie della terra, scintilla nelle sue viscere stesse. Del rimanente, sul petta di Visaù scintilla un altro diamante, Kastrala, una delle produzioni del mare di latte. - Prassana sembra transgangetica, e come tale equivarrebbe a Siva, Issania, Pra-Issanae

SATIAVRATA, ragià indiano, regnava al tempo in cui il forte demone Haiagriva, profittando del sonno di Brama, divorò i Veda usciti dalla sua bocea, Pio serviture dello spirito che si muove sulle acque, Naraiana, ed anzi non avendo che le aeque per alimento, Satiavrata adempieva scrunulosamente alle sue abluzioni nel fiume Kritamala. Ad un tratto un pesciulino gli occorre alla vista, Satiavrata le raccoglie, lo mette in un orciuolo, e ferma di visitarlo sovente. O miraculo! in capo ad alcune ore il pesce è ingrandito, si trova a disagio nel vase. Satiavrata lo trasporta in una tina; anche questa in brewe diventa troppo angusta. Uno stagno, un lago, un fiume ricerono così successivamente il meraviglioso pesce. Satiavrata alla fine non potè trovargli abitazione conveniente che l'Oceano. « Ancora sette giorni, » gli disse

allora il dio-pesce, » imperocchè evidentemente quello era un dio, era Visnu, " e tutto sara sommerso l Ma in seno alle onde devastatrici un gran naviglio t'apparirà, con entro totte le piante, tutte le semenze, accompagnato dai sette Richi, attorniato dalle coppie di tutti gli animali. « La predizione si compl. Il mare sormontando le spiagge, inondò la pianura, immense nubi versarono piogge che l'accrebbero maggiormente : Satiavrata attorniato da cadaveri stava per perire, quando il naviglio annunziato da Visnù s'accostò, Egli v'entrò , e tostamente Visnè, pesce di gigantesca mole, dall'occhio fulgido come il carbonchio, s'innalzò dal seno delle acque decrescenti, necise l'empio Haiagriva, e ricuperò i libri santi. Satiavrata fu poi scelte per settimo Menú, ed assonse il nome di Vivasauata. SATIRI (i), SATTRI, sono nella mi-

tologia greca i paredri di Bacco, Sono in numero indefinito e formano, non un gruppo od una famiglia, ma un intero popolo mitico. -- Niun dubbio che nella redazione primiti-♦a dei miti fossero simie o, eiò che torna lo stesso, uomini-simic. Basta per esserne certo vedere la parte che sostengono i seguaci d'Anuman intorno a Rama, D'altro canto i Satiri hanno per caporione Sileno, ed anzi si chiamano Sileni quando sono attempati. Ora, la coda caratteristica dei Sileni è quella della simia. Finalmente, si ponga mente all' attitudiue dritta è ferma dei Satiria e si avrà a convincersi pienamente che si cerco nei primi de'quadrumani il loro modello. Arrivati nell' Asia, poi in Grecia, gli smaliziati seguaci di Bacco forono modificati, Le simic sono rare in que'paesi. Alla simia dunque si sostitui il capro-

ne, ch' è velloso, che si arrampica, ch' è lascivo come quelle. Poi a vicenda se ne fece o capri di stazione verticale, o uomini-capri. Nella prima ipotesi, essi non hanno soventa del capro che il pelame ed i piedi: vi si aggiunsero mano mano le cosce, le gambe, la coda, le eorna e le orecchie dell'animale, Sarebbe superfluo d'agginngere che al vocabolo di caprone sovente si sostituisce la capra, donde l'espressione di capripedi in vece d' ircipedi. Giammai però è parola di Satiri femine, ed è sempre alle Ninfe, alle Napee, alle Driadic che i libidinosi compagni di Bacco indirîzzano i ruvidi omaggi della loro brutale tenerezza. Così si riverbera in Grecia l'unione carnale delle simie e delle Apsara. - E nondimeno, in onta a questo mito, in onta a questa legge delle imaginazioni vagaborde; p gli dei non amano la forma umana, o Nonno, il poeta dionisiaco per eccellenza, afferma che nell'origine i Satiri erano uomini: Giunone, malcontenta della negligenza con cui custodivano Bacco , li trasformo in simic. Trasformati che sono in caproni, le simie dionisiache tendono a confondersi coi Fauni, coi Silvani, coi Pani, ecc. Distinguiamo le une dalle altre queste mitiche populazioni. Esse si ripartiscono iti due grappi: 12 Satiri, Sileni; 2. Panisci ( o Pani ) , Faunisci (o Fauni), Silvani, Égipani, I primi appartengono all'India, sgambettano intorno al dio modificatore, al dio che dà al mondo il fuoco, il vino, la giola romorosa; danzano, sattano, sfolgoreggiano, s'inebbriano: par d'udire vedendoli il fruscio del fluido elettrico tra la serica tela ed il vetro. I secondi sono occidentali d' origine, appartengono ad un dio generatore, ad un dio che si può prendere per l'aria (Pan-Cmun-Mandů), ma non al fuoco; corrono, manon saltano, Scherzano con le Ninfe, manon con la tazza orgiastica. V'ha dell'umido ne' loro muscoli, e non torrenti d'elettrici -tà nei loro nervi. Hanno qualche cosa di silvestre, di montanino, di pastorale in tutto l'esser loro; amano l'ombra e le ampie frasche, I Satiri, per lo eontrario, abbandonano spesso i monti, i boschi, s'agitano intorno alle messi biondeggianti, fanno volare la gialla polvere dei deserti, e si sollazzano nelle pianure cui sferza dirittamente il sole. Del resto, i Pani appartengono alla Grecia, i Pauni all'Italia in generale, i Silvani all'Italia apennina, si ricea in macchioni, in boschetti ed in foreste. Egipane o Pane non differiscono in greco cife come Pane e Pane-espro in italiano. I Sileni ed i Satiri si riducono eglino stessi ad un popolo unico. Dire che i Sileni sono i vecchi Satiri, oppure i Satiri soggetti a morte, è una distinzione puerile. Il capo dei Satiri avrebbe dovuto chiamarsi Satiro: quando lo si ebbe chiamato Sileno, si diede talvolta lo stesso nome a'suoi seguaci i Satiri. Così apparvero due denominazion perfettamente sinonime, e elie più tardi l'ignoranza sola si dicervellava a sceverare. -- Si assegnò ai Satiri una genealogia. Bacco e Nicea, secondo gli uni, Mereurio ed Ifitime, secondo gli altri, erano gli autori dei loro giorni. La seconda tradizione è falsa: essa ei ricondurrehbe per Ermete a Pane ed ai Pani. La prima offre un racconto analogo alla storiella d'Erigone : Nices era una Naiade; Baeeo muto in vino l'acqua della fontana alla quale essa presiedeva, ed poprofittò della sua ebbrezza per sedurla. - Prassitele aveva fatto un Satiro celebre per la bellezza del luvoro; l'Anapavamene del pittore Proto-

gene era tenuto anch'esso per un Satiro; egli riposava col flauto in mano. L'Aposcopevon del pittore Antifile era un Satiro che per rimirare a sè d'intorno si faceva schermo delle mani. Vedesi ancora oggidi quantità di Satiri nei bassirilievi dionisiaci. Vedi Millin, Gall. mit., 237, 239, 242, 258, 263, 268, 284, 395, 464, 469, 471.

SATNIE, Zarrin; , duce troiano uceiso da Aiace l'Oilide, era figlio di Enone e d'una Naiade,

SATOR, uno degli dei agricoli del Luzio, presiedeva alle seminagioni (serere, supino satum). - Chiamasi talvolta Giove hominum sotor atque deorum.

SATURITA', SATURITAS, divinità allegorica, occorre nei Captivi di Plauto come la dea dei parassiti.

SATURNO (SATURBUS, in greco Knonos), apperisee alla testa dellareligione composita dei Greci e delle leggende storiehe del Lazio. Crono o Saturno ebbe per padre Urano o Celo (il cielo), per madre Ge o Tellus (la terra) ; i suoi fratelli erano numerosi. Tutti insieme si chiamavano Titani; ma volgarmente si fa de'suoi fratelli un solo fratello vero, Titano, ehe gli è anziano ; poi una moltitudine di nipoti, i Titanidi, Veggasi sull'idea ch'è d'nopo avere di tale genealogia l'articolo TITANI. Le avventure di Saturno si aggruppano in due masse, di eui l'una greca, l'altra italiotica. - Nel ciclo ed in Grecia egli mutila Urano ad inchiesta di Ge sua madre, sposa Rea, sua sorella, si fa cedere l'impero del mondo da Titano, ma a condizione di distruggere tutti i suoi figli di mano in mano che nasceranno, e d'assicurare così l'eredità del trono a suoi nipoti ; ingliiotte, conforme al trattato, i suoi figli maschi appena aprono gli occhi alla luce,

divora anche le sue tre figlie, Ginnone, Vesta e Cerere, e due figli, Nettuno e Plutone; si lascia alla fine ingannare da Res la quale gli dà una grossa pietra fascinta in cambio di Giove, e mediante un vomitivo somministrato da Meti, fa uscir vivi dalle sue viscere i cinque figliuoli di cui ella piangeva la perdita; si vede assalito dai Titanidi, spogliato del potere e confinato in una prigione, n'esce in capo ad un anno, liberato dal giovane Giove e da'suoi fratelli; poi, appena ristabilito nello splendido seggio di cui è stato privo, concepisce sospetti contra il suo liheratore, gli tende insidie, cui sa mal nascondere, e questa volta è irrevocabilmente cacciato dai cieli dall' invincibile suo figlio. Sulla terra (ed in conseguenza secondo l'Italia) l'Esperia gli offre un asilo. Egli arriva in nave alla foce del Tevere, è accolto con favore da Giano, re del Luzio, si fa da lui associare all' impero o gli succede, introduce l'agricoltura e le leggi tra i feroci indigeni ; fa fiorire la pace, l'abbondanza; la salute; l'ugnaglianza, la felicità fra essi, pone le fondamenta di Saturnia sal Campidoglio, ed all'ultimo lascia il trono a Fauno. Il regno di Saturno fu l'età d'oro dell' Italia. - l'otrebbesi aggiungere a queste due scrie di fatti alcune storielle relative a'suoi amori. Cosi, per esempio, si trasforma in cavallo per ottenere i favori della ninfa Filira, e genera così il contauro Chirone, metà uomo e metà eavallo. Una variante più graziosa lo mostra sorpreso da Rea presso la compiacente Oceanide. Per sottrarsi a quel vigile occhio, assume la forma d'un rapido corsiero, e Fitira fuggitiva va a seppellire l'onta sua in un oscuro nascondiglio. La scena

ha luogo ora sul Pelio, ora in un'isola del mar Nero. - Saturno, secondo queste due leggende le quali evidentemente furono in origine l'una all'altra straniere, è a vicenda un dlo niù alto di Giove stesso, sebben Giove lo spossessi, ed un dio con forme umane: Sotto quest' ultimo punto di vista, facile ne sarebbe entrare in una quantità di particolari tutti più puerili gli uni degli altri. Indagheremmo che cosa furono i Titani; quale razza, qual popolo, qual re può essere rappresentato dal nome di Saturno; în che consistete; la civiltà introdotta nella penisola italica dal principe di cui ci occupiamo i quali relazioni esistano tra lui e Giano e Pico e Fauno e l'Arcude Enandro, ecc., ecc. A parer nostro, tali questioni sono vane. Nessuna fase della civiltà nascente le conglunge ad un uomo del nome di Saturno. Questo benefattore non è che la personificazione della vita; dell'arte agricola: Quest'arte sublime, è un dono del cielo. Qual nomo l'ha data agli uomini? Nessuno ; era un ente celeste, Ouesto ente celeste apparendo sulla terra era in esflio, era occulto, latebat. Il suo nome terrestre, Saturno, altra cosa non è che sator, il seminatore, sata, le seminagioni. Adempiata ch'egli ha la sun missione, si riassorbe nell'essenza diviua, titorna in cielo, ridiviene invisibile, e si proroga solamente per una serie di successori umani, stroi discepoli, suoi apostoli e suoi imitatori. L'uno, Pico, è un volatife zereo, che sembra portare senza posa le parole degli dei ; l'altro, Fauno, è l'aria pura, l'aria tepida che rende attita la fertilizzazione, favorisce lo sviluppamento dei teneri grani, e bonifica i tentativi dell'uomo (Fonos, bonus, favens); un ter-

to, Evandro, è l'uomo benefattore degli uomini, Confr. qui Crenora, CADRO, OSIRIDE, ecc. - Quanto all'età d'oro la cui memoria s' immedesima a quella del regno di Saturno, niun dubbio che l'oro qui non debba intendersi in un senso trascendentale dell'oro rutilante degli astri, in un senso subalterno dell'oro delle messi, poi di quelle vere ricchetze che l'agricoltura accumula nei granai degli uomini. Non basta : l'età d'oro altresì emana dull' idea di tempo. Ora poi ci troviamo ricondotti all'uffizio divino e celeste di Saturno. Vediamo prima come i teosofi antichi lo comprendano. A Crono si indirizza il dodicesimo degl'inni orfici ; ivi il dio riceve i titoli magnifici di padre degli dei e degli tiomini, d'astuto, d' immacolato, di potente, di forte Titano, di produttore e distruttore universale che lega l'orbe terrestre con catene che non può frangere, Di più, Crono è il padre dei secoli, il rampollo del cielo, il raccoglitore dei parti della natura, lo sposo di Réa, il venerabile Prometeo, il generatore primordiale in circolazione, in movimento in ogni parte del mondo. Certamente tali qualificazioni sono alte: tuttavia non rivelano ancora tutto Saturno. Non esiste un Saturno-pianeta ? Si, certamente; e così si delineano tutte le fisionomie del dio. Saturno-pianeta, Saturno-fdoco, Saturns supremo creatore, Saturnotempo, tall sono, con Saturno-re, le quattro parti essenziali della storia mitica del padre di Giove. Tuttavolta Saturno - fuoco s'appresenta come il fuoco-mago, il fuoco fecondo in prodigii ed in malefizii, il fuoco sivaita. È così ch'egli è Titano; imperocchè nelle mitologie indiane i Daitia sono maghi valenti ; e

Siva stesso, creatore com'è, allorche si sa comprenderlo, passa per un distruttore: Ugra, Rudra, Sraddadeva, ecco i suoi nomi per eccellenza. Fedele imagine del dio che si rappresenta sul Kailassa, con un oechio di fuoco nel mezzo della fronte, una spada nelle mani , denti aguzzi nella bocca, e col nome di Kala (il tempo) nella lista de'suoi titoli, Saturno, ora ne' cieli, bra sulla terra, divora i suoi figli ed il mondo, mutila con la crudele arpa (falce), pronostica ruina e sciagura a chi nasce sotto l'influsso del suo funesto pianeta. Sotto tutti gli aspetti si oppone a Giove più giovane, più ridente, più mite, a Giove che genera, produce, conserva, alimenta, armonizza, a Giove il quale, come pianeta, promette felicità e ed alti destini. Saturno ebbe analoghi nella Siria in Belo che taglia in duc Omorka ed in Moloch sua delegazione; nell'Egitto in Fta dio-fuoco ed in Sovk sua delegazione planetaria sinistra. È dire abbastanza che in Grecia stessa non è senza telazione con Vulcano e Marte (confr. MoLoca e Sova ). - Noi non possiamo lesciare Saturno senza far motto delle età come le intendevano l Greci. Presso quasi tntti i popoli del mondo si sono stabiliti anticipatamente de'grandi periodi nei qua. li si trovano compresi i fatti anteriori alla storia attuale dell' umanità, ed i fatti quasi contemporanei, Nei paesi dove la casta sacerdotale era reccomandabile per una specie di scienza, tali periodi erano astronomici ed assai dottamente ordinati. Non fu così nella Grecia primitiva, la quale si contentò di prendere, senza determinarli con cifre precise, i risultamenti di calcolo stranieri. La durata del mondo attuale,

secondo l'opinione volgare si divideva in quattro periodi od età indicate coi nomi d'eta d'oro, età d'argento, età di bronzo, età di ferro. È agevole osservare che i metalli i quali danno luogo ai quattro epiteti si seguono in una proporzione decrescente. Tale decrescenza è simbolica, essa è il ritratto fedele del degenerare degli uomini, quali diventano ognora meno virtnosi ili mano in mano che l'umana specie intecchia. L'antichità. come si vede, era assai lontana da questa opinione non men consolante che vera, » la specie umana può perfezionarsi, e si perfeziona ogui giorno. « Essa non ammetteva pure il fatto eminentemente filosofico che la vita d'un popolo si compone almeno di tre fasi, il crescere, il rimanere stazionaria (statu quo), il decrescere che guida alla morte, Essa non era ancora giunta a queato risultamento si semplice che confondeva i destini umani con quelli d'un popolo. - Gli epiteti usuali di Satorno sono quelli di Titano, di Ancilomati ( Ancylomatis, di spirito ricurvo), allusione alla tagliente arpa ed alla sua finezza, di Protogono o nate primo. Del rimanente, nell'epoca dell' incredulità greca, il suo nome divenne un soprannome e non significo più che vecchio barbogio. Si sa che Cronide e Cronion erano soprannomi di Giove. Del pari si dice sovente Saturnia Juno. -- Il culto di Saturno in Grecia fu poco celebre, perchè di buon'ora fo escluso dalla lista degli dei olimpici, e forse l'idea dell'esilio in Esperia deriva in parte da tale circostanza, Nondimeno Pausania parla d'un vecchio tempio che aveva in Elide, Onoravasi pure a Drepano in Sicilia, dove anzi si si

vantava d'avere la sua arpa, la sua falce (drepanon), caduta sul globo terrestre, allorche Giove lo caccio dalla celeste volta. La Tessalia celcbrava in suo onore una festa detta Petorie, i cui particolari presentano qualche analogia coi Saturnali. Quanto a queste, è in Italia che si solennizzavano, è sotto l'influenza della dominazione romana che fecero il giro dell' Europa meridionale. A Roma principalmente vi si spiegava una magnificenza ed una licenza senza confini. Da principio duravano un giorno solo ('il 17 decembre ); ma in appresso la loro durata fu di tre giorni, poi, per ordine di Caligola e di Claudio, di riuque giorni. Vi si aggiunsero anzi altri due giorui che furono chiamati sigillaria, perchè in questo frattempo si si tacevano vicendevoli regali di figorine chiamate sigilla; i genitori soprattutto ne donavano ai loro figliuoli. Doranti i cinque giorni dei Saturnali propriamente detti tutte le classi del popolo si davano al banchettare, ai piaceri; i padroni setvivano i loro schiavi a mensa, e non solamente questi avevano libero il parlare in tali di, ma un pieno perdono doveva seppellire tutto che aveano potuto far suonare di spiacevole agli orecchi dei padroni. Da ciò i versi d'Orazio (l. 11, sat. 7), allorche Davo vuol cautargli delle verità alguanto dure: » Sia pure! parla, poichè finalmente tale fu il capriccio de'vecchi pastori tiberini, e pojché a Roma si è libero in dicembre ... ". - I doni che in arigine consistevano in sigilla forona variati in progresso. Lo si vede da diversi epigrammi di Marziale il quale, poco contento dei presenti che riceve, domanda semplicemente al suo amico per cinquecento franchi all' incirca d'argenteria. - Le donne celebravano il s.º di marzo, sotto il nome di Matronalie, una specie di Saturnali feminini. --- Si dipinge Saturno sotto le sembianze d'un vecchio barbuto, severo, nudo, magro, robusto, con occhi incavati scintillanti d'un fuoco cupo. Un velo suol coprirgli il capo; stringe in mano l'arpa fatale a suo padre, ora semplice, ora dentata od a forma d'uncino. In seguito vi fu sostituita la falce, e nella mano sinistra gli si pose un oriuolo a polvere, emblema del tempo. Considerato come pianeta, ha un globo sul capo. Nel periodo greco-alessandrino è figurato tenendo un eoecodrillo, emblema del tempo vorace. Sovente è assiso sul trono ; talvolta vola in un carro : una cupa maesta, la prudenza, la dissimulazione, profonda debbono comporre l'ideale del suo sembiante. Fedi Zoega, Num. aeg., x.; Morell, Fa-. mil rom.; Schliehtegroll, Pietre inc. Talvolta si trova il trono figurato a parte (Millin, Monum, ant, ined., I,

SAUMANASSA (fr. SAORMANAÇA), elefante eolossale collocato all'angolo occidentule del nostro globo, è uno dei quattro che sorreggendolo portasto i Patola, i Duipa ed i Suarga, vale a dire l'universo (redi Gasca).

SAURO, ladrone dell'Elide, fu ucciso da Ercole e sepolto sopra una montagna del suo nome. Nello atesso luogo si cresse un tempio dedicato dalla riconoscenza degli abitanti al loro liberatore. — Sauros vuol dire lucerto; Saura, feminino, ha un altro senso.

SAUROTTONO, SAUROCTONOS, Apollo. A Roma esisteno due statue di questo nome: l'ara è nel Museo-Pio Clementino, l'Altra nella villa Borglese. Il dio del giorno vi è rappresentato in atto di trafiggere con 68 la sua freccia delle lucerte. È senza dubbio su tale gruppo o sopra una copia di esso che Marziale ha composto un epigramma il cui senso è questo:

Pietà d'esta lucerta meschinella, Sd de'unoi vezzi impocua adoratrice! Le sparmia, o cattivel, tue rie quadrella! Ben di tua man fia di morir telice.

SAVITA, SAVITRE, il Sole nelle Indie (vedi Garatre). SAZICHETE, legislatore ed an-

che re d'Egitto, non è compreso nelle liste di Manetone, d'Eratostene o di Diodoro.

SCABBIA, Scanza, la scabbia, è una dea presso Prudenzio.

SCADASCIRAUN, fr. Schabents aloren, genii maseolini e fenininii della mitologia sivaita, sono incaricati di reggere il mondo. In capo alla schiera feninile di tale popolo si mostra la fulgida Humani la quale ha il cielo e la regione degli astri sotto la sua protezione.

SCAFISIA, antico cantore della Grecia, cantò il primo Peana in cui fu celebrata la vittoria d'Apollo sopra Pitone.

SCAKA, fr. Sonasa, dea babilionese, paragonata all' Opi del Lazio, ricorda sia la denominazione generica di Sakti data alle mogli dei sommi dei indiani el alle Matri, sia la numerosa serie dei Saea, Sakia, Chaquia, ecc., che sono ad un tempo nomi di Budda ed il nome d'un gran pofalo (i Saei).

SCAMANDRIO: 1. duce troiano, figlio di Strofio, ed ucciso da Menelao; 2. Astianatte,

SCAMANDRO, dio fiume della Troade, avera un tempio e sagrificatori tra i quali Omero nomina il saggio Dolopione. Le sue acque rendevano le donne bionde; da ciò pue re il suo nome di Xanto (rosso). Le donzelle, il di innanzi delle nozze, andavano a bagnarsi nelle suc acque e ad offrirgli la loro virginità. Qualche volta il dio, lusingato da tale offerta, usciva di mezzu alle canne, conduceva la bagnatrice in una grotta, e la rimandava allo sposo iniziata ila un dio stesso nei misteri dell'amore: il che era una rara fortuna. È chiaro che tale credenza popolare dovette dar luogo a più d'una avventura. Eschine nelle sue lettere ne ha riferito una che venne intiorata da Lantier nel suo viaggio d'Antenore .--Secondo gli uui, Scamandro era un figlio di Curibante, il quale si precipità nel fiume del suo nume in un accesso di delirio ispirato dalla madre degli dei (confr. Att). Altri dicono che lo Scamandro scaturi di terra sottu le mani d'Ercule il quale, stretto dalla sete, crasi messo a scavare in quel sito. Lo Scamandro esce dai fianchi dell' Ida, segna una mezza circonferenza da punente a levante. forma col Simoenta una gran palude, poi scorre a tramontana e si getta in pari tempo che quello nel mare.

SCEA, Scaza, Danaide ; una delle porte di Troia aveva cotal nome ed era celebre per la tomba di Laomedonte. - Scaeos vuol dire in greco situato a sinistra.

SCEINE, moglie del Milesio Amrgin, secondu la mitologia irlandese vulgare, nun è in sostanza che il fiume stesso divinizzato. Adorata fino dai tempi più antichi, ma come fetiscio, fu umanata ed incorporata alla storia pretesa eroica dell' Irlanda. Se ne fece la spusa del sommo druido, del capo religioso, del Kaiker, del profeta della spedizione guerriera, del corifeo della credenza nuova, nemica dei Tuata-Dadan; e si aggiunse che crasi annegata, o piut-

tosto ch'era scumpar-a nelle acque della Sceine, alla sua fuce nella con-

tea di Kerry.

SCHEDIO, Schedus: 1. duce fire cese, figlio di Perimede (Etture lo necise all'assediu di Troja): 2, figlio d' Ifito, e duce dell'esercito focese oni conduceva a Troia con Epistrofe, suo fratello, sopra 40 nati. Ettore lo uccise nella mischia accessasi per la difesa del corpu di Patroclo. Panopea cra stata la sua città principale, e si mustrava la sua tomba in Anticira.

SCHENEO, Schogneus, padre d'A. talanta della Beozia e di Climene, diede il suo nune a due tittà, di cui l' una ju Beozia, l'altra in Arcadia, Non si putrebbe forse dire che Atalanta, l'agile velocipede, fosse in Grecia, come in Beozia, legata all'idea di misura? È notu che lu schene era usitato in Persia, in Egitto ed in Grecia. Variasi moltu sulle sue dimensioni, che in Egitto si fanno uguali a 30, a 45 od a no mille nautici, secondu che si parlava del Delta, della Tebaide o dell' Egitto di mezzo. Comunque sia, trovasi uno Scheneo figlio di Temisto, ed in conseguenza Tehano. Se ne trova un altro figlio di Metauro e d' Ippodamia. Riguardasi l'Atamantide come il padre d' Atalanta, il secondo cangiato in uccello con le sue sorelle ed i suoi genitori. - Davasi il nome di Schenide a Venere, sia come legata di catene di vifitini (vedi Ligopesno), sia come colei che presiedeva a catene di tal fatte di cui erano spesso gravate le donne che si davano in suo onore alla prostituzione. Chiamavasi pure Atalanta Schoeneis e Schoeneia Virgo.

SCIFIO, Serratos, cavallo cui Nettuno d'un colpo di tridente fece scaturice dal seno d'una pietra. -- Scyphios ed irres (d'onde 'irriot) Sono essi senza relazione?

SCILLA, Scilla, personificazione armonica degli scogli del mare di Sicilia coi loro fragorosi vortici ed i loro flutti the sembrano mugghiare. era tenuta appo i Greci per una ninfa vezzosa amata da Glanco e sensibile alla sua tenerezza, Circe, irritata dell'impero ch'essa aveva sul cuore del dio verdognolo, gittò un miscuglio magico nella fontana alla quale presiedeva la ninfa., Appena Scilla vi fu entrata che intorno alle sue anche s'agltarono sei teste, latrarono sei gole orribili; alle site gambe delicate eransi sostituite sel paia di zampe con artigli retrattili. Spaventata, presa da delicio alla vista di tale orrenda metamorfosi. Scilla corse alla riva del mure e si precipitò nello stretto che oggidi porta il nome di faro di Messina; ma ivi non trova la morte che invoca : il suo grido rantco e gutturale si prolunga in ispayentevoli latrati; i suoi cani abbajano intorno a'snoi flanchi e farino balzare sulla superficie delle acque violente ondate. All'aspetto di cotesti cani ululanti, i nocchieri impallidiscono. - Sviluppando diversautente l'idea di Scilla, gli uni le diedero sei colli, sei testet altri si contentarono di porre le sei teste mostrubse intorno d'suoi fianchi. Dal capo al fondo delle vertelire Iombari, dicon essi, Scilla è d'una bellezza incantevole; il restante del corno si compone di parti eterogence; l'addomine ricorda quello del luno, se non per la forma, per la sua potente voracitàt le estremità inferiori, rinckluse in una guaina conica, sono piseiformi, ed una caudale orizzontale, paragonata sovente a quella del delfino, presenta il grottesco miscuglio del pesce e del ceta- . nosse il quale non la pagò che col

ceo. - A torto si spiega la favola di Scilla per qualche naviglio corsale, o per le forme bizzarre che sovente erano scolpite o dipinte alla prora delle navi. - Scylax, in greco, equis vule a Catulus, c forse Scilla signja fica cagna. Il luogo ove si suppongono i cani di Scilla corrisponde anpieno all'altezza relativa a cui ginage la testa d' tin canc ordinario che si rizza obliquamente sulle sue gampe dl dietro per accarezzare il suo padrone. - Il mare siciliano, circondato da vulcani, sparse d'isolette deliziose, traversato ogni momento dai Titreni, e si ricco in belle aurore, in magnifici tramonti, in notti placida e risplendenti, era pei Greci la cullu della magia. Là Circe, Calipso, Partenope, altitavano luoghi pieni della loro potenza; la Vulcano, nelle sue fuciue; canglava il ferro in rete invisibile; là scherzavano gli Arimi: la Dafni, Aci, si davano a fantastici amori; là Glauco, incorporandosi ad un tempo al verde dei prati ed al verde dei flutti sonori, sfoggia con orgoglio le suc belle finne, la sue squamme, lucente specchio, le sue forme sferoidali, angolose, variate, sempre belle. Acqua, aria, suono, eco, amore, magia, mormorio lontano delle onde che muoiono, tutto si frammischia; quello è il mondo delle Sirene, A coteste maghe ehe uccidono con la gioia s' oppone naturalmente la maga orribile. Scilla. -- Altre due di nome Scilla sono: 1, una Danaide 1 2, la figlia di Niso, re di Megara. Invaghita di Minosse, re di Creta, allorchè questi pose l'assedio alla di lei città natia, essa andò la notte a svellere dal capo di suo padre il capello d'oro a cui attenevasi la sicurezza di Megara, e lo diede al conquistatore Mi572 disprezzo, e gli dei la tramutorono in lodola.

SCILLONTE, SCILLUNTES, padre d' Alesiq, ed uno dei pretendenti d' Popodamia. - Notisi che dodici o tredici dei pretendenti d'Ippodamia muoiono, e probabilmente muoiono giovani e nubili.

SCIRI, dei Solimi, erapo In pumero di tre, Arsalo, Driq e Trosobo, Ritrovasi a Dodona, a Falera, altrove forse ancora, uno Sciro (v. Scino). Erano senza dubbio specie di Anaci o di Tritopatori. Dicesi che il loro nome derivava dall'essere le loro statue d'una specie di gesso chiamato Sciro. In Atcae si chiamayano Sciri certi padiglioni o tende sospese sulle statue degli dei, sognatamente di Mincrya, d' Elio e di Nettuno. Portavansi processionalmente tali padiglioni per tutta la città.

SCIRO, Scings, profeta il quale, dicesi, uffiziava nel tempio-bosco fatidico di Giove a Dodona, e che dedica ineFalera un tempio a Mi-nerva. La dea prese da ciò il pome di Scira o Sciria.

SCIRONE, figlio del Megarese Pila e genero di Pandione II, disputò la corona di Megara a Niso, auo cognato. Eaco, re dell' isola di Eubea, fu scelto per arbitro, e decise che a Niso apparterrebbe la potestà regia e che Scirone sarebbe Polemares. In alcune leggende ha per moglie la figlia d' Eaco, Endeide, e per figlio Egeo. Confr. l'art, seguente.

SCIRONE, figlio d' Eaco, cognato di Telamone, genero di Cicreo, re di Salamina, amava molto le tartarughe ingrassate di carne umana, e per meglio soddisfare i suoi gusti si teneva nelle gole delle rupi cui bagna il mar di Salamina, forzaya i

passaggeri a lavargli i piedi, e quando avevano la testa chinata, li precipitava nell'onde in mezzo al suo vivaio di tartarughe, Teseo alla fine sharazzò l'Attica da tal mostro e lo gettò in mare, dave le sue ossa diventarono tanti scogli, Alcuni mitografi dicono che fece delle sue ossa un olocausto a Giove. - Bocttiger identifica a torto Scirone e Sinide : essi non hanno di comune che l'arimanismo, il nettupianismo, la trasformazione del vento turbinoso e devastatore in un masnadiero funesto. - Quanto alla distinzione di Scirone di Megara da Scirone di Salamina, la reputiamo di assai poco momento ed anche assai poco esatta. SCITALOSAGITTIPELTIGER.

Ercole in Tertulliano, Ouesto padre ha voluto in cotesto vocabolo raccogliere tutti gli attributi d' Ercole's clava (σχυταλοι), freccia (sagittu), scudo (pelta).

SCITE, SCYTHES, è uno dei tre figli che Ercole, in mezzo alle regioni iperborce, ebbe dalla mostruosa Echidna. Gli altri due sono Gelune ed Agatirsi, È chiaro che Scite è la personificazione dei popoli Sciti i ma questo harlume etnografico nulla indica sulla filiazione e la parentela delle razze del Scttentrione; esso

non apprende tampoco se in fondo a tale leggenda v'abbia alcun che di indigeno, d'asiatico, d' iperboreo. SCITONE, SCITHON, aveva, sccondo Ovidio, il meraviglioso privie legio di mutar sesso quante volte voleva,

SCOTA o SCUITII, la grande e forse unica dea dei Milcadi dell' Irlanda, è stata travestita dai leggendarii in una regina d'Irlande, a eni del rimapente è assai imbarazzante di assegnare un luogo nella storia favolosa di quel paese. Mitologicamente parlando, Scota è madre dei Mileadi i quali si chiamarono altresì Scoti e Fini in un tempo che non possiamo determinare. Fin dal terzo secolo, è vero, vediamo i Gaeli irlandesi portare il nome di Scoti : ii ma, dice d' Eckstein, nulla prova che tal nome sia più antico : imperocché gli storici ed anche i geografi dei tempi anteriori, dicono append qualche parola della popolazione dell' isola, « Del rimanente, si sospetta che il periodo degli Scoti fosse il periodo brillante, il periodo eroieo de l'Irlanda od almeno dei Mileadi. Fra i re dl quel conquistatori dell' isola d' Erin si distinguond, al seguito di Miless Spain, Fenio Farsa, poi Gaoidal, poi finalmente Ebir Scuitz, di eui si è fatto Heber Scota Cosi sul trono di Miless si asside e brilla Seuit, vale a dire in altri termini che i Mileadi assumono il nome di Scuiti o Scoti ; ma rimane sempre il quesito maggiore: perchà? - Agglungeremo noi che que' dotti l quali hanno fatto di Fenio Farsa de'Fenicii, di Gaoidal de Getuli, di Bat de' Bitinii, dl Milese de' Miles sii, ecc. hanno veduto negli Seuitl degli Sciti? -- N.B. Il nome di Scriti o Scoti passò dall'Irlanda alla Scozia allorché i guerrieri irlandesi edaquistarono quella parte settentrionale della Gran Brettagna sui Caledonii i essi le imposero il nome di Seotia, e più tardi i monaci Scoti mantenendo il fuoco sacro delle seienze, diedero una celebrità europea a cotesto nome importato dall'

estero.

SEF o SIFIA, dea scandinava e
moglie di Tor. Si suol darle il nonie di'dea dai bei capelli. Si distingue talvolta Siria da Ser facendo di
questa la saccerdotesa di guella.

SEFENDOMAD o ESFENDAR-

MAD (talvolta SAPANDOMAD od ESPENDAMAR), quarto Amseias fand parsi, è tenuta per deà e per figlia d' Ormuzd. È dessa che presiede alla terra, per la quale talvolta è scambiato, ed all'agricoltura, ch'essa insegna. Saggia, benefica e pura, infonde il eoraggio agli uomini, i dolci calori alla terra. Allorehe Kaiomorti spiro ferito a morte da Arimane, venne a Sefendomad affidata la cura di vegliare sul sugo prolifico che spandevario i fianchi dell'uomo tipico, e da eui dovevá in capo a sei anni uscire il Reivas dalle dieci coppie umane. Il dodicesimo mese è ad essa consecrato, e durante tal mese regna per tutta lá terra una calda temperatura. Il quinto giorno del mese era pure sotto la sua protezione: Essa ha in testa il gran Dev Astuiad. Sefendomad si trova pure sulla lista dei Gali o dei Gatha (giorni intercalari). Ai nostri oechi essa non è là che come emanazione o delegazione dell'Amsciasfand : ma non sarebbe da stupire che alcuni antori distinguessero 'Amseinsfand dall'Ized, Invocasi con Beliram. Presiede essa al terzo giorno epigomene od al quinto? è questione. Si può vedere, tomo mi dello Zend-Avesta di Kleuker ( Gebr., 6. x), i Tavifi o preghiere-amulcti che le vengono indirizzate.

SSGESTE, la ttesa che Egeste, siglia del Trolamo Ippotele, erre atata esposta da suo padre in una mare, per timore che non fosse destinata dalla sorte ad esser prefa del mostro marino che Nettuon avere mandato marino che Nettuon avere mandato dante. Seguite approba in Sicilite e vi apotò il fiume Crinico, il quale, per conquistarla, aveva combattuto successivamente sotto due diverse forune, quella d'un toro e quella di un orro. Essa cheb da lui due figii, no orro. Essa cheb da lui due figii,

Eolo ed Aresto. — Secondo Dioni; d'Alicerasson, Segueta vera per palere on nobile Troisno che si era concisto l'osilo di Loomedonte, Il re di Trois gli foce torce la vita qualaneste che s'anosi gli, e vande le sue figlie a mercatunti, Segueto piaques alle nare d'oro di que trafficant de care umano compraris, participato del marco del residente de la care de la compraris, por la care de la compraris, por la caracte la faccenta di nobil di caracte umano la faccenta di nobil di

SEGEZIA, Szerra (e tolvolta SEGESTE), dea campestre del Lazio, presiedeva principalmente al frumento nel tempo delle messi. Implorarasi onde ottonere copiose ri-

colte (Seges, messe).

SEIA, dea agricola del Lazio, vegliava alla conservazione dei grani

ancora sepolti nel seno della terra. SEIDE, Niufa, amante a moglie di Endimione, e madre d'Etolo.

SEIT, l'Arimane dei Lapponi, Gli stregoni, favoriti dalla sua infloenza sinistra, portavano nella lingna dei Lapponi il nome di Seit. Vedesi pure nella mitologia scandinava la più terribile delle magie chiamarsi Seidur.

SERKT, terzo Decano doll'Ariote soondo Salmasio (dean. climater.), porta nella nomenclatura di Firmico il nome d'Asentacier. Come Chontare, Schet, nello Modineo rettangolare, è seduto sul loto nella positione simbolica del sole levante o del sole nucello: confir. Caorrara e wegasi l'art. Decays.

SELAMANO, Giore siriaco, Questo nome si trova in una iscrizione scoperta presso Ilaloh verso la fine del secolo 17.7 Pors'era una specia di Kaef-sole (Knef si chiaura Aman, e Sel..., Sal..., Sol., indicano splendore, loce). Goofr. Амало.

SELECTI (scelli, eletti), otto dei

quali, uniti ai dodici Consenti, no fanno ascendere il numero a venti. Erano dessi Genio, Ginno, Saturno, Bacco, Plutone, il Sole, la Lona, Tellore (Tellus).

SELENE (de Luna), figlia d'I Inrione e di Rea, aven per fraien. Elin (il Sole), il quale si sunego nelripito dall'alto del polazzo, Entranbi Torono cangisti in astri. Gli Atantali principalamente randevano lora grandi nonti. — Queata favola, viabilmente della stessa origino di quelle di Fetonte e delle Elisidi, non ha d'uopo di cumento (sede Esisti.

SELEXNO o SELIANO, garana d'Acais, amb la mina Argiria, che gli corrispose e poi l'abbasdoné, dil cide mossi a piesi lo trasformarono in fome; a sotto questa suava forma uno cessó d'andara a cercage la sotte de la suava de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compani

SELINONTE, SELINES ( gen.-nuntit), Σιλισούς (g. εὐντος), figlio di Nettuno, fu padre d' Elice.

SELK, o PSELK, the egitima, rea adorate, congiuntamente con Tot-Ermete, a Pedeinie, oggid Dake, uella Valuis. É Champollion giovane che ha dato primo tali indicasi de Pselk volta grace che di induca di Pselk volta grace che di more di Pselk volta grace che con pubblicata, 1, nella Detert. dell' Eg., Ant., Tav. vol. v, lux. 25; 2, nel Paston egici, 3, nelle figure 193, 193 egici, 3, nelle figure 193, 193 egici, 3, nelle figure 193, 193 et al. dela porta sulla lesta uno cocce mustia, tel dela porta sulla lesta uno cocce mustia di giolo, cuis e la sectire con testa di giolo, cui e la sectire con testa di giolo, cui

blema ilegli dei henefici. Non lungi da essa nello stesso monumento, si vede on'sitra figura di'dea che non differise da Pselk che per la sostituzione d'un vaso allo scorpione. Che rappresenta questa figura, evidentemente in relazione con Pselb'. E Perk stesso I'l vaso à desso un Canopo, canhiema del Nilo, oppure dell'Amenti? L'avvenire solto può spargere qualche loce su tali quesiti. — Confr. Osser.

SEMELE, madre di Bacco, fu nna delle quattro figlie di Cadmo e di Armonia. Giove, invaghito delle soe attrattive, presto la sedosse, Giunone, risaputo un tale amore, assunse la statora, le forme della vecchia Beroe, nutrice della principessa, ando a trovare Semele, lasció trapelare dal soo discorso de'sospetti sul vero titolo del seduttore, e le consiglio di esigere che il suo amante le comparisse in totto lo splendore della soa gloria. Semele obbedi, e Giove avendo giorato per lo Stige di concederle la prima grazia che gli domandasse, fu costretto d'apparire a'sooi occhi armato della folgore, cinto di haleni e vihrante da longe strisce di fiamme. Semele consunta, spira soll'istante ; essa era incinta. Il dio. desolato, cavo dal di lei seno il tenero feto e lo rinchinse in una propria coscia, Semcle, dopo la sua morte apparente, sali in cielo, ed alconi mitografi danno alla corona d'Arianna il nome di corona di Scmele. Una tradizione famosa la fa discendere prima all' inferno; ma Bacco ne la libera e le apre il cammino dell'Olimpo. Alenne leggende, pelasgiche senza dubbio, raccontano diversamente la morte di Semele, Cadino, dicesi, essendosi avveduto della sua gravidanza, la fece getture in acqua

entro un cofano, che fu dalle onde recato sulla spiaggia di Brasia in Laconia. Gli abitanti di quella borgata l'apersero e vi trovarono vicino ad una donna morta nei dolori del parto, Bacco appena nato. Assai di rado si vede Semele innamorata d'Atteone, suo cognuto : Giove la fulmina in punizione della sua infedeltà. - Semele, nei culti misteriosi della Grecia, fu on'alta divinità. Un inno orfico la qualifica regina universale, bella, Ninfa dalle ciocche leggiadre, ecc., ecc. In Pindaro, regna sulle ombre, ed una grande autorità l'è stata concedota da Giove. Essa regna nei cieli, conversa con Diana e Minerva, e mangia alla stessa mensa che Marte, Venere, Mercurio e Giove. - Una pietra incisa, descritta da Beger, contiene queste parole : .. I genii tremano al nome di Semele. " Le si dà talvolta il nome di Tione, che ricorda Dione, ecc. Aggiongiamo che le sue tre sorelle si appresentano come nutrici del dio di cui essa è madre, e che Tebe, metropoli della Beozia, Tebe, si profondamente pelasgica, loro serve a tutte di colla. Andando più oltre, si vedrà che queste tre sorelle di Semele sono totte e tre Baccanti, e intte e tre furiose sterminatrici : sotto i loro colpi spira Penteo. D'altro canto Ino, una ili loro, è vittima alla sua volta : essa muore per mano d'Atamante, ed allora si precipita

nel mare, di cui diventa una divinità. SEMENDUN, Friarco dei Persiani, contava le sue braccio a centinaia e le sue mani a migliaia. Altri danno l'esatto numero delle sue mani e ne contano mille ed ona. Fu ucciso da Kaiomorti.

SEMFUKRAT, Supphougrants, Σεμφουρώτες, divinità egiziana di cui Eratostene ha reso il nome per

quello di Ercole-Arpocrate ( Harazhi, Aprazajara). Per comprendere cio che significa una tale unione di tocaboli, una tale fusione di personagsi, bisogna ricordarsi che Djom, Djem o Sem, nei sistemi sucerdotati dell'Egitto, rappresentara l'Escole ( dio-sole vincitore ) del culto greco trascendentale.

SEMINA, dea latina delle semine (semen).

SEMITALI, Semirales, specie di Lari, presiedevano ai sentieri (semitae).

SEMONI. SEMORES (pretess sincope o centrazione di semi-homines), uomini divinizzati nella religione del Lazio; erano assui numerusi. Spangenberg (de veter. Lat. rel. dom., pap. 62) gli ha aggruppati in tavola genealogica.

SENIO, SESIUS, dio latino della vecchinia (senior, vecchio).

SENSAOFI, Santornia o Santornia, Tagaséris, occorre come sedicizimo dinasta nel latercolo d' Eratotteni, il quale non dal l'interpretazione di questo nome egiziano. Probabilmente il enso del vocabolo Sensaofi ha qualele relazione con quello del re precedente Sodi, che Eratostene traduce per chiomato, o mercatante. Sens. come si può redere, uno dei nomi egiziani d'Ercolo Ora, a qual Decana riferire il re Semsodi o Sensaofi? Ciò è quanto inche il quadro annesso al Part. Daindica il quadro annesso al Part. Da-

SENTACER, uno dei trentasei Decani di Firmico, che lo da come il primo dello Scorpione, e che, per conseguenza, ne fa il sinonimo dello Stochenen di Salmasio, sembrenbhe piuttosto dover essere identificato al Chontare, inlimo Decano della Libra secondo lo stesso. In efetto, i'den comi sono essurialmen-

te identici ( vedi Cnontane). Tuttavia par di riconoscere qualche vestigio del nome di Sentacer nella leggenda geroglifica che accompagna cotesto personaggio nello zodiaco rettangolare di Tentira (vedi Guigniaut, trad. di Creuzer, t. 17, spieg. della tov. xLIX, 192 ). Comunque sia dei tre Decani dello Scorpione, il primo solo ha la forma umana nei due zodiaci tentirici, essendo il secondo no altare, ed il terzo un cinocefalo seduto. Invece di scettro con testa di gufo, Sentaece, nello rodiaco rettangolare, porta il bastone augurale ; nel circolare, è ili profilo, e la sua configurazione bizzarrissima ricorda e Fta e Termine ( vedi questi nomi ). Del rimanente, nell'uno come nell'altro, la sua mano destra tiene il colo mistico, e lo pecento fregia il suo capo. Quanto al collocamento di Sentacer nel latercolo d'Eratostene, vedi Dacani.

SENTIA, dea latina protetteice dell'infanzia. Invocavasi principalmente come ispiratrice di buoni sentimenti alla gioventi.

SENTINO, Sarrisus, dio latino, era in fama di dare il sentimento al hambino che nasceva. Nun era questo pure il vero officio di Sentia?

SERA, dea latina delle seminagioni (serere, seminare).

SERAPIDE, SARIPI, Zigerta, Probabilmente in multoe ogizinon SAR-API o SRLAPI), divimita alexandrina di cai il culto, incominei-undo dalla dominazione dei Iaguli, etiaso quello degli altri dei dell' Egitto, sembra nondimeno essere sitti omali della di propositi di condita di propositi di propositi di condita di propositi di propositi di l'accii (Binkoltis) eni la gran mente di Alexandro trasformò si regidamente in una vasta ed opulenta metropoli. La statua rozza ed informe del dio era collocata in una cappelletta, sopra uno scoglio vicino al mare. Tolomeo I. (volgarmente Tolomeo Sotero) volendo dimostrare vittoriosamente l'identità del culti greco ed egiziano, ed in pari tempo assicurare una preminenza religiosa alla città d' Alessandria , la quale, nel suo sistema, esser doveva la metropoli del culto non meno che della civiltà, dell'amministrazione e del commercio, fece dire una mattina da'snoi cortigiani e dai sacerdoti a' snoi stipendii che un giovane, un din senza dubbio, d'una rara bellezza e d'una statura soprannaturale, gli era comparso in sogno e gli aveva ordinato di mandar a cercare la sua statua a Sinope. Alcuni commissarii partono per la riva pallagonia e ritornano col prezioso marmo ( Tacito, Storie, lib. 1v, cap. 85 e 84), che su solennemente inaugurato in un tempio magnifico e nel quale i collegii sacerdotali, giù imbevuti d'idee greche, riconobbero Plutone ; probabilmente essi proclamarono in parl tempo l'identità del dio nuovo artituto e dell'antica divinità alessandrina, feliel premesse del sillogismo col quale si pronunziava che in sostanza il culto ellenico partecipava della religione egiziana, e preludio perfetto di quel sincretismo sì gratuito e sì confuso, uno dei caratteri di tutta la civiltà d' Alessandria. Che da tali circostanze, e dal silenzio di Erodoto intorno a Serapide ( lib. 11, cap. 42, ecc. ) sbbiasi preteso in appresso che cotesto die non fosse d'origine egiziana ; che Origene ( c. Celso, t. 1, pag. 605, ecc.) affermi formalmente che il suo culto fu introdotto in Egitto da mani straniere : che altri (Aristip.

ed Aristeo in S. Clem. Aless., Stromat., lib. 1, § 21, Apollodoro, Bib., lib. n, cap. 1, ecc. ), copiandosi gli uni gli altri, voglisno che Serapide altra cosa non sia che un Api, figlio di Tolomeo, e preteso fondatore di Menfi, divinizzato dopo morte : finalmente che alcuni (Raont-Rochette, Colon. gree, tom. 1, pag. 161, 162 ), per tor di mezzo la contraddizione apparente che esiste tra due tradizioni, di cui l'una attribuisce la fondazione di Menfi ad Api, mentre l'altra (Igino, fab. cxtix, cclxxv; Lattanzio, sulla Teb. di Stazia, lib. rv, v. 737) ne fa onore ad Epafo, ricordino che a detta d' Erodoto i Greci confondevano l'egiziano Epafo ed il loro compatriota Api; nessuna di tali asserzioni ci farà stupore, ma nession certamente otterra l' assenso nostro : noi conceniremo, ma non ammetterento l'errore : noi ripudieremo l'ipotesi d'un Serapide umano e più ancora l'ipotesi d' un Serapide straniero all'Egitto: sia del rimanente che lo si faccia identico al vecchio Api od a Triopa, sia che vadasi a cercarti il re geta Carnobuta, Noi diremo: Si, egli è all' apparizione dei Lagidi che si lega la voga del culto di Serapide; ma, dio e culto, tutto esisteva prima: Si portò dall'Asia greca un masso sacro fregiato del nome di Serapide. ma questo nome era già conosciuto: e se la statua asiatico-ellenica differiva notabilmente dall'antica effigie venerata a Racoti, non ebbesi già ad insistere su tali differenze : le due imagini furono stimale rappresentare lo stesso ente ditino, ma si celebrò l' imagine stranlera come dotatu di virtit più potenti e più care agli occhi del nume. Secondo un gran numero di sacerdoti senza dubbio, quella non fu che una nuova impor-

tazione. Del rimonente, prima di lasciare questo soggetto, notiamo che v'ha presso gli autori che ne parlano (Dionigi il Periegete, v. 255; Plutarco, t. Iside ed Osiride; 2. Destresta degli anim.; Pausania, lib. 1, cap. 18; Macrobio, Saturn., lib. 1, cap. 7; Orig., contr. Celso, lib. v, pag. 257), più d'una importante variaziune sui particolari del fatto. Qui, invece di Tolomeo Sotero. si nomina Tolomeo II (Filadelfo ) o Tolomeo IlI ( Filometore ); là, è do Seleucia oppure da Menti che si fa arrivare la statua. Ora, qual è il vero carattere di Sorapide? imperocche probabilmente i nostri lettori non sono più di quelli che in una deità egiziana riconoscono e salutano un tipo greco. Già Diodoro riconosce che, secondo un'opinione contemporanea, Serapide altro non è che Osiride (lib. 1, cap. 35); posteriormente, Marziano Capella, nel suu innu al sole, chiama il grande astro il dio dai mille nomi, Mitra, Amun, Adone, e dichiara che è adorato sulle rive del Nilo e di Menfi sotto i nomi d'Osiride e di Serapide, Macrobio ( Saturn., lib. 1, cap. 19) specializza ed in pari tempo spiega tale asserzione qualificendo Serapide per dio-sole nell' emisfero inferiore. Le leggende moderne contemporance dei Lagidi confermano tale comparazione; due statue, dicesi, arrivarono da Sinope nella città di Alessandria; l'una rappresentava Bacco, l'altra Serapide. Ore, sappiamo che Bacco è uno degli deisoli della primavera. Così, nella lingua dei sincretisti, i quali, sia per sistema, sia per ignoranza, confondono le idee religiose dell' Egitto con quelle della Grecia, Serapide e Bacco, sole d'autunuo e sole della primavera, altri non sono che

Seropide ed Osiride nella lingua dell'antica e pura teologia. Che in seguito molti Egiziani abbiano iuimedesimato o piuttosto confuso le due persone divine : che in tale o tal altra città Osiride, nelle tenchrose dimore, abbia serbato il suo nome d'Osiride, mentre in altre Serapide non sia stato solamente un Osiride nella tomba, un sole autunnale e d'inverno, un genjo funebre, un re dell'Amenti, ma bensì un dio potente fuori anche dell'inferno, il sole nella sua forsa, il dominatore dei mondi, il benefattore ed il salvatore della terra, noi non possiamo esserne meravigliati ; o s'è difficile assegnarne le cagioni, non è perchè le cause di confusione manchino, è perche nella cupia di teli tause scererare non possiamo sotto l'influenza di quale l'Egitto modificò in senso diverso le sue opinioni sopra Serapide. Ma se il dio-sole, confinato non ha guari nei segni inferiori, s' innalza al grado di sole; se Serapide nella temba si trasforma in Osiride 2 in una parola se Serapide diventa Osiride, noi comprendiamo ch'egli dee immedesimarsi con ciascuno degli dei al quali s'immedesimano sia il sole, sia Osiride. Launde dapprima ei si confonde 1. col bue Api; 2. con Arueri. Ora Arueri ed Osiride, riverberando ciascuno i tre Demiurgi Knef, Fta, Fre, vediamo altresi Serapide assumere i caratteri di ciaseuno di questi tre enti: » Chi son io ? a risponde a Nicocreone, re di Cipro, l'oracolo di Serapide; ,, Io sono il dio che ora ti fie per me noto : la volta dei cieli è la mia testa, il mare e il mio ventre, sulla terra sono i miei piedi, e le mie orecchie sono nelle regioni eteree ; il mio occhio è la folgida lampa del sole, cho spinge lontano i suoi sguardi. " A

meno che non si vegga in questa risposta una professione di panteismo (ed il volgo non ve la può vedere), non è forse chiaro che Serapide ci solo contiene la folla degli altri dei? È Fre, poiché é il sole ; è Fta, poiche presiede all'Etere, in altri termini si diversi principii igneo, luminoso, calorifico del mondo; è Knef, poichè empie e governa il mondo. Fors'anche va ad assorbirsi nella profondità dell'ante assoluto, dell' irrivelato , dell' impenetrabile ed Immensurabile Piromi, cotesto Bram dell'Egitto (vedi Pinomi). D'altro canto Amun e Knef non sono che due nomi, appena due forme dello stesso dio ; laonde ad ogni istante Serapide è Amun. Questo gran Pane, si bizzarramente raffrontato, tanto dagli antichi quanto dai moderni, al go gar (il tutto, l'universo ) dei Greci, questo Pane, che forma come la transizione da Piromi a Knef, e che ondeggia sui confini dell'irrivelato e della prima delle rivelazioni demiurgiche, è pure una delle individuazioni nelle quali si comprende Serapide, Cmup (altramente Smun, Esmun), quest'altra persona divina che i Greci ed i Ramani hanno paragonata al loro Esculapio, era an-h'esso una delle forme d'Amun ; Scrapide ha dunque talvolta i caratteri di Coun. Finalmente, Amun o Knof si delega sulla terra nel Nilo; Osiride pure (questo eroe solare, incarnazione semi-terrestre di Knef ) si riverbora quoggiù nel Nilo, fecondatore sublunare come il sale è fecondatore celeste; Scrapide, che le nostre ricerche fanno vedere identico ed a Knef e ad Osiride, non poteva non essere similmente preso pel Nilo. Altre due ragioni poi s'aggiungono a questa per assimilarlo al gran fiume. 1. Come dio dell'Amen-

ti, ad un tempo purgatorio ed asilo di pace e di felicità, tiene in lui e sotto la sua dominazione le acque parificatorie e refrigeranti. 2, Come Cmun presiedo alla salute, e le acque del Nilo sono tenute pell'opinione de'pii Egiziani per saluberrimes e siccome sovente il dio-Nilo è rappresentato sotto le forme del dionano, del diq-vaso Canopo, Serapide stessa discende in tale forma. Altri tratti di rassomiglianza si feeero in hreve scorgere, Come Knef. Amun o Pane, come regolatore supremo dei mondi, fu salutatu dei nomi d'Ammone, di Giove, di Giove-Ammone, di Giove-Scrapide, di Giore di Sinope (Zere Errezere); come Cinin fu soprannominato Esculopio, ed in breve gl' infermi aflluirono ne'suoi templi ne nulla ugnagliò la sua fama medica : come diosole fu paragonato a Bacco, ad Ercole, al mollo Ati, al giovane Adone. al hello Apollo, allo scintillante Belo o Baal, Diremo dunque in un senso, con Creuzer ed il suo traduttore, Giove, Esculapio e Plutone si dicdero convegno in Scrapide; quantunque in realtà questa concentrazione dei tre numi nello divinità egizia non abhia notuto farsi che posteriormente all' identificazione parziale a totale di Knef. Cmun e Sri-Api, od almeno sotto l'influenza di quest'ultima. Quanto all'enunziazione primitiva, quella che tece dellastatua di Sinope, e per conseguenza di Scrapide, un Plutone, varie circustanze l'accompagnarono e la spiegarono, L'effigie sinopea aveva tre teste, l'una di lupo, l'altra di cane, l'ultima di lione o forse di toro; si penso tosto a Cerbero, questo guardiano, in aleun modo questo re del buio impero; Plutone, Cerbero, il dio di Sinope e l'antico Osiride di Racoti furono immedesimati, Macrobio (Saturn., lib: t., cap: 20) vede nelle tre teste il passato, il presente e l'avvettire; a questi tre punti della durata, Porfirio (in Eusebio, Prep, evang, lib: 111, cap. 2) sostitulsce tre punti scelti nello spazio, il levante, il mezzodi ed il tramonto. Dupuis, preoccupato sempre delle sue teorie astronomiche, ricorda che al momento in cui si leva Esculapio, in altri termini alla mattina del giorno in cul il sole passa alle regionl inferiorl; e la serd del giorno in cui ascende alle regioni superiori, i punti equinoziali sl trovano all'orizzonte ed il segno solstiziale al meridiano: ora, questi tre puntl cardinali sono appunto il cane, il lione ed il lupo. Il serpente di Serapi le non è di certo che un serpente inoffensivo e senza veleno, come Knef-Agatodemone; ed in conseguenza il dio dell' Amenti, malgrado il suo aspetto serpentiforme, non ha nulla di comune con Tifone, il nemico d'Osiride. Inaugurato che fu sulmnemente in Alessandria, fregiato della protezione della dinastia novella, provveduto d' un tempio maanifico e di sacerdoti opulenti, il culto di Serapide celissò in breve tempo gli altri; tutti gli dei antichi videro il loro credito decadere e languirono inosservati nelle loro nicchie solitarie. Agli altari del loro avrenturato successore accorsero ciechi e zoppi, infermi di corpo ed infermi di mente. Sotero (Zwane, salvatore) divenne il soprannome familiare del dio dato all' Egitto da Tolomeo Sofeco. Predire e risuscitare non erano che giuozhi per cotesto Apollo-Esculapio; le tabelle votive ingombravano i suoi altari ; le piazze pubbliche. i porti, le città, tutto era pieno di monumenti, testimoni delle sue guarigioni maravigliose e delle sue stripende profezie; Nulla dl più autentico degl'innumerevoli suoi miracoli, di cui la vita più lunga sarebbe insufficiente, dice Aristide, per stendere il catalogo (Arist., Disc. sopra Serapide). Per la virtu di Serapide, Vespasiano guariva le scrofole e rendeva la vista ai ciechi (Tacito, Sior., lib. 1v). I templi di Serapide si chiamavano Serapile o Serapil (Σπραπεία): Fin dal tempo d'Aristide l' oratore ( secondo secolo dell'era eristiana ), l'Egitto ne contava quarantatre: l'Asia, la Tracia, la Grecia, l'Italia, ne avetano anch'esse un nuniero grande. În molti paesi crano situati fuori delle città. Atene gliene dedicò nno fin dal tempo de Tolomei, Sparta non tardò ad imitarla, Messene fece altrettanto: A Corinto il culto di Scrapide era unito a inello d'Iside. Ordinariamente Serapide è avviluppato di tessuti de capo a piedi; è anzi una delle ragioni che hanno fatto mettere in dubbio la sua origine egizia. Se al avesse pensato che Serapide è un Osiride nella tomba, un dio-mummia, si avrebbe trovato un tal fatto semplicissimo, e si avrelibe otvlato a Superflue obiezioni, Spessissimo altresì un lungo serpente s'avvolge intorno al corpo sacro: è raro che la testa si erga verso il cielos per lo contrario, la coda del rettile si ripiega dietro la spalla del dio e ritorna a posarsi nella sua mano; la testa discende n'suoi piedi e rade il suolo. Tal è il Scrapide intagliato in Montfaucon ed in Pluche (Hist. du ciel, t. 1, p. 171), vecchio con barba folta, mummia con fasce strette : il serpente, simbolo di vita e di ringiovanimento, lo avviluppa a spire e forma quattro giri intorno a fui; nell' intervallo dei quattro anelli emblematici sono sparse

quattro figore zodiacali, il toro, il lione, lo scorpione, l'acquario; sono apponto quelle che corrispondono ai quattro ponti solstiziali ed equinoziali, Noi non conosciamo alcona imagine che lo rappresenti tricefalo: la ragione n'è semplice, è che quasi totte eppertengono all'arte greca. La soa fisionomia severa e nobile ricorda ora Esculapio, ora Giove : talvolta a'suoi piedi si scorge un mostro tricipite che ricorda Cerbero (vedi Zoega, Num. Aegypt. imperatorii, tab, xvı, 8; la medaglia è di Alessandro Severo). In tutti i casi, la testa ha un segno caratteristico, il modio, emblema bizzarro il cui senso non è ancora conosciuto; è desso no geroglifico sacro indicante il nilometro ? è il Canopo alterato ? è il simbolo della fertilità d'un suolo dove i cereali rendono quaranta per uno? Oppure sarebbe una cesta di fiori di loto, emblema grazioso ed ordinario della fecondità ? Si è pur pensato al capitello della colonna corintia, e si è detto : " Fu un tempo in cui l'imagine d'un dio non era che un fusto di colonna · sormontato da un capitello; quando l'arte digrossò cotesto masso cilindrico e vi fece apparire piedi, mani, un corpo, una testa, il capitello resto in goisa di acconcia-• tura, " Quest'è la nostra opinione: e goi si confrontino le imagini dei Fta Stiliti, Alcuni altri haono creduto che il modio fosse una delle acconciatore sacre degli dei egiziani e forse lo pscento modificato, Finalmente si è scritto che tale modio non è che un'alterazione del disco il quale sovente era collocato sulla testa delle alte divinità lunari e solari. Tale congettora acquisterebbe un nuovo grado di probebilità, se si aggiungesse in pari tempo alla testa

del dio corna d'ariete quali ha frequentemente Amun. Queste due corna col disco in mezzo presentano da longe un aspetto che un disegno superficiale e rapido ha potuto agevolmente convertire in modio, Varie medaglie antiche hanno le leggende 'Haise Esperie, Sole Serapide. Sol-Sanaris leggesi in parecchie medaglie di bronzo di mezza grandezza di Domiziano: Juriter-Sabapis in varie medaglie grandi di bronzo di Vespasiano (Pellerin, Med., 1, p. 224). Altre hanno da un lato l' imagine d'Api e dall'altro l'iscrizione: Seou Departitos, del dio Serapide. Un picciol numero lo presenta unito ai Dioscuri, ma sempre col modio in testa (Schlichtegroll, Auswahl vorsugl. Gemmen, 25, 45). Sembra che in alcuni monomenti antichi fosse unito ad Iside, e che tre essi stesse Har-Pokrat (Arpocrate). Har-Pokrat si vedeva pure nelle nicchie alla porta di Serapii. Varrone, da cui rileviamo cotesta particolarità pregiosa, spiega tale gruppo col silenzio che si raccomandava agl'iniziati nei misteri d' Iside (Lingua lat., l. IV). Vari moderni vi hanno veduto l'emblema d' una legge la quale, dicon essi, vietava, sotto pena di vita, di dire che Serapide era stato un semplice mortale. Per noi, ci sembra evidente che la presenza d' Har-Pokrat nei Serapii indica e compie di dimostrare questo fatto già riconosciuto, che Serapide, identico in sostanza ed Osiride, è però più specialmente Osiride nella tomba. Langoente e motilato, rende ancora Iside madre; ma il frutto di tali carezze postume è un dio languente e fragile come suo padre, muto e triste come la tomba : è Har-Pokrat, Il moseo Pio-Clementino possicale due belle teste di Serapide: la prima è di basalto nero e di dimensioni colossali; la seconda è di marmo bianco : originariamente essa aveva una cordna di raggi. Parve di ravvisare nn . Serapide in un Canopo con testa umana fregista dell'acconciatura simbolica dei grandi numi, e di cui un empio velo avvolge il corpo sferoidale (Zoega, Num. Aegypt. imperat., tab. ut, 3). Finalmente un hasso rilievo del tempietto all'occidente di Tche (Descr. dell'Eg., Ant., tav. vol. 11, lav. 35, fig. 2) lo rappresenta, se si presta a fede a Creuzer, in una scena eminentemente drammaticà: un personaggio umand defunto (un sacerdote?) è presentato da una dea alla potente Sate ! dinunzi alla dea una grande bilancia, di citi Arveri ed Anebo mantengono i bacini in equilibrio, e sull'assta della quale è assiso un cinocefalo, vivente imagine di Tot, accompagnato da due teste di sfinge; dinanzi alla bilancia Tot stesso, thiocefalo, armato del regolo dentato su cui la sua mano destra, munita d' uno stilo, sta per segnare un numero qualunque; poi Har-Pokrat, Bizzarramente atteggiato sobra uno seettro angurale, un mostro col corpo di lione e la testa di cinghiale posto sopra un piedestallo, uno stelo di loto che sostiene sul suo calice aperto i quattro genil dell' Amenti, ministri di Serapide, un animaletto la cui testa spiccata dal tronco va n cadere in un vaso ; finalmente il re dell' Amenti (Radjement), assists sul suo tribunale, con lo scettro aŭgurale in una mano, il flagello o vaso sacro di Fta nell'altra, e la mitra la testa. Conf. Siebenkees, Archaeolog. p. 1411 Vogel, Persuche üb. d. Rel. der Aeg. p. 179; Prichard, Aegypt. myth. ; Maffei, Gemm., t. 1, 2. SERGESTE, duce troiago, segui

Enca in Italia, e disputò il premio della corsa navale ai ginochi celebrati in Sicilia per l'anniversario della morte d'Anchise. Virgilio lo dà come stipite della gente Sergia.

SERGONIER, dio iakuta, non è che una rupe immensa al disopra di Jakutsk. Riguardasi come il sorrano dei Venti, e s'implora per mezzo di offerte.

SERIMNER. F. Sonkingen.

SEROSC, fr. Sanucu, uno dei 28 Izedl, bresiedeva alle acque plutiali ed alla terra. Vien nominato altrest Tachter o Tir; puro, sanio, vivo, rispleudente, tall sono gli epiteti alquanto taghi di cui gli è prodigo lo Zend-Avesta Egli è sulla terra ciò che Ormutd è la clelo: abita con Hom le time dell'Alborgl ; veglia con Asctud sulle citia e sul mondo; rende la terra grande, purifica le provincie, protegge gli homini, hatte l Devi, s'oppone ad Echem. E desso ehe hà rivelato la legge dai sette Kesevar. Invocasi introdiatamente dopo Ormitzd. Presiede al 17. giorno del mese, the porta anch'esso il nome di Serose.

SESACII, dei babildnese, presie- deve al riposo, secondo i libri sacri. SESARA, figlia di Celdo e sorel-

la di Trittolemo.

SESDIE, nome commun sella nomendatura descongrafica di Solumsio a due desani, Seame I, secondar decano dello Scorpione, è homolar decano dello Scorpione, è lomolar Tepiseuthi in Firmica. I due Zouliaci di Tentira to rappresentano silo forme che nulla homo d'autano. Nel rettingolare è tana figura composidi quattro bistoni o abarro metallicho, di cui tre collocate verticalisme te sono traversate d'rictontalmente te sono traversate d'rictontalmente dalla quateri um braccio umanto, e al disopta di esso mas tests, domimanos tale figura. Pressimaci che manos tale figura. Pressimaci che manos tale figura. Pressimaci che abbia voluto così figurare l'Altare, eostellazione al mezzodi dello Scorpione, ed il braccio del Giuramenta e del Sagrifizio, Nello Zodiaco cireolare il decano è una testa di cinocefalo acconciate d'un disco che sormonta due corna di becco e posta sopra una specie di piedestallo. Preso per uno dei dinasti del latercolo d'Eratostene, Sesme I. può essere, secondo l'ipotesi la quale si seguira, Mirteo, Semfe, Tiosimare o Biuri, - Sesme II, secondo decano del Sagittario, giusta Salmasio e la leggenda geroglifica dello Zodiaco rettangolare, porta nella tavola di Firmico il nome di Sugen: è rappresentato geracocefalo ed acconciato d'un disco, Delle quattro ipotesi di concordaoza tra i dinasti d' Bratostené e i decani, la prima lo immedesima con Semfukrat, la seconda con Gossormie, la terza con Chutertauro, la quarta con Moskeri.

SESSIE, Sassius, dee latine, erano invocate quaodo seminavansi le terre. Contavansi tante Sessie quantà eraovi grani (o semine) diverse.

SETA, sorella del Trace Reso, ed amante di Marte. Qui si dee ricordarsi che Marte era un dio Trace, e che Reso era un paredro di cotesto dio.

SETTE BUCI (f), a<sup>1</sup> Exera, ison, nel periode erico della Grecia, no, nel periode erico della Grecia, il Sette principi collegati che mosser contro di Tebe per installieri Polinice sal trono marpato da Etcolc, suo fratello genello, Si tecle, ull'art. Penastea, di qual maniera questa manuparione cera avrennita, poi, quali provvedimenti fece Polinice, deluo della sua parte di potere, Un caso imprinato la area condotto in pari tempo che Tirlen, fingitivo anche suo, al focolare ospitale d'Adresto, il quele in breve de soulo terresto, al focolare ospitale d'Adresto, il quele in breve de soulo proventi per la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constituci

ospiti fece due generi, e giuro di restituire ad entrambi i troni di eni gli aveva spogliati l'inginstizia, Al tre principi s'aggiunse in breve Capaneo, marito d'Evadne e nipote di Adrasto. Anfiarao, richiesto di far porte dell'impresa, volle inceno sota trarsi all'obbligo di armarsit sedotta dal dono della collana d' Armonia, Erifile, sua moglie, rivelò al supplichevole Polinice il luogo del sub nascondiglio; Ippomedonte e Partenopeo, fratelli d'Adrasto, compirono l'ettade guerriero, di cui Adrasto fu dichiarato il capo. Alcuoi mitologi surrogarono atl Adresto Eteoclo ( Eteoclos ), a Partenopeo Mecisteo. Anfiarao predisse, prima ancora che l'esercito lasciasse Argo, il funesto fine dell'impresa, e raccomanda al giovane Alcmeone, suo figlio, di vendicare la sua morte col sangue di sua madre. Giunti a Nemea, i Sette Duci cominciarono a provare che una stella fatale presicdeva alla loro spedizione : non sapendo dove trovar acqua, pregano Issipile, in cni s'avvengono tenendo nelle sue braccia Ofelto, figlio del re Licurgo, d'indicar loro una sorgente; Issipile, per farli attendere meno lungo tempo, depone sitll'erba l'alunos affidato alle sue cure ! intanto ch'ella guida i guerrieri al ruscello desiato, un serpente ferisce mortalmente il fanciallo; già egli ha cessato di vivere quando Issipile ritorna, I Duci, testimoni della sua disgrazia e tocchi da tale perdita dolorosa, istituiscono in onore della giovane vittima della loro imprudenza i ginochi Nemei, e mutano il nome d'Ofelto in quello d'Archemoro. Finalmente Tebe si appresenta agli occhi degli Argivi; Tideo viene deputato al re di quella città. Le proposte od intimazioni d'Adrasto aono rigettate: il perfido rivale di Polinice tende anzi un' imboscata di 50 uomini scelti sulla strada di Tideo. L'eroe fa loro mordere la polvere a tutti, si corre all'armi nel campo argivo, ed i Sette Duci dirigono ciascuno un assalto contra una delle sette porte di Tebe; simili apparecchi si fanno nella città assediata, Eteocle consulta Tiresia sui mezzi di respingere gli assalitori : l' indovino risponde che i numi per concedere a Tebe questo favore, esigono la morte d'un rampollo del sangue degli Sparti. Meneceo, immolandosi, adempie la condizione imposta dall'oracolo, e la salute di Tebe non è più che una faccenda di tempo, In breve sei Duci periscono, ed Adrasto solo fugge trasportato da un cavallo del sangue degli dei, Arione, Eteocle anch'esso muore, e con la sua morte immatura lascia la corona ad un figlio in tenera età. Del rimanente, si varia sugl' incidenti di tale sconfitta degli Argivi. Alcuni mitografi sembrano ammettere che soli, Etcocle e Polinice, si battono al cospetto dei due eserciti i quali, semplici spettatori, convengono di lasciare il trono a quello dei due che abbatterà od ucciderà l'altro: i due fratelli s'uccidono gun l'altro (questa è la tradizione seguita da Racine nella sua Tebaide (1)). Eschilo, Euripide mostrano i sei Duci uccisi lo stesso giorno nell'assalto generale dato alle sette porte della città. V'ha solamente questo divario che Euripide ammette una pugna precedente sulle rive dell' Iameno tra gli Argivi ed i Tehani, Finalmente, in Stazio, i fatti della guerra empiono quattro giorni:

(1) Lo stesso dicasi d'Alfieri nella sua tragedia Eteocle e Polinice. (II Trad.) il primo giorno Anfiarao è inghiottito e gli Argivi piegano; il secon-Tideo conduce l'esercito alla vittoria, ma è ferito mortalmente da Menalippo; il terzo si pugna sulle sponde dell' Ismeno, Partenopeo ed Ippomedonte restano sul campa di battaglia ; il quarto succede l'assalto, Meneceo si dà la morte : Capaneo dà la scalata alle mura, poi cade fulminato; Polinice perisce per mano d'Eteocle, che muore in pari tempo : Adresto fugge, Tebe liberata lascio che il cognato di Edipo, Creonte, padre del generoso Meneceo, s' impadronisca della reggenza, desse la sepoltura ai Tebani estinti, ed abhandoni ai lupi, agli uccelli di rapina le livide spoglie degli Argivi, Ma Adrasto ha battuto alle porte del palazzo di Tesco ; gli Ateniesi muovono contro di Tehe e sforzano quei vincitori spietati a rivocare un barbara decreto, Già Antigone lo aveva trasgredito per seppellire Polinice ( redi Anvigone ).

SETTEMBRE, SEPTEMBER, è stato divinizzato da Ausonio sotto la figura d'un uomo che tiece una lucerta che corca di fuggire dalle sno mani, ed attorniato da tine, botti, eesti d'uva. Le statue lo rappresentano quasi nudo. Dagli omeri gli casca um specie di clamide. Il mese di settembre era consecrato a Vulcano. Ne risulta che talvolta aggruppansi intorno a rappresentazioni figurate di cotesto mese oggetti relativi al fuoco ; talvolta pure vi si vede la salamandra, sulla quale si sa che corrono ancora tante storiclle assurde.

SEVA ( o SIVA, SIBA ), dea slava dei vegetabili, adoravasi principalmento dai Yagegui, ehe la rappresentavano con un pomo in una mano, e nell'altra un grappolo d'uva. Le si sagrificavano animali ed anche de prigionieri. Diversi moderni l'hanno spacciata per figlia di Sitalce, re dei Goti, e moglie d'Antiro, contemporaneo di Alessandro il Grande e fondatore della eittà di Maddehurgo.

- SFALTE, SPHALTES, Σραίντε:, che vacilla: Bacco, sia a motivo dei frequenti effetti del vino, sia in commensorazione della caduta che fece Telefo sopra un ceppo di vite, da cui, sebben molle in apparenza, rimase ferito.

SFERO, SPRIARUS, Eparjes, erue eponimo dell'isola di Sferia a cui Etra diede il nome di Iera (Hiera, sacra) dopo esservisi data all'amore di Nettuno, era scualero di Pelope. Affermasi che aveva la sua tomba nell'isola che portò il suo nome, e che Etra stessa ve lo aveva sepolto con le sue muni.

SFINGE, Σφίγξ (gen. Sphingis, Sphingos, Ecryyce, in lat. Spuinx ), mostro che le mitologie tebane, così greebe come egiziane, hanno reso immortale, l'una collocandolo nella atoria di Edipo, l'altra riproducendolo migliaia di volte sulle mura dei templi, sui bassirilievi delle statue, e nelle statue stesse. Nella Tebe di Beozia, la Sfinge comparisce un giorno alle porte o sulla strada di quella città, senza ehe si sappia bene dande provenga: occupa il monte Ficione, Sfigione (o Sfingione, vale n dire della Stinge ) ; esso è il flagello della regione eui domina: i viandanti non possono sottrarsi alla ana vista acuta, a'suoi artigli aguzzi, a'suoi insolubili enigmi, Chiunque pone piede sulla via angusta che mena sia da Delfo, sia da Daulide, a Tebe, è obbligato di sostenere la conversazione del terribile necello-lione, e di penetrare il senso del-

l'enigma ch'esso propone, sotto pena d'essere precipitato nelle onde che si frangono appiè di quelle rupi seoscese. Del rimanente, la Sfinge non sostiene una parte vile in tale dramma di sangue : ella acconsente di soggiacere alla stessa sorte ove s' indovini il suo enigma. Na già migliaia d'infelici interpreti hanno trovato la morte sotto la schiuma hiancheggiante de'flutti, quando alla fine giunge Edipo. » Qual é, gli chiede il mostro, qual è l'animale che lia quattro piedi la mattina, due a mezzodi, e tre la sera? - , L' uomo, risponde Edipo, il quale nella sua infanzia si strascina sui piedi e sulle mani, nella forza dell' età si regge sulle due gambe, e nella vecchinia s'appoggia ad un bastone. " Appena ha proferito queste parole, che già la Sfinges'inabissa sotto le onde che hanno divorato tanti Tebani, - Allorche i poeti epici elaborarono a loro talento i miti antichi di Tebe, e principalmente allorché i poeti drammatiei, per appropriarli alla scena, gli ebbero infiorati con una quantità d' incidenti, fu detto che la Sfinge era figlia di Tifone e di Echidna; che Giunone irritata contra i Tehani, che l' avevano offesa, inviò eptesto mostro nel loro naese; ehe essa aveva appreso dalle Muse un gran numero d'enigmi, che questi enigmi erano in versi esametri e che bisognava pure rispondere in versi; che Greonte, reggente di Tebe, aveva promesso la mano di sua sorella (Giocasta) ed il trono di Laio a colui che sharazzasse Tebe dall' ossidione della Sfinge. La Sfinge greca è una donzella eon ali d'aquila e corpo di lione. In Egitto le Sfingi formano il soggetto d'una infinità di scolture, di pitture e di sceue sia allegoriebe, sia semi-

25

SFI

storiche, in cui, a vicenda, si mostrano come dei e come paredre. Le più notabili sono le Sfingi colossali che costituivano l'ingresso del tempio d' Amun a Tebe : tali Sfingi erano consecrate a Neit, e probabilmente rappresentarono Neit medesima; imperocchè cotesta figlia, sposa d' Amun, è forte, è agile, è vergine e lione, lione ed uccello. Un tratto essenziale da osservare è che le Sfingi dell' Egitto non sono tutte dello stesso modello, e che assal probabilmente tali differenze (non meno comprensibili nei colori ehe nella forma) partecipano di quelle degli dei cui rappresentano, o di cur crano paredre. Così si ha la Sfinge di Fre, la Sfinge d' Ator, la Sfinga di Knef, ecc., acc. Non basta, regine stesse erano rappresentate a mo' di Stingi. - Niun dubbio che l'idea primitiva non sin stata concepita sotto l'influenza dello spirito simbolico. Ma qual ordine di fatti si volle simboleggiare? È qui che hanno luogo discrepanze grandi. Non vi sarebbe modo di conciliarle, se si volesse ricordarsi che parecchie divinità differenți avevano Sfingi per adeguati e per paredri? Tuttavia noi inclineremmo a vedere nella Sfinge l'unione divina della fecondità e della potenza, poi conseguentamente della passività, che è la natura materia, e dell'attività che è lo spirito rettore, e finalmente del sesso teminino e del sesso maschile; e tal è la chiave di quella specie d'indecisione che regna sul sesso della Sfinge. Neit, Pallade, Durga, Arddanari, Afrodite partecipano della stessa ambiguità. -- Una delle idee più invalse intorno alla Sfinge, è che era il simbolo dell'escrescenza del Nilo in luglio ed agosto, mesi che corrispondono ai due segni zodiacali il Lione e la Vergine. Per le

rappresentazioni agiziane della Sfinge, vedi Deseris. dell' Egitto ant. Quanto alle greche si può confrontare Gorlaeus, Dactyl., t. n. p. 526, 527; Lippert, t. 1, 916-925; Winckelmann, Monum. inad. n. 78.

SFRAGITIDI, SPERAGITIDES, ninfe dello Sfragidio, grotta del Citerone, ricevevano dagli Ateniesi un sagrifizio annuo in memoria della scarsa perdita che averano avuto nella battaglia di Ilatez, guadagnata soprattutto dagli Spartani,

SIAGRO, STAGRUS, EURYPOS, POCta greco, il quale fu il primo a cantare la guerra di Troia, non è senza dubbio che un ente mistico. Alcuni dotti sospettano che il suo vero nome fosse Sagari. Si giungerebbe così a vedere l'acqua presa come poeta, Tong (da vom) fu effettivamente uno dei primi nomi dei poeti.

SIBARI, STRAKIS, Eußepis, mostro che abitava in una caverna del Parnase, cagionava un tale spavento nei dintorni, che si convenne di dargli ad ogni qual tempo una preda umana da divorare. Un giorno la sorte avendo indicato per vittima il giovane e bello Alcioneo, figlio di Diome, Euribate suo amico andò ad offrirsi al mostro in cambio del giovinetto, e lo uccise. I Locresi passando nella penisola italica si ricordarono questo tratto delle loro vecchie leggende, ed imposero ad una delle loro città, non il nome dell'eroc, ma quello del mostro, Sibari. Così forse primitivamente Delfo si chiamo Pito. - Un altro Smans nell' Eneide ha seguito Enea in Italia, e muore per mano di Turno.

SIBILLE, SIETLILE, ZIBURREI, profetesse dell' alta antichità, difforiscono dalle profetesse volgari, sia per tale alta antichità stessa, sia per la luro abilità trascendente nell' arte

della divinazione, sia finalmente, pel loro carattere ch' ere d'apparir bruscamente, capricciosamente e raramente allo scarsissimo numero di edepti ai quali si degnavano parlare, Se ne contavano dieci, le quali tutte sono indicate colla denominazione generiea di Sibilla ed un aggettivo che si repute accennara il loro paese. Ecco in quale ordine Varrone le distribuisce : la Persica (nominata pure Babilonica o Caldea), le Libica, la Delfica, la Cumea, l'Eritraa, la Samia, la Cumana (o Lucana), l' Ellespontina, la Frigia, la Tibortina. Telvolte riduconsi a tre, l'Erjtrea, la Sardica, la Cumea (Solino, Ausonio); od a quattro, l'Eritrea, la Sardica, la Cumea, la Samia (Eliano). Risulterebbe da tali enumerazioni che il numero delle Sibille ammonta a dodici, poichè quelle di Sardi e d'Egitto non sono comprese nella prima lista ; vero è che a tutta forze si poteva immedesimare la Sibilla d' Egitto e quella di Libia. Alla Cumana si trova talvolta sostitnita la Cimmeria, Secondo Pausania, le Sibille d'Eritro e di Delfo serebbero l'equivalente d'una sola. Si parla altresi d' una Sibilla troiana : ma ei vuole ch'essa sia una terza denominazione della Sibilla d'Eritro, r. La Sibilla persica, babilonica o caldea, ai chiamava Sebba, o Sambite, nome che ricorda Siva e Sabasjo. Rimangono de'versi supposti sotto il suo nome: essa vi si dice nuora di Noe. 2. La Sibilla libia (od egizia?) era la più antica di tutte quelle dell'Occidente, a detta degli antichi. Giove era suo padre; e quella regina Lamia, si famosa pe'snoi appetiti vampirici, le aveva dato i natali. Fu fatta vinggiare lontano a Samo, a Claro, a Delfo. Tutte coteste peregrinazioni, senza dubbio, sono versioni

libere di questo fatto storico vero o falso, la divinazione sibillina passo dall'Africa libica nell'Asia, nelle isole del mere Egeo e nell'Europa greco-italica: i viaggi dell'arte divinatoria divennero in breve i viaggi dell'indovina, 3, La Sibilla delfica non fu certemente che la prima Pizia di Delfo; era, dicesi, figlia del Tebano Tiresie, presa al sacco di Tebe (dagli Epigoni). Essa fu condotta a Delfo e consecrata al dio. È evidente che in tele tradizione la Sibilla delfice è Mento. Altri le chiamano Erofile, e per madre le danno quella Lamie prenominata come madre della Sibilla libica, e per padre Nettuno. Lc Muse, aggiungesi, l'allevarono sull'Elicona: Apollo aveva in esse una sorella, una sposa. Perciò venne talvolta immedesimata a Diana. Mostravasi a Delo quantità d'oracoli pronnnziati da essa. 4. La Sibilla Cumana (vale a dire di Cuma, in Eo lide) chiamavasi Demo o Demofile (dicesi pure Erofile). È forse dessa che portò a Tarquinio i libri ai quali gli Auguri fingevano d'attribuire un'elta importanza? ciò è quanto ne sembre poco probabile, quando si ha vicino el Lazio una Sibilla di Cume. Vero è che imaginando viaggi si tolgono tutte le difficoltà. 5. L'Eritrea, cosi nominata da Eritro (Ionia) dove faceve nell'antro Coricio la sua residenza ordinaria, eveva, dicesi, predetto ad Ecuba la rovina di Trois: essa fermo stanza a Marpasa, in qualità di sacerdotessa d'Apollo Sminteo, passò da quella città a Samo, Claro, Colofone, Delo e Delfo; poi, ritornò in Eritro ove morl, e dove si mostrava la sua tomba e quantità di versi, composti indubitatamente da lei. Si tolsero però da tale bella raccolta delle sue opere alquanti versi in cui citava come sua patri a Mar

pesa ed il fiume Aidoneo. Del rimanente, Cuma aveva la stessa pretensione che Mapesa, e rivendicava l'ono re di avere dato i natali, Vedesi da quanto precede, che al nome di Sibilla Eritrea potrebbero essere sostituiti quelli di marpesia, troiana, colofonia, delfica, deliaca, 6. La Samia chiamavasi Fillo (o Samonole?) ed affermavasi essersi rinvenute molte delle sue profezie negli archivii di Samo (non sarebbe dessa l' Eritrea?). 7. La Cumana, notissima solto il nome d'Erofile, uffiziava a Cuma un tempio d'Apollo. D dessa che condusse Enea all'inferno. È dessa pure senza dubbio, e non la sua omonima d'Asia, che andò ad offrire a Tarquinio il Superbo nove libri fatidici ch'essa ridusse a sei, poi a tre. Apollo l'aveva amata; ed in ricompensa de'suoi favori aveva ottenuto dal dia del giorno, col dono di profetare, tanti anni quanti avesse granelli di sabbia in mano. La sollecitatrice, in tale occorrenza, obliava un punto essenziale, la gioventú: Apollo le l'avrebbe conceduta, non meno volontieri della longevità. Ma si guardò bena d'avvertirla. 8, La Ellespontina ci è ignota; ciò che sappiamo intorno a lei, è che nacque a Marpesa, ed emise le sue profezie al tempo di Solone e di Ciro (non sarebbe piuttosto che le sue predizioni si riferirano alle guerre di Ciro e di Creso, all'istituzione della timocrazia in Atene, alle contese delle città ionio, ecc.?). La Sibilla Eritrea si adatta anch' essa perfettamente a Marpesa. q. La Frigia dettava i suoi responsi in Ancira; non è forse a questa che dovrebbesi dare per asilo la grotta Coricia? 10. La Tiburtina risiedeva in Tibur o Tivoli, e vi era adorata sotto il nome d'Albupea: nessuna profetessa più di lei si

immedesima cou le acque: appena si distingue dal suo fiume prediletta l'Anio (oggidi Teverone). Confr. Anna Parrana, Egenta, Muse, Raggina.

SiCA, Svea o Stras, Ziozzi, il fico personificato: 1. una delle otto figlie d'Amadriade e d'Osilio 3. unifa suata da Basoo, e trasformata in fico da questo dio, il quale dilettasi di cingecci le tempie di ghirlan, de di cui tale albero gli fornisce il principiale elementa. Così Pane è corronato di eanne, Apollo d'albro, Prispa di loto, Confr. Boacho.

SÍCEO, Sresus, Titano che la terra ricerette nel suo seno nel momento in cui fuggiva i dardi infiammati di Giore fulminatore, e che fu incontanente trasfarmato in ficsia. Quest'albero era uno di quelli che gli autichi rignardarano come inaccessibili al fulmine.

SICHEO, SICHEOS (O SICHARAS, SICHARALI?), occorre uella mitologia came figlio di Belo e fratello o sposo di Didone; ricchissimo, fu ussussinato dall'avaro Piginalione, suo cognato o suo fratello.

SICINO, Saciaus, nacque nell'isola di tal nome, da Toante fuggitivo e da Sinoe, Sicino adulto, fu re dell'isola, e le diede il proprio nome.

SICIONE. Sector, eroe eponimo della città di Sicione che possava per la metrupoli d'uno degli stati più antichi del Peloponneso, ebbe di Zeusippe, figlia di Laomedoute, Ctonoffe. Si varia sul conto di suo padre che è a vicenda Maratone, Metione od Eretteo.

SICULO, Siculus, eroe eponimo della Sicilia, a piuttosto del popolo sicula, era figlio di Nettuno.

S1DE, moglie d'Orione, secondo alcune tradizioni, fu precipitata all'inferno da Giunone gelosa della sua estrema bellezza. Side ha una fisioHomia ad un tempo acquatica è lunare. — Altre due di nome Stor furono l'una Danaide, l'altra figlia di Belo.

SIDERO, seconda moglie di Salmonce entatripa di Tiro, Istigò il re d'Bilde a perseguitare la di titi falità, annatte del flume Enipeo, e madre di due gemelli, Pelia e Neleo. Estsa ebbe fino a gravaria di extence el a percouterla ; un Pelia e Neleo, fatidulti, abbreccianono la diesa della loro madre, ed uticationo la diesa della loro madre, ed uticationo la crudela sun matrigan. — Sideros in greco vuol diri ferro. Sensa dubbio questo liche a doubrate dal crito di Salmoneo (il ponte somoro su cui fafera correce il suo carro).

SIEME di Salmanio, SENCINERI di Firmico, terro decano dello Scorpione, è problabilmente la costellazione del dinocchi di cesta all'ufficione di cincocchi di cesta all'ufficione di cincocchi di cesta all'ufficione di cincocchi dello Scorpione; di La forma ninula estto ctil il tetro decano è cappresentato nel due sociaci di Tentira (un cincocchio sedici di Tentira (un cincocchio sentinetta) precedente, Senne I, che permanenta di riguardo come la costellazione dell'Attare (sedi Decan el i qualco del i duadro di comordanza ).

en it quarto di concordanza ).

SIFTA, volgarenelle Sirvosa, ∑r
gózs, comparisce nel latercolo d'E
ratostene come tetreterimoquinto di
nasta. Il suo nome vuol dire (stan
curio figlio di Vulcano; ma pro
curio figlio di Vulcano; ma pro
babilimente dit tre vocabioli greci

("Σρμε' o "Hρμίσσευ") necusarii

pre esprimere questa idea, il pri
mo appartiene ad una delle linee

precedenti, a quella che spiega il im
perfettamente il senso del lungo vo
cabbol "∑pravez, figuat (evil Sistro
cabbol "Zistravez, figuat (evil Sistro
cabbol "Zistravez, figuat (evil Sistro-

sichs ars \( \), e gli ultimi duis solamonte traduciono Sifoss. Di più, ci sembra che si debba leggere Siphtas intece di Siphoas. Si sa che agli occiti di Greci Plata era Vulcago i d' Hpaierva, \( \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \partial \) \( \part

SIGA, Minerva presso i Fenicii. Cadmo aveva capito la sua statua da Tiro, é la collocò come pulladio in Tebe. Quantunque; secondo tutte le upparenze, Siga sia un vocabolo fenicio, è stato spiegato pel vocabolo sige, silentio. Dicesi altresi Singar.

SIGALIONE, il dio del silenzio secondo alcuni mitologi; altri lo fanno identico all'Egiziano Har-Pokrat (Arpocrate) che rappresentavasi col dito alle labbra, e la cui statuia era portata solennemente nelle feste d' Iside e di Serapide.

SIGEAMI, dio birmano, occapa nell' Indo-China il grado d' Indra nell' Indostan. È desso che scaglia la folgore e fa risplendere il lampo : è desso che veglia all'ordine degli elementi.

SIGNIK, den scandinava, sposa di Loke, è vicino a lui sulla rupe a cui gli Asi l'hanno legato, e riceve in un bacino le gocce di veleno cui lascia cadere sulla di lui testa un immane serpente.

SILEA, STLEA, Zuhaid, figlia di Corinto, moglie di Polipemone e mudre di Sinide (il ladrone). Il suo nome significa spogliatrice.

SILENO, SILERDS, celebre paredro di Bacco, è tenuto nella mitologia volgare per padre nutricio di cotesto dio. Secondo Diodoro, era un re dell'isola di Nisa formata dal fiume Tritone in Libia. Leonde Catulo, gli dà l'epiteto di Nisigeno, 22116,

252. Pindaro gli assegna par patria l' isola di Male nella quale ebbe una Naiade per ispnsa. D'nrdinario gli ai dà per padre Mercurio o Pane, il che equivale ad allogarlo nella casta degli Egicori ; Servio, sopra Virgilio, lo fa nascere dal sangue d'Urano, quando questi venne mutilato da Saturno, Nonno, nelle sue Dionisiache, xxix, 260, ne fa un figlio della Terra, e gli dà tre figli, Leneo, Astreo, Morone. - Coloro che prendono sul serio tutte le caricature antiche hanno fatto di Sileno un sapiente, un filosofo consumato, un fisico pel quale la natura non aveva misteri. Bacco imparò da lui tutte le scienze, ed in conseguenza volle che Sileno l'accompagnasse allorchè s'avanzò dal lato dell' Oriente per farne la conquista. Per effetto della stesse idee, iofiorando il mito che mostra Sileno e Mido in relazioni d'amistà, si suppone tra il genio dionisisco con coda di simia ed il potentato dalle orecchie d'asino un colloquio filosofico, la cui conclusione fu che la sorte più felice dell' nomo sarebbe di noo nascere mai, o di morire subito nato. Virgilio ha posto in bocca a Sileno (egloga vi ) una magnifica descrizione dei primi giorni del mondo. La leggenda di Sileno è non poco ricca in avvenimenti. Non solo vien mostrato al corteo di Bacco, ma di più guida le Ninfe, le Muse ed una moltitudine di genii con endo di simia, i quali, come lui, si chiamarono Sileni prina di ricerere il nome di Satiri. Vuolsi che ne'suoi viaggi abhia incontrato Olimpo, discepolo di Marsia, e sostenuto con quel dotto musico una discussione non meso erudita che con Mida. Egli fu condotto alla costui corte in uno stato non troppo filosofico. Aleuni paesani l'avevano scon-

trato ubriaco e vacillante sulla strada, tanto, dicesi, per la sua tarda età quanto in forza del vino, Mida, secondo la leggenda comune che è più in armonia col tono generale dei miti dionisiaci, gli fece passare dieci giorni in mezzo alle allegrezze ed ai banchetti, e non lo accommisto che pressochà nello stato in cui gli ara stato condutto innanzi. Si aggiunge che come su ritornato dalle Indie piaotò stanza nelle campagne dall' Arcadia, dove esercitò molto impero sui giovani pastori e le pastorelle. Nella Gigantomachia si vede l'asino di Sileno determinare coi fragorași e rauchi suoni della sua voce la ritirata precipitosa dei nemici degli dei. Altrove ancora si vede cotesto asino ricomparire, ed impedire la notturna vittoria di Priapo presso Vesta; e d'allora io poi agli asini fu aggiudicato l'onore di portare le lasopade sacre di Vesta, Il manico di tali lampade, terminava, dicesi, con una testa d'asino. Parecebie tradizioni fanno di Sileno uo semplice mortale. Pergamo mostrava la sua tomba. Anche gli Ebrei, secondo Bochart, averano tombe di Sileni, e ritrovano tale dio greco in Siloh. È noto del rimanente che i Sileni passavano per mortali. Raccontavasi altresì che Apollo e Sileno si disputarano il premio della scienza musicale, e che Sileno vioto fu trasformato in fiume dal dio. Aggiangiamo che quasi sempre i Greci danno a Sileno o l'aspetto e le forme bizzarre, la smaliziata vivacità della simia, o la fisionomia d'un recchio ubriaco. Una taglia raccorcia, un naso rubicondo, un grosso rentre, ecco ciò che suole caratterizzarlo. Sovente confuso con gli deicapri (vedi Satini), ha la fronte armata di due corna: di rado, l'asino, sua cavalcatura favorita, non drizza presso lui le sue lunghe orecchie vellose. Sileno stesso ha sorente una tale iusegna burlesca. Del rimanente, sia ch' ei cammini, sia che abbia ricorso pe'suoi vinggi a'servigii del suo corsiero, dura fatica a reggersi saldo. A piedi, inciampa ad ogni momento, non ostante il tirso che serve d'appoggio alla sua gamba avvinazzata. Sul giumento, rassomiglia ad un sacco di farina o ad un otre pieno di vino. In opposizione a tanti tratti che provocano il risu, si schierano gli uffizii elevati che antichi dati attribuiscono a Sileno. Egli è Musagete (guidatore delle Muse); è alimentatore, e quindi generatore, o poco meno; è l' indovino, il cantore sacro. In un senso è quasi l'apostolo ed il missionario di Bacco : ei gli apre le vie, e forma come la sua avanguardia. S' immedesima a tutti i liquidi nutricii ed ispiratori, all'acqua ( nella quale si riassorbe ), al vino cui offre al mondo sotto il nome d'Acrate, al lutte che scaturisce al tocco della sua verga col vino e col mele. L'asino che l'accompagna nun è grottesco in Oviente come fra noi. Cotesto utile animale non porta forse e Priano ed i ministri frigii della madre degli dei? non forma egli la ricchezza principale di quantità di pastori? pon surroga forse come vahanam (cavalcatura) di Bacco, la puntera dai piedi agili, la tigre dall' occhiq di fuoco? Apollo, presso gl' Iperborci, era onorato con onosfagie 1 e Bochart non ci lascia perder di mira che appo i Fenicii il profeta Balaam s'avanzava a cavallo d'un asino. Talvolta si scambia Sileno per Bacco stessu: identificazione arrischiata, senza dubbio, interpretata

alla lettera, ma giusta, se con ciò

appunto i' intende che da Baccó eman Sileno. Altrore si trore Giove col nume di Sileno : è Atene, dicesi, che avexa imaginato cotesto Zec-Sileno. In Porfirio si trovano tracce d' un Apollo (Apollo arcade) figlio di Sileno. Nessuna di tali varianti ci fi a stupore. Suppiano che Siva e Yiana suno gli eleminti della relitio Elide dove avera un tempio. È soccate rappregentato sui monumenti antichi (wed ur gli altri, Millin, Gall. mit, p. 19, 55; 157, 213, 244, 53, 456, 38, 12, 83, 469). (1).

SILENZIO (II), secondo Ammiano Marcellino, era riguardato come

un dio dai Persiani. (2). SILEO, SYLEUS, EUAFUS (vale a dire spogliatore), figlio di Nettuno e re d'Aulide, costringeva tutti gli stranjeri a lavorare nella sua vigna, poi certamente gli uccideva ( confr. Liriasso). Finalmente Ercole venne, ed invece d'obbedire agli ordini suoi lo uccise in un con sua figlia Senodice, - Conone (Narr. erot.) ci mostra un Silso, re di Tessalia, fratello di Diceo (il giusto) e padre d'una figlia che ha affidata alle cure di cotesto fratello si diverso da lui. Ercole vede la principessa, si fa amare da lei, l'abbandona, ritorna ad essa; ma non ritrova che un freddo cadavere già posto sul rogo. A tal vista, vuole slanciarsi in mezzo alle finmme, e morirvi. I suoi amici non

(1) In un quadro di Rubens, che trovasi in Roma nella galleria del principe Luciano Bonaparte, vedesi rappresentato un Sileno; ed il gran pittore pare che nel dipingerio abbia aruto presente la graziosa descrizione che intorno a cotesto dio ha tatta Vargilio nella egloga 6.ta. (Il Treat.)

(2) Ognuno rammenta la bella allegoria del Silenzio introdotta dall'Ariosto nell'Orlando furioso. (Il Trad.) lo trattengono che a stento, a disperano di calmare il suo dolore,

SILLIDE, SYLLIS, ZUAAre, amata da Apollo, n'ebbe Zeusippo successore dell'Eraclide Festo (Pheste ) al trono di Sicione.

SILVANO, SYLVANUS, divinità particolare del Lazio, non fu che il dio delle selve e, per estensione, dei prati, dei pastori. Del rimanente, pei rozzi Pelasgi dell'antica Enotria, era il dio per eccellenza : imperocchè tutto in cotesta lunga penisola, di cui la Cordigliera dell'Apennino forma come la colonna vertebrale ci riconduce alla vita pastorale, ai lupi, crudeli nemici che bisogna distruggere; alle capre, teneri animali che bisogna propagare e moltiplicare . alle selve che servono di ricovero agli uni, di passeggio alle altre. In origine il bosco stesso fu un dio, un grande fetiscio; poi s' individuò, e ciascun albero potè vagamente alla sua volta divenire un fetiscio venerato. Da ciò l' idea delle Querquetulene, vere Driadi del Lazio : da ciò pure, un dio-foresta, un dio-albero. Il dio albero ha il suo analogo in Giove-quercia o Zeus-Drys di Dodona; il dio-foresta in sostanza non differisce dal dio-albero, e si chiama Silva, Silvio o Silvano, Tuttavia, l' ultimo nome prevale come nome divino; Silvio, è il die fatto nomo, il dio re: Sylva resta il nome comune della selva, della foresta. È d'nopo ora dire che Silvann e Fauno non fanno che uno? Le differenze originarie si riducono a questo, che Fanno, aria salubre e generatrice, si affaccia più naturalmente col suo personaggio ideale che Silvano le cui incumbenze, agli occhi del volgo, si restringono pressochè nelle foreste. Del rimanente, uguali inclinazioni: egli erra nei boschi; ama e persegue

le ninfe; si emana in una folla di compagni che assumono il suo nome, i Silvani ; ha le forme del becco. e si mena gran romore della sua identità con Egipane. Cotesta identità non ci fa stupore : insperocché Egipano, è Pane ; Pane, è Fauno ; e Fauno, lo abbiam detto, è Silvano. L' Italia ebbe la sua genealogia di Silvano: un incesto dell' Arci-Querquetulana Valeria con suo padre diede nascita al dio. Noi obbiamo veduto molti esempi di tali incesti in Oriente, e ne conosciamo il senso profondo (vedi Asoss, BARL, ecc. ). Una tradizione, posteriore senza dubbio, faceva nascere il sovrano delle foreste da Crati / Crathis ) e da una capra. Qui la mente ondeggio sui limiti di due serie d' idec contrarie. Si sa da una parte l' uffizio importante delle capre come generatrici (Amaltea, Orione, acc.), dall'altra non s' ignora la quantità di storielle scandalose che, da tempo immemorabile, corsero il mondo; Transversa tuentibus hircis. - Distinguere con Servio tre Silvani, 1º uno dio Lare, l'altro dio campestre identice a Farmo, if terzo dio orientale riducibile a Termine, è falsare la mitologia a piacere. Non è egli evidente che primitivamente due popoli nascenti adorarono l'uno Fauno, dio agreste delle pianure dove circola l'aria pura, l'altre Silvano, dio agreste delle vaste foreste, che a peco a poco i popoli avvicinandosi confusero due dei evidentemente riducibili l'uno all'altro (imperocchè verdi pianure, dense foreste per tribà che nan conoscevano ancora l'agricoltura si legano agevolmente); che più tardi, allorche l'agricoltura fe nascere l'idea della determinazione dei campi, Fauno, preso per agricultore, divenne il dio-limite, il

dio-Termine, e con tanta più ragione che le statue di que rozzi tempi non erano che massi appena digrossati : finalmente che il dio, cotesto guardiano del campo, divenne naturalmente guardiano dell' umile capanna i e che Silvano, riconosciuto dapprima identico a Fauno, assunse virtualmente questi caratteri tutti ? Silvano è dunque, se vuolsi, un dio con triplice od anche quadruplice forma; egli veglia 1. alle selve, 2. si grani, 3. si confini dei campi. 4. al focolare: ma non si divide per questo in tre o quattro Silvani. Come Pane, Silvano era in concetto d'apparire bruscamente all'angolo dei boschi o sulle strade. Le donne incinte principalmente paventavano molto tali visite repentine, ed invocavano Deverra per impedirne le sinistre conseguenze. -Si danno a Silvano le stesse forme che a Pane ; la ronca di Priapo gli arma le mani; un rustico saio gli acende alle ginocchia: frasche, pine gli intessono una corona. Spessissimo è rappresentato metà caprouomo, metà dio-Termine : la testa, le braceia, il busto, sono quelli d'un uomo velloso, cornuto; il restante del corpo termina in guaina e va diminuendo fino alla base ( wedi Boissard, t. 14, 134, v1, 30 ). Il pino era il suo albero prediletto. Nondimeno ama altresi il cipresso, e la tragica avventura di Ciparisso gli è sovente imputata ( redi Cira-RISSO ).

SILVIA (REA). Fedi REA.

SILVIO (Erss), ARREAS STLVIUS, ét tenuto per figlio postumo d'Enea. Lavinis, temendo le persecuzioni e le sorde mene di Iulo dopo la morte del sno consorte, fuggi nelle foreste (27/028), dove diede in luce un figlio che assunse dal luvgo della sua

nacita il nome di Silvio. Quanto tempo questo rampollo del sangue d' Ilo e di Latino, cotesto adolescente ia cui si erano fuse l'Italia e Troia, l' Europa e l'Asia, passò egli nel suo nascondiglio tenebroso? La storia tace, ma la mitologia dice dodici anni. In capo a tale tempo uscì, e andò a fondare, in monte, Alba il cai nome significa appunto monte ( Alpes ). - I dodici anni della vita silvestre di Silvio sono il frutto d' un calcolo a priori, etrusco senza dubbio. Vedi Niebuhr, Stor. rom., t. t. La fondazione d'Alba precedette quella di Lavinio; le liste albane di re e di suffeti sono affatto vuote di senso sotto qualunque punto di veduta si prendano ad esaminare, e furono imaginate a piacere per riempiere un intervallo di eirca quattro secoli tra la distruzione di Troia e la fondazione di Roma. Finalmente Siltio non è che il gran dio pastore del Lazio, come Silvia la gran dea. Confr. PARE, REA, SILVARO.

SIMA, Syna, Zuna, ninfa amata da Netturo che la rese madre di Ctonio.

SIMMA, padre nutricio di Semiramide, aveva trovato questa miracolosa figlia di Derceto in mezzo ad un deserto dov'era nudrita da columbe. Fu desso che diede il nome di Semiramide alla sna figlia adottiva. Questo nome, affermasi, significava, in siriaco, colomba. Ci sembra probabile che tale pur fosse il senso del vocabolo Simma. Comunque sia, è lecito credere che Simma non sia senza relazione col Sem o Giom (Djom) d'Egitto, col Giamscid ( Dehemehid ) ( Achemene ) di Persia, con Semele, coi Semoni italici ; Vossio (Gerardo-Giovanni) aggiunge col patriarca Sem, figlio primogenito di Noè. La colomba dell'Area

santa offre pure almeno l'apparenza d'una confurmità notavole fra la tradizione chraica e la leggenda habilonese (Vedi De orig. et de prog. idololatr., 1, 25, p. 50, dell'ed. 1668 d'Amsterd.).

SIMOENTA, Strous, dio-fume, fece, nell'assedio di Troia, traboccare le sue acque unite a quelle del 
Xanto, per opporsi ai successi dei 
Greci. Tributario del Xanto, il Simoenta non è che un piccolo ruscello.

SIMOISE, giovinetto nato sulle rive del Simoenta, fu ucciso da Aiace il Telamonide combattendo per Troia.

SIMURGA, fr. Smorssen, uccello giantesco il quale, secondo gli Orientali, abita le montagne del Kaf, consuma per la sua sussistenza i prodotti di varie catene di montagne, parla, predica, insegna, profestirza, ed ha gia vissuto da ottanta a novantuno mila anni. Confr. Herra-EKOPAD.

SIMZERLA, dea degli Slavi, spandera camminando, o piuttosta librandosi nell'aria, un profumu di giglio. La sua cintura era seminata di rose. Del pari che Flora, la sposa di Vertunno, Simzerla era l'amante d'un dio della primavera, Pogoda,

te d'un dio quein primavera, l'ogona, SINDE, Sins, Sirsun, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara, Scara,

ganteschi, avvicinava i loro fusti fino a che si toccassero, attaccava le braccia delle vittime alle due cime di quei giganti delle foreste, poi li lasciava andare; questi fusti tornati liberi si raddrizzavano cioscuno in verso contrario per ripigliare la verticale, e l'infelice era squarciato vivo, Teseo, passando per l'istmo di Corinto, vinse il ladrone e lo assoggettò al supplizio medesimo. Perigone, sua figlia, divenne la concubina di Teseo. - Si presume che Sinide, confuso da qualche mitologo con Cercione, non differisca dal celebre Procruste, il quale ogni volta che da alcuno straniero gli veniva chiesta l'ospitalità lo distendera sopra un letto, che doveva esser lungo quanto il corpo del mal capitato ; cosicchè o recideva quanto ne sopravanzava, piedi o braccia, o ne allungava le membra col mezzo di pesi e di carrucole. Procruste anch'esso fu vinto da Teseo e mori della morte a cui condannava coloro che cadevano nelle sue mani. - Non è raro che si distinguano questi tre ladroni gli uni dagli altri. Talvulta si riducono a due. Ad ogni modo, pensiamo che ai loro nomi s'aggiungono quelli di Corinete o porta - clava, di Pitiocampto od incurva - pino, di Damasto o domatore, di Polipemone o che cagiona molte sventure. Sinide vuol dir ladrone, od almeno divenne col tempo un sinonimo proverbiala di ladrone (come in Francia Cartouche). Procruste implica l'idea di contatto e di stivatura per dinanzi. --Parecchi dotti si sono molto occupati di Sinide, di Scirone, ecc. Euripide aveva composto un dramma satirico di Scirone. Licofrone dà a Scirone il nome di Sinide, Altri dicono Sinide figlio di Nettuno o di Polipemone. Alcuni scoliasti danno

SINOE, ninfa la quale, secondo la leggenda egiziana, fu madre di Pane, soprannominato, in memoria di tale circostanza, Sinoide.

SINONE, Sixon, celebre spione greco, figlio di Sisifo e nipote d'Autolico, si lasoiù prendere dai Troiani, quando i Greci finsero di ritirarsi, persuase loro che i suoi concittadini avevano salpato alla volta della loro patria, dopo aver voluto immolarlo agli dei, che l'enorme cavallo di legno, lasciato sulla spiaggia, era un' offerta espiatoria a Minerva, un palladio, un pegno d'eterna possanza e di gloria ner la città che lo avrebbe posseduto, e indusse così i creduli sudditi di Prismo ad introdurre il colosso nella loro mura. La notte appresso, armate schiere ne uscirono, grazie a Sinone, e Trois fu presa, suecheggiata e data alle fiamme.

SINOPE, figlia del dio-fiume Asopo, fu amata da Apollo, e n'ebbe un figlio, Siro. Aleuni mitologi le danno l'eniteto che resa celebre Minerva, Aiparthenos, sempre vergine, - Un' altra Sinora era Amazzone;

| Autorità, | Numero, |  |
|-----------|---------|--|
| D.        | 2,      |  |

| Omero.    |              | 2, |
|-----------|--------------|----|
| Scoliaste | d'Apollonio. | 3. |
| Igino.    | •            | 3. |
| Didimo.   |              | 4. |

Abhiamo omesso a bella posta la nomenclatura ternaria di Clearco, il quale nomina le sue Sirene Leucosia, Ligen, Partenope. L'ultima è osservabile, perchè diede, dicesi, il suo nome a Napoli, il che significa che Napoli è questa Sirena personificata. - Le Sirene sono legate ai mari d' nia, si lega al culto di Serapide (ve-

SIONA, dea scandinava, dispone i cuori all'amore e presiede alla voluttà.

SIORLAMH(mit. irlandese). Tuata - Dadan celebre, il cui nome significa dalla lunga mano, era figlio di Fionn. Tenendosi ritto toccava il suolo con le dita. Fu soprannominato Lamh, la mano, senza dubbio a cagione della sua abilità nelle arti d'industria. Il nomo di Dattili, in Grecia, non ha altro senso,

SIPILE, una delle figlie di Niobe. È noto che cotesta regina era originaria della città di tal nome e che fu al piede o sui fianchi del monte Sipilo trasportata dopo la strage della sua famiglia.

SIRENE (le), SIRERES (g. Sirenon), Despurer, figlie del dio-fiume Acheloo e di Tersicore o di Calliope, o di Melpomene, o anche finalmente di Sterope. Si appresentano successivamente in numero di due, di tre, di quattro, di cinqua, finalmente di otto. Platone, che adotta questo numero, non dichiara alcuno degli otto nomi: lo stesso silenzio sulle cinqua Sirene. Nelle altre ipotesi si citano i

## Nomi.

nomi, e aono;

Aglaofeme, Telsiepia, Aglaofone Telsiope o Telsinoe, Molpo. Pisinoe, Telsiepia, e Molpea. Aglaofeme, Telsiepia, Pisinoe, Ligea. (dovrebbesi dire Ligia)

Italia. Vengono collocata nelle isolette di Licosa, San Petro e Galetta, di cui ignoriamo i nomi antichi, ma che erano nel mare Tirreno e rimpetto al capo di Minerva. Queste isole erano irte di scogli. Quantunque in seno alle acque, sono alate. Nude, ma invisibili, non iscoprono

la loro presenza cha con un mormorio armonioso. Le loro voci incantevoli scendono al cuore de' marinai, I quali, per meglio udirle, si chinano, s'appressano a poco a poco alla superficie delle acque, vi s'immergono e non ritornano più. Il loro canto è dunque una magia; la loro voce affascina ; il suono che filtra dalle loro labbra al cuore è una calena (In greco siria). Le Muse volcari non sono che cantatricit le Ninfe che Ondinet le Pieridl che uccelli: ali, canti, asilo submarino, le Sirene accumulano tutto, ed inoltre sono Fate. A dir vero, Circe, Calipso erano ciascuna la Sirena per eccellenza : Camaseria non ne differisce. Era decretato che, quando un uomo sarebbe passato dinanzi alle Sirene senza precipitarsi verso loro, queste figlie delle acque sarebbero perite. Ulisse addusse per esse questo giorno fatale. Tutta la ciurma si turò le orecchie con cera ; quanto a lui, gli os recchi liberi, si fece legare alla sua grande antenna. La nave passò così vicino alla piaggia melodiosa senza sinistri. I marinai crano privi dell'uso dell' udito; il condottiero dell' uso delle sue gambe; gli uni non pensarono a precipitarsi verso le cantatriei marine cui non udivano; l'altro supplicava i suoi amici di scioglierlo: ma pregava invano. -- Partenope, annegatasi nei flutti, dopo il trionfo di Ulisse, su gittata dall'onda sulle arene della prossima costa, dove fu sepolta. Al suo tumulo successe una tomba ; alla tomba uu altare, un tempio; al fempio un tillaggio, cui felici circostanze trasformarono in città capitale della Campania, Parténope fu prima il suo nome, poi le si sostituirono i nomi di Neapolis, Napoli. -- Figlie d'Acheloo, le Sirene si chiamano Acheloidi. Egli è con un senso squisito dela l'antichità che il poeta Millerove, ignorando senza dubbio l'intino legame d' Acheloo, d' Achille, d' Acli (Achty, nebbia), di Sirena, di Teti, di Fate, dicera:

Et quarid, la lyre en main, Bielles Achelòides, Son ombre vient charmer vos demeures huntides, Vous ête b... Redit par le divin Homère, Le nom d'Achille ennor fait soupirer sa mère. (1).

SIRINGA, Srusz, Zujug, Sinidis, figlia di LaSono, Amata da Pane, ella super resistergli sempre. Un igiorno il dio scoutratala sila caccià si mise ad inneguirla; lugge la nincia, arriva alla sponda del paternd fiunte, lo invoca, è trasformata ini cama (zyinzi); è Pane, per avere almeno di lei una memoria, stacca, un consulta del ma della piante, li teglia ni aradio del regule piante, li teglia ni aradio del regule piante, li teglia ni aradio e forcat con il prima samoogha.

SIRONA o SIRONIA, dea il cui mome è unito a quello d'Apollo int re istrizioni trorate la prima nelle vicinanze di Roma, la seconda si Operabeim, la terra nell'antico Presidente del secondo al toti i serizioni Deo Arouttu. Er. Smorat. Jun. Francis del propositionale del propositionale del propositionale del propositionale del propositionale del propositionale del propositionale del productionale del produc

(11 Trad.)

<sup>(1)</sup> E la voi siète, o belle Acheloidi, Allor che l'ombra sita con l'alma cetra Le unnide ad allerrar vostre dimore Giuso sen vien... Dal gran cantor Smirnet/ Alto levato, del Pelide il none A cospirare ancor more la malre.

niuttosto inclinati a credere che il dio germanico presiedesse ai hagni, poiché Oppenheim aveva terme.

SISIFO, Sisyphus, Zigugos, celebre genio arimanico della greca mitologia, ha questo di particolare che il suo arimanismo si manifesta per modi non di violenza, ma di perfidia e di malizia. È in fama soprattutto di ladro, di seduttore e delatore; il che non toglie che da una parte non lo si mostri autore di brutali devastazioni nell'istmo di Corinto, e dall'altra non lo si spacci per saggio, pacifico e prudente, È in alcuna guisa un precursore d' Ulisse. V'ha in lui del Loke più che dell' Arimane. Venne allogato nella razza ellenica, ed anzi nella dinastia d'Elleno. Poi, siccome le sue azioni sembravano ahbracciare un periodo di tempo più lungo della vita ordinaria dell'uomo, fu diviso in due personaggi 1 1. Sisifo I., figlio d' Eolo I. e nipote d'Elleno : 2. Sisifo II, figlio d'Eolo II, his-pronipote d'Eolo I, e fratello di Salmoneo, Sisifo I. fabbricò Efira, che fu poscia chiamata Corinto. Sisifo II, ereditò Corinto dopo la morte di Creusa e la sparizione di Medea. Sisifo I. sposò Merope, una delle sette Atlantidi, e n'ehbe Glauco, Ornitione, Almo, Tersandro. Sisifo II, avendo piaciuto ad Autolico per la sua destrezza, n'ebbe Anticlea sua figlia non a titoln di sposa, ma di concubina, Anticlea, incinta, sposò in seguito il re d'Itaca, Laerte, e lo rese padre dell'astuto Ulisse, così spesso indicato dai poeti sotto la denominazione di Sisifide, Si attribul pure a Sisifo il disonore di Tiro, sua nipote, la quale, madre di Pelia e di Neleo, gli espose sopra una montagna dove furono raccolti da pastori. La leggenda ordinaria da per amante a Tiro il dio dei mari, Nettuno. - Sisifo sotterro Melicerte, gittato dal mare sul lito di Corinto : istituì in suo onore i giuochi istmici; provvide d'acqua perenne la cittadella di Corinto; chiuse l' istmo con mu-. raglie che gli permettevano di taglieggiare impunemente coloro che volevano valicare quel passo angusto. Da ciò le favole che fanno di lui un ladrone appostato, del pari che Scirone, del pari che Sinide, Procruste e Cercione, in mezzo ai precipizii ed alle alpestri foreste, Nemico di ano fratello Salmoneo, fu per vendicarsi di lui che intraprese di sedurre Tiro, Secondo una tradizione rivelò i segreti degli dei; tali segreti si riducono talvolta ad un segreto di Giove. Questo volubile sposo di Giunone aveva rapito Egina, figlia del dio-fiume Asopo, Destro spione, Sisifo promette di dare a quel padre irritato nuove di sua figlia a condizione però che egli darà acqua alla cittadella di Corinto. Presso alcuni leggendarii è Teseo che toglie la vita a Sisifo. L'atto più meraviglioso della sua storia fu senza dubhio la sua risurrezione. Secondo gli uni, combattè con la Morte, l'atterro, la carico dicatene, la ritenne prigioniera fino a che Marte, ad istanza di Plutone, venne a liberarla, Lo scoliaste di Pindaro, Demetrio (sulle Olimpiche), racconta che Sisiso morendo prescrisse sua moglie di gittare il suo cadavere sulla pubblica via nndo e senza sepoltura. Nessua nomo insepolto poteva tragittare lo Stige: Sisifo ottenne da Plutone il permesso di risalire sulla terra per provvedere a' suoi funerali e porsi in grado di valicare il fiume fatale; ma una volta ritornato alla vita si besso della dabbenaggine di Plutone e rifiutò di tornare nel regno delle ombre; convenne che Mercurio lo strascinasse a forza di là della spiaggia fatale. Fu allora precipitato nel Tartaro coi famosi colpevoli, e condannato a rotolare fino in cima ad una rupe un sasso che ricade giù senza posa.

SISSUPALA (fr. SICOUPALA), uno degli avversarii più terrihili di Visnu, era ragià di Ciedi (Tchedi, parte del Bohar e presso l'impero di Cikata ) e parente del vecchio Sanda o Giarassanda (Djara¢andha), Ad esso destinava Rukmi sua sorella Rukmini; ma questa odiava il terribile sivaita e un messaggio da parte sua invita Krisna, Visnu terrestre, a rapirla al suo fidanzato nel tempiu atesso di Bavani, ove dec compiersi tale unione. E ciò effettivamente interviene. Invano intorno a Sissupala si sono schierati i Kaatriia, orgogliosi e bellicosi oligarchi ; il popolo si dichiara per Krisna che vibra un primo culpo al tirannico sistema delle caste. I guerrieri fremono di vergogna e di furore; le ostilità cominciano : ma tutte le principesse del sangue regale portano segreta invidia alla furtunata Rukmini, ed abbandonanu le une dopo le altre gli stati di Rukmi, di Sanda, di Sissupala e di Dantavaktra per volare verso Krisna. Simbolizzazione conoscinta di quella grande defezione delle pruvincie le quali successivamente abbandonano il sivaismo per unirsi alle conquiste già operate dalla dottrina visnuviana! Dopo la guerra, un armistizio: dopo l'armistizio, nuova gnerra. I nemici di Visnù fanno causa comune coi Kurù : Krisna invece ha preso le parti dei Pandava oppressi. Spaventevoli battaglie si succedono senza posa. Sissupala resiste ancora quandu tutti gli altri sivaiti sono

eaduti, e si oppone agli onori divini che si vogliono decretare a Krisna, La lotta che allora s'accende tra cotesti emuli di prodezza é di vigore termina con la morte di Sissupala. Un poema epico speciule, famoso nell' India, celehra tale morte.

SISTOSICHEMME, Zierweitz jepen, vale a dire secondo il testu per
co la forsa di Broole, trentesimoco la forsa di Broole, trentesimoterro dinaste del laterolo di Ventostene, il quale di come cassri umani e come re del primitivo Egitto i
trentasei Decani o dinasti celesti, i
trentasei Decani o dinasti celesti, i
trentasei Decani o dinasti celesti, al
verse ipotesi che sunnettono o posnon ammetree i dotti (ved. l'art.
Decanxe di il quadro anneasori), a
Plebia I. (altramente Tepiastra) o
Phupe, od Asseu (altramente Astiro)
o finalmente Renbumare.

SITA. Pedi RAMA. SITH, secondo Decano del Cancro, tanto secondo Salmasio quanto secondo Firmico, e rappresentato nello zodiaco rettangolare di Tentira da un geracucefalo che ha in testa per accunciatura il disco con l'aureo simbolo del sole, del diu Fre. Il nome di Sith presenta qualche rassomiglianza con quello del Decano che lo precede, Sothis. Tale rassumiglianza di cui la lista doi dinasti d'Eratostene offre il riscontro, mettendo immediatamente dupo Menete due re Atotete, giustifica l'iputesi che fa corrispondere i tre Decani del Cancro coi tre primi seguenti di Menete, e così di seguitu (vedi Dacani).

SITNIDI, Strinners, D'Sride,
Ninse megaresi. S'ignora l'origine
del loro nome, che probabilmente
era quello di qualche sorgente vicina a Megara. Diffatti, il hell'acquedotto che portava acque a quella
città, c che su eretto dal tirano

Teagene, aveva il nome d'acqua delle Ninfe Sitnidi (σίδησο υδωρ). Una di queste Ninfe fu amata da Giove, e n'ebbe Megaro, fondatore della città di tai nome.

SITONE, Sithon, Didny, re dei Sitoni, in Tracia, sposò Anchiroe, n'ebbe Pallene, la promise a quello de'suoi pretendenti che lo vincesse alla corsa, ne uccise così diversi, e dichiaro all'ultimo a due rivali, Clito e Driante, che darebbe la sua mano a quello dei due che superasse l'altro nella corsa dei carri: Clito tinse, grazie alla parzialità di Pallene, la quale seppe persuadere l'auriga del carro di Driante a congiungerne male le roote. Driante peri ; Sitone allora condanno Clito e Pallene ad esser arsi sullo stesso rogo col cadavere di Driante; ma una pioggia mandata da Vencre estinse il fuoco.

SITONE, SITON, ZiTHY, nome che Filone di Biblo, nella citazione che fa in greco d'alcuni frammenti di Sanconiatone, sostituisce a quello di Dagone, sembra significare dio del frumento. Selden (de Diis Syr., synt., c. 3, p. 263) biasima tale traduzione. Probabilmente converrebbe Sidone, vocabolo che a detta di Giustino (lib. xviit, cap. 5) e d' Isidoro di Siviglia (Orig., lib, 1, c. 1) voleva dire in fenicio pesce, e per conseguenza era sinonimo di Dagone, Dupuis (Orig. des cultes, f. m, ed. Auguis, not. p. 659) tenta di conciliare le due leggende, o, se si vuole, di far comprendere come si può passare dall'una all'altra: egli osserva che la Vergine, cotesta divinità siderea delle messi, tramontando al levar dei pesci, questi ultimi dovettero esser presi per segni relativi alle operazioni agrarie .--Sitons fu pure il nome di Cerere a Siracusa. Fedi Aten., Dipnosoph., lib. itt (R. o'i Toc, frumento, vettovaglie) .

SITUMPORMICIAI (fr. Stromaromatricai), divinità indo-chinese, era passato per la forma umana prima di giungere alla bentitudine suprema, ed avera raccomandato a'suoi discepoli di non nutrirsi che d'erbe cotte, di frutti selvatici, ecc., e d'abitare foreste.

SIVA, terza persona della Trimurti indiana, è nell'opinione volgare il distruttore, ed in conseguenza si oppone a Brama che crea, ed a Visnu che conserva. Tale opinione è poco esatta. Siva modifica, ed. in conseguenza distrugge e fa nascere. Il mondo, secondo gl' Indiani, esiste da tutta l'eternità. Nulla può perdersil in consegueuza nulla cade dall'essere al niente; ma nulla ritorna dal niente all'essere, Che cosa è dunque nascere? è apparire sotto una nuova forma. Che cosa è morire? è non più apparira sotto tale forma: la storia del mondo non è che una lunga narrazione di metempsicosi. La gran mente che tiene il filo di questo labirinto è un Proteo. Ouesto Proteo nelle Indie come ha nome? Siva (o Shiva, Schiva, Chiva, Siven, ecc., Siba, Sieba, Sceba, ecc., ecc.), Ugualmente che l'Iside egiziana, il modificatore indiano ha una moltitudine di nomia secondo l'Amaracigna il numero ammonta a più di mille; noi daremo in appresso la lista di quelli che hanno qualche importanza. - Risulta da questa vedota preliminare, che Siva si presenta a vicenda sotto due facce affatto contrarie: distruzione e produzione. Nulla di più vasto e di più potente, di più fecondo, di più ulto che Siva produttore; nulla di più terribile, di più mostruoso che Siva occupato a distruggere. Le leggende

popolari si sono principalmente impadronite di questo uffizio del loro dio, il quale maggiormente si adattava alle pitture terribili e grandiose. Non hasta, non solo esse ci hanno mostrato in Siva il dio delle vendette, il dio geloso, quello il cui occhio divora, fulmina, riduce in polve; esse gli affibbiano vizii il cui ignobile eccesso sente di caricatura. Egli ama tutte le donne, è ghiottone, ubbriacone, è ladro. « Ravana, gli dice Bavani, è rimasto in piedi nel cuore della state, attorniato da quattro bracieri ardenti, accesi in onor suo. Pel freddo più crudo, è rimasto in piedi nell'acqua gelata. Per la rigida stagione delle pioggie, è rimasto in piedi colla testa inondata da torrenti. Quanto a te, non sei che un vccchio gaglioffo, avvizzito dalle voluttà, un ubbriacone, la cui ragione è soffocata dal fumo delle erbe inchbrianti che respiri. Tu copri di cenere il tuo corpaccio; il tuo soggiorno prediletto sono i cimiteri; tu gli abiti come un vampiro. Va! pezzente, il tuo nome sarà in esecrazione tra gli uomini. Alla lunga, si finirà per dimenticarti, o mostro! ,, Riguardo alla galanteria di Siva, si può giudicarne dalla risposta che dà a Bayani : "Sta zitta li, le dic'egli, tu chiacchicri come tutte le donne; tu sei ignorante, stordita come tutte le donne; sei una vagabonda, una squaldrina, un' accattabrighe; passi la vita ad ubbriacarti; non hai per compagni che esseri degradati; il tuo piacere è di scannare i Giganti, di bere il loro sangue, di appenderti i loro cranii intorno al collo. ,, Fin qui però la caricatura non impedisce l' intima e sincera devozione; ma di fronte a tali concepimenti erojeomici si svolge un altro punto di veduta; quivi Siva diventa lo

spirito del male, l' emico, il gurà e quasi il capo degli Assura, l'Arimane dell' India. Egli si mostra l'ayversario di tutte le divinità benefiche o seconde, segnatamente di Bavani e di Visnù. - Come generatore, si manifesta soprattutto pel Lingam; e questa essigie oscena, ora isolata, ora unita all' Ioni, adeguato di Bavani, da corso non solamente a quantità di leggende, ma altresi alla credenza universale d'un dio il quale, col suo esempio, fa una legge della voluttà, della dissolutezza e dell' impudicizia. Niun dubbio pero che nell'origine tale non sia stato il senso del culto reso al Lineam. Questa imagine dell'organo maschile era un simbulo del principio attivo dei mondi, del fuoco vitale, dello spirito; ed anche al di d' oggi, senza essere ben al chiaro di coteste alte idee, i penitenti ed i deroti, che portano al collo il Lingam, non vi associano idee impure. - Ma vedere in Siva un semplice measbro della Trimurti, un generatore od un distruttore, un Arimane, un fallo, sarebbe non conoscere questo dio in ogni sua parte. Intanto che gli uni lo fanno nascere, con gli altri due dei della Trimurti, dai rapidi balzi di Bavani, altrove assume il posto di Bram, si libra al disopra degli cuti tutti. Gli uni dicono che sopra una piattaforma del Monte d'oro, Kailassa, in mezzo ad una tavola quadrata arricchita di nove pietre preziose, si trova il Loto o Padma che porta nel suo seno il triangolo (l' Ioni ), origine e sorgente di tutte le cose; da tale triangolo esce il Lingam, dio eterno che ne fa la sua eterna dimora; presso gli altri, galleggia sull' onde in un fiore di Loto, e Naraiana non è il nome di Visnu solo o di Brama, è pure il suo; si

chiama allora Sankara-Naraiana, Altrove, si mostra immedesimato ancora al Lingam, e per conseguenza assumente il nume di Sivling (Sivalinge e non Kiveleng ). Egli apparisee alla sommità dell' Imalaia o Kailassa, ed ora ve lo si scorge dividersi in dodici lingam raggionti di luce che fermano su loro gli sgnardi degli dei e degli nomini, e ch'essi trapiantano in diverse parti dell' India cora il liugam urborescente lia tre scorze: la più esterna à Brama. quella di mezzo Visnii, la terza e la più tenera Siva. I tre numi si distaccano, ed allora non rimane che il fusto nudo; ma questo fusto è sotto la enstodia di Sira. -- Come eli altri due membri della Trimurti. Siva ha una mugiic, Bavani, che è sua figlia, sua sorella, sua madre, la sua Sakti, e che si mostra a vicenda sua pari o sua superiora. Egli è che primitivamente, senza dubbio, v'ehbe nell' India popoli i quali nella natura accordavano la priorità, la potenza, la generazione al principio femina. Gli adoratori del principio maschio crano sivaiti ; bavanisti sarehbe il nome degli altri. Bavani e Siva finirono per essere uniti a titolo di marito e moglie, ma ciò non fu se non dopo lunghe guerre, e le tracce dell'antico isolamento sussistono ancora. Di Bavaoi, Siva ebbe due figli: Ganessa, il dio dell'anno, dell'intelligenza e dei numeri, e Skanda, il dio della guerra. Varie leggende miracolose si legano ai loro natali. L' una lo mostra trasformato in elefante per generare Gauessa; l' altra lo rappresenta che assume la forma di gallo per diventar padre di Skanda, Bavani non è la sola che Siva si diletti a render madre : Angiani, Anga, ed alcune altre, eccitano i suoi desiderii e non possono sottrarvisi. Talvolta però si silegna di sentire il suo eunre piegare alle impressioni dell'amore, e quando Kama lo accende di tutte le sue fiamme in favore di Bavani, egli lo necide (vedi Kana). Da Siva nacquero ancora altri due figli. Veirava e Virobadra; ma questa volta non ebbe d'uopo d'alcuna niortale, d'aleuna des per dar loro i natali: l' uno dovette il giorno alla respirazione, l'altro al su-lore paterno. Qui cade in accopcio di ricordare il mito celebre che fa sbucciare Ganessa dalle materie eserementizie impastate dalla mano di sua madre. Secondo Niklas Müller, intorno a Siva si aggruppano pure Aghni, lo spirito del finoco i Minlevi, discordia, guerra e mala fortuna; Sana, pianeta sinistro; Manarsuami, protettore dei mesi, delle stagioni e dell' anno: Issania. - La dimora ordinaria di Siva. è il monte Merû (Mahamerû, Sumerů), altramente Kailassa (o Cailasa), Alaia o Suralaia (dimora del sole ). Questo nome s'applica meno ad una montagna speciale che a tutta la catena degl' Imalaia, picchi enormi che hanno rapito al Cimborassao l'onore di chiamarsi la più alta montagna del mondo. In generale, per quale classe d'enti si manifesta la creazione appena abbozzata? per minerali, pietre, rupi, montagne, Sotto qual forma si manifesta l'attività creatrice? sotto la forma piramidale e quasi fallica di montagne (confr. ATLANTE). Quanto alla scelta della montagna, poeo importa, purche, relativamente elle montagne vicine, sia la più alta, e formi un punto centrale. Infatti, è ai sivaiti dell' Indostan che appartiene la collocazione di Siva nell' Imalaia. Per l' innanzi lo si supponava sul pieco più elevato di Ceilan. 26

Confr. RATANA. Del rimanente, intorno a cotesto Olimpo si debbono schierare circolarmente ampie acque che sono come un loni gigantesco in armonia con le gigantesche diniensioni del monte-Lingam ed una moltitudine di terre inferiori. Oui cade in taglio di dare una rapida occhiata alla geografia mitica dell'India. La classificazione primitiva mostra il Merù che innalza la sua fronte superba nei cicli, mentre intorno alle sue radici il mar di latte gira sette volte, noi ricomparisce al mezzodiponente, dov'essa darà origine a quattro fiumi principali: Ganga al mezzodi. Sita al levante, Badra a tramontana, Sciaksciù (Chakeliou) all'occidente. Una spiegazione più chiara e più particolarizzata modifica leggiermente questa tradizione antica. Dalla radice alla cima del Merò, identico al globo intero, corrono per iscala come sulla periferia d'un cono immenso sette zone o eireoli concentrici, eui separano sette mari, e eni limitano, da un sol Jato senza debbio, sette ricinti di montagne, Queste zone si chiamano Duipa, Ecco i lora nomi cominciando dalla più prossima al centro: Giambii (Diambou), Kussa (Konca), Pakscia (Pakcha), Salmala, Kraunseia (Kraouncha), Saka, Puskara ( Pouchkara ) (dicesi sovente Giambuduipa, Kussadnipa, eee. Si trovano puro in luogo dei nomi che precedono la nomenciatura seguente : Giamba, Rayaha, Kussa, Sanka, lamala o Malaia, Iama, Anga ). Giambit è circondata da un mare salso, Kussa da un mare ineantato, Pakscia da un mare di zuechero. Salmala da un mare di butirro chiarificato, Kraunscia da un mare di latte coagulato, Saka da un mare d'Amrita, Puskara da un mare d'aequa dolco. Il Duipa centrale

trae il suo nome dall'albero di vita Giambu, che è piantato sul Merit proprinuente detto, c dalle radici del quale, secondo i buddisti, escono quattro grandi fiumi. Baratakanda, l' India propria, occupa il mez-20 di Giambuduipa, Talvolta per questo nome i Purana intendono la terra intiera. Il monte Merù, che a vicenda è tutto il globo terrestre od una parte del globo terrestre, si trova sovente confuso col polo settentrionale. Altre due classificazioni usuuli del mondo conosciuto sostituiscono alle sette regioni principali, l'una nove, l'altra quattro grandi divisioni. Nella prima, tali divisioni si chiamano Kanda, o contrade. Ecco i loro nomi : Ilavrata, Badrasva, Keto, Hari, Kinnara, Ramiaka, Iraniamana, Barata, Airavata o Kurû. Ilavrata occupa il centro ed ha verso il ponente Ketů, a levante Badrasya. Al settentrione di questa fila longitudinale si trovano Hari e Kinnara, poi al settentrione di queste due Kanda, Airavata. Per lo contrario, al mezzoni delle tre prime regioni si collocano Ilari e Kinnara, e più al mezzodi ancora Barata. Qui notiamo che quando si parla di mezzodi e di settentrione i quattro punti cardinali non sono presi sopra uno stesso piano: il settentrione è in fondo, il mezzodi in alto. In altri termini, il mezzodi è più vicino al sole ed al cielo, il settentrione u' è più lontano. Essendo quindi il mondo rappresentato fianelioggiato da montagne inferiori, é chiaro essere la punta della montagna che è al mezzodi, e si comprenderà che questa terra centrale, che è Barata o l'India, si chiama Suargabumi (Souargabhoumi), o terra celeste, Nella seconda classificazione, le regioni si chiamano Mahaduipa, o

grandl isole. Si figuri al centro d' una vasta soperficie piana (Bukanda o Buyana-Kussa) avviluppata il'ona fila circulare di montagne che si chiamento Lokaloka, il Merù, colonna ed asse del mondo, che sostiene e congiunge cieli, terra ed inferno ; si dlvida la soperficie di questo cono enorme in quattro parti eguali i tui limiti sono rivolti verso i quattro punti cardinali, e si prolungano in Pukanda; che lungo i quattro fianchi della santa montagna, e dalla cima alla base, scorrano quattro fiumi usciti da una sorgente unica, e cadenti dalle teste, gole o bocche di quattro animali, la vacca, l'elefante, il lione, il cavallo; che in ciascuno dei quattro Mahadnipa si trori un albero di vita od albero del gran giorno di Brama, Kalpavrikscia ; che i quattro fianchi della montagna, e per conseguenza le quattro regioni di Bukanda, abbiano quattro colori ditersi in onore delle quattro caste indiane, si avrà l'idea prima di questa grande divisione simbolica dell'universo in quattro parti, Uttarakurú ( Outtarakouron) al settentrione. Badrasya al levante, Kotumala al ponente, Giambù o Giamboiluipa al mezzodi, ecco i loro nomi. Il primo è rosso, il secondo bianco, il terzo larono o nero, il quarto giallo i ed il rosso ilinota i Ksatriia, il bianco i Brami, il nero o bruno i Sudra, il giallo i Vaissia. Il mondo così diviso rassomiglia, dicono i Porana, ad un Padma galleggiante sulle acque. I quattro Mahadnipa sono le quattro foglie che formano il calice, e le otto foglie intermedie poste a due a due negl' intervalli formano otto Duipa secondarii. - Tra i nomi di Siva si distinguono, 1. quelli che si riferiscono alla sua beneficenza; Baghi,

Bhava, che fa esistere; Pasciovati ( Pachouvati ), il signore, il marito della vacca; Gangadara, che ha il Gange sulla testa; Ciandradara (Tchaudradhara), che porta la lona sulla testa; 2. quelli che hanno attinenza al suo uffizio arimanico: Ugra (Ongra), l'orribile; Rudra, quello che sa piangere ; llara, il distruttore; Bhima, il terribile; 3, quelli che lo mostrano potente e tremendo, ma non funesto, Mrdia, guerriero; Choli, armato del tridente; Ursciadragia (Ourchadradja), che produce la pioggia, la tempesta e la folgore: Mdiongeia (Mdlaiondjeia), vincitore della morte; Nılakanta, cho inghiotte il veleno; Issa o Iscia (Iga o Icha), signore; Buddescia (Bouddecha), signore dei sapienti; Vioniagescia, signore del cielo; 4. quelli che attestano la sua superiorità su tutti i mondi: Mahessa o Mahescia (Maheça o Mahecha), il gran signore; Mahadeva, il gran dio; Mahessuara ( Mahecouara) o semplicemente Issuara, il gran sire ( si è sovente raffrontato questo nome a quello d' Osiride); Trilociana (Trilotchana), il dio dai tre occhi; Tripurandaga, l'abitatore di tre città, il cielo, la terra e l'inferno. Chiamasi pure, in quanto che dio-fallo, Sivalinga od Issuara; in quanto cha dio delle montagne, Divaniscia, e, secondo le diverse figure che gli affibbiano le leggende e le statue, Virubakscia (Viroubakcha, dagli occhi orribili), Kabalabrl, dai capelli irti, Vamadeva, il dio nano, ecc. - Siva anch' esso ebbe le sue incarnazioni. Le due più celebri sono quelle che si conoscono sotto i nomi di Markandeia e di Kandopa. Si può fino ad un certo punto riguardare come incarnazioni di Siva i numerosi avversarii, sia di Bavani, sia di Visno. CoSIV

si, per esempio, Mahescia e Maheseiassura, Rayana e Kumbakarna, Irania ed Iraniakseia, Kussa, Giarassanda, Sissupala, ecc., appartengono alla serie delle incarnazioni sivaite. - Ninn dubbio che il sivaismo non risalga ad un'alta antichità nelle Indie; esso è anteriore al visnuismo, almeno sotto la nueva forma che gli diedero le epoche simboleggiate Brama e Krisna, e tal è il senso di quelle lotte si lunghe, si ostinate, sostenute dall' uno contro di Ravana, dall'altro contro di Kussa e de' suoi alleati; ma su tutto il rimanente regna la più inconcepibile discrepanza. Tuttavia sappiamo in mezzo a questo labirinto sceverare la fisionomia del sivaismo. È desso un panteismo di forme vive, colorite, fiammeggianti, sangninose soprattutto e colossali. La prontezza ed il grandioso, ecco ciò che lo distingue. Il mondo ch'ei sogna è un gigantesco animale di mille milioni di membri ciascuno vivente della vita individuale, ma intimamente saldati, amalgamati, fusi insieme, Chi gli ha saldati, chi gli amalgama e li tiene uniti? Lo spirito rettore? No: nell' ipotesi sivaita è il fuoco; il fuoco, agente universale, che scorre a rivi alcoolici nello grandi arterie come nelle vene capillari del mondo; il fuoco Il quale, particella invisibile, intangibile, raggia da tutti i corpi; il fuoco, che non differisce dal calorieo, dall' elettricità, dal principio vitale. Ma cotesto fuoco, che dà la vita alla natura, non sembra mai più potente che allora che dissolve e distrugge. Da ciò Siva distruttore, da ciò il sangue e le ceneri che l'accompagnano quasi sempre. Il pantesmo-bayanismo tien conto dell'umir'o, che il sivaismo trascura; vi si aggiunge inoltre una specie di lotta:

la bianca Ganga combatte gli spiritt funesti, e. Pallade indiana, présiede alla vennta d'on Ercole. Il visnuismo è spiritualista e soprattutto ammette con idolatria il principio stazionario, dello statu quo, l' elemento conservatore. Quanto al bramaismo, esso è misto: materialista nelle sue forme, spiritualista in molti particolari, si compiace soprattutto di stabilire una gerarchia per tutte le sfere del mondo e di raccomandare rispetto pei Brami, - Si danno a Siva cinque teste, quattro mani, e tre occhi alla testa principale. È portato sul toro Nandi, che è il più delle volte sdraiato a' suoi piedi. Tiene in una mano il tridente, nell' altra ora il padma, ora il cervo-nano, che Buffon ha nominato il capriuolo delle Indie (moschus pygmaeus di Linn.). L' acqua celeste cade sulla sua fronte capelluta ( confr. Gamea ), Allorche si vuole dipingerlo minaecioso e terribile, le sue gengive sono irte di denti aguzzi e taglienti; il fuoco esce dalle sue labbra aperte: cranii umani formano un diadema sulla sua chioma fiammeggiante ed una collana sul suo petto; ha il corpo e le braccia attortigliati da serpenti ; nelle mani ticne la lancia, la spada, la fiamma; la tiere ha sostituito il bue come vahanam o cavalcatura; finalmente il suo corpo è tutto d'un bianco cinerino, simbolo terribile d' incandescenza e d'implacabili distruzioni.

SiADA, dea scandinava, sposa di Niordr e madre di Freir, presiedeva alla caccia, e probabilmente anche al vento ed alle tempeste, imperocchè invocavasi per esserne preservati.

SKAI o SCHKAI, è l'ente supremo presso i Mohsciani (Russia asiatică) che gli sagrificano buoi, cevalli e minuto bestiame sei luoghi isolati, in fondo alle foreste, e gl'indirizzano pregliiere volgendosi verso l' Oriente. Affermasi che questi popoli sono monoteisti e ñon conoscono alcun idolo, alcuna divinità aubalterna.

SKANDA, altramente Sussamania (SUBRABANTA) e KARTIREIA ( o CARticata), è nelle Indie il dio della guerra. Figlio di Siva e di Bavani, dovette più specialmente l'essere alle operazioni ciniche od immonde del primo, imperocche Bavani non poteva riuscire a generarlo, Aleune tradizioni lo fanno nascere da Bavani in bagno. Comunque sia, Skanda si lega più intimamente a Siva ca in tutti i miti imaginabili, lo seconde, lo esalta, lo difende; Gariessa è tutto di Bavani. Di quando in quando però le parti si scambiano: Buvani è fiera di Skanda, suo figlio, e lo colloca accanto ad essa. Si possono redere all'art. Ganessa le diverse ritalità di cotesto dio del saggi consiglie di Skanda. - La mitologia volgare assegna per ispose a Skanda le due figlie di Visnu e di Laksmi, Ciandaravali (Tchandaravali) ed Amurdavali, che dopo il loro matrimonio si nominarono, dicesi, Tegiavane e Valinaiaka i ma altre leggende vogliono che Skanda non sia mai stato ammogliato, e sostituiscono alle due spose un'Apsara o Ninfa celeste del nome di Devassena, che Indra colloca di sua meno nel talamo del dio sivaita. - Secondo il Siva Purana, Skanda desolato del trionfo di suo fratello ebbe una rissa violenta co'suoi genitori, e dal dispetto laseiò il Kailessa; splendida dimora cui divideva con suo padre, per esiliarsi nel paese di Kraunscia (la terra delle grů), e gettò nelle montagne di cui irta è quella regione la sua spada, la quale restó conficcata nel seno della terra, lu appresso Bayani, sua madre, fu adorata nella penisola di Kraunscia sotto il nome di Asa-Devi ( od Assa-Devi, Aca-Devi ). dea che dà la vittoria, dea che colma i voti. Più tardi ancora, conservando sempre il suo carattere e l'uffizio di ardente sivaita, Skanda si mostra nel Ceilan (Lanka) come uno degli dai principali dell' isola, come l' ausiliario di Ravana ed il nemico di Rama. Il suo culto cadde in quell'isola in pari tempo che la preniinenza del sivaismo. - Si dipinge d' ordinario Skanda salito sopra un pavone magnifico: ha sei teste; per soggiorno consueto ha il Kailassa, cui divide con suo padre, con Bavani, con Ganessa, o i monti di Kraunscia, Probabilissimamente essi sono i monti della Transossana, fors' anche quelli dell'istmo caucasio, ma è impossibile di pensare con Wilford alle moutagne della Russia occidentale vicine al Baltico, e soprattutto di derivare gli Scandinavi da Skanda. Un ravvicinamento più arrischiato ancora e più puerile è quello d' Alessandro (Iskander, in Persia) e di Skanda. Bayani e Skanda nella Transossana, hanno alcun che di Bendi e d' Arete in Tracia, di Cibele e di Coribante in Frigia. Skanda spada ricorda inoltre il Marte-fetiscio dei Sabini, Queir (vedi Quimino), l'acinace dei Geti al tempo di Zamolxis, la sciabola adorata nelle selve dai Germani. - Secondo Rhode, Skanda sul suo pavone è un simbolo del sole, mentre Ganessa sul suo topo rappresenta la luna. Entrambi essendo l'anno, Skanda si trova essere l'anno solare, Ganessa l' anno lunare ; a l'anno lunare, più breve dell' altro, finisce, arriva alla meta prima di esso, L' India onora

Ganessa e trascura suo fratello, perchè?

SKIDNER o SKIRNER è, nella mitologia scandinava, lo scudiero, il confidente ed il commissionario del dio Frei. È desso ehe allorquando questi s'invaghi di Gerda strappo al figlio di Niord la confessione della sna tenerezza; è desso che va per parte sua ad offrire alla figlia d' limer undici pomi d'oro per indurla a dare la sua mono; è desso in fine eire a forza ili sollecitare la giovane ninfo ottiene da essa un convegno pel suo amico. Skidner, per meglio adempire la sua commissione, aveva ilomandato a Frei la sua spada d'oro, e Frei si era fatto premura d'accordarlas ma Skidner non pensó più a restituirglielo, e ne risulterà, il giorno della fine del- mondo, che Frei, senza spada, sarà atterrato dal gigante Surtur.

SKOL, enorme lupo della mitologia scandinava, persegnita senza posa la luna e deve un giorno inghiottirla.

SKOTOS-AGNOSTON, Zeire Appearant participation of the tenchre ignote, irrivelate, il più antico degli cuti nella comogonia egiziana di Damascio (vedi Kamerona), può esser preso a vicenda per l'androgino antelemingico o per la potenzia in quanto che opposta alla materia, vale a dire per Promi (Ittone?) od Erusele uella sua più alta generalizzazione.

SLAINGE e RUGRAIDE, dei celbri della mitulogia dell'italoria, si trovano frammisti a due seric diferenti di leggende pretres storiche. La prima li spaccia per Firholg (ed i Firholg si confondono sempre sia coi Fogmorraice-Afrigh, sia con la razza di Bartolam e le antiche tribà Dellicose dell'isola). Las esconda ii da

come figlir di Bartolana. Sotto quest'ultimo punto di vista Slainge e Rugraide rappresentano il Meath orientale e l'Ulster, mentre Laigline, loro fratello, è il Leinster. In quanto che Firbolg, per lo contrario, Slainge opera il suo sharco a Labher-Slainge (Wexford-Haven), presso la foce della Boyne. Più tardi si eonfusero tutte queste popolazioni d'origine si distinta, guerrieri oppressori (Tuata-Dadan), pirati galli (Bartolam), pirati africani (Afrigh), pirati belgi (Firbolg), e si ammise che il territorio irlandese, diviso in cinque porzioni, divenue la preda di cinque principi, Slainge, Rugraide, Gann, Geauann e Seangann. La parte del primo abbracciava d'Inber Kolpa, presso Drogheda, sino al confinente delle tre riviere del paese dei Briganti; Rugraide ebbe per sua parte l'Ulster da Drobhain fino a Drogheda, dove cominciava il dominio di Slainge, Gli altri tre principi possedettero tutto ciò che rimaneva fuori da tali sezioni. Risulta da tuttociò che Rugraide simboleggia a meraviglia, per l'Ulster almeno, la razza militare del Settentrione, che s'amalgamo in appresso con quella dei Firbolg, di tal modo ehe i membri dell'una parevano appartenere all'altra, e che il figlio di Bartolam era un Firbolg, come altresì un Firbolg era perciò appunto figlio di Bartolam, - Una fusione analoga ma posteriore tra i Firbolg, meno potenti, ed i Mileadi loro vincitori, fece imaginare un terzo Rugraide di sangue milesio. È a quest'ultimo che si riferisce l'apparizione sulla scena del celebre Klanna Rugraide.

SLATA-BABA, la Vecchia d'oro, ilea adorata nei dintorni del fiume Chi, sulle frontiere della Tartaria actientrionale (si tratta in conseguenza delle sorgenti dell'Obl). Si za delle sorgenti dell'Obl). Si za presenta tenendo un bambino sal suo seno, ch' à d' una mole delle più volumino». Inturno sel essa varie trombe e diversi strucuenti di serie i troma e di continuo agistati dal vento formano uno streptio incessante, esto doto parta d'una Vecchia d'uro salorata pure, dicesi, nelle regioni ibreborce. Invocavasi nelle calamiti paulbliche, e as consultava sull'aveniré. Si è presunto che fosse la terra, Confr. Ont.

SLEIPNER, eavallo di Odino, è il più rapido di tutti i corsieri celesti. Ila otto gambe e dee i natali ad un corsiero meraviglioso che trasportava rapidamente i pesi più cravi.

SMILACE, SMILAS, ZgL/1-zc, find transformats in unaggiorans, press d'un vivo ausore pel giorane Croco. Secondo gli uni, non poté riusei, re a fursi da lui anarce, e mori di dolore. Secondo gli altri, lo spusò, e
la lora vicendevolte tenerezza, la loro fedeltà, la lora costanza, furono si gradite a inuni, che essi immortalarono questi due amanti, trasformandoli i pi piante (ved fixoso).

SMINTEO, Surbers, Apollo. Sminth in veechio greco significa topo; inoltre, esisteva una città di Sminto. La questione è di sapere se Smioteo ha riferimento alla città di Sminto od ai topi. I Greci inclinarono per la seconda opinione, e raccontavano due leggende in appoggio. Crinide, sacerdote d'Apollo, trascurando il suo ministero, è punito con une moltitudine di topi che devastano i suoi campi; ma Apollo, plucato dal pentimento di Crinide, distrugge egli stesso, a colpi di frecce, cotesti animali. La seconda leggenda sa redere i discendenti di Teucro ch'escono dall'isola di Creta per istabilira sul continente, e ricevono dall'arceolo l'ordine di far sons dave gli shistant veniscro loro incuntro. Una notte i topi vennero a far loro visit e la rodere le loro cinture, i loro sendi di cuoio. In arti arventinenti o compiera i Dracolo y, e, ferranno tanna in quel sito, eresevo un templo a Sminteo, tal fa il nome ch'esi diedere al dio della hace i la presenta della colore di cere in pari tempo della arronno sa-

eri i topi dei dintorni.

SMURIANAKA, fr. Shourianaka o CHM-URIANIEL, sorella di Ravana, governava il Gianastana, (Djanasthana), parte del Dekan, in luogo di suo padre, Allorche l'invincibile Rama inseguendo i Daitia arrivò nel Gianastana, l'ardente vice-regina s'iovazhi di lui, e tento di comunicareli le sue finname. Rama, fedele alla sua bella sposa Sita, disdegno i favori della principessa sivaita. Smurianaka furiosa, se la prese con colei ch'era la cagione dell'insensibilità di Rama; Ravana, già in preda al cuno sdegno ed ai frenetici desiderii di vendetta, destati in lui dal trionfo d'un rivale, non duro fatica a seguire i consigli dell'altera Saturianaka; e l'u allora che, impadronitosi con un ratte della persona di Sita, la imprigiono in Lanka sua città caricale.

SNORRA, la dea seandinava delle scienze e della sapienza. Davasi il suo nome alle persone saggie e prudenti d'ambo i sessi.

SOCOTBENOT. Vedi Schnor-Benot.

SOCO, Socos: 1. Mercurio; 2. giovane Troinno d'alta statura e di una bravura a tutta prova che fu ucciso da Ulisse.

SOERIMNER, cinghiale gigan-

tesco della mitologia scandinava, forma, nel Valholl, il nudrimento favorito degli eroi ammessi dono morte nel palazzo di Odino. È il enoco Audrimner che ogni mattina lo sa cuocere nell'enorma pentolone Eldrimner. Mangiasi tutto intero ogni giorno; ed ogni giorno ritrovasi tutto intero nel pentolone d'Audrimner. La carne di porco era il cibo favorito degli antichi eroi del Settentrione, Nell'Oriente invece cotal carne era proscritta. A questa idea primitiva o consecutiva sull'uso del porco si collega una quantità di miti, tra i quali si distinguono quelli de cinghiali di Calidone e d'Erimanto, di Adone e di Samanakodom,

SOFACE, SUPBAX, figlio d' Ercole e di Tinga, vedova d'Anteo, diede il nome di sua madre alla città di Tingite, metropoli della Mauritania Tingitana, ed il proprio alla dinastia regale di cui Siface, nei tempi storici, presenta in esso l'ultimo

erede.

SOGNI, figli del Sonno (della Notte sola, secondo Esiodo). Essi sono in gran numero, riconoscono per caporione Icelo, Fantaso, Folietore, Morfeo, si dividono in veri e falsi, ed occupano lo stesso palazzo che il loro padre il Sonno. D'ordipario si mostra Morfeo come assumente la forma degli samini, Icelo e Fobetore quella degli animati, Fantaso quella delle cose inunimoso Più frequentemente Morfeo, ministre principale del Sonno, non differisce da questo dio. Talvolta si afferma che Icclo, Pantaso e Pohetore non visitino che i palazzi, e che luscino le dimore private alla turba dei Sogni volgari. I Sogni veri escono dall' inferno, oppure dal palazzo del Sonno, per una porta di corno, i Sogni falsi per una parta d'avorio. Le etimologie che si citano in anpoggio di questa particolarità della favola musvono a compassione, --Un inno orfico da il Sogno come il profeta per eccellenza. Diffatti l'os niromanzia ebbe una voga straordinaria tra i Greci.

SOHAM, mostro della mitologia parsi, aveva la testa d'un cavallo, il corpo d'un drago, il colore dell' acciaio forbito, otto piedi di lunghezza e quattro occhi.

SOLANO, SULANDS, genio del vento di levante, è rappresentato giovane e tenendo in seno poma, pesche, melagrane, arancii ed altri frutti particolari alla Grecia orientale.

SOLE, Sol. Fedi Elio ; e confr. ADONE, APOLLO, ATI, BACCO, ESCELA-PIO, PRE, ERCOLE, GIANO, GIASPINE, LEUCIPPO, MITRA, OSSIPORO, PERSECT. PACIALIMIE, ecc.

SOLIMO, eroe epónimo del popolo Solimo che, ad una remota antichità, abitava i confini della Licia, della Pamfilia e della Frigia, era, secondo Stefano di Bisanzio, figlio di Giove e di Caldena. Questa etimologia dev'essa tradursi in etnografia per l'origine caldea dei Solipri? - E impossibile al nome di Solimo di non ricordarsi i nomi di Salem e Gerusalem, in greco Hierosolyma.

SOLIMONE, fondatore di Sulmona, secondo Ovidio ch'era origipario di quella città, era un re di Frigia. Se vele favola non è d'invenzione d'Ovidio, è prohabile che v'abbia qualche relaziono tra il redi Frigia Solimone ed i Solimi

SOLOONE, dio fiume the spande le sue acque non lungi da Nicea in Bitinia, Era, dicesi, un giovane Ateniese. Innamorato dell'Amazzone Antiope che Tesco conduceva in A- tene, e vedendo i sooi omaggi rigettati, si precipito nel fiona di Nicca. Tesco dicce il suo nome al fiume, e pose sulle sue rive le fondamenta d' ona città di cui i due fratelli di Soloone furono i primi governatori.

## SOLVIZONA. Fedi Lasizona. SOMMONAKODOM. Fedi Sa-

SONNO, Vedi Monrao. Ora infatti il Sonno e Morfeo si eonfondono; ora, ma di rado, differiscono Il Sonno allora non è che un ente allegorico, Morfeo è il dio vero:

SONTEB o SEB, dea egiziana poco nota. Essa oceorre in sesto grado in una processione di quattordiei personaggi, processione la quale essa stessa non è che un accessorio d'on gran quadro astronomico scolpito nel portico principale del tempio d'Edfit, riprodotto nella Descr. dell' Eg., Ant., t. 1, tav. Evit. Sonteb ha una testa nmana su coi posa un vaso. Dinanzi a lei procedono Ertosi o il Marte ogiziano, Pi-Zeû o Giom, Tafnet, poi due personaggi che non si possono ravvisare: dietro vengono Aroeri, Iside, Nefte, un dio ignote, poi i quattro genii dell'Amenti (Omset, Ilapi ed altri due di cui non si è potuto ancora interpretare la leggenda.)

SORAMO, Sonarez, dio sahino KORAMO, Sonarez, dio sahino Ele to in appresso adotato dagli Ele to in appresso adotato dagli Ele to in appresso adotato dagli Ele to in appresso adotato dagli Ele to in appresso dell'Elevatia e dei Romani. Si inclina sati differiti nella salvo di riconvocere che originaria salvo di riconvocere che originaria salvo di riconvocere che originaria salvo di riconvocere che originaria salvo di riconvocere che originaria salvo di riconvocere dei di differenti. Questi seambi di dei tra i due popoli, gli Elevanchi ed i Sabini, sevennero più d'una volta (Ott. Maler, Elevak, Lom. 11, pag. 67, ecc.). Confr. Fannos. — Correva presso gli l'ipria van elegenda relativa a

questo dio. La prima tolta, dicesi, che si offersero sagrifizii sul Soratte a Sorano, degli enormi lupi s'appressarono all'altare, rapirono le vittime, e ricovrarono in una caverna i cuit vapori pestilenziali soffocarono la maggior parte di coloro che si ostinarono ad inseguirli. Alcuni soltanto ritornarono sani e salvi ai loro eompatriotti, ma un morbo contagioso devasto il paese, e tosto i pastori pretesero che il germe del flagello fosse stato riportato dall'antro dei lupi ; i capi andarono a consultere l'oracolo: questo rispose che i lupi erano protetti da Plutone, ch' era delitto ferirli, che, non che far loro male, i pastori dovevano prenderli a modello e vivere com'essi da forti , vale a dire di rapine e di bottino. Quelli obbedirono, ed assonscro allora il nome d'Irpini, che significava luri nella lingua del pacse. Chiamavansi pure Iupi di Sorano.

SORGA, figlia del re di Calidone, Oeneo, è d'Altea, obbe a marito Andremone e per figlio Ossilo.Confr. questo nome.

SOSIANO, Sossanus, Apollo siriaco, la eui statua in legno di eedro fu portata da Seleueide a Roma, S' ignora il senso di questo nome.

SOSIFOLI, die degli Elei, seconrera nella loro legenda come fanciullo e come serpente. Alla vigilia d'un combattimento decisivo tra gli Arcadi e gli Elei, una domna renne a campo degli ultimi, portando un bambino alla poppa, ed assicurando uno che gli del l'arcerno avventita como che gli del l'arcerno avventita il loro salvatore. I duni Elei collocomo il fanciullo nudo aulla prima linea delle schiere. Gli gli Arcadi a'avannavano. Ad un tratto il fanciullo si trasforma in serpente. Alla vista di tale prodigio, gli Arcadi fuggono, gli Elei gl'inseguono e taglianli a pezzi. Così le promesse del sogno eransi effettuate : il bambinoserpente aveva combattuto per essi. Ma chi era questa fanciullo? Esculapio? Trofonio? Erittonio? un genio tellurico od un ente celeste? Ciò che v'ha di certo, è ch'egli aveva salvato la città ( ocide, wolie); in difetto d'altro nome piacque adunque di dargli il bel titolo di Sosipoli. Gli si eresse un tempio nel sito dove, mutato in serpente, crasi involato agli occhi di tutti. Ad Ilitia era consecrata la parte anteriore dell'edifizio; ognuno poteva entrarvi ; il resto del tempio era interdetto alle donne. Gli uomini posavano i piedi in quel secondo recinto. Finalmente un santuario, separato da tale ricinto stesso da spesso cortine, era interdetto a qualunque fuorche alla sacerdotessa. Probabilmente in tale santuario era la statua del dio, ed essa era tenuta per un palladio. Sosipoli aveva la forma d'un fanciullo vestito d'un abito a più colori , con in mano una cornucopia. La sacerdotessa era obbligata ad una stretta continenza. Le offerte erano focacce impastate con mele. Le donne ammesse nel tempio d'Ilitia onoravano di là il dio con inni e libazioni da cui il vino era escluso. Giurare per Sosipoli era per gli Elei il più inviolabile dei giuramenti. - Alcuni moderni hanno pensato che l'apparizione di Sosipoli alla testa dei guerrieri d'Elide fosse stato uno stratagemma concertato coi duci elei.

SOSPITA o SOSPES · 1. Giunone in tre templi di Roma, in quanto che vegliava alla salubcità dell' aria; 2. Minerva; 5. Diana. Quest' ultima avera a Megara il soprannome di Sotira che in greco equivale al Sospita dei Latini. I Persiani, dicesi , del tempo di Mardonio, si smarrirono nei dintorni di Megara, e, ingannati da Diana, seocecarono tutte le loro frecce sulle rupi circostanti. La domane, all'altarsi dell' Aurora, i loro turcassi erano vuoli. I Megaresi allora piombarono su loro, e ne fecero orrenda strage.

SOSTRATE, amico d'Ercole, aveva a Palea (in Gefallenia?), sua patria, una tomba sulla quale gli si rendevano gli onori eroici. Ercole ne aveva dato l'escampio, facendo erigere tale monumento, e tagliandosi i capelli sulla sua sepoltura.

SOTI o Sorus era, presso gli Egiziani, la stella di Sirio personificata, e corrispondeva al Tachter dei l'arsi, Era, dicesi, la stella d' Iside, la dimora d'Iside. Riguardasi come identica a Tot, al dio dell' inferno Anubi; cosa che noi reputiamo vera. Anche in Persia ritroviamo lo stesso legame tra Tir, il pianeta di Mercurio, e Tachter che è Sirio. Presso i Grcci egizianizzanti Mercurio aspira a congiungersi (per un legame amoroso) ad Iside la quale assume tostamente l'aspetto infernale, la faccia nera, la forma d' Ecate o Brimo.

SOTOKTAIS, il gennde aposto del Giappone, naoque in corte dell' imperatore Fintas, il terso amo del regno di esso principe. « La sua nascita, dice Kaempfer, giusta i documenti giapponesi, fu presenta ed accompagnata da circostanse motibili. Una notte sua mader lo vide in sogno, attornisto da raggi che individuale del consultato processo del consultato del consultato processo del consultato del consultato processo del consultato processo del consultato processo del consultato processo del consultato processo del consultato del consultato processo del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consu

si incinta. Otto mesi dopo udi distintamente il bambino parlare nel suo seno, e si sgravo il dodicesimo mese, senza fatica ed anzi con piacere, d'un figlio, che allora fu chiamato Fazisino, e dopo morte Tais e Sotokta s . Ouesto miracoloso fanciullo non tardó a der segni della sua pietà futura. La devozione e la preghiera facevano le sue delizie fino da'suni più teneri anni. Ne aveva quattro soltanto, allorchè, essendo in preghiera, le ossa e le reliquie del corpo arso del gran Siaka nervennero in un modo miracoloso nelle sue mani. » L'anno appresso ( 8. del regno di Fintaz e 5.º di Sotoktais) l'imagine del diu fu recata d' oltremare al Giappone, e collocata nel tempio di Kobusi, a Nara, dove tiene il primo seggio. Sei anni pussarono ancora, ed allora Moria, il nemico dichiarato di Sotoktais, insorse contra la dottrina di quest'ultimo con tanto di violenza quanto d' orgoglio e d' andacia. Strappava dai templi tutti i Fotoki e li gittava al fuoco. Ma questa vittoria dell' empietà sopra Sotoktais non durò ehe due anni ; ed un giorno che aveva gettato, secondo il suo costume, le ceneri degli dei in un lago, una procella spaventevole si levo, e Moria scomparve in mezzo ai lampi ed ai tuoni. Quendo segui tale arvenimento, Fintaz aveva cessato di regnare, e Giomei, suo quarto genito, era sul trono. A partire da quel tempo, la fama di Sotoktais non fece che aumentare. Nel 508 un principe straniero venne di Fakonsai alla corte dell' imperatrice Siko per offrire al santo l'omaggio de'suoi rispetti, e nel 614 Darma (Dharma?) apparve al celebre penitente nella provincia di Giamatto, sulla montagna di Katagioka. I due nobili interlocutori vi si parlarono, aggiungesi, in versi detti all'improvviso. Sotoktais mori sette anni dopo.

SOVA è, presso i Gogia della costa di Malaguetta, lo spirito maligno. È desso che è la eagione di tutte le malattie, di tutti i mali fisici, morali ed intellettuali.

SOVK (o Souchos, Soukhos, Souyos), talvolta Repnan o Renrna (o si può anche sospettare che gli Egiziani dicessero Phan-Ra), nome cui sembra prediligere il dio-dinasta-pianeta Saturno allorche è considerato ( e d' ordinario lo era) come malefico. Occorre ultimo nella prima serie dei Tredici-Dodici (vedi questo vocabolo), ciò che forse farà stupire molti lettori ; poiché da una parte i quattro primi pianeti, chiamati Pi-Zen (Giove), Ertosi (Marte), Surot (Venere); Pi-Ermoou (Marte), sembrano essere stati a bella posta di- . sposti nell'ordine delle loro distanze dal sole (Sovk, più lontano di Pi-Zeù, dovrebbe dunque stare in fronte), e dall'altra gli Elleni, i quali, dicesi, copiarono la loro mitologia dalla religione egiziana, hanno fatto di Crono (loro Saturno) il più antico degli dei dopo Uraco. Si spiegherà questa contraddizione apparente pensando che Saturno, pel fatto stesso della sua enorme distanza, è quasi invisibile ad occhio nudo, e che in conseguenza, ascritto più tardi nel novero dei pianeti, non dovette essere collocato tra gli dei-dinasti che sopra liste complementarie le quali lasciarono lungamente sussistere i gradi primitivi. Il coccodrillo (la specie che in Egitto portava il nome di Sovk o Soukho, e che Geoffroy-Saint-Hilaire riguardacome più mansueta che quella dei. Kamseti ) gli era consecrato ; e probabilmente era spesso rappresentato

da cotesto animale solo (redi nella Descr. dell'Eg., t. t, tax. LIXII, 2. Un hassorilleto d'Esneb, che reppresenta un coccodrillo (Soxh) con una diseo (imbolo di Fre) sulla sun testa). Il nome di Soxh ai legge in geroglifici foncici sulla testa d'un dio coccodrillo-cefalo del portico del tempio d'Ombos (Yedi Descris. dell'Eg., t. 1, 1xx. LIXI, 19).

SPARTA, Zaźpze, Sparte promiscate, è riquerdate in mitologia qual figlia del re di Laconia Eurota, e qual moglie di Lacohemone a cui portò in dote la coucha. Da questa unione marquero Amelo, Euridice, Danse. Confr. del rimanente Lacrazaona. N. B. Sporta ha altri erio eponiui che i suoi due indigeni della Jaconia (vedi gli art. segnenti).

SPARTEO, SPARTERS, figlio di Giore e della ninfa rodia Imalia, nacque a Rodi dopo la sconfitta dei Titani. Questo nome, che vuol dire seminato, ci riconduce naturalmente agli Sparti (primi uomini) della Beozia.

SPARTI, SPARTES, i cinque guerrieri che soli restarono della bamla armata alla quale avevano dato nascimento i denti del drago, semina i da Cadmo: Echione, Udeo, Ctorio, Peloro, Iperenore, ecco i loro nomi. Essi aintaruno Cadmo a fabbricar Tehe, ed uno di essi, Echione, gli successe. Echione vitol dire serpente. Bisogna qui por mente alla metamorfosi di Cadmo in rettile, poi al legame del rettile con la terra e con l'agricoltura. Si danno gli Sparti per indigeni, opposti ai coloni, agli stranieri. Questo punto di vista è dulibio. Alcuni mitologi lianno fatto degli Sparti, i quali, dicesi, erano in numero di 13, tredici figli di Cadmo e di diverse concubine. È difficile qui di non riportarsi, nod solamente ai dodici mesi, ai dodici segni della zodiaco, ma ai dodici Aditia indiani i quali hanno avuto per padre un Arci-Aditia nella persona di Kasiapa, lo spazio.

SPARTO, SPARTES, apparisce nello genealogic greche quattro gradi al disopra di Sparta i padre di Lelege e contemporaneo di Menite fioriva; secondo il quadro di Petit-Radel; 1650 anni av. G.-C., mentre Sparta corrisponde all'anno 1486.

SPARTONE, Exéprer, che si dis come fratello di Foronco, non è evidentemente che in ente mitted fabbricato dopo da coloro che vollero che tutte le città del Peloponneso obbedissero alla dinastia d'Argo:

SFERANZA, SPAR, Fedi Expus.
SFERGIO, Drugy Lie, dio-finme le cri acque scorrevano nella
Fitidide, e che, secondo tutte le apparenze, si conformera più o meno
con Achille nell'optione delle pripolazioni primitire. Peleo, patentando la guerra di Troia, consecti
utlo Sperchio la biomba chioma di
sano fizilo.

SPINENSIS DEUS, vale a dire if dio delle spine, era invocato dai Lotini per preservare i loro colti dav cardi e delle male erbe.

SPINTARO, architetto di Corinto, fondatore del tempio di Delfo.

SPLANCNOTOMÓ, SPLANCENOromos, dio dei Cipriotti, insegniò, dicesi, agli uomini a notomizzare i visecri delle vittime, e ad unirsi ner banchetti. La riconoscenza degli uomini giurse al segno di divinizzarlo. Si comprende che tali tradizioni nost debbono pur essere confutate.

SRI, vale a dire la felice, la fortunata: 1. Sarassuati. 2. Lacsmi ; a quest'ultima soprattatto da l' India tal nome. Proferendolo è impossibile di non pensare a Cerere, di mi peri non è credibile che'il nome derivi dalla stessa radicale che bri (Arets, Gora, Creusa, od Era). bri fa pensare altresi a Suria, Sirio, bur (Tir), cec.

SRO, secondo devano del Capricorno, giusti Salmatio, si chiama Epima in Firmico. Nello Zodinco rettangolare di Tentira è acconeiato dello pscento; nel circolare, è un gerarocefalo con acconciatura ordinaria. Non bisogna confundere Sro cou Iro, terro decano del Capricorno, preso per unu dei trentasette decani cratostenii. Confr. Degan.

SRUTA-SRAVA, era on santo eremita indiano che il Mashabiarata qualifica per Richi, e che, dopo aver allevato negli esercizii della più alta pietà, Soma Srava, suo figlio, la diede per Purohita (guida) al ro Ginnamegiaia (Dianamediaia).

STAFILE, STAPHYLE, ninfa amata da Bacco, il quale, poi che l'elihe posseduta, la trasformà in grappolo d'uva.

STAFILO, STAPHYLUS, pailre d' Anio di Delo. Gli uni ne tanno un figlio di Teseo e d'Arianna, oppure di Bacco e d'Erigone. Gli altri lo mettono in relazione col re Oenco. e dicono che, semplice caprajo, seguì un giorno la pesta d'ona dello sue capre la quale rientrava più tardi e più gaia delle altre ; la trovò che mangiava de'grappoli d'uva, colse di tali frutti nuovi per lui e ne presentò al re Oeneo che ne fece del vino. Tali miti si spiegano da sè stessi : oenos vuol dir vino, Stafilo grano d' uva. Non recherà più stupore dopo ciò il ritrovare doe volte ancora il nome di Stafilo nelle leggende dionisiache, la prima come figlio di Sileno, la seconila come re di Siria, sposo di Mete, l'ubbria-

chezza, padre di Botri (il grappolo) e giunre di Pito (Pithor) la botte (vedi Bacco). Talvolta si spaccia Stafilo como avo e non come padre d'Anio; in questo caso ha per moglie Crisotemi e per figlie Molpadia, Parteno e Reo: è quest' ultima la madre di Anio.

STAGIONI ( le ) forono personificate dai Greci sotto il nome di Ore ( tre donne ). I Romani ne fecero quattro fanciulli, genii alati, con diversi attributi per noi di lieve momento. Cosi, in un bassorillevo rappresentante Cupido e Psiche, la primayera apporta uova, la state un vaso ed un tirso, l'autunno frutta e reti da uccellare, l' inverno on lepre emblema della caccia. Un pavone in fondo del quadro indica spiritualmente la varietà delle stagioni. Una tomba di marmo antico, scoperta in mezzu ad alcone rovine presso Atene, rappresenta le quattro stagioni sotto le sembianze di qualtro donne caratterizzate dalla diversità delle corone, delle vesti, degli acconciamenti, ed accompagnate ciascuna da un genio. Talvolta gli antichi rappresentarono la primayera con Mercurio, la state con Apollo, l'autunno con Bacco, l' inverno con Ercole (1).

(1) Innomerwoli somo le rappresentacioni delle Sagioni per opera depii arliali moderni. Noi son ceterono che
pii arliali moderni. Noi son ceterono che
raliente quelle di Fouffin dipinte due
volte, la print utilobezienente, la semuli simbolezienente, la semuli simbolezienente, la semuli simbolezienente, la consistente
punto alla state, da Giossu e Calebe,
porteneria, quorino all'autquno, dal diliavio quanto all'i viverno; quelle dipinte
da Girostet con grande aborto d'imagito quanto all'i viverno; quelle dipinte
da Girostet con grande aborto d'imagirode; i finishitente quelle scolpile sotto
rede; i finishitente quelle scolpile sotto

STAMENEME, Elautriums, trentesimo secondo dinasta d'Eratostene, Si è reduto, o si può vedere in questo preciso Furane dell'Egitto primitivo l'Ascu di Salmasio (Astiro di Firm.), secondo Decano dell'Acquario. Ma confr. Decan, quadro.

STATA, dea lutina, era invocata a Roma, dova gl'incendii ermuo cuò comuni come sono oggidi a Gostantinopoli, perchè arrestasse l'incondio. Accendevassi in onor suo grandi fuochi in mezzo al foro ; tali simulacti d'incendii erano veri sagrifizii. Era in alcuna guisa far la parte del fuoco.

STATANO, STATANES (O STATILIANO, STATILIANO, STATILIANO, O STATILIANO, O STATILIANO, STATILIANO, TASSORIVAZ no i piedi dei fanciulletti, quando incominciavano a camuninare, sustenendosi ritti da sé stessi. Statuno era un ilio. Statina una den.

STECO, Storenus, Σσείχος, settimo dinasta d'Eratostone che tratimo dinasta d'Eratostone che tratimo dinasta de la compania de la compania de la compania del conferencia del Genelli. Conferencia quadro.

STELLIONE, STELLIO. Fedi A-

STENELAO, STREEBLAUS, SORS-Arcs, figlio d' Hemene fu ucciso da Patrorlo all'assedio di Troia.

STENELE: r. Danaide; 2. figlia d'Acasto; 3. moglie di Menezio e madre di Patroclo.

STENELO, · STRENEUS, Σδίτολος, uno dei quattro figli di Persco e d'Andromeda, ebbe per sua parte Micene, vinse e fece prigioniero Anfitrione suo nipole, sotto prefesto di vendicare la morte di Elettriono; sposò Nicippe, figlia di Pelope e n'

forma di genii da Bouchardon a decoto della fontana della strada Grenelle a Patigi. ( H. Trud. )

chbe, oltre due figlie, un figlio, Euristeo, eelebre per la priorità de suoi natali relativamente a quelli d'Ercole, e pel potere che gli concessero gli dei d'imporre le più aspre fatiche al figlio d'Alemena. ---Altri sei di nomo STENELO furonn: 1: un Egittide ; 2. un figlio d'Androgeo; 3. mo degli Epigoni (il figlio di Capaneo ); 1. uno dei figli di Mela necisa da Tideo; 5. il padre di Cieno amico di Fetonte; 6, il padre di Cometo, seduttore d'Egialea. - Di questi cinque personaggi, due solamente hanno qualche importanza. L' Epigone aveva per padre Capaneo e prese parte alla guerra di Troiz, del pari che alla seconda guerra di Tebe. L'Androgeide con Alceo suo fratello fu preso da Ercole in Paro, divenne amico dell'eroe, l'accompagno nelle suo imprese contra le Amazzoni ed al sno ritorno ricevette da lui in dono l'isola di Taso. Si nomina pure un altro STENELO, amico d'Ercole ed antaronista delle Amazzoni : ma gli si da per padre Attore, ed è futto morire d'un colno di freccia in Patlagonia. In segnito, allorchè gli Argonauti costeggiano quel parse, ottiene da Proserpina una licenza d'ascire per poche ore, apparisce di nuovo agli avventurieri partiti d' lolco, e li persuade ad innalzargis una tomba.

STENIADB, Edinet, vale a dire robutal, Minerva (gline), fora). Array celebras in onor suo feste detre Stenie. Giove anch' esso avera in juulla citti al suprannome di Senio, in atemoria del vigore che avera dato al braccio di Tesco quando l'erote olse a sollevare il masso enorme sotto cui Ego avera nascotto la spala che duveva servire a fario ri-conoscere.

STENO, Editor, una delle Gorgoni. Vedi questo nome. STENOBEA, moglie di Preto (v.

STENOBEA, moglie di Preto (a questo nome).

STENTORE, SYRYON, end that it Greet ich androno all Sasello di Troia quegli che Omero vanta come dotto della voce più sonora. Un grido di Stentore sarebbe ito al distorar dei clamori di cinquanta guerrieri robusti; la sua cos serviva di tromba all'eseretto. Nel quinto libro dell' Iliade, Giunone assume le di lui sembiante, quando vuole chiamare i Greet il combattimento.

STERCULIO, STERCULIS, presiedera secondo i Romani alla defeenzione. — Un altro STERCULIO, dio degl'ingrassi, non differisce da Sterquilinio (vedi questo nome).

SEERRATER, Errole danses, STERRAPE: 1. Steroper, uno dei tre Gielopi vulcanii (gli altri due sano Arge e Bronle); il suo uome vuol dir lampo; 3-7 Sterope, figlie d'Accato, (A'Mante, di Chrione, di Coccoo, di Danso, di Partuone, di Pramone. L'Altanlieta psoulo, accounde gil altri, flarte propianti ja cestomo dei altri, flarte propianti ja cestomo dei altri, flarte volta Asterope, La Pertumbe fu madre dello Sirone.

no; fecondatore della vegetazione, à Sterquillino: alcuni mitugrafi lo riguardano com: identico a Saturno, oppure a Funno, od anche alla terra ra; in questo caso sarebbe la terra in quanto che humus, ed humus maschio. — Si da talvolta per padre a Picunno uno Stercete, inventore del metodo di concimaro le terro.

STICIIIO, \(\Sigma\_t \int\_{\infty} \text{is} \): r. Etolio favorito d'Ercole che lo uccise in un accesso di demenza; 2. un altro Greco ucciso anch'esso da Ercole.

STIGE, STEX, Drug (g. Druyos, Stygos o Stygis), dea-fiume infernale, fu tenute in Grecia per un'Oceanide (la primogenita delle Oceaniili?) moglie del Titano Pallante, e madre di Zelo, Nice, Crato, Bia. Essa fu la prima a rendere a Zeo servigi essenziali nella guerra contra i giganti, ed ottenne da lui a titolo di gaiderdone una santità tale che di tutti i giuramenti il più tremendo era quello che si faceva per lo Stige. A dir vero, gli dei soli invocavano e prendevano a testimonio la maestà di cotesta ninfa tempta : quello di essi che avesse ardito di violare tale giuramento stava un anno intero senza respirazione, senza parola e senza vita, e nove anni privo di nettare, d'ambrosia e del consorzio degli dei. Alcuni mitografi hanno esteso a cent'anni la durata di quest'ultimo castigo. Ci venne conscrvata, se non la formola del giuramento, almeno la maniera di prestarlo: bisognava stendere una mano sulla terra, l'altra sul mare, ovvero soprà un piccolo perirrantere pieno d'acqua dello Stige. Iside aveva l'incumbenza di riempirlo. La mitologia egiziana accomodata dai Greci ne mostra Iside che va a seppellire nello Stige i tristi brani del suo consorte assassinato; poi

se ne inferi che eravi in Egitto un ruscello, un laga sacro del nome di Stige, e che Orfeo aveva portato d' Egitto in Grecia l'idea di Stige. Quel che v'ha di certo è che presso Nonacride, in Arcadia, scorreva uno Stige, piccolo affluente del Crati, e che non lunge dal porto Lucrino e dal lago Averno, in Italia, v'era pure uno Stige. L'Arubia-Felice ara in voce d'averne uno, ma questo senza dobbio non fu veduto dai Greci o dai Romani. - Le etimologie non potevano non aver qui la loro parte. Le tre principali sono l'ebraico me stouch, acqua del silenzio; il greco ovvyie, odiare; finalmenta grayua, vocabolo greco anch'esso, e che si traduce per » ciò che distilla a poco a poco. « A parer nostro, questa derivazione, la sola plaosibile, ci mette solla via del vero senso di Stige. Vero è che la spiegazione » ciò che distilla, ecc., « ci sembra cattiva; ma tradocasi in latino, quod stillat, l'ambiguità stessa del vocabolo sarà per noi un tratto di luce. Stillare implica l' idea di concrezione; e certamento Esiodo obbediva ad un ammirabile istinto mitico allorchè dipingeva Stige in un magnifico palazzo di stalattiti e di stalammiti, colonne rilucenti come l'argento. Alle concrezioni calcari ch'ei ne ha veduto, si sostituisca l'acqua purificata, e si giuogerà all' idea reale, un finme di ghinccio. Un finme di ghiaccio! quest' è l'immobilità sostituita si movimenti, l' inorganismo all' organizzazione, la morte alla vita. Sorprendente imagine e del nulla a cui sembra che l' ora suprema danni gli animali e di quell' imbroglio tenebroso, sterila e freddo che precedette la creaziooc! Ascoltinsi gli Scandinavi, ed essi diranno: lungo tempo l'universo non

fu che un fiume, un mare di ghiaccio; finalmente la vacca Audumbla si mise a lambire le vaste masse congelate di cui Ginmurgagà era ingombrata, poi con le sue mammelle ammollite nudri il gigante Iimer: a lungo andare, l'inorganismo cesse il campo all'organismo, e Bure comparve, Bure l'uomo-albero piuttosto che l'nomo. Si può ora comprendere il titolo di primogenita delle Oecanidi dato a Stige. Esso è una tradozione libera d'Occano primordiale. La sua stanza all' inferno non è più sorprendente. La vita, è l'acqua liquida ; il nulla, è l'acqua solidificata. Del rimanente, non s'imagini già che primitivamento questo fiume ghiaccio non sia stato preso che in mala parte i sotto il ghiaccio scorre l'acqua in istato liquido; sotto la morte circola la vita. L'uomo non muore tutto intero ; l'Eliso, il Tartaro attendono la sua anima all'uscirc del globo : esso sparisce, ma esiste. Non si può negare però rha i Grcci non abbiano sovente presu lo Stige in mala parta. Come l'Acharoote (d'ayer), come il Cocito (da xwxvw), come il Flegetonte, era un fiome funesto. Essi affermarono che le sue acque erano mortali, corrosive; che divoravano il vetro nel quale erano contenuta: che non si poteva conservarle che nel corno di cavallo, come il veleno che Aristotile somministro ad Antipatro per uccidere Alessandro; si gionse fino a dire che questo veleno era acqua del lago Nooacri; e non si dimentico che uoa cosa sola, la prova che ci era stato avvalenamento.

STILBE, Στίλβο, era secondo alcuni leggendorii la madre di Centauro e di Lapita, padre dei due popoli cponimi; avendo i Centauri ed i Lapiti abitato la Tessalia, si fa di

Stilbe la figlia del dio-fiume tessalo Peneo.

STIMULA, dea latina, stimolava gli uomini. È quasi una Starnua. STINFALO, figlio d'Elato e di

Laodice, regno nell'Arcadia, sostenne la guerra contra Pelope, poi, troppo eredulo, si laseio strascinare ad un banchetto a cui lo aveva invitato Pelope, e su scannato per suo comando. La sua morte cagionò nell'Arcadia una sterilità la quale non ebbe termine che all'evenienza del famoso sagrifizio d'Eaco. Stinfalo lasciò due figli, Agamede, Gorti, ed una figlia, Partenope. - Il paese di cui evidentemente Stinfalo fu la personificazione, era seminato di hoschi e di paludi. Diana, dicesi, amava i boschi di Stinfalo, ed aveva nella città capitale del circondario una statua di legno dorato. Darasi il nome di Stinfalidi ad enti enigmatici i quali ora sono veri mostri (imperocchè sono donzella con cosce, gambe d'uccello), ed ora non presentano che il carattere di giganteschi uccelli di rapina. Le loro ali, la loro testa, il loro becco erano di ferro; le loro unghie adunche; lauciavano contra i loro assalitori dardi di bronzo che forarano le corazze. Marte stesso aveva loro inseguato la guerra. La carne umana era il loro alimento prediletto. Tal era il loro numero, tal era la loro grossezza, che le loro ali spiegandosi intercettavano il chiarore del giorno, La loro tana fevorita era il mefitico circuito del lago Stinfalo; Ercole ne li fece uscire agitando timballi di bronzo, dono di Minerva, e li tralisse con le sue frecce intrise nel sangue dell'idra di Lerna. Gli uccelli stinfalidi erano forse le Arpie. Si velle vedervi bande di ladroni; è poco naturale. Pausania riferisce un miracolo a proposito del

quale fu istituita la festa di Diana a Stinfale.

STIRO, Sτraus, Στύρος, re della Albania asiatica, era stato chiamato da Esta in soccorso della Colchide, assalita dagli Argonauti, e dovera in conseguenza sposare Medea.

STOGAI (i) o Karnas 1000, presso i Vogolli, geniproettori nanloghi si Lari del vecchio Lazio. Essi diappensano i beni, custodiscono le famiglie, allontanno la aventura. A mensa, sono i primi serriti : si unge loro ben hone la bocca; esi getta fuoti ciò che retta, per lasciario in predad alcuni spiriti subalterni i quati errano qua e la, cercando e subolorando alimenti. Ogni Stogai, in una casa privata, ha sun moglie alla sinistra ed i suoi figli dinama a lui,

STORIUNKAR o STORGIUNCARE, (STORIOUREAR, STORJOUNCARE), è tenuto per un dio lappone e pel primo ministro di Tor. Ha, dicesi, gli nomini e più particolarmente gli animali sotto il suo impero. Invocasi partendo per la caccia. I luoghi soli tarii. le rupi gli sono consecrate; egli vi sparenta i suoi adoratori con repentine apparizioni, e tuttavia desiderano la suz visita. Veggono in lui il protettore delle capanne, ed in ogni famiglia si s'inchina con rispetto dinanzi all'idolo grossolano che lo rappresenta. Le prime cerimonie consistono in banchetti ed in sagrifizii. Quanto ai banchetti, si contentano di abbattere la vittima appie dell'idolo e di far cuocere la sua carne; tuttavia non ne mangiano che la testa cel il collo. Quanto ai sagrifizii, i quali quasi sempre consistono nell'immolare una renna, varie circostanze particolari li rendono osservabili, r. Si passa un filo rosso a traverso dell'orecchia destra della vittima. 2. Si

va a portare sulla montagna consecrata a Storiunkar le corna, le unghie, i piedi, le ossa della testa e del collo della vittima; si stropiccio di sengue e di grasso la sacra effigie; si collocano dietro la pietra le corna da cui pendono, dal lato destro della testa, le parti sessuali dell'animale, intanto che intorno al lato sinistro è attortigliato un filo rosso da cui casca un pezzo di stagno ed una monete. 3. Quando non si vuol salire le montagna, domicilio favorito di Storiunkar, non si fa che bagnare une pictra nel sangue della vittima, e la si getta, quanto più alto e più lontano si può, sul fiance del monte. Storiunkar, a tal viste, dee comprendere che si è fetto un sagrifizio in onor suo. - Le statue ili Storiunkar non sono che enormi pietre lavurate con estrema rezzezza; sovente anzi non sono stale pur tocche dalla scure che serve di scalpello ai loro statuarii. Sono dunque veri fetisci, e le pietre coniche di Cipro e della Siria sono di molte soperiori in eleganza a tali massi informi. Ciascuno sceglie a suo talento Storiunkar nella montagua, e collocando intorno a lui delle pietre un pu'men grosse, sotto il nome di moglie, di figlie e di figliuoli, gli cumpone a espriccio una nomerosa famiglia, I Lapponi d'altro cauto sono convinti che Storiunkar stesso li dirige dall'alto nella scelta delle pietre ch'essi prendono, sia per lui, sia pe' suoi figli. Come le statue di Tor, le imagini di Storiunkar sono adornate di novelli abbigliamenti due volte l' anno, Rami di pino nell'inverno, di betulla nella state, tali sono i gioielli soliti del dio della caccia. A ciascua mutemento di decorazione, i Lapponi sollevano la pintra, e dalla facilità che provano a trasportarla inferiscono il buon umore del nume. Quintilat travano adunque il masso un po'nesante, vodono disgrazio nell'avenire e promettono al dio quantità di vittimo per miligner il suo corruccio. Sembra cho Storiunkar non significhi in lappone che aerbino, fatinabello, ed ia conesguenza che non abbia mai fatte veramente parte del Panteon fianese.

STRATONICA: r. Tespiade, eni Ercole rese madre d'Atromo; 2. figlia di Pleurone e di Xantippe,

STRENIA, den routana che presiedeva del pari che Giano al primo giorno dell'anno, ma più specialmente ai doni che si si mandava reciprocamente a quel momento. Tali doni si chiamavano strenae ( strenae ), e certamente Strenia non è che la personificazione delle Strenne, e non è chiaro che si debba farla identica a Strenua. Essa aveva un tempietto presso la via Sacra, e vi si celebrava la sua feste il primo di dell'anno, L'uso delle strenne, secondo gli antichi, risaliva al tempo di Romolo e di Tazio, A tutta forza si potrebbe rinvenirlo presso gli Ateniesi i gueli, ella festa delle Plinterie in onore d'Atana-Agraulo, s'inviavano Schi, datteri, ed altri minuti reguli, A Roma l'uso ne divenne universale. Erano principalmente i clienti che andavono a portare le offerte di loro patroni, le quali sulle prime consisterano in frutta dorates ma a poco a poco elle frutta si sostituirono monete, ed i grandi si abituarono a comprendere trli regalie nel numero delle loro rendite. Si sospetterà forse che essi rendessero ai boro clienti almeno l'equivalente dei loro doni ; ma pare che d'ordinario non fosse così. Si può consultare, sull'uso e sulla dea, Lipen, Strengrum historia; Bos, Januarius s. de Strena (nel Thesaur.

STRENUA (l'arriva), des latins; iapirava l'attività, il coraggio, le azioni vigorose. I Romani le avevano dedicato un tempio Viene opposta a Marcia. Confr. Stimula.

STRIBOG, dio slavo, aveva a Kiev una statua di cui si attribuiva l'erezione al granduca Vladimiro.

STRIMNO, o STRIMO, liglia di Scamandro, moglie di Laomedonte è madre di Titone.

STRIMONE, STRINGS, dio-finme di Tracia, ebbe da Calliope o da un'altra musa Reso, e da Neera ebbe Evadne. In Conone (tv) Stringne è re di Tracia e padre di tre figli, Reso, Branga, Olinto. Antenino Liberale gli da per figlia Terina, che Marte rese madre di Tressa, Lo Strib mone non è navigabile. I Greei, per ispiegare la pochezza delle aeque d' un finme famoso, imaginarono che Ercole, riconducendo i buoi di Gerione di Spagna in Grecia per la Tracia, si vide arrestato flai fluttl tempestosi dello Strimone traboceato. Irritato da tele contrattempo, fece cadere nel letto del fiume una grandine di susti i quali servirono di ponte, e rese così lo Strimone impraticabile ai battelli: -Un altro STRIMOTE fit figlinolo di Marte:

STROFIO, Srnowure, figlio di Criso cinjout di Feo, che di Anassibin, sorella di Agamennoe, Attidamia e Pilade: Oreste era suo nipotei; ed è alla sua sorte che questo 
factumato rampollo dei re di Micene andò a passare la sua adolescana, lunge dal ferro omicida di Egisto, o vi strinse con Pilade i nodi di 
una tenera sunicizia. Si damot talvolta alla moglie di Strofie i nomi
di Astiochea e di Ginfragoro. — Il

figlio di Pilade e d'Elettra si chiamo Strorio, come suo avo.

STUFO, o STOUTE, dio dei Tutingi, era aboratus sopra una mortogna dello stesso nome e vi dettava oracoli. Venne paragonatu a Bazora Il suoentlu darto, diersi, timo al giorno in cui S. Bonifazio spezzò la sua statua, e santifieò il sito che li crà stato dedicato innalzandovi una chieva.

SUADA o SUADELA, la stessa che Pito, la persuasione. Presso i Latini era soprattutto consigliera dei matrimoni.

SULLAMBUVA, SULLAMBUV (E. STULLAMBUV), ENGULLAMBOVA, SULLAMBUVA, ENGULLAMBOVA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL PERMANDA, EL P

SUAN, SBYEN o SAOVEN, divi-

nità egizinna della seconda classe, di cui Champollion giuniore ha letto it nome in un gran numero di monumenti, equivalera all'Ilitia dei Greci, e per conseguenza alla Lucina dei Romani. È lo stesso nome che Siene, Yourn, un tempo Souan (Vedi Egypt. sous les Pharaons, t. 1), ed oggidi Assuan, o meglio Ossuan. - Erasi negato che l'Egitto avesse mai conosciuto nel tempo della sua indipendenza una divinità analoga ad Ilitia. Avrebbesi però dovuto rimanerne convinto vedendo Diodoro Sieulo (l. 1, c. 12) mentovare tra le deita egiziane una EiAndvier trovando nell'Egitto, al mezzodi di Tebe, una città detta dai Greci Elas-Spin mong, e dai Romani Lucinae oppidum ( vedi Champollion giun., Eg. sous les Phar., t. 1, p. 179). Un magnifico bassorilievo d'Ermontide (Erment) deve aver levato ogni altro dubbio ( vedi Descr. dell' Bg., Ant., vol. 1, tav. xcv1). Intorno ad una donna nei dolori del parte, e nell'istante stesso in cui il bambino si stacca dall'alvo materno, si stringono varie dee; Amun-Ra il padre degli dei assiste personalmente la puerpera, c dietro a lui apparisce, come il caso lo comporta, la dea Suan protettrice delle madri in travaglio. Al disopra della testa della giovane madre si librano da una parte l'avoltoio, dall'altra lo scarabeo, emblemi sacri della maternità e della paternità. Tutto è si chiaramente caratterizzato in tale scoltura importante, tutto indica si bene le attribuzioni d'una Ilitia egiziana, che si può quasi consolarsi della mancanza delle leggende geroglifiche che il tempo non ha concesso al disegnatorc di copiare. Non restava veramente che il nome indigeno da conoscere; le funzioni divine avcano cessato d'essere problematiche. --Ritrovasi pure Suan, (per non citare qui che figure già riprodotte dall'incisione) tra le divinità figurate sulla faccia laterale di levante del gran tempio d'Ator a Tentira (Dendera, Descr. dell'Eg., Ant., t. iv. tay, xym, c soprattutto tay, xxm, n. 5), in cui la dea ha in testa l'avoltoio, emblema della maternità; un altro avoltoio figurato sulla tunica avviluppa il corpo di tale divinità sotto le sue ali più volte ripiegate, sulla faccia laterale del tempio di Dandur (Gan, Monum. della Nubia, tav. xxv) e nei bassirilievi del tempio isolato di Kalabscè (Gau. ivi,

tav. xxii). In ambo i casi, Suan si treva allato di Buto, cd in relazione con un principe dell'Egitto, imperatore o re lagida: nell'ultima scena è presumibile che le due dee Insieme (la partoriente a la nutrice) presiedano all'educazione del principe. -Tutte queste figure sono con testa umana. Champolllon giuniore ne ha pubblicato altre due che differiscono dalle precedenti, in quanto che la testa d'avoltoio sta invece dell'umana (Pant, egis, sotto | n.1 28 a. 28 b, lib. 11). La seconda di coteste Ilitie gipocefale tiene in mano un arco ed una freccia. Ora, qual fu il grado di Suan, e quali sono le sue relazioni con gli altri dei dell'Ezitto? Secondo Iablonski, Suan è Pubasti. Champollion giun. vuole che questa dea sia una forma di Neit, la gran madre per eccellenza dopo Buto, Neit che ad ogni momento ha in testa 1' avoltojo, che da sè sola rappresentava in Egitto Minerva e Giunone. A parer nostro, Suan, una delle divinità del secondo ordine che noi riuniamo sotto il nome di Tredici-Dodici ( vedi questo vocabolo), appartiene alla subalterna serle degli dei femine : essa n'é il capo; è una Pooh (Luna) inferiore, in altri termini una incurnazione, una delegazione di Pooh, l'alta dea, in una sfera inferiore,

SUANVITA, è una delle sei eroine secondarie addette al servigio delle Valchirie. Le altre vinque si chiamano Aulruna, Brinildur, Alvitra, Godrunaa, Ilda.

SUBIGO, Susseus, dio latino, presiedeva a quello degli atti venerei cui esprime il latino sabigo (vedi Penrica).

SUBJUGUS, nel Lazio era un dio del matrimonio (sub jagum, sotto il giogo).

Lazio, presiedeva alla sarchiatura. SUCCESSO. F. Buon EVENTO.

SUCCOT-BENOT, o Syrkor-Be-Nov. idolo assirio sull'essenza del quale gli orientalisti variano. Secondo gli uni, era la costellazione delle Pleiadi. Gli altri, colpiti dalla relazione di Venere e Benot, riguardano l' idolo come una forma della Venere d'Assiria. Dupuis sembra proclive ad immedesimare, d'un modo o dell'altro la dea-pianeta e la costellazione. Succot-Benot sarebbe un decano zodiacale ondeggiante sui confini dell'Ariete e del Toro. Finalmente, secondo Gesenio (Hebr. Woerterb., p. 7905) e Rosenmüller ( Altes u. n. Morgent., iv, pag. 386), Succot-Benot non indicherebbe la divinità stessa, ma molti oggetti riferibili al suo culto, le tende sotto le quali le Israelite si prostituivano in onore di Militta, oppure l'arca, il tabernacolo, la sacra Bari nella quale i nomadi trasportavano di deserto in deserto gli oggetti dolla loro venerazione. În sostanza, nulla impedisce che orca, tenda e dea, tutto ciò non sia stato più o meno amalgamato dai devoti, e che in progresso di tempo non abbiasi yeduto in Succot-Benot una specie d' Ilit ambulante, La storia el mostra la sede del culto di Succot-Benot in Babilonia, Esso fu istituito altresi nella citià di Samaria dal vincitore Salmanazar. Si offerivano a questo idolo grani di frumento e focacce, Kircher ( Oedip., t. 1, p. 362 ) vede nella scelta di tali offerte un'allusione evidente alle colombe ed al toro. Di più, gli sembra di ritrovare l' imagine sua in alcune medaglie di Selinonte, in cui sono uniti il tere e

SIIG le colombe (Peleiades, donde Pleiadi )

SUCHA (fr. Soucha), il dio principale dei Pnelsci o Puelchi (nell' America meridionale). Il suo nome siguificava dio del buon here:

SUCHOE (fr. Souchon) secondo Salmasio, SERUCHUT secondo Pirmico, primo decano della Libra, è rappresentato acconciato la testa d' un disco con l'urea, ma con testa d'avoltojo ( redi zodiaco rettangolare di Tentira, Descr. dell'Eg. Ant., vol. iv, tav. 20 ). E impossibile di non ravvicinare questo nome a quello di Soucho ( crocodilus suchus di Geoffroy-St.-Hilaire), c di non sospettare qualche relazione fra il dio e l'animale. Confr. Decast.

SUDRA, quarto figlio di Brama accondo la mitologia bramaita, nacque dal suo piè destro. È noto che quattro figli, emblemi delle quattro casté indique, uscirono dai quattro membri principali di cotesto ditino generatore, Il più nobile, Braman, stipite dei Bramini, scaturi dalla sua bocca ; Ksatriia, stipite preteso dei Ksatriia o guerrieri, uscì del suo braccio destro ; Vaicia, stipite dei Vaicia o negozianti, volgarmente Baniani, usci della sua coscia destra; finalmente Sudra, emanato dal piè destro, in altri termini dall'estremità inferiore del corpo, è naturalmente il simbolo della casta servile. Di fatto, i Sudra nelle Indie sono iloti o servi.

SUENTAVIT (fr. Souestavite), dio del sole presso gli Slavi (vedi STANTOVIC 1.

SUGAITOION è tenuto, presso gli Iacuti, per uno spirito malefico, signore del fulmine, e rapido ministro delle vendette d'Olontoion, che è il capo supremo degli spiriti arimanici.

SUGRIVA, figliq del diq-sole Tapuma, è, nella mitologia indiana, con Anuman, il capo-simis più notabile. Cotesti capi-simia, nel Ramaiana, sono in numero di undici-

SUKKOT-BENOT. Fedi Succor-BEROT.

SUKRA. Fedi Buna.

SULBIECH è l'ente supremo pres-

so gli Alabama (anticki indigeni della Luigiana ).

SULEVI, SULEVES, SULVE, SULVE, specie di Silli elvetici, non sono conosciuti che per una iscrizione trovata nei dintorni di Losanna, ed un marmo che li mostra in nomero di tre seduti e tenendo in mano frutta e spiche. Si presume che Silli e Sulevi non sieno che un solo e medeslmo nome. Del rimanente, il vacabolo Sulevi ricorda pur quello di Sylva ( confr. SILVANO ).

SUMATI, figlia di Garuda (il rahanam, o cavalentura, di Visno ), fu una delle due mogli di Sagara: l'altra chismata Kessini si contantò d'avere un figlio , Assamanio ; ma Sumati genero miracolosamente il cetricolo o la zucca dai larghi semi, donde uscirono sessantamila fi-

gli. SUMBA e NISSUMBA (fr. Sounена о Shoumena, с Nicoumbra) sono presso gl' Indiani due vasti giganti successori di Mahesciassura (Mahechucoura) o, per die meglio, incurnazione sia di Mahesciassura stesso, sia del dio supremo Siva di cui Mahesciassura è l'incarnazione. La loro leggenda, ben nota del rimanente, si legge nella traduzione francese di Creuzer ( t. 1, 2.ª parte,

e nel Catholique, t. xv), vedi Samua. SUMETE-ERMETE, SUMES-HEAmes, divinità fenicio la quale, dice Creuzer sull'autorità di Bellermann ( ub Phoenis. Mans., 1, pag. 25) e Munter (Antiq. Abh., p. 90, n. 13), si avvicina a Melcarto-Ercole, ed il cui nome ricorda il Som egizio, se tottavia non è Som medesimo. Ma questa prima identificazione non è nolla. Quella ch' e veramente notabile giace in fondo proprio della parola. Sumete-Ermete vuol dire Mercurio-Ercole. Ermeracle à là per intero, e la tradizione fenicia prova che Ermeracle non è una chimera dei sincretisti.

SUMENATE, dio indiano che ha dato il suo nome ad una città dov'à il suo tempio ed a tutta la provineia. Frequenti pellegrinaggi hanno reso celebre quel luago. Si trova nel tempio un idolo di nietra, osservabile per le sua taglia colossale; di presente esso è non pago fitto dentro in terra.

SUMMANO, SUMMANUS, dio-tuscoromano, il cui carattere ci è pressuché ignoto. Era in concetto di presiedere alle procelle cd alle folgori nottorne, a le procelle diurge erano. sotto l' impero di Giove, Alcuni aggiungono che lanciava pure le folgori diritte, mentre Giove le scagliava obliquamente. Secondo Plinio il naturalista (lib. u, c. 10), de'nove dei (bisognerebbe dir dieci) ai quali gli Etruschi attribuivano il putere di scagliare la folgore, due solamente, Giove e Summano, erano stati conservati dai Romani. Così si può concenire come in origine Giove e Summano non signo stati che un solo e medesimo ente supremo, sovra-

no dei cieli e della terra. SUNNA è, nella mitologia scandipaya, il sole in quanto che dea. Di continuo insegoita dal lupo Fenris, che deve trangogiarla un giorno, essa corre con rapidità. Di quando in quando però l'enorme gola dell'avido unimale la inghiotte in parte: da elò gli celissi. Prima di cadere nella gola di Penris, Sunna darà alla lace una figlia così bella, così fulgida com'ella stessa; e costei rischiarerà il moro universo che dee nascere dalle ceneri del primo.

SUPERI, presso i Latini erano v. gli dei (ma obosivamente); a. gli dei della terra e del cielo in opposizione a quelli dell' inferno. Si erigevano tre altari ai Superi, uno agl' Inferi ; s' immolavano vittime hianche o picchiettate ed in numero diapari ai Superi, vittime negre e pori agl' Inferi d'finalmente ai Superi soli appartenevano i veri altari, i quali sorgevano più o meno alti dal suolo, o che almeno erano a fior di terra; in onore degl' Inferi erano seavate fosse (scrobes, xxxxxx) nelle quali dovevano scorrere il sangue della vittima e i diversi liquidi veraati come libazioni; il ferro era piontato pella parte inferiore del collo della vittima, ed il sagrificatore, vovesciando la palma della mano, spandeva il sangue ancora fumante nella terra, ció che dicevasi invergere manum ; pel Superi, al contrario, la palma della mano era rivolta verso il eiclo.

SURADEVA, non è la dea del vino, ma si la dea di quel divino e misterioso liquere di cui una geceia da l'immortalità, l'oterna giovinezza, il sapere, la potenza, ai Deva. Tale bevanda celeste, che volgarmente chiamasi amrita ( od ambrosia, vedi questo nome), chiamasi pur sura ; imperocchè vorrebbesi invano distinguere l'amrita dalla sura. È chiero che Suradeva non è che la divinizzazione della sura. Egli è cosi che l'ambrosia ha dato origine ad un'Ambrosia atlantide, -- Il nome di Sura ebbe dell' importanza nelle Indie, poiche da esso presero gli dei ed i domoni una delle loro denominazioni, Deva e Bura sono sinonimi ; Assura (che non hanno bevuto sura) e Daitisa significano lo stesso (vedi Auszosta, e Raxeussas). Senbra che in: un'epoca posteriore si prendesse la sura per vino o per quallunque altro fiquore fermentato.

SURASSENA (fr. Sugrapara), della razza degli Jadiu, era strettissimo parente del re di Matura, Ugrassena, ed aveva-per imprro la grassena, ed aveva-per imprro la sena. Pu desso il padre di Vassudeva, sposo di Devaki e padre di Kritra.

SUBLA si appresenta nella michogia indinan a vicenda, come il sole ed uno dei deslizi Aditia (soli mensuli). Nella unoncuelatura più ordinaria di quaste dodici dirinità subalterra uccupa il secondo l'ungo, c corritopande al mese Vaissaka, aprile. Intonuo a lui si trovano inni di-Pittre qui Visnia, i quoi di ducone dell'incertezza sul suy carattere vero. - l'artice revo. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice vero. - l'artice v

SUROT, il pianeta di Venere presso gli Egiziani, era il quarto dio-dinasta (il quarto dei Tredici-Dodici).

SURTUR, genio funestodella mitologia acandinava, verrà, seguito dai genii del fuoco, ad invadere il cielo, rompeco il ponto Birost, oltare sugli Ai una spoda più scintillante del sole, uceidere Frei, e vonitare sul monto le fammac che debbono ridurlo in cenere.

SUVA, il dio della caccia nel Gippone, man ci è noto che per la festa che si celebra ogni anno in onor suo. Una processione n'è la cerimonia principale. Ecco in qual ordine si seguono gli attori di quell'antica so-lennità che viene annunziata da un fragoroso concerto di tutti gli stro-

menti di musica in uso nel paese : 1. due cavalli da mano, bianchissimi, magrissimi ; 2. quantità di bandiere simboliche, tra le quali un vessillo di carta bianca in cima d'un corto bastone, poi una lancia corta, larga e rozzamente lavorata, ma tutta dorata; 3. le Mikoci, cassa ottogonale elegante e coperta d'una bella vernice (si portano sopra delle sedie cave, ove si versano le elemosine raccolte entro a tronchi od a borse. da appositi questori); 4, i superiori del Miia di Suva in palanchino; 5. due cayalli che gareggiano in pinguedine con quelli che aprono la processione : 6, i sacerdoti : 7, il popolo. Si avviano così da un punto della città verso il Miia. Colà, quendo i sacerdoti hanno preso il loro posto, alquanti deputati della città vengono, con venti picche in cima alle quali sono attaccate delle scheggie inverniciate, a rendere i loro omaggi al capo dei bonzi. Prima d'entrare, debbono aversi lavato le mani in un bacino messo alla porta del tempio. Tosto finito l'omaggio loro al dio od al suo sommo sacerdote, un bonzo inferiore offre loro un orciuolo di birra di riso. Coteste usanze rustiche, rimembranze lontane della povertà dei primi abitanti del Giappone, ricordano diverse cerimonie della religione pelasgica, e soprattutto il Cyceon offerto a Cerere dalla veschia Baubo. SVANTOVIC abusivamente SVIA-

TOVIC, (fr. Searourica) (o Starours, Surrours), celebre dio staro, era if dio del sole e della pura luce. Il suo nome vuol dire lume dolce. Avea un tempio a lugen, nella penisola di Vitro, in mezzo alla fortezza di Arkona. Consideravasi soprattutto come agile corridore, ed in conseguenza si mantenera in

onor suo nel sacro recinto un magnifieo cavallo bianco, che senza dubbio era tenuto per sua incorstazione, come Api in Egitto era l' adeguato terrestre d'Osiride, Confrontisi Lecerro, Ossirono, Saxpaco. Svantovie era in fama di profeta, e si andava soprattutto a consultarlo alla vigilia d'una guerra o d' una spedizione rischiosa. Ora si fissava una meta a cui doveva giungere il cavallo, ora guidavasi il bianco corsiero verso sei lancie schierate a due a due su tre linee. e conficcate abbastavita dentro nel suolo perché il cavallo non avesse bisogno di saltare per varcacle. Nel primo caso, se il cavallo giungeva col piè destro, l'augurio era favorevole: nel secondo, si calcolava quante volte il cavallo avesse alzato sia le gambe destre, sia le sinistre, per passare al disopra della punta delle lancie, e se ne inferivano sconfitte, vittotie e fine propizio od infeusto, secondo il numero di scambettate che l'animale rivelatore aveva fatte del piè sinistro o del piè destro. La prova ehe Svantovic stesso abitava il corpo del corsiero, è che spessissimo, dopo averlo lasciato attaccato alla rastrelliera e tranquillo, lo si trorava la dimane ansante, molle di sudore e sciolto. Aveva dunque corso tutta la notte. Era quindi un privilegio raro il potetlo montare. Il sommo sacerdote solo aveva tale privilegio; ed anche ne godeva soltanto una volta all'anno, ed il giorno della festa solenne. - Tale festa contrassegnava la fine delle messi. Le cerimonie principali erano l' oblazione della focaccia e l'ispezione del vino dell'altro anno. In mano del dio era un corno nel quale avensi versato del vino. Se da un anno all' altro il viuo non era diminuito che leggiermente, eiò era pegno d'una copiusa ricolta. In caso contrario, minacciava carestia. Quanto restava del vino nella tazza era poi sparso appie dell'idulo: indi il sucerdote riempiendo una prima volta il corno, beveva quanto esso conteneva di vino alla salute di Svantovic, chiedendo a cotesto dispensatore dei beni terrestri abbondanza, ricchezzu, sanită; vittoria per tutti gli Slavi di Rugen ; dopo di che lo riemp iva una seconda volta, e lu riponeva nelle mani del dio. Circa all' oblazione della focaccia, essa consisteva a collucare in mezzo al recinto rosseggiante del sangue dei sagrifizii un' enorme poltiglia di farina e di mele; vi si metteva il dio, poi il sacerdote, entrandovi alla suo volta, chiedeva al populu se lo vedeva. 8 No. " rispondevasi da ogni parte. "Possiate vederlo l'anno seguente! " replicava il sacerdote; poscia dava in nome del dio la sua benedizione al popolo, ed il restante della gior-

nata passava in banchetti ed in allegria. Non contenti d'immolare a Svontovic animali, gli abitanti di Rugen gli offerivanu captivi in olocansto. In questi orribiti auto da fe la vittima era posta a cavallo con la sua armatura; legavansi le gambo dell'animale a quattro piuoli, il prigioniero stesso era legato al cavallo, indi appiccavasi fuoco a due roghi eretti a destra ed a manca dell' infelice che era così arso vivo. - Il culto di Svantovic era sommamente lucroso ai sacerdoti : il terzo di tutte le spoglie apparteneva loro, ed era deposto nel tesoro del tempio, da cui nulla puteva essere distratto .-Valdemaro, re di Danimurca, distrusse la statua di Svantovic nel 1168. Era dessa un colosso con quattro teste senza barba, inanellato, vestito d'un abito corto, ed avente nella mano sinistra un arco, e nella destra il famoso corno di cui il vino, con la sua evaporazione indicava l' avvenire.

AAUT, dio feniclo, analogo del Tot (Thoth) d'Egitto, si trova in qualità di paredro presso il gran dio poporare della Fenicia, che i Greci ed i Romani indicavano coi nomi di Saturno e di Crono. Inventore della scrittura, di tutte le scienze, dell'arti stesse ( e perciò Sidik prototipico), fece scolpire la legge sopra tavole sacre dai sette figli di Sidik (Cabiri) e da Esmun (Asclepio dei Greci); fece le imagini di Uranu e di Crono (questi nomi sono equivalenti greci dei nomi egiziani). di Dagone e d'aftri dei, imagini che tette alla loro volta dirennero al-

trettanti caratteri della scrittura saera. - Taaut si trova cosl alla testa di tutte le sturie umane primordiali, ugualmente che il Tot d'Egitto, Taaut senza dubbio apparve a parecchi gradi di rivelazione, Diffatti, la sua dottrina, dopo essere stata ritoccata, rimaneggiata più volte da una serie d'enti più o meno mitologici, fu all'ultimo rivelata una seconda volta da Surmo-Bel, accompagnatu dalla dea Turo. Confr. Suмете-Еамета.

TABOA. Fedi EUROA. TACHTEB. Fedi TASCTER. TACITA (ed in greco Y:WTHAN,

## Profani, per pietà deh vi tacete!

Fors'anche Taoita indica quella specie di raccoglimento religioso, di meditazione sileaziosa, necessaria alla produzione dei grandi pensieri. I Romani erassero una cappella a Tacita. Il Laziu conosceva un'altra dea del silenzio, Angerona.

TACUINE (le), speele di fate orientali, congiungono alla facoltà di predire i misteri dell'avvenire una somma bellezza, le ali degli angeli, ed una propensione a soccorrere gli uomini contra gli assalti del demunio.

TAD, vale a dire egli (pronome per eccellenza), l'ente irrivelato nelper la citologia indiana. Oltre Tad, decsi osservare in quest' alta metafisica teologica Sat, l'ente che si rivela per la creazione.

TAFNE o TAFNET, dea egiziana che si siguarda come una forma di Neit, sembra soprattutto essere stata la Neit guerriera, e quindi pote avere qualche relazione con la Pullade ateniese. Come Neit, porta non di rado una testa di lione; e forse si giungerà un giorno a vedere delle Taine in tutte le Neit leontocetali, le quali al corpo di donna ed alla testa di lione non uniranno altri attributi. Coteste dec leontocefali hanno dell'analogia con le sfingi, e, come esse, spessissimo con esse, trovansi a centinnia negli aditi dei templi, dove fanno la figura di guardiane formidabill ai nemici ed ai profani, Veggasi Deser. dell'Eg. ant.

TAFO o TAFIO, Tatos, eros eponimo dell'isola di Tafo, era tenuto per figlio di Nettuno e d'Ippotoc. Andú a Tafo alla testa d'una truppa di emigrati.

TAGETE, genio etrusco volgarmente riguardato come una delle divinità inferiori dell'Etruria i ma che. in realtà, teneva un segglo altissimo nella gerarchia, dev'essere schierato nella classe degli Ermeti, inventori di ogni alta scienza, ed autori d'ogni rivelazione ; e tuttavla si distingue in mezzo alla serie degli Ermetl per certe gradazioni annesse che rendono complicata e variopinta la soa fisionomia, Intanto che Tarcone, fondatore dello stato etrosco, apriva il seno della terra la mercè dell'aratro. un fanciullo, un nano sorse dal solco e fe meravigliare totti gli astanti dettando precetti ed gracoli nei quali spirara la plù alta sapienza. Tale miraculo segui presso Tarquinia. Secondo altri, Tagete avera per padre il dio Genio, e Giove era suo avo. È desso, dicesi, che insegnò alle dodici città della confederazione etrusca l'arte di predire il futuro mediante l'ispezione delle viscere delle vittime. Finalmente, tradizioni d'un altro ordine lo mostrano sempre accompagnato da un discepolo fedele, Bacchete, che lo rappresenta, lo riverbera e lo continuo.

TAIGETE, TATGETE, figlia d'Agenore re di Fenicia, sorella d'Eurupa e madre di Lacedemone. Si nomina pure una TAIGETE Atlantide e per conseguente Pleiade.

TAIGETO, TATESTUS, figlio di Giore e di Taigete. È chiaro che Taigete o Taigeto è la personificazione del monte Taigeto in Laconia.

me del monte l'aigeto in Laconia. TAIVADDU' è presso i Madecas»

sl lo spirito maligno per eccellenza. In upposizione alle numerose bande d'angeli che l'essere buono ereò per vegliare sni mondi e gli uomini si delineano quantità di spiriti maligni, docili ministri della volontà di Taivaddù, da eui emana ogni flagello fisico e morale. I Madecassi, ummettendo il dualismo, trassero da tale dottrina questo corollario, ch'è assurdo di onorare lo spirito buono dal quale nulla hassi a teinere. E diffatti, moltiplicano le offerte in onore del loro Arimane, e non si oceupano minimamente del loro Ormuzd.

TAKSCIANPADA (fr. TAKENJAN), des dell'isola Formosa e moglie di Tamagisanhase, fa la mia residenza nell'Oriente; è dessa elta produce il tuono. Questo romoreggiamento elettrico della nube, secondo i devoti di Formusa, altro non è che la gran vace di Takscianpada che agrida il suo sposo, perchè nega niocria agli uomini.

TALAFULA e TAPALIAPE sono nell'isola Formosa le due divinità che presiedono alla guerra. S' invocana sempre prima di marciare alla pugna.

TALAO, TALAUS, Talaus, re d'Argo, era figlio e successore di Bia, a cui suo fratello Melampo, dopo la guarigione delle Pretidi aveva ceduto la metà del salario che gli diede Megapento (tale salario era i due terzi del reame d'Argo). In breve, si vide apparire nella dinastia degli Amitaonidi la stessa ostilità che in quella degli Abantidi (discendenti da Danso per Abante). Acrisio con Preto. Perseo con Megapento, formavano una duplice coppia di rivali. I Biantidi ed i Melampidi si detestano del pari. Anfiarao, figlio di Melampo e rappresentante della dinastia dei Melampidi, assalta per astuzia

Talan, gli rapisce trono e vita, e per qualehe tempo occupa i suoi stati a detrimentu d'Adrasto, il quale è ito n cercare un asilo a Sicione (si può osservare che galare in greco significa infelice, e che d'altro canto questa radicale on che si ritrova in Atlante, Atalanta, ha somministrato pure al greco i vocaboli erass, Theuns, Thegies, ecc., ecc., ed al latino tolerare. - Adrasto non fu il solo figlio d'Anfiarao: di Lisimoca, sua moglic, aveva avuto ancora tre figli, Partenopeo, Pronace, Mecisteo ; e tre figlie, Erifile, Aristumaea, Astinome. Alouni mitolugi gli danno per moglie Lisianassa. Il suo nome oècorre con quello d'Arcio e di Laodoco, suoi due fratelli, nella lista degli Argonauti. - Mustravasi ancora al tempo di Pausania la sua tomba a Corinto.

TAL

TALASIO, TALASIUS O TABASUS. era il dio del matrimonio nel Lazio. S'ignora l'origine di questo nome, che è possibile di derivare, 1. da Salassa, il mare (qui pensare a Venere, e fors'anche al suo nome etrusco Talna); 2. da Saze (fut., Sagra), comprimere (la dea latina Prema presenterebbe qui una relazione non meno preziosa che curiosa): 51 da lar o las, in lingua atrusca signoro (Ta-las, il signore?); 4. da Talasia, ciocche di lana apparecchiata, per allusione alla cerimonia dell'imeneo. nella quale la sposa novella, con una conocchia ed un fuso in mano, camminava soura un vello disteso sulla soglia stessa della porta. Alcuni mitografi spiegano Talasio con una leggenda alquanto euriosa. In occasione del ratto delle Sabine, una di esse rapita e portata via da alcuni nomini della tribà dei Celeri, eccitava al passare acclamazioni e talvolta qualche desiderio geloso; ma ogni volta

che la folla s'accalcava, o che qualche guerriero pareva accingersi a disputare il passo, dicendo: » Oveconducete questa donna?" i rapitori rispondevane: Ad Talasium, da Talasio, , e tostamente la moltitudine si allontanava, gli oppositori sgombravano. Ora, chi era cotesto Talasio? un rieco Romano? Romolo stesso? (s'inclinò verso l'una e l'altra di queste due opinioni ) Oppure la risposta da Tulario non era dessa che una di quelle grossolane facezie fescennine usitate soprattutto nelle nozze, ed un equivalente d'et get Shadaraa o comprimendam, perfringendam? Checche ne sia, si raeconta che de Talaso e dalla bella Sabina nacque una famiglia numerosa, e che in conseguenza si nugurava alle coppie che entravano in famiglia la felicità di Talasio, donde alla lunga la sinonimia d'Imeneo e di Talasio.

TALASSA, TRALASSA, IMPERCOMPAIRE (E. M. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A.

TALIA, TERLA, Must dellt commedia, degli allegri banchetti e dell'ilarità, era figurata sotto le sembinaze di gioroge d'un'ari scherzevole, coronata di celera, di pentpini, esizzat di coturni, e tenendo in mano ora il pedo o hustone pastorale, ora la machera grotteca dell' Egemone (conduttore degli schiari), analogo greco del Geta delle commedie romane (vecli Pitture d'Ercolis-

no, 11, 3). Parecchi bassirilicvi ia presentano con Melpomene nelle pompe trionfali di Bacco (Museo Pio-Clcmentino, V, vii). - In Plutarco Talia è una delle tre Muse gravi, Alcuni mitologi le fanno onore dell'invenzione dell'agricoltura e della geometria, e la riguardano come quella che presiede ài talli o teneri germogli degli alberi ed alla fioritura ( 3ax-Aur, e confr. Tallo). Tre altre del nome di Talta sono I. una Occanide compagna di Cirene; 2. una Nercide; 3. In seconda delle tre Grazie .- Una Talia fu amarite o moglie di Apollo, che la rese madre dei Coribanti; secondo Apollodoro (I, 3, 4; confr. lo Scoliaste di Licofrone, s. v. 78); Strabone (lib. x) sostituisce al nome di questa dea quello di Pizia (vedi piure Teatra. (1) TALLO, TRULO, una delle Orè

(o Parelle primitive), presiedeva alla germinazione ed alla fioritura delle piante. Tallo e Talia in sostanza non differiscono punto (v. Oaz).

TALNA, TRILISA, Venere degli Ertischi. Lanzi (Saggio, ec.; t. 1) spiega questo nome per Sakira (rd àkira), la marina. È inutile di far avveriire quanto tale etimologia sia forzata. Del rimanente, si trova sopra una patera ettrisca (Deupster, Etrur. reg., 1, 1) il nome di Talna accanto a nuello di Venere.

TALO, TALUS, Ta'AGG (G ATALO, of CALO, od ACALO), nipote di Dedalo, avera inventato la sega, il compasso, il snechiello. Suo zio, geloso delle sue scoperte, lo precipitò dall'alto

(1) Tăfia ê rappresentata în un quadro di Pietro da Cortona. Essa vi ê dipiarta seduta mollemente în compagnia di Clio în un boschetto ed în colloquio con quest'altra musa. Non mancano « nessuua di esse i rispettivi loro attributi.

d'una delle torri d'Atene. - Minerva, che aveva ispirato il giovane, lo trasformo in pernice; viene quindi indicato sovente sotto il nome di Perdix, il quale, così in greco come in latino, è quello di cotesto uccello. Aggiungesi che poco tempo dopo la morte del giovano principe, gli Atenicsi scopersero il delitto di Dedalo, e che non si sottrasse al aupplizio se non mercè una pronta fuga, Fu allora ch'egli ando in Crota. Conf. DEDALO e MINOSEE, Mostravesi in Atene la tomba di Talo, sulla strada che menava dal teatro all' Acropoli. Il nome di Talo non differisce da

quello di Dedalo: lo zio od il nipote simboleggiano Dedalidi, o artisti, artigiani, adoratori e discepoli d'Efesto. TALPIO, TRALPIUS, OZIZTICI, figlio d'Eurito ed uno dei pretendenti d'Elena, veleggio a Troia al comando di dieci navi epce.

TALSINIA, TRASSINA, figlia di Ogige e di Tehe, avera per fratello Cadmo; questa geneslogia, si noco d'accordo con le ordinarie leggende di Cadmo, non indica forse 1. che Ogige ed Agenore sono tutt'uno; 2. che la popolazione dirozzatrice della Beozia non venne altrimenti dal litorale fenicio? Ogige e Tebe sono l'Oceano ed il Gielo.

che vennero per parte di Serse a domandare si Greci l'acqua ed il fuoco.

TAMAGISANASC (fr. Tassorsasurach, es as moglic Takaciapada on no nell'isola Pormosa, gli dei che presiodono alla piogis. Il prime abita al mezzodi, Takacianpoda dimora all' oriente. Quando tuona . gl'isolani afformato es sacrine, al quale priva di pioggia gli agricolatri di Pormosa, ed in heret Tassagianase, sessos da' suoi giusti rimbrotti, veras con mano liberale la acque di cui sono gravide le nubi:

TAMERANI è il creatoro di tutte le cose, a detta d'alcuni Indiani. Egli ha, dicono essi, immediatamente dono la nascita del mondo rinunziato al governo, al fine di vivere in quiete, ed è lo spirito finnesto che governa l'universo a seconda de'suoi capricci. Conforme alle idee di tanti populi selvaggi, i quali non rendono omaggio che al dio cattivo perchè non paventano che lui, essi incensano ad ogni momento il sostituto di Tamerani - È credibile che Tamerani non differisca da Tama, le tenebre. Tama rassomiglia a Brahm, almeno per due caratteri: 1. la non rivelazione; 2. la non curanza o l'inerzia. Brama, Visnii, Siva governano il mondo in luogo di Bruhm : Tamcrani si fa del pari rappresentare.

TAMIMASADE era il dio delle acque presso gli Sciti secondo Erodoto, che lo paragona a Nettuno.

TAMIRA, Siciliano, padre di Tamiradi, di cui seguo l'apt.

TAMBADI (i), famiglia sacerdotale di Cipro, danno luogo a due problemi principali: 1. Furono dessi, come i Ciniradi, re di cipro (in tal caso sarebhero stati sacerdoti-re)? 2. Sostennero essi le alte funzioni del sacerdozio, oppure non furono che

semplici cantori? TAMIRI, THAMPRIS, figlio di Filammone e d'Arsinoe o d' Argiope, nacque in Tracia, presso gli Edoni, dovette alla sua valentia nell'arte del canto il titolo di re degli Schi; riportò il premio della lira nei giuochi pitici, e orgoglioso del suo trionfo, sfidò le Muse stesse al cimento. Queste lo vinsero, lo accecarono, lo privarono della voce : e lo sfortunato dalla disperazione lascio cadere la sua lira nel Balira il cui nome indica ancora quel triste fine d'una lotta disuguale (Bakker, gettare; Aupa, lira). Prodico continuava il castigo di Tamiri fino nell'inferno. Gli artisti rappresentarono sovente il noblle cicco. con la barba cascante, i capelli sparsi, e la lira spezzata, distesa e quasi senza corde giacente a'suoi piedi. Sofoele aven composto su cotesto bardo degli antichi una tragedia che andò perduta. Secondo Igino (Astron., 11. 6), l'Engonaso è Tamiri genuficaso dinanzi alle nove store vincitrici. --Plutone paragona Tamiri ad Orfeo. ad Olimpo, a Femio t dichiara, come se l'avesse udito, ch' era senza pari nel suono del flauto, della lira, e nel canto, ed aggiunge che la sua anima passò nel corno d' un usignuolo. Alcuni mitologi lo fanno nascere presso gli Odrisi. Talvolta non vien posto in lotta che con una sola Musa. Pansamia spiega la perdita della sua viata con lo scoramento che uccide l' anima. In Tzetze l'allegoria si limita alla perdita dei poemi di Tamiri, Diffatti, gli antichi bango parlato di Tamiri; è parola in Plutarco della sua Titanomachio, in Sulda della sua Teogonia o Cosmogonia, e Plutona cita fino parecchi versi de'suoi Inni. Si voleva pure che avesse inventato il modo dorio, e si raccontava seriamante cha due poeti hvariti lui riportato avevano il premio nel

giuochi pitici. TAMMUZ (fr. TRANSOUZ), dioprofeta degli Assirii, erasi, secondo le leggende, incarnato sotto forma umana, onde rimettere i popoli ed i ra nella via della verità. Venne un giorno ad ingiungere al re d'Assiria d'adorare i sette piancti ed i dodicisegni dello zodiaco. L'empio principe lo fece spirare nei tormenti ; mà la notte appresso, quante statue erano nell'universo vennero tutta ad unirsi nel tempio di Baal ( del sole); gemiti, lunghi singhiozzi proruppero: erano le immagini divine che piangevano la morte di Tammaz !-Un romere profondo rimbombo 2 era la statua del sole la quale, collocata in mezzo a tutte le altre, eracaduta per terra. La dimane, 6d dall'anrora, tutte ritornarono ai loro tempii; ma gli Assirii, avvertiti dal lutto degli dei, istituirono in onore del celeste profeta, la cui perdita ispirava tenti affanni agl'immortali, una festa che si dividova in due parti, il giorno di lutto ed il giorno d'allegrezza. Il calendario de'Giude's ci presente un mese di Tammuz, il quarto dell'anno santo ed il decimo dell'anno civile: esso corrisponde alla tona di giueno, ed in conseguenza la festa è solstiziale. Gli dei stessi celebrarono la festa di Tammuza ed il profeta Ezechiele lo rimprovera loro con forza, --- Tammuz fu egli il sole? i particolari delle sua leggenda e della sua festa lo ferebbero presumere. Tammus è Fenicio, As-4 sirio, Caldeo d'origine? Silvestro di Sacy (.sopra S.te-Crolx, Reclts sur le Myst., t. m, p. 101) riguarda tal nome, quantunque generalmente sparso in Assiria, come d' origine

straniera e probabilmente egiziana.

Sorchbe desso Amun' Tammus è egli lo stesso che Adone? Quasi tutti i valenti interpreti dell'antichità, Beyling (De fielus super Thommus), Rosenmille (all. u. neus Morgenland, 11, 518), Groddek (Antig. Fersuche, 1, 58, ecc.), si sono decisi in favore di questa opinione; e Corsini (Fasti attici, 11, 297) non adduce che debuli razioni per fallo rigettare fallo rigettare.

TAMNO (fr. Thermo), divinità tonchineso, reglia, accondo gli abitonti di quella parte dell'India, alla conservazione delle messi. I paesani le attribuiscono l'invenzione dell'agricoltura.

TANA (fr. Tassa), la Minerra degli Etruschi, almeno scondo Ottf. Müller (Etrusker, t. 11, p. 43, ecc.), si trova sopra non patera. Questo non ericorda quello d'Atana ('A Se'sa, dorio, per 'A Se'sa), che la stessa den porta in greco y ecosì l'étimologia sembra confermare ciù che indica la scienza mitologica.

TANACE (fr. THARACE), figlia di Megessaro, moglie di Sandaco, e madre di Ciniro. Il nome di Tanace ricorda 1. gli Anaci; 2. il dio-luna del Ponto, Farnaco.

TANAGRA, Tave ypa, eroina eponima di Tanagro, in Beozia, doveva i natali, secondo gli uni, ad Eolo, secondo gli altri al dio-finme Asopo ed a Metone. Essa sposò Pomandro, il cui nome occorre in Egitto, sia come quello del dio supremo Pi-Amun, sia come quello d'un libro sacro. Si è molto scherzato sul nome di Tanagro, che sembra significare la vecchissima (71170, estendere, pogur. vecchia), Giunta ad un età assai avanzata, Tanagra non era indicata da'suoi vicini che sotto il nome di Grea, o vecehia. La sua vecchiezza le conferisce in un non basso grado l'aspetto sibilico, e la sua pascita

conferma ancora questa idea. Il vento, al dire degli uni, un fiume secondo gli altri, le dà i natali: vale a dire in altri termini ch'ella è ispirata. Del rimonente, Tanagra era una delle città più religiose della Grecia; si vedeva nelle sue mura la tomba d' Orione, nel suo circondario il monte Cerice, una delle patrie assegnate a Mercurio; si raccuntava altresì che questo dio aveva liberato i Tanagrei d'un'epidemia portando intorno alle loro mura un agnello sulle sue spalle, ed aveasi istituita in memoria di tale avventura una festa detta Crioforia, nella quale un giovane faceva il giro delle mura con un ariete sulle spalle:

TANAI, Taxain, figlio di Fonto e di Talasse di di Talasse di di Talasse di di Talasse di di Talasse di ele toda la marco ed di marco, secondo Jajino i, di Berozo e dell'imazzona Leucippe, secondo al-tri, giuto lungo tentpo diaprezzo e dollo alle donne, s'innamoro in seguito dell'ausa propria madre, poi si prezipito del fiune al quale gli amtichi della marco della sua propria madre, poi si predicio della della di Tanain, oggadi chia della di Amazzonio. —Un altro Taxa era un duoc rattulo; Eura lo uscisa.

TANABE-PAPAIT, des delle inte Sandvich. I auto cuchi à nue
boca presentame le seure appete
che Tanate; cuchi questo nome; il
nasso non val, meglio, e le forme de
corpo vaglione unece acces. Choric
(Fiaggio Pitti, Sandve, tav. va.;
5. e 4) l'ha diagonta di faccio; e
di profile. Quantiunque le sue cuce feaciano quasi angolo retto con le gabe, la des sembra in atto di muovere il nasso.

TANANERE, dio delle isole Sandwich (Choris, Viagg. Pitt., Sandw., tav. vn, f. 1). La testa, la quale essa sola è d'un volume così considerabile come il resto del corpo, è bene atteggiata ad ha alcun che di espressivo e di distinto,

TANATEA, dea delle isole Sandwich, non ci è conosciuta che per mezzo d'imagini di cui una è stata riprodotta da Choris (Viaggio Pittor., Sandwich, tav. vui, f. 5); stimmate sulla faccia, narici orrende, occhi appena indicati e somiglianti a foglie di lauro, bocca enorme, e le cui labbra, sorprendentemente staccate verso le loro estremità, si avvicinano verso la linea media della faccia, ecco i suoi tratti principali, Si vedono spuntare denti parallelogrammici e di cui nessuno è caninot intorno alla sua testa si rotonda un'acconciatura; il collo è più grosso delle due cosce unite. La dea sembra in atto di camminare,

TANE, uno degli dei più elevati dell'arcipelago della Società, è, secondo uno dei sistemi religiosi degli abitanti di quelle isole, il dio supremo. Chiamavasi pure Te-Medua, vale a dire il padre. Tarra, sua moglie, gli partori fra gli altri figli Po (la notte), Ariè (il cielo), Aviè (l'acqua dolce), Atiè o Te Mide (il mare), Matai (il vento), Taunù Mahanna (il sole sotto forma d'un uomo chiamato Euroa Tahoa). Subito che quest'ultimo fu nato, tutto il rimanente della sua famiglia sgombrò dai cieli e si reco sulla terra. Taunn sola prima di prender parte a tale grande migrazione, restò nei eieli abbastanza lungo tempo per dar a suo fratello, di cui divenne moglie, tredici figli che sono i tredici mesi: Papiri, Ovnunu, Paroromua, Paroromori, Muriha, Heascia, Taoa, Orororera, Huriama, Teaire, Tetai, Ucaho, Uca. Taunu, dopo questo laborioso parto, essendo discesa sulla terra, Mahanna, vedovo, si uni all'enorme ed

inorganica roceia Poppoharra-Hareha, n'ebbe Tetuba- Amatu-Hatu, ed alla fine mort, o pinttosto si trasformò in polvere. Tetuba-Amatu-llato ebbe per moglie la sabbia del mare e per figli Ti ed Opira. Alla sua morte Ti ed Opira, quantunque fratel+ lo e sorella, si maritarono, e diedero i netali ad Ohira-Rine-Muna la quale, morta sua madre, diventò la seconda moglie di Ti. Da questo nuovo imeneo nacquero tre figli, Oraș Vanu, Titeri ; tre figlie, Hennatů+ Morrura, Henoroa, Nuvia. I tre fratelli sposarono le tre sorelle, e finalmente la specie umana cominciò, Bisogna paragonare a questa cosmogonia quella di cui si favella all'art. ETUA-RAHAT.

TANFANA, den germana la quale aveva un tempio celebre presso i Marsi, tra l' Ems e la Lippa (Annali di Tacito, I. 51), era secondo efi uni la dea delle sorti o della divinazione per mezzo delle verghe, secondo gli altri la dea del fuoco. Nella prima ipoteși, che è la più probabile. Tanfana sarebbe, nous come fu detto, una divinità allegorica analoga alla Fortuna di Preneste, ma una fata suprema, divinatrice per mezzo delle verghe ( Tan in auglosassone, Tain in Ulfila, Tein uei monumenti runiai, Teen in tedesco, significano bacchetta; Fana vuol dire signora). Tale specie di cladomanzia è stata descritta da Tacito (Germania, 10). La verga o baechetta colta sopra un albero da frutti. cra tagliata in piccoli cilindri che si distinguevano per alcuni segni previamente fissati; poi si gettavano a caso sopra una stoffa bianca: dalla loro disposizione relativa s'inferiva il fine felice o funesto dell'impresa per la quale si consultavano. Tale divinazione era praticata ora dai capi dello stato, ora dal padre o dalla madre di famiglia. Nell'isola di Rugen la verga, divisa in tre, era segnata ora di bianco, ora di nero: il consulente collocava tali pezzetti sempre in numero dispari, li traeva a misura, ed augurava dell'avvenire dal colore che prevaleva. Tale divinazione si ritrova altresì presso gli Seiti (a detta d'Erodoto, 17, 67), presso gli Alani (secondo Ammiano Marcellino, xxxi, 2), finalmente presso gli Orientali (Ezechiele, xxi, 21, ed Osea, IV, 23), Il trionfo del eristianesimo nell'Alemagua non distrusse tale superstizione; soltanto vi si aggiunsero formule eristiane e si scolpi sopra delle bacehette l'imagine della eroce. - Tan significa fuoco nei dialetti celtici, ma Tanfana era tentonico; è Wachter il primo ehe ha dato Tantana per dea del fuoco. Si è pur sospettato che Tanfana significasse semplicemente il tempio delle verghe.

TANGATANĞA, vale a dire uno in tre e tre in uno, divinità peruviana mentovata da Acosta, e nella quale i missionari honno reduto un lontano riverbero della nostra trinità (Laffiteau, Moeurs des sauv., 19). TANGRA, è l'ente supromo pres-

so gli Iakati (Siberia),

TAN-KUAN, dio eltinese, primo membro della trinità soggetta a Kang-I (vedi questo nome), presiede alle pioggie, alle procelle, alla grandine, al fulmine ed a tutti i fenomeni meteorici.

TANTALO, TANTALDS, TATTALDS, figlio di Giove (o di Tmolo) e della sinia Plato, o Plotida e Plote, regnò nella etità di Sipilo (allora comprasa nella Frigigio) en Paffagonia. È celebre nella storia per suo figlio Prelope, il qualo venne dall'Asia Misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel Petoponuso; e nella misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel relativa nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misusca nel misus

tologia per un delitto ch'è stato sempre avvolto nelle tenebre, ma che gli meritò nell'inferno una punizione esemplare. Qual è questo delitto? Gli autori sono discordi su tal punto. Riassumiamo le principali opinioni: t. rapt il giovane e bello Ganimede, figlio di Troo; 2. prese parte al latrocinio di Pandarco, e presto un giuramento falso in tale oceasione; 3. offese Giove dichiarando al fiume Asono che il rapitore di sua figlia era il signore degli dei ; 4. introdotto nei cieli da Giove, ed invitato a prendere la sua parte di nettare e d'aoibrosia, involo cotesti ulimenti divini onde farli gustare agli uomini eome sarebbe tornato sulla terra; 5. rivelò i segreti degli dei, di cui era sommo sacerdote ; 6. preposto da Giove alla custodia del suo tempio nell' isola di Creta, s'appropriò un cane magnifico che doveva dividere con lui quest'incumbenza religiosa, e quando Giove lo ridomando, egli dichinro che non ne sapeva più nulla ; 7. finalmente, ricevendo gli dei a ensa sua, imbandi loro, a fine di provaro la loro divinità, le membra di suo figlio Pelope. Giove conobbe in breve l'orribile munificenza dell'ospite suo e risuscitò la vittima, di eni Minerva aveva già mangiato una spalla. Il supplizio di Tantalo, secondo Euripide e Platone, consiste a tremare di continuo sotto una rupe ehe gli pende sul capo. La leggenda comune lo dipinge divoratu da una sete afdente, in mezzo ad uno stagno la dui acqua s'ionalza fino alle sue aride labbra, poi cala subito che vuole appressarvisi; in preda ad una fame canina sotto alberi i cui rami si piegano verso le sue mani e si raddrizzano ratti qual lampo tosto che vuol afferrarli. Mostravasi la sua tomba a Sipilo. - Si dà per muglie a Tantalo ora Antemusia, ora Eurianassa, da cui ebbe Bronteo, Pelope e Niobe. Aleoni mitologi nominaco come madre di Pelope Clizia, o Dione, od Euritenide, od Eupritone. - È evidente che Tantalo altro non è che il gran dio per eccellenza della Lidia e forse il capo dei Tritopatori. Tutte le sue avventure lo mostrano identico a Giove, rivelatore, attorniato da paredri, ed immolatore. Diffatti, abita l'Olimpo, bee a luoghi sorsi l'ambrosia, custodisce un monte che è un Olimpo, veglia ad un tempio, a Creta, tratta gli dei. Non è questo essere identico a Giove? Confr. l'art. PELOPE. - Altri due di nome Tax-TALO furono: 1, uno dei figli d'Anfione e di Niobe : 2, un figlio adulterino di Tieste e d' Erope, la sposa di Atreo. Quest'ultimo lo uccise e no fece ministrare le membra a Tieste nel haochetto che gli diede nella sua riconciliazione con lui. Alcuni mitologi sanno vivere questo Tantalo fino all'età adulte, e gli danno per moglie Clitennestra di cui fu il primo marito. Agamennone lo uccise per essere lo sposo di cotesta figlia di Tindareg, e su per vendicare la sua morte che Egisto, amante riamato di sua cognata, nulla intralasció per indurla a disfarsi d'Agamennone. --Si dà il nome di Tentalidi alla numerosa posterità di Tantalo: Niobe soprattutto chiamasi spesso Tanta-

TAPALIAPE. Fedi Thatwus.
TAPIQ, dio della mitologia finnese, era il protettore delle api, il
guerdiano delle greggie el il gran
sanstore delle ferite. D'accordor con
Tapiolao-Emenda, soa sorella o sua
moglie, presieden alla caccia e guidava i giovani eroi alla caccia della
sevaggian, sua Tapiolan- Emenda

non abbandonava loro che gli uccelli, Tapio faceva cadere sotto i loro colpi i timidi ospiti delle selve: chi voleta assalire una fiera, gli bisognava invocare la protezione d'Isi, il gigante.

TARAN o TARAM, TARAMIS, Tonamis, il dio del tuono presso i Celti della Gallia, non era che il tueno personificato (Taran in gallo sighifica tuono). Riguardavasi come quegli che presiedeva alle meteore ignes. alle pioggie, alle tempeste. Venne paragonato a Giove-Tonante ( Zeus-Brontaeus) del moodo greco-romano. e per conseguenza a Giove : ma questo parallelo è poco esatto se per Giove s'intende il dio supremo, imperocchè Eso e Teutate erano superiori a Taran. Opponerasi a Tuistone, che era il dio dell' inferno, e sotto questo punto di vednta sarebbe da credere che essi fossero i due dei principali. Fenel riguarda Tuistone come il principio del bene, e Taran come il principio del male; ed in prova allega l'uso dei Germani di contare per notti, l'affiliazione che stabilivano tra i Teutoni e Tuistone, loro proavo, poi finalmente i sagrifizii umani offerti a Taroo. Questi argomenti non sono decisivi; l'ultimo soprattutto nulla prova. La superstizione, immolando nomini egli dei, credeva sovente d'immolare la vittima più para.

TARANTO, Tanas, fondatore di Taranto, era tenuto per figlio di Nettuno e d'un minfa issomineta, ed avera a Delfo una coppella dove gli si renderano gli sorori erotici. È noto che nel linguaggio degli evemeristi. Nettanido significa venuto per mare ; ciò voto dire semplicrasente che la città eponima è alla sponda del mare. Del rissaente, i figli non

sono che le emanazioni del loro padre. Taranto è un Nettunide subalterno ; quindi le medaglic tarentine gli danno le sembianze d'un dio marino armato d'un tridente, a talvolta della clava erculea, cavalcando un delfino; esse gli danno pure diversi attributi relativi alla fertilita dai paesi circostanti: la cornucobie, l'anfora dai due manichi, il tirso, grappoli d'uva; talvolta vi si vede il gufo, simbolo di Minerva, protettrice di Atene. La storia plaunhto nabilosa dei secoli che seguirano la presa di Troia da per fondatore di Taranto il lacedemone Falanto, duce dei Partenii ( pedi FALANTO ). --- Un altro Tananto, riguardato unch'esso qual fondatore di Tgranto: era figlio d'Ercole. È probabile che sia lo stesso che il precedente. Ercole e Nettuno, nella credenze italicho, avevano insieme la più intima cornessione (vedi Pontuno); e già si é veduto più sopra la clava sostituita al tridente.

TARA-PIA, dio esto che si è paragonato qualche volta al Tor se andinavo, era adorato sotto la figura d'un stacello magnifico nato in una foresta del monte Tara-Pia o Torapilla (antica provincia di Livonia): Cotesto uccello, dicesi, volsva ad un dato tempo verso l'isola d'Ocsel. Questa isola, che si chiamava Choa ri, era come la Delo degli Slavi, e ricorda non solamente quelle isole sacre si númerose nel ponente e nel settentrione, como nel levente e nel mezzodi, ma altrest i viaggi periodici di Venere in Libia, d'Apollo nella sua Ciclade; di Bacco in Nasso, d'Atana nel suo lago tritonide. dei dodici numi nella marittima Etiopia. Del rimanente Tor è aquila, e come lui Tara-Pia aveva il giovedi sotto la sua protezione.

TARASSIPPO, TARASIPPUS, Tapresentes, genio funesto ai combattenti che si disputavano il premio della corsa dei carri. Il suo nome indica che recava la perturbazione negli esercizii dei envalli. Sembrai che non sia mai stato figurato dall' arte. Un altare cilindrico posto all' estremità della carriera e dedicato alla sua potenza, era riguardato coma suo domicilio, e senza dubbio era egli stesso. In questa ipotesi, che cosa era Tarassippo? Un grande fetiscio, un betilo, un analogo dei coni di Cipro, della Siria, della Sardegna e dei Craighi della Gallia, Questo betilo, è vero, ascondeva uno spirito rettore; ma tutta la sua statua era riputata animata, almeno di quando în quando, dalla divinità. Resterebbe a dire chi era cotesta anima : il. Tarassippo d'Olimpia, a detta degli Bleit era l'ombra di Enomao o quella di Mirtilo, o di qualche cccellente cavallerizzo nativo di-Elide. Il Tarassippo di Corinto era tenute per Glauco, il figlio di Sisifo. calpestato da'suoi proprii cavalli, durante la selebrazione dei ludi funes bri d'Acasto in onore di suo padre, Agli occini d'alcuni Tarassippo era Nettuno Innio i vedi questo nome ); - Passando dinanzi all'altare di Tarassippo i cavalli sentivano un terrore subitanco che faceva loro mordere il freno, correre spumanti nello stadio, spezzare la sala dei carri urtandosi nelle sinuosità del pilastrino fatald, e falvolta rovesciare il loro padrone e calpestarlo. -- Abbiamo veduto che si distinguevano spiceatamente almeno due Tanassipps. È credibile che il primo fosse consecrato ai mani d'Enomao e di Mirtilo, e cha il secondo fosse sotto la protezione di Nettuno Ippio, il superbo protettore di Corinto e dell'

istuo hattuto dai Batti di due mari. I combattenii, prima d'entrer in lizza, offrivano un sagrifizio a Tarassippo, e senza dubbio gl'indirizzavano più d'una volta voti durante la corsa, a mano a mano che si articiparano al punto in cui si spesso frangevansi le loro gloriose sperante.

TARCONE, TARCKON, preteso fondatore di Mantova, è nell'Encide un duce etrusco che viene, dono l'espulsione di Mesenzio, a recure ad Evandro le insegne del regale potere ed a pregarlo di regnare sui Tirreni. È desso lo stesso che un Tarcone, figlio d'Ati, fratello di Tirreno e zio di Tusco, il quale viene in Italia a gettarvi le fondamenta delle dodici città dell'Etruria ed a regnare specialmente sulla città di Torcone ? Noi lo presumiamo. Quegli è spacciato per figlio di Telefo. È noto che Tarcone e Tarquinio sono il medesimo nome. Tarquinia personi-Geata dovette dunque chiamarsi Tarcone ( vedi Suida, art. Tapxweier )-Questo nome differisce appena da Terracina o Teachine. Buttman (Mythologus, t. IL 207) osserva a proposito dei Tarquinii che questo nome appartiene alla serie dei nooi pelasgici dell'Etruria, e non alla seric Basena.

TARMAD, altramente Arraap, è uno de'sei principi dei Devi che il Bundehesc associa al terribile Arimane; è il Dev dell'orgoglio. Gli si da pure il nome di Seed o Ched.

T'AR.MUT e infrolta T'ER. MUTH (T'An.Mourn, T'n.m.400rn, Pagamourn, Pagamourn, la gran madre), donde i Greci ed i Romagi hanno tratto i lloro nome di Thermutis, Phermuthis, è propriamente Buto (Bouto, la più antica delle der egiziane, Del rimanente, tale no-

ma apparieme a tutte le dee delia prima dimastia, Neit, Ator, forse Tpe, Sate, Anuke, ed altre ancora, secondo che il mitografio le assorbirà in una delle alte persone femine dell'ogdonie suprema (vesi Kasarzous). Il remo schemitice del Nilo (quello che scindera il Delta in due toble eccondici di la marsain due toble eccondici di la marsa di consultata del propositione della della della della propositione della della della della della propositione della della della della propositione della della della della della propositione della della della della della propositione della della della della della della propositione della della della della della della della propositione della della della della della della della propositione della della della della della della della della propositione della della della della della della della della della prima della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della d

TAROA-TEAI-ETUMU' (fc. Taaoa-Teai-Eroxuev) è nella cosmogonnia di Taiti il dio aupremo, cai in conseguenza lo stesso che Atua od Etua (vedi quest'ultima vocè). A torus si è voluto tradurre cotento ume pel produttore. dei terremoti; significa il grande stiplire generatoer, in quantu che eccili a i terremoti.

TAROPE, THAROPS, Oupol, scoperse a Bucco i perfidi disegni di Licurgo, ed in premio ottenne da quel dio l'autorità regia. Fu avolo d'Orfeo.

TARPEIA; romana la quale, allorché i Sabini arrivarono dinanzi a Roma, operse al loro duce Tazio un cammino pel quale doveraco penetrare nella rocca. In guiderdone di tale perfidia aveva stipulato che i Sabini le avrehbero dunata i loro braccialetti d'oro. Tazio adempi la promessa con una puntualità derisoria : tutti i Sabini ad un tempo gittarono addosso a Tarpeia supplichevole o stesa per terra i loro braccialetti, e tale ne fu il numero che spirò schiacciata sotto si magnifico pesq. -- Non si poteva mancare di dare a Tarpein un padre che portasse il suo nome ; esso fu Sp. Terpeio, governatore del monte Tarpeio ( punta meridionale del monte Capitolino ). - La favola di Tarpeia ri-

verbera quella folla di favole slave, scite e scandinave che ci mostrano le donzelle e l'oro, l'oro ed il tradimente o la sventura in intima relazione; ma v'ha qualche cosa di più. Niebuhr (Stor. Rom.) I'ha ingegnosamente sceverata. Sotto il monte Capitolino serpeggiavano lunglie caverne le cui sinuusità non erand cunosciute per intero che da poche persone; si chiamavano la perfor ;zione, Tripema, Tarpema. Oggidi ancora, il nome di Parpeja rivire in una tradizione por otare; ed indicando quelle voite sotterrance, di cui la tenografia non è conosciuta e dove salebbe temerario di penetrare soli, le vecchie donne, le ragazze dei dintorni suppongono la Ria Tarpeia del suo fantastico labirigto, cogitabonda e nullameno sorridente ai mucchi di smeraldi, di perle e d'oro ch e l'attornisno fino a mezzo corpo, e su citi riverliera impallidendo il chiaror delle faci. Ria Tarpeia non significa altrimente, come nella lingua poetica italiana; la colpérole; ma la povera Tatpela; fors'anche Ria sta in luogo di Rea, come in Rea-Silvia. - Si sa che la rocca Tarpen ; parte del monte Tarpeo . era a Roma un luogo di supplizio: e che di la si gettavano in un precipizio coloro ch'erano riputati fei d' aver aspirato alla podestà regale. Parecchi tribuni del popolo soffersero tale orribile pena. Sotto Tilletio la vediamo ancora usata nella persona di Sesto Mario. - Altre due di nome Tannea furono, la prima una delle seguaci della guerriera Camilla ; la seconda una delle quattro Vestali primitive istituite da Noma.

TARQUITO, TARQUITES, figlio di Fauno e della ninfa Driope, fu neciso da Enen.

TARRA, moglie del creatore tai-

tiano Tano, în asalte di Po, Arië, Arië, Arië, Matia, Tsund-Mahanna. Un-lute comogonia, levando a Tano il titolo di dio sur, emos, lo di ad Etta-Rahai, che ha per isposa O-Te-Papad. Un aistema misto amimette Tran come figlio di Etta-Refat e d'O-Te-Papad. In quest' ulluma ipotesa; Tarra de ressere pace loro figlia, ed avrebbe per isposo suo fratello.

TARTACO, divinità siria con testa d'asino ( Selden, De Diis syris, synt: it, c. 1x, p. 529); ci e del rimanente sconosciuta: Secondo Dupuis ( Or. des cultes, lib. in, c. 181 sarebbe l'asino delle leggende didnisiache, l'asino cui montava Sileno e elie fu collocato nel segno celeste del Cancro. Se l'asino selvatico ( secondo Tacito, Stor., lib. v, c. 1) indica agli Ebrei erranti dopo la loro fuga l'acqua che doveva spegnere la loro sete, questo mito non è che un' állusione all'asterismo zodincale in cui e l'asino e che gli antichi avevano consecrato all' elemento dell' ácqua.

TARTARO (il), TARYARUS, Talp. rasor, è in Esiedo una delle quittro essenze primordiali ; le tre altre sono il Caos, la Terra e l'Amore. Secondo Crenzer, il Tartoro è la propensione che conserva la terra, of idealizzando, la natura sprigionata dal caos informe, a ripiombarvi parzialmente, Unito alla terra (Gaes, in Esiodo), il Tartaro fu padre di Tifone. Igino aggiunge a questa lista i giganti Encelado, Ceo, Ofione , Clizio , Agrio, Alemone, Efialte, Eussite , Echione, Coridone, Fermide, Teodamante, Poliboto, Menefirao, Alceo, Polifemo, Giapeto. In Apollodoro si spacela Echidna per una delle figlie del Tartaro è della Terra. - Tartero non è un

dio ordinario, è un Iuogo divinizzato, ed in questo bisogna aggiungere all'idea di Creuzer, il quale non vede in lui che la personificazione d'una proprietà o d'un fenomeno. Il Tartaro allora si trova essere o lo spazio tenebroso, o le tenobre stesse. Le due idee s'implicano in mitologia; ma è la prima che domina qui. Chi dice Tartaro dice lo spazlo dove regna la notte eterna, in altri termini l'inferno. Posteriormente, quando la mitologia ridotta a sistema organizzò l'inferno, e vi creò compartimenti, selve, fiumi, verdeggianti praterie, una specie di luce, mentre si assegnava agli enti divini ma arimaniei l'inferno, ai bambini il limbo, alle donne, agli amanti, ai suicidi i campi dei pianti, agli eroi ed ai saggi i Campi-Elisi, si riserbava pegli empii ed i rei il Tartoro. Tre recinti di alte muraglie lo rendono isolato dal restante dell' abisso; il Flegetonte, dalle oade di fuoco, circonvolve la sua onda ardente sotto le mura della forte prigione : porte dure come l'adamante ne chiudono l'ingresso. A tali porte veglia Tisifone, dalle torce rossigne, dai capelli di serpenti. Colà la folgore di Giove balzò i Titani ; cola Urano aveva cacciato i suoi figli sotto la custodia di Campe; colà finalmente Issione, Tantalo, Sisifo, l'iritoo, Flegia, e gli altri nomini resi immortali dai loro delitti, soffrono pene che non debbono aver fine. Tali supplizii in generale hanno alcun che d'elegante; ed a torto si è ripetuto in questi ultimi tempi che gl' idolatri della Grecia riuscirono meglio a dipingere l'inferno che a dipingere le beatitudini celesti. Il fitto è che l'inferno di Dante e l' inferno degl' Indiani, assai men corretto senza dubbio, imprimono all' animo una commozione, uno stringimento assai più terribile dell'inferno dei Greci. — Noi non decidremo, se sia il Tartesso, in Ispagan, che ha dato l'idea del Tartaro, e se mai quel bel paese d'Andalusia sia stato un luogo di rilegazione pei Penicii od altri.

TARVOS TRIGARANOS, dio gallo rappresentato sotto forma d'un toro di bronzo, posto nel mezzo d'un lago dello stesso nome. Coloro che avevano qualche litigio si recavano al lago sopra un sito elevato e mettevano ciascuno a parte alcune focacce sopra un medesimo asse. Le grue numerose in quelle acque, piombavano su tali offerte simboliche, e quegli vinceva le focacce del quale erano sparpagliate da que volatili, l'altro per lo contrario perdeva al quale erano divorate. Si è sovente tradotto Tarvos Trigaranos per toro dalle tre grue; altri vi hanno veduto il toro tricipite (Tarvos Tricaranos), e si è paragonato cotesto dio gallo a Bacco, si notabile per le sue forme taurine, a Giove-Criostalmo ed al toro Abudad.

TASO, TRASUS, Q'x'oac, croe epomimo dell' isola di Taso, era tenuto per uno dei figli d' Agenore inviato da suo padre in traecia d'Europa, in pari tempo che Cadmo. Errò inutilmente di mare in mare, ed alla fine fermò stauza a Taso.

fermó stauz a Taso.

TASCTER O TACHTER O TIR,
Ized-stella della religione parsi, presicle al tredicariom giorno del mese
ed ha il levante sotto la zua protesione. E desso che assorbe le acque
e che manda la pioggia sulla terra.
In quanto che stella s'immedesima
allo aplendido Sirio, cebere pure in
Egitto sotto il mome di Sothis, e sotto questo punto di vista distinguesi
a Tir, il quale è un pianeta-li-creu-

rio, mentre egli, Tascter, veglia sol pasneta. Del rimanente, diamo qui la somenclatura dei sette astri posti nel cielo in sentinella, dei sette pianeti affidati alla loro custodia, e finalmente dei nomi italiani di questi pianeti. Eccoli:

| ASTRI       | PIANETI |    |      |     |
|-------------|---------|----|------|-----|
| sentinella, | sotto   | la | loro | cus |

In Parsi. In italiano. Tascier. Mercurio, Tir. Anabid. Venere. Salevis. Venant. Anhuna. Giove. Hetoranz. Behrata. Marte. Masc o Mach. Saturno. Kevau. horseid. . Gurzseer. Stelle con co-Mah. Ozin-Mo- de assimilate

sciever, ai pianett,

Tulvolta si da Tir o Tascter per Giore, Satevis per Saturno, Venant per Mercorio, ed Haftorang per Marte. - Taseter significa l'astro per corellenza, ed è senza dubbio uno degli elementi del nome celebre Zcretosctro, Zorvastro. - Lo Zend-Avesta, in frasi vaglic, ci mostra Tascter con mille braccia che difende la natora dall' assalto dei Devi, che combatte Epeoscio, che traversa i vasti flutti di Forokeseia sotto la forma d' un cavallo eroico. che sparge i beni sopra le tre parti della terra; e di quando in quando assomente il corpo d'un toro con corna d'oro. Invocasi con Barsom. - Si dà Tir come la traduzione parsi di Tascter, che apparterrebbe alla lingua zenda. Sothis anch'esso, presso gli Egiziani, veglia sui cieli, sugli astri, sulla linea imaginaria che si chiama orizzonte, ed ha una intera relazione con Mercurio (Vedi Asum e Tor).

TASIAMI è presso i Peguani lo scriba incaricato di regisfrare, sotto l'ispezione di Samanakodom, le hinone e le male opere dei maortali. Vedesi nei tempii di cotesto dio, ritto in piedi, con le foglie di canna da serivere in una mano, ed il calanunell'altra.

TASIO. F. Faute.

TATUSIO, die dei Magnatius, autobische popule del Paragnais, cortodisce giuropate del Paragnais, cortodisce giuropate del Paragnais, cortodisce giuropate gran flusse depen si recano le anime all'usirie dei corpi, purifica le une prima di lasciacle passare al celeste soggiorno e precipita le altru estl'abbisso. Si può pensare qui al ponte Cinewal (Tehis peral), caussidito da Taseter, ed all'Acteronte coi debbono vareare la anime, secondo i Greci.

TAUMACO, TRAUMACUS, OMORAC zot, padre di Peante e fondatore di Taumacia.

TAUMANTE, THAUMAS, OXIUGE (g. Ozumervos), divinità marina la quale, secondo Esiodo (Teog., v. 257), dorette i natali a Ponto ed a Ge. Ponto era l'abisso, vale a dire la parte della terra che si trova sotto il livello del mare, e chener conseguente serve di letto, di bacino alle sue acque. Dalla sua unione con Ge risulta l'idea di mare ; mail mare ci stesso si decompone in musse diverse, e si scorge qui le sue acque, là i suoi promontorii cd i suoi scogli, più lungo la sua vasta ed innomerevole popolazione, ecc. Da ciò personificazioni, divinità diverse. Tanmante ( da Savue, meraviglia), è la personificazione delle meraviglie muscoste nel seno degl' immensi Oceani. La teogonia gli da per moglie Elettra, figlia dell' Oceano, Elettra di cui i mitografi mederni fanno l' onda che si gonfia (Creuzer, Briefe, ub. Hom. und Hesiod.). Da questo imeneo nascono le Arpie ed Iride, alla quale i poeti danno gli epiteti patronimici di Taumantide e di Tanmanziade. — Un altro Tauman-Tu, Centauro, fu costretto a fuggire

nelle nozze di Piritoo.

TAURICIPITE, TAURICIPIE, TAURICIPIE, TERRICIPIE, TERRICIPIE, I CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLL

sostituicono i tali sono i voraboli greci Taurocraniu, Taurocelalo (e non Tauricelalo), che lanno assolutamente lo stesso senso. Aggiungiamo a tali epiteti quello di Taurofago, mangiatore di toro, cha appartlempure a Bacco, e che prero converebbe ad Ercole. Confr. Adegua-

60, LEPREG, BACCO, NETTURO, ecc.

TAURO, TAURO, Tauper, polite putativo del Minotaure, era, secondo gli evemeristi, i quali non potevano conceptre il mito si semplica del torro, un bel capitano cretese sunato da Pasifice (ecdi Minosa). — Altri due di nome Tauso sono i uno dei dodici Nedeliji un Cretese vinto da Tesco – nei giuochi dati da Minosa.

TATDI, specie di Run i adorsi adgli coloni delle Maldire, sono tenut per taliamani e per nomi. Talis, mori, preservono de ogni sinistro, guariscone da ogni malatta; sipriamo amore a qualunque persona d'on altre sesso che quella che li perso, eservono d'arbodisari non meno che di Elitri. Tali preciosi Terafina sono chiusi in acuto d'eroc el seguento che si nascondono autto le retti, oppure si mottono attorne alle braccio ed ai piedi; i altrotta i devoti delle Maldive. se ne formano una ciatture.

TAZEBOG o DAZEBOG, Panlastia degli Slavi, è tenuto pel guardiano delle verghe d' ero nascoste sotterra, e pel dispensatore di tali tesori. TAZI, la Terra in quanto che dea secondo i Messicani.

TCANDIKA, o CIANDIKA, s'appersenta come una delle otto Matri o Sakti; essa presiede al Settentrion-Levanta ed ha per sopransome Apsragita, 1º Invincibile. — Ciandika è pura un soprannome di Munda

TCANDRA (CIANDRA) o SOMA, il die della luna nelle Indie, è a vicenda femina e maschio ; ma si appresenta preferibilmente sotto quest' ultimo aspetto. Den , assume il nome di Tchandei o Ciandri. In una classificazione degli dei indiani, indubitatamente apparterrebbe alla famiglia bramaica ; ma avrebbesi torto di tontarlo tra gli otto Suarga o Vassů: è uno dei nove dei reftori della nove sfere celesti, ed in questa lista apparisce; secondo Surio, il sole, è il primo : Ciandra, che vien dopoce che in conacquenza si trova posto al disopra di lui e più lontano da noi (secondo i Brami ed i Veda) s Ciandra, che rigoardasi come l'umidità primitiva, presiede alle aeque vitali, alle pioggie, alla fertilità, e più specialmente alle erbe medicinali. Qui senza dubbio si riconosce la sorrente di tanti miti relativi alla magia, e nei quali la luna, fecondatrice della terra, sulla quale versa a torrenti germi invisibili, è riputata ora le complice, la cooperatrice di quelle potenti maghe che la fanno, per amore o per forza, discendere sulla terra per virtà dei loro incanti, delle loro erbe, ora la maga per eccellenza (wedi Ecara). - Ciandra è maschio allorche è in opposizione col sole; quando poi è in congiunzione con questo grand' astro è riputato femina ed assume il nome di Ciandri, Esso doveva i natali al pragiapati Atri (od Atterien). Ebbe 27 mogli tutte figlie di Dakscia e di

Prassuti. Si comprende di leggieri che queste 27 mogli sono i 27 giorni che si attribuivano al periodo lunare. Niklas Müller (Glauben, Kunst und Wissenschaft d. alt. Hind., p. 449, ecc., 558, ecc.) stabilisce una distinzione tra Ciandra e Soma, Nondimeno il secondo giorno della settimana (ginrno della luna) si chiama indifferentemente Ciandradinam o Somadiyassa. -- Ciandra avendo rapito la moglie del suo collega Vrihaspati la rese madre di Buda (Boudha), discepolo del sapiente Daitia Sukra, e marito d'Ila, figlio di Vaivassuata. Da tale matrimonio nacque Purus stipite dei Ciandravansi.

TCHANDA o CIANDA. Vedi

TCHANDARAVALI v CIANDA-RAVALI, prima figlia di Vissú e di Lacsmi, prima moglic del dio indiano della guerra Skanda, si chismò dopo il suo matrimonio Tegiavani.

TCHANGNO, o CIANGNO, dea chinese della luoa, ha datu il suo no-me alle sopraccipile fine ed arcmate che contraddistinguono le helle Chinesi, e che si paragonano alla mezza-luna nata da due du.

TCHERNOBOG . TCHERNOI-BOG, volgarmente CZERNOBOGA vale a dire il dio nero opposto a Biclbog, il dio bianco, il buon principio, l' Ormuzd degli Slavi, era riputato l' autore del male, del delitto e della morte ; era l'eterno nemico del geoere umano. Le apparizioni sparentevoli, i sngni affannasi, i perigli venivano da lui. Rappresentatasi con forme pribili, come i Gongor e gli Erligi dei Kalmuki. Gli Slavi cercavano di placarlo con sagrifizii, con offerte, e nelle assemblee populari bevevano in una tazza consecrata in pari tempo al din benefico ed al cupo avversario di Bielbog.

TCHINNAMASTAKA o CINNA-MASTAKA(la den senza testa) é, nel Devimahatmiam estratto dal Markandeia Purana, Bavani nella sua lotta col gigante Nissumba (Nicoumbha), Rappresentasi nuda, gialla, con la testa mezzo separata dal tronco, ornata d'una lunga collana di cranii, ed in atto di premere col piede il corpo di Siva, sun sposa. Delle sue quattro mani, due sembrano dire : " Appressati senza timore, « ed anzi benedire coloro che osano fidarsi a tale invito : la terza brandisce una spada, la quarta tiene un crenio di gigante. É attorniata da cadaveri, di cui la dea ha bevuto il sangue ; ma insuziabile di tale orribile bevanda, si è alla fine tagliata la gula, acciocche il songue che spiccia della sua piage soddisfaccia à cotestà sète agnora rinascente. Qualche volta si vede una delle sue mani sostenere tale testas appeno congiunta al collo per alcuni ligamenti.

TCHOUBDARAS o CUBDARA, operai celesti i quali, secondo la gerarchia bramaica, eseguiscono sotto gli ordini di Vissuamitra, l'architetta divino, le opere meràvigliose che la natura offire ai nostri sucavdi.

TCHOUDOMORSKOE e CIU.
DOMORSCOE, vale a dire l'ente
maritime Giade (a Scita), era un
mostro marinio subordinato al
sovano delle acque. Venne paragonato al Tritone greco-ramano, di cui
soffesissamente lai simpiego, ma cui
sorpossa di multo per la mostruosità delle sue forme.

TCHOUR n CIUR, din slavo che presiedo all'agrimensura, è stato paragonato da Lomonosore al din Termine dei Romani, e preso pel protettore dei campi e delle terre aratire.

TEA, antica dea irlandese, appar-

teneva al governo tutto sacerduale divinità più famore, si fece di essa in ente reale, un este unano si discendenti d'Ith, e moglie del re Erreamen of Temmore, fondò Tesmoir, città che porta il suo nome; impercoche mair voud dire seggio, palazzo, ed è cridente che l'elemonto initiale di Inone della des.

TEAGENE. Veggosi Biog. univ.l TEALIA, ninfa siciliana, figlia di Vulcano ed amante di Giove, fu madre dei due Paliei,

TEANO, figlia di Cisseo, moglie d' Antenore, e sorella di Ecuba, era la gran sacerdotessa di Minerva, a Troia, Nell'Iliade la si vede collocare le offerte delle Troisne sulle ginocchia di Minerva, che però le rigetta; e poi consegnare il Palladio ai Greci. È questa la conseguenza nuturale dell'idea volgare che fa d'Antenore un traditore della causa Troiana. Tre altre di nome TEANO sono: z. Daoaide, 2. moglie d'Amico e madre di Mimante, 5. moglie di Metaponto, re d'Icaria. Per piacere ad esso principe che desiderava un figlio, ella ne suppose parecelii. In progresso ella divenne madre e volle che i suoi figliuoli necidessero gli altri alla esccia; ma questi soggiacquero nei loro tentativi, e Tcano vedendo le sue astuzie discoperte si diè la morte,

TEBE,  $OgiO_{g_1}$  croins green, figlio del fiume Auppoe di Metope, fu amata da Giove, e mise al mondo Dioniso (Bacco). — Altre due di nome TERE sono l'una figlia di Giove e di Lodame, moglie d'Ogige e madre di varii figli, l'altra figlia di Cilice e moglie di Coribante.

TECMESSA, Τέκμασσα, figlia di Teutra, re d'una parte della Frigia compress poi nella Misia, toccò in divisione al Tolumoide Aince, a ue chbe Eurisace, che gli successe in pegindizio di Euntile, suo figlio, che avera avuto dalla sun mojelia legitiuma Glauco. Temessa entra nel dramma d'Ajace furioro di Sofiele, e, senza costituirri veraimente una purte, ri forma uno dei personaggi più notabili che l'antici laccio in fatte d'i parti donnesche.

TEGEATE, TEGEATES, TEYROTOG, uno dei cinquanta Licaonidi, fondò Teges e vi regnò. È forse mestieri dire non esservi qui che mitologia locale, e che Tegea, una delle città più celebri dell'Arcadia, s' impiega spesso per dinoture l'Arcadia stessa ? Cosi si chiama Pane Tegeacus, Atalanta Venatrix Tegeaca, Carmenta Tegewa Sacerdos, Mercurio Tegeatieus ales. - Si dù a Tegeate per moglie Mora, per figli Scefro, Imone, Cidone, Archide e Gortigo. A proposito di quest'ultimo e di Cidone, entrambi eponimi di città cretesi, osserviamo che vi fu pure in Creta una Tegea o Tegeum. A Tegea era il celebre tempio di Minerva Alea, fabbricato da Scupa sulle rovine d' un tempio antico consumato dall'incendio durante la guerra del Peloponneso. Vedevasi sulle sue muraglie le catene che i Lacedemoni avevano portate per condurre i prigionieri, l'armatura di Marpessa, bellicosa vedova che si era segnalata contro di Sparta, col teschio e la pelle del einghiale Calidonio, donati già da Melengro alla bella Atalanta.

TERMURET o TERMUREY (fr. TERMODIEYS ), IERZO re della dinastia dei Piscadaiani , fu padre, o fratello, o figlio di Vivengam. Regnó 30 anni e mori in un'estrema vecchiezza.

sotto gli ordini di Kang-I. TEIOU', la seconda delle quat-

tro sorelle che la religione messicana teneva presiedessero all'amore. TELAMONE, TELAMON, Telaust,

figlin d'Eaco e d'Endeide, aveva per fratelli Foco e Peleo; il primo, è vero, era d'un'altra madre, Telamone e Foco avevano spesso avuto briga insieme. Un giorno che giocavano al disco, la piastrella di Telamone runpe la testa a Foco e l'uccise. Eaco non volle credere che tale sinistra fosse stato involuntario e candannò suo figlio all'esilio. Telamone s'imbarrò e, quando fu alquanto discosto dalla spiaggia, mandà un amico a giurore a suo padre che il fratricidio che gli si rimproverava era involontario. Eaco gli fece rispondere che avesse a trattare la sua causa dal disopra della nave, ma senza por piede a terra. Telamone infatti perorò nel porto e sopra la nave che doveva portarlo ad altre spiaggie, poi seiolse le vele alla volta di Salamina, Ivi il re Cierco, come l'ebhe purificato, gli diede la matrimonio sua figlia Glauce. In progresso Telamone, divenuto re di Salamina per la morte di suo suocero, sposò nucara due donne : 1. Peribea : 2. Esinne, La prima lo rese padre d' Ainee, la seconda gli diede Teucro. Questo nome vuol dire il Troisno, ed armonizza mirabilmente col carattere di sua madre, figlia di Laomedonte e sorella di Priamo. Si sa che Esione, sottratta da Ercole al mostro marino che doveva divorarla, presa in Troia dallo stesso eroe, era stata da lui donata a Telamone. Il re di Salamina aveva meritatn tale guiderdone per la fedeltà

TEL 443 e la bravura che aveva mostrato in enmognia dell'eroe nella guerra delle Amazznni, nella spedizione contro di Laomedonte, nel combattimento contra il gigante Alcioneo. Telamone aveva par preso parte all' impresa degli Argonauti. Troppo attempato per andare in persona all'assedio di Troia, vi mandò i suoi due figli, Aiace e Teucro. I Salaminii mostravano ancora al tempo di Pausania lo scoglio su cui Telamone si era assiso per seguiré cogli occhi i suoi due figli di partenza per Troia, Aiace peri durante l' assedio, vittima do'suoi proprii furori, e Teucro ritornò solo. Alla sua vista Telamoné, pieno di una foga giovenile, si laseiò trasportare da un violento accesso di collera, e disse a Teucro ehe poiché non aveva ne impedito ne vendicato la morte di suo fratello, poteva lasciare per sempre Salamina. Tencro allora si trapiantò nell'isola di Cipro. Ulisse che avea vinto in confronto di Aiace la contesa relativa alle armi d'Achille, essendosi mostrato con la sua flotta dinanzi a Salamina, Telamone l'attirò in mezzo agli scogli, ed il re d'Itaca vide perire sovr'essi la maggior parte delle sue navi.

TELCHINE apparisce sulla lista dei re di Sicione, contemporaneo della comparsa degl' Inachidi nell' Argolide: Gli si dh per madre Europa ( Europs ), per avo Egialeo, per figlio Telsione, e gli viene imputata la morte d'Api (vedi questo nome). È evidente che Telchine è la nersonificazione, se non dei Telchini, almeno della razza metallurgista di cui i eapi, i sacerdoti o gli antenati si ehiamavano Telchini, Api tra Telchine e Telsione sembra indicare che una razza metallurgista, proprietaria primitiva dell' Egialea (Acaia), fu vinta da una razza agricola : poi, in capo a qualche tempo, ebbe a rivalersi. Continuando tale ipotesi, Telchine sembra la forza greggia, Telsione la destrezza, Telchine il fabbro, Telsione l'incantatore, Coufr. TRICHIBI e TUATA-DADAN.

TELCHINI, TRICKISES, Telying, genii che la religione primitiva dei Greci riguardava come metallurgisti, maghi, veterinarii e che più tardi si si abituo a classificare tra gli enti malefici. Questi dei furono imaginati sotto una influenza analoga a quella che presiedette alla creazione dei Cabiri; ma, riceruta da popoli che cominciavaco a darsi all' induatria, l'idea prima (quella di divinità sideree e cosorogoniche) si cancellò in breve per lasciar primeggiare quella d'invenzioni e d'operazioni d'industria. In capo a questa si mostro senza dubbio, almeno in molte contrade, la metallurgia, sorgente la più seconda delle ricchezze. L'estrazione e la manipolazione del rame, del ferro, la metamorfosi d'impuri ed ioformi minerali in masse quasi omogenee, in utensili e stromenti di prima necessità erano ad un tempo meraviglie e benefizii. Come industriali, i Telchini non sono solamente metallurgisti i reggonsi altresi lavorare la pietra e fabbricere idoli. In tal gnisa, oltre l'arra ( falciuola ) di Saturno, oltre il tridente di Nettuno, fanno le atotue di Minerva a Teumessa in Beozia ( Pausania, Beot., c. 19 ), d' Apollo e di Giunone a Camiro ed a Lindo, nell'isola di Rodi. Queste due città, ugualmente che quella di Gialiso pure a Rodi, sembrano, nel senso delle antiche tradizioni, essere state fondate da loro ; e, volendo ingolfarsi nel dominio delle ipotesi, forse troverebbesi nelle famose ed antiche

costruzioni ciclopiche del Peloporineso relazioni col preteso soggiorno dei Telchini in quella penisola. Si vuole altresi che sieno stati navigatori. Questo tratto incerto della doro leggenda è dovuto sia alle migrazioni che loro si attribuiscono ( vedi più sotto), sia alla connessione del lavori metallurgici e della navigazione, sia all' abilità profetica con la quale, alla vista di certi fenomeni naturali, e segnafamente di certi movimenti degli animali acquatici, essi indicavano i tempi funesti o propizii ai viaggi marittimi. Fin qui non abbiamo considerato i Tolchini che come genii henefici. Ma quasi sempre, almeno dopo che prevalsero le leggende puramente elleoiche, essi appariscoud nella poesia e mitologia come esseri funesti e gelosi. Iotendono a fare fascini nocivi; gittano sull' nomo, sulle piante un occhio ammaliatore; spaodono sui teneri fusti degli alberi. le acque sulfuree dello Stige (Strah L xiv), e li fanno così perire. Per essi altresi gli apimali muniono. A Sicione, danpo la morte al principe Api (Apolio ioro, II, r. 6, conf. r. VIII 6). Altrove (Imero, Disc., IX. 4, 7, 560 dell'ed. Wernsdorf), la medicina stessa diviene nelle loro marri perfide un mezzo di nuocere, e le loro preparazioni farmacentiche uscondono veleni. A detta dei Grecii posteriori, i Telchini avrebbero formato un popolo, Sicione, Creta, Cipro. Rodi, poi il continente (evidentemente il continente asiatico , la Doride o qualche altro angolo della Caria) ebbero successivamente a riceverli. Il. loro soggiorno a Sicione era anteriore all'arrivo degl' Inachidi nel Peloponneso, poichè Api, figlio di Foroneo, aodò a rapir loro' o quella crittà o la regione circostare-

te, e più tardi essi lo ucclsero. Tale morte non valse a render loro l'antiea preminenza: convenue lasciare la penisola dominata dal coloni fenicil. e ritornare al levante. Rodi che, dopo Creta e l'isola di Cipro, offerse loro un rifugio, non fu per essi un impero tranquillo. Ebbero a eombattere, dicesi, i Titani, primi abitanti del paese. Costoro perirono sommersi da un'inondazione o diluvio parziale che i Telchini, più accorti, ebbero la fortuna di prevedere, e da cui si sulverono riperando sul continente che fu poscia l'Anaduti. È soprattutto a Rodi ove i mitologi mostrano i Telehini intenti alle operazioni magiehe. La loro partenza lasciò il campo libero agli Eliasti, adoratori del fuoco, i quali allora istituirono a Redi'il culto del sole. Nondimeno sembra che diverse pratiche misteriose, relative al loro culto, si conservassero in un tempio detto d'Ocridione, antico eroe il quale verosimilmente era stato uno dei loro sacerdoti. Qualche volta si pretende ehe i Telchini, eotestl fabbricatori dell' arpa di Saturno, rapissero il migidiale atromento ad esso dio. D'altro canto, aggiungesi, alle rano, congiuntamente con l'Oceanide Cafira, Nettuno nell'isola di Roili. Finalmente essi medesimi sone figli di Talassa, vale a dire del mare i Alia ('Ahie, marina) loro sorella, fu amata da Nettuno. I loro nomi spersi presso gli antichi, sono Mila, Lico, Ormene, Nicone, Mimone, Atteo, Miculesso. De tutto ciò Sainte-Croix ( Myst. du pagan. 6. s. cap. 5) ha creduto poter inferire che i Telchini, istitutori del culto di Nettuno, sostennero in favore di cotesto dio una guerra nell' Egialea contro di Api, fautore del culto di Saturno; e che cacciati dal continente greco, andarono a portare le loró dottrine in Rodi, ov'ebbero la stessa lotta a rinnovare contra gli adoratori di Rea (avrebbe potuto dire Titea, Titaia ), la Terra, Questi perirono, dicono i miti più particolarizzati, vittime delle vendette di Venere a cui negato avevano l'Ingresso delle loro isole, e che li puni ispirando loro un amore disordinato per la luro madre. Che indica cotesto amore 6+ videntemente ullegorico? la spopolazione, conseguenza dei sagritimi umani? o l'ostinatezza con cui restarono sulla loro terra natia minacciata d'un'inondazione? o finalmento la morte che trovarono in fondo alle acque ? Non importa : il fatto è ch'essi perirono, e che i Telebini camparono. Sainte-Croix agginogo che lo spandimento delle acque sulforce attribuito dalla favola ai Telchini dec intenders! delle lustrazioni, e conseguentemente indica ch'essi sparsero il dogma delle punizioni infernali. Finalmente pretende che i Telehini siano stati semplicemente sacerdoti.

TELEBOAO, Talifden, erco eponimo delle isole Teleboidi, poscia Tafia, nel golfo di Leucade, areva per avo Lelege. — Altri due di nome Transoa fuvono : 1. nn Gentuuro ucciso alle nosse di Piritoo da Nestore ch'egli irreva ferito y a. uno dei 50 Lifesonidi.

TELEDAMO, Turissane, Txxisupar, fisito d'Usise e di Calipso. TELEFASSA, Tariperie, mopito d'Agenore, n'ebbe Calmo, Fenice, Ciliee, Europa ; accompagno Cadmo suo figlio nello infruttonas increa che fece di sua sorelle, e mori in Tracia dave risevette da "suo figlio i funebri onori. A Telessa vari mitologi sottituiscono due donne, Agriope e Damo.

TELEFO, TRIEPUCS, Triasper, figlio d'Ercolo e d'Auge, era stato esposto da sua madre sul monte Partenio, in Arcadia, e nudrito da una cerva. Adulto, era in Misia per cercarvi i suoi genitori, siccome oveva ordinato l'oracolo, quando di repente la guerra divampo. Il re di Misia, Tentra, promise la corona e sua figlia til liberatore del paese. Telefo adempi le condizioni richieste; ma, quando si tratto del matrimonio, fu riconosciuto che la figlia di Teutra cra Auge, sua madre. Essa fu sutrogata da Laodice od Astioche, figlia di Priamo. Alcun tempo dopo i Greci invesero la Misia, credendo di assalire il territorio di Priamo, e Telefo combattendo di nuovo per la patria di sua madre, fu ferito da Achille. L'oracolo consultato rispose che la lancia o freccia che aveva fatto il male poteva guarirlo, ma Achille non acconsenti a rendere tale servigio ad un nemico. Ulisse, sempre accorto diplomata, fece tanto con le pratiche sue, che Telefo, in alcuna guisa legato pel suo niatrimonio alla famiglia di Priamo, abbandono la causa di questo principe per quella dei Greci. Costoro avevano bisogao di tale mutamento; imperocchè l'oracolo aveva dichiarato che Troiz non cadrebbe che dinanzi ad un esercito il quale contasse un figlio d' Ercole nelle sue file. Quanto a Telefo, Ulisse fece un empiastro con la ruggine della freccia che l'aveva ferito, e Telefo ne guari; presso alcuni scrittori, tale cura ha luogo in Argo; altri vogliono che la sua ferita sia stata sanata con erbe. Si danno talvolta a Telefo due mogli, Argiope, figlia di Teutra, e Laodice di cui abbiamo teste parlato. Costei lo rese padre d'Euripilo. Eschilo, Sofocle, Euripide, ed i romani Eunio ed Accio facero tragelle intorno a Teledon-Intuttes i mostrava questo erco, medico, vagabondo ed oppresso da infortunii. Era forse un riverbero di quell'antica idac che ci mostra la matatti vestita di centi, ed i centi connassi al latto ? oppure vollero i poeti mostrara Pelefo nella gioventi, ati mostrara Pelefo nella gioventi, ati mostrara Pelefo nella gioventi, antica in contradizioni, il re Cortio la secesa adottato, Pergamo gli rendeva gli onori divini.

TELEGONE, Telegras, figlia di Faride, nipote di Mercurio e di Filodanca, sposò Alfeo cui rese padre d'Orsiloco.

TELEGONO, TELEGONUS, THATveres, figlio d'Ulisse e di Circo, nacque nell'isola d'Ea, magica ed umida residenza d isua madre, ne parti per suo ordine per andare in traccia di suo padre, fu balzato dalla tempesta sulle spinggie d'Itaca; e, costretto dal bisogno, si mise a saccheggiare le campagne per vivere. Ulisse informuto di tali depredazioni venne a respingerlo con Telemaco, e cadde mortalmente ferito dalla lancia di Telegono. Sentendo prossima la sua fine, si sovvenue d'un oracolo che gli aveva predetto in versi esametri che morrebbe di mano di suo figlio; e subito domando chi fosse lo straniero per la cui mano moriva. Telegono allora si mostrò, dichiarò i suoi natali, ed accolse i suoi ultimi sospiri. " Così decretato aveva l'immutabile Destino, a disse loro Minera va. sempre frammischiata alle avventure d'Ulisse. » Perdona a tuo figlio, o re d'Itaca ! non t'affliggere, o principe d'Eq! « Ulisso mori, e Telegono sposò Penelope, la quale aveva già aspettato da dieci a quindici anni suo marito, allorche Telegono non era ancora nato. Del rimanente,

re-in-Con

447

Telemaco sposò in pari tempo Circe. Niun dubbio, raffrontando insieme questi due matrimonii, che non si vegga chiaramente in Telegono e Telemaco la prorogazione d'Ulisse ; egli è così che Illo sposa Iole. Vero è elle Iole è giovane. Coteste nozze di figliastro e di matrigna soco una transizione dai matrimonii ellenici agl'incesti orientali. - Di Telegono e di Penelope nacque Italo, eroe eponimo dell'Italia. Telegono stesso fondò, secondo gli uoi, Tuscolo; seconilo gli altri, Preneste. -- La freccia che feri mortalmente Ulisse era formata, secondo gli antichi, del pungiglione dentato che rende la coda della pastinaca (raia pastinaca di Linn., trygon dei Greci) si formidabile, e che teucvasi da Eliano, Oppiano ed altri naturalisti di simil forza per velenosa. Alcuni moderni in rinomanza hanno spinto il ridicolo un po' più oltre, facendo della pastinaca una tartaruga marina. - Tre altri di nome Tringono sono : 1, uno dei figli di Proteo, neciso da Ercole alla lotta ; 2, un re'd'Egitto, sposo d' Io restituita alla sua pristina forma (lo scoliaste d'Euripide ne fa un figlio d'Epafo, e per conseguenza nipote d'Iu) (nel Sincelto, Telegono si chiama Telepomide, poiche ivi Epafo è figlio d'Io e di Telepomide); 3, gigante amico di Tmolo.

TELEMACO, TRIENACUS, Tuhiuryce, figlio d'Ulisse e di Penelope, era in fasce all' incominciare della guerra di Troia, Quando Ulisse, per sottrarsi all'obbligo d'andare in Asia, simulo pazzia e semino del sale, Palamede prese Telemaco e lo pose nel solco sulla linea che segitiva l'aratro paterno. Ulisse a tal vista stornò il vomere, e, scoperta la sua astuzia, non ebbe più pretesto per ricusarsi dal seguire i Greci.

Giovinetto ancora, Telemaco eadde nel mare, e fu salrato da un delfinos donde avvenne che il re d'Itaca volle effigiato il delfino sul suo scudo e sul suo anello. Più giovane ancora di Neottolemo, figlio d'Achille, che ando, tuttavia adolescente, a teocre il luogo di suo padre dinanzi Troia, Telemaco usciva quasi d'infanzia quando quella metropoli delle eittà dell' Ida fu ridotta in cenere, Noo è dunque da stupire che il nome di Telemaco. che sigoifica lontano (Tuke ...) dal combattimento (µay nc), si trovi appena proferito nell'Iliade. Durante i dieci anni che scorrono dalla rovina di Troia fion al ritorno di suo padre, Telemaco giovane, prode, ma debole, senza ausiliari, senza danaro e senza soldati, non può che compiangere sua madre, preserrarla talvolta dalle troppo calde sollecitazioni dei proci, e prendere alla mensa paterna una tenue parte dei larghi conviti che gli aspiraoti alla mano di Penelope vaono facendo con le rendite d'Ulisse, Alcun tempo prima che suo padre ricomparisca. Minerva, sotto le sembiaoze di Mentore, viene a rincorarlo. Egli s'imbarca per andare in cerca del genitore, arriva a Pilo, di la veleggia alla volta di Sparta, dove è assai amicamente accolto da Menelao e da Elena, passa a Fera, si rimbarca a Pilo, riceve a bordo l'indovino Teoclimene che fuggiva Argo, riturna in Itaca con nuove favorevoli, intende da Minerva che suo padre, scioltosi in fine delle catene di Calipso, fa scempio degli assassini appostati dai proci per ucciderlo al suo ritorno, e si conduce alla capanna d'Eumeo dove già suo padre è arrivato (vedi ULISIE). È chiaro che non lo riconobbe a primo aspetto, Ulisse, ripigliando, grazie alla verga d'oro di Minerva, la sua bellezzo,

l'alta soa statura, la sua fronte maestosa e le sue ricche vestl, gli disse il soo nome, poi divisò con lui un modo di assalto contra i proci. Ulisse venne alla città travestito da mendico ; Telemaco vi si recò armato. La sera, intanto che soo padre s'interteneva con Penelope, allontanò le armi che avrebbero potuto riuscire perieolose nelle mani dei pretendenti. La dimane segui la battaglia o piottosto il macello. I proci nondimeno trovarono armi, ma queate non valsero ad impedire la loro disfatta. Telemaco si segnalò in questa prima lotta che il re d'Itaca ebbe a sostenere ( uccise di sua mano Euriade, Leoerito, Anfimedonte, che l'aveva ferito : secondò ancora Ulisse che fu costretto di combattere contra gli abitanti d'Itaea essi stessi, Nell' intervallo di queste due azioni, impiecò le dodici fantesche le quali avevano partecipeto si raggiri e secondato le pretensioni degli adoratori di Penelope, adoratori bizzarri i quali, in aspettando la mano della regina, si contentavano ognono alla sua volta del cuore dozzinale delle socancelle. In appresso, Telemaco destò sospetti a suo padre a coi l'oracolo aveva predetto che morrebbe di mano d'uno de'sooi figli, e fu obbligato d'andare in esilio. Egli ne tornò per muovere con lui incontro ai masnadieri capitanati da Telegono. Colà ricevette Ulisse il mortal colpo. Telemaco, da quel tempo in relazione col figlio della maga d'Ea, s posò Circe e n'ebbe, secondo gli uni, Latino; secondo gli altri, Roma. Alcuni mitologi glidanno un figlio per nome Romo, ma senza dire quale ne fu la madre. Talvolta presso lui apparisce come consorte, ma sola, 1.0 Cassifone, figlia di Circe ; 2.0 Policasta, figlia di Nestore ;

5.º Nausicas, figlia d'Alcinco, Da ona di queste ultime ebbe Persentoli o Ptoliporto. Cassifone diede la morte a Telemaco per punirlo d'aver ucciso Circe. Si attribuiva al figlio di Ulisse la fondazione di Chiusi o (Clusiom) in Etruria .-- Niuno ignora che tra le opere di Fenélon si distingue Telemaco, L'arcivescovo di Cambrai vi fa viaggiare il suo eroe da Itaca nell'isola di Calipso, a Cipro, in Creta, a Salento. I primi libri dell' opera comparvero col titolo di Continuazione del auarto libro dell'Odissea, perchè sono effettivamente i primi quattro libri dell'Odissea che contengoso i viaggi attribuiti a Te-

TELEMO, TRIBUS, TéjAlpas; i. figlio di Proteo ed abile indovino, come soo quadre; 2. Ciclope, figlio d'Eorimo ed indovino, come il suo omonimo d'Egitto Polifenon, in Teo-crito, si lagna delle fatali predizioni che gli ha fatte udire, dicendo che perderebbe l'unico soo occhio, il suo caro occhio.

TELEONE, Telegri, d'Alene, sposo di Zeusippe, padre dell'Argonauta Bute (o Eriboto, imperocche a torto si vorrebbe distinguere

Euribote da Bute ). TELESFORO, TELESPHORUS, Te-Asceceoc, forma d'Esculapio a Pergamo, fu ora immedesimato con cotesto dio, ora genio parcdro. In sè Telesforo significa che mette a fine, compie, termina. È dunque il dio che corona l'opera con felici risoltamenti. Tuttavia sarebbe troppo esclusivo il vedere in Telesforo quello che goida dalla convalescenza alla totale guarigione, come in Esculapio quello che guida dalla malattia alla convalescenza, Tale distinzione, senza dubbio scorta vagamente dagli antichi, non si sostcueva nell'uso comane, e Telesforo non era che un Esculapio, un perfetto Esculapio, summus artifer. Del rimanente, quando Esculapio, ognora più umanato, dall' antropomorfismo ellenico, vesti setto lo scalpello degli artisti le più belle forme, Telesforo semi-mummia resto li perattestare cio ch'era stato in origine il dio abbellito e travestito ila un'arte elegante. Allora soprattutto il dio unico dovette bipartirsi e delegarsi in paredro. Il bello Esculapio ecco per l'arte; l' Esculapionano difforme e grottesco, ecco per la religione. Sotto un altro punto di veduta, questo Esculapio semi-mummia, questo Telesforo era presso il bello Esculapio, come Arpocrate presso Argeri, ... Argeri sole fulgido, sole di maggio, sole dai giorni di trionfo; Arpocrate pallido e tepido sole, piccolo sole, come dicono i popoli d'America. Talvolta il nano diventa un fanciullo, un giormetto: allora l'antroponiorfismo greco si mostra ancora a spese del scuso religioso che vuole un dio-mumnia, invo-Iulum deum. Il Deuteronomio (cap. 23, v. 19) traduce Telesforo pel vocabolo ebraico che significa prostituta. È forse da inferiene che sacre prostituzioni accompagnassero in Oriente il culto d'Esmun, di cotesto impotente amante dell'ardente Astronoe? oppure non deesi vedere nella idea ebraica che un equivalente metalisico d' ogni idolatria? Le due opinioni sono plausibili, e noi non

TELETUSA, TELETRUSA, moglie di Ligdo, e madre d'Ili cui un misacolo d' Iside trasformo di donzella in uomo.

osiamo decidere.

TELFUSSA, TELPRUSSA, Τέλφισσος, figlia del Ladonc, presiedeva ad una sorgente si fredda che Tiresia

mori dopo ch' ebbe bevuto delle sue acqua.

TELLURR, TRAISS (g., -aris), a le terra secondo i Latini, non à, con a le terra secondo i Latini, non à, con el diverse dec dei Greci Ga, Bas, Titea, Cerrer, Gibles, Vesta, Proceptina, Temide, una divinità con faccia speciale. È tutto che si vuole vione fatta identica a Ge, a Rea, sal Opi che si dia laliora cone sisoniami rappresentavasi con quantità di manuelle, a disevasi moglic del Sone. Si è osto credere che Omero chiami Tellure la madre degli Dei.

TELMESSO, Traussex, Ta<sub>1,122</sub>, see, con consino d'una città maritima della Licia, dovera i natili agli amori d' Apollo, traisforanto in casonion, e d'una figlia d'Agenore. La madre al il forniullo riereferenteno cità della compara del consone un tempio di Apollo. Telmessio. Un oracolo sela-trai della cità che le si attivò in bervenumenosi pellegiai, e la ciarlataneria xi mostrava il suo alla credulti la tomba di Telmesso.

TELONE, re dell'isola di Caprea, marito ilclia ninfa Sebetide e padre d' Oebalo.

TELSINOE, On Levis, necore come Nusa, 1.5 enlla nomenclatura, dl'Artale che ne conta quattro (Arche, Acde, Blelge, sono le tre altre ); a.º nella nomenclatura di nore nomi del Pelasgi (Bad.: 3/Aya, alletture, addictire; rice, lo spirito). Confr. Musa e Tallorya. — Davasi pure al dio del canto, Apollo, il sopranome di Telgesimite, che è sinonimo di Telsimo.

TELSIONE, quiato re della Sicionia, fu il successore ma non il figlio d'Api (vedi Ari e Telenine). ta delle Muse primitive nominate da Cicerone ( le tre altre sono Mneme , Melete, Acde ), Confr. Mosz.

TEMENE: 1. figlio di Pelasgo e nutricio di Giove, o pinttosto di Giunone, alla quale dedicò tre templi sotto i nomi di Parteno, Telia ( adulta"), Chera; vergine, moglie, vedova: 2.º uno dei Fereidi, secondo certe leggende ( vedi Acansao, Age-NORE, ALCMEONE ); 3.º timo dei tre Eraclidi ehe rientrarono nel Peloponneso So anni dopo la guerra di Troia, S'impadroni di Argo, ne eacciò il re, diede sua figlia Irneto in matrimonio all' Eraclide Deifone. e eon la viva tenerezza che dimostrava al suo genero ispirò tanta gelosia a' suoi quattro figli Agreo, Ciso, Cerino e Falcete, che costoro l'ucciscro onde non lasciar passare lo scettro nelle mani di Deifone.

TEMERIO, Tamenius, impsnadiero tessalo, esigeva da coloro che avevano la disgrazia di passare dinanzi al sno nascondiglio, che urtassero di tutta forza la testa contra la sua; e non mancava di far volare in ischegge le tempie de' suoi miseri avversarii. Finalmente, Tesco gli spezzò la testa e ne nacque un detto proverbiale in Grecia; il mal di capo si chiamava il male Temerio.

TEMESIO, TEMESIES, dal Clazomenc, rignardavasi qual fondatore d'Abdera (ma confr. Annes), e riceveva in quella città gli onori eroici.

TEMI, o TEMIDE, Turnes, Oines, dea della giustizia, è, nella Teogonia d' Esiodo , una Titanide, in altri termini una figlia d'Urano e di Ge ( essa ha cinque sorelle e sei tratelli ). Dalla sua unione con Giove nascono le Ore e le Parche (vedi questi nomi). Si dà altresi per la nu-

trice d'Apollo e l'antica deità del tempio di Delfo. Non si distingue per la sola giustizia: saggezza, seienza, divinazione, rivelazione, sagrifizii, erano suoi attributi o suoi domi. Miti di data recente aggiunsero alle sue cognizioni l'astrologia. Noi ci facciamò sturrore come non vi sì abbia messo anche la magia. Non è difficile vedere come la famiglia del Titanidi presenti l'elaborazione rudimentaria del mondo. Tosto obe al Titano primordiale si fu sostituita la dualità suddivisa poi in doppia esade, la gran dea, principio femina, esser dovette scienza e magia; imperocche ogni scienza per gl'ignoranti è mugia. Ma cotesta gran dea principio femina è dessa Temide! În un senso, si : mentre il mondo per gli uni si divideva in cielo e terra, per gli altri scindevasi in fatti e leggi. La seconda idea talvolta si unisce alla prima; ed allora si ha la legge - terra , come d'altra parte si può avere la terra - legge (tra gli altri esempi , Cerere - Tesmofora) . Temi, diffatti, non ricorda semplieemente col suono i vocaboli Tea ( Thea ), terra e tellure ( tellus ). Ideologicamente è la base , lo zoccolo, il piedestallo, quod positum est, Oing. Ora la terra è tenuta presso i popoli semplici per la base del mondo e la legge; la regola è la base dei senomeni. Anzi che queste spiegazioni pecchino d'arbitrio, stimiamo che i Greci stessi abbiano detto in lettere intere Gathemis, terra - legge ( vedi Carmenta ).

TEMISTIADI, THEMSTIADES, O1marinese, paredre ateniesi di Temide, erano tenute per ninfe, sacerdotesse o ierodule di cotesta dea che effettivamente aveva, nell' Acropoli d' Atrac, un tempio all' ingresso del quale si mostrava la tomba d' Ippolito. Spacciavansi pure per paredre di Carmenta qualche volta chiamata Temide, ed in conseguenza per profetesse.

TEMISTO, TREMISTO, OMITTO, prima moglie d' Atamante secondo la leggenda che tace il nome di Nofele, aveva per padre Ipseo, e prima del suo matrimonio aveva avuto, d' un commercio furtivo col dio dei mari, Leuconoe. Moglic del sotrano d' Orcomene, lo rese padre di Leucone, d'Eritrione, di l'too, di Scheneo (o di Plintio e d'Orcomeno, secondo Igino , fub. ccxxxx ). In progresso Atamante sposò Ino: Temisto bandita dal palazzo vi rientro travestita da Baccante; e, meditando di ammazzare i figli della sua ritale, li coperse la sera di abiti neri, mentre vestiva i suoi d'abiti bianchi. Ino, sospettando qualche perfiflia, fece barattare i fanciulli; Temisto, vittima dello stratagemma della regina, uccise i suoi proprii figli, e s'impiccò di disperazione. - Alcuni mitologi suppongono che Atamante non isposasse Inc che dopo la morte di Temisto. I miti ordinarii danno tina rivale alla prima Nefele. --- Alire due Tenisro sono t.º una Nereide; 2.º una delle Licaonidi, la stessa, dicesi, che Callisto.

TEMPESTE (1e), TEMPETATES, et ano state deficate dai Romani e si sagrificava loro pecore negre. Scipione, assalito da una tempesta melle acque della Corsica, dedico loro un tempietto nella prima regione di Roma, fuori della porta Capena. — Gli antichi non rappresentarono mai la Tempesta.

TENERO, figlio d'Apollo e della ninfa Melia, aveva ricevuto da suo padre il dono di leggere nell'avvenire. TENETE, Tives, croe eponimo di

Tenedo, era onorato in quell' isola come il primo degli dei. Tutti i suoi tratti caratteristici emanano da due idee : 1. egli è figlio d'Apollo, vale a dire Apollo umanato; 2. e Cadmilo. Secondo la volgare leggenda, lia per padre Cicno l'uecello-poeta; egli oscilla così sul confine dei due mondi. Gli uni gli danno per padre il dio del giorno, gli altri lo fanno nascere d'un Adamo prototipico; ed in alcuna guisa in seno delle acque. delle acque in intima relazione con le isole, con l'ispirazione e l'armonia. Cieno sposa in seconde nazze Filonome ; questa s' accende per la bellezza di Tenete, gli propone un delitto, la cui idea lo fa fremere, e, sdegnato delle sue ripulse, rovescia su lui l' accusa d'un tentativo d' adulterio. Cicno; senza meglio informarsi, fa chindere Tenete in un cofano che si gitta in mare, e che rimane in secco sulla spinggia di Leucofri. Tenete coltiva l' isola solitaria e le fa cangiar faccia. Il tempo adduce la tarda seggezza, i vani pentimenti. Cicno sospetta che la sua vecchiezza sia stata dudibrio della sua troppo giovane sposa; s' imbarca, ed a gran voga si dirige verso l' isola rifugio cd impero di suo figlio: e gia implorando il perdono della sua credulità attacca la gomena agli alberi della spiaggio. Tenete lo vede, e d'una soure che tiene in mano tronca la gomena. La nave leggiera ondeggia a grado dei venti. Lungo tempo dopo si vede Achille ne' snoi preindii dell'assedio di Troia, assalire Tenedo, ed accidere Tenete. Meno lagrime sgorgarono da'suoi occhi alla vista di l'entesilea che non ne sparse udendo il nome sacro della sua vittima. Nel suo dolore uccise lo schiavo che sua madre aveva posto presso lui, e che doveva avver-

tirle in tempo di non colpire un figlio d'Apollo ; imperocche Teti gli aveva predetto che tosto che un figlio d' Apollo sarebbe spirato sutto i suoi colpi, egli stesso avrebbe un piede nella tomba. Un tiglio di Apollo! Achille è dunque deicida! Sarebbe maledetto, odiato in avvenire! Diffatti, gli abitanti di Tenedo proibirono che mai si pronunziasse nel tempio di Tenete il nome del suo assassino. -- Tenedo era famosa per le sue leggi, e la bipenne di Tenete che, nelle idee volgari, era il simbolo dell' innocenza inflessibile nella sua collera, aveva un senso più terribile : dietro il gindice stava ritto in piedi un nomo con la seure in mano, e pronto a far volare la testa di chiunque sarelihe stato convinto sia d'impostura, sia d'adulterio. Cotesta legge contra l'attentato che Tenete giovane aveva abborrito era stato, dicesi, dettata da Tenete stesso, e fu violata da suo figlio. Venendo celi consultato sul partito da prendere in tale occasione: w Si eseguisca la legge ", egli rispose. - Senza negare qui la legge anti-adulterina di Tenedo, che anzi siamo inclinati a ereder vera e notevolissima, noi contrasteremo l'esistenza di Tenete. Niun dubbio ai nostri occhi che questo Apollo-Nomio non sia il cadmilo di un quadro tritopatorico particolore a Troia; imperocché egli è in Troade soprattutto che i Coribanti, assasșini di Dioniso, si delineano più spiecatamente. Colà Dardano uccise Giasione, ecc.

TÉN-KA-DAI, dio-profeta dei Giapponesi, ha qualche cosa dell' Oanne di Babilonia, e per conseguente di tutti gli dei-pesci dell'antichità. I suo Mia (tempio) è un luogo di pellegrinaggio celebre. Ogni mese gli si conduce una donzella non nete.

hella che pia od accorta, e lasciasi sola col nume. Dopo avergli proposto diversi quesiti difficili, Ten. Ka-Dai, nel misterioso colloquio, da all'intrepida visitatrice la soluziono di tutto che può imbarazzare i bonzi: ma quando egli l'accomiata e ch'ella fa luogo a quella che dee succederle (l'aliboccamento è dunque di un mese intero | ) essa trova il suo corpo vestito di squamme che somigliano a quelle dei pesci. Tale consulta di Ten-Ka-Dai (imperocchè nulla qui indica che si tratta d' una prostituzione sacra) è dessa un modo di divinazione usitato nel Giappone? I quesiti proposti dai bonzi sono forse relativi ai dogmi ed alle leggende, oppure alle curiose domande dei devoti clienti? V'ha forse in quell' involucra squammusa che copre il corpo della fatidica donzella alcun cho di reale (per esempio, lebbra passage gera, o increstazione per mezzo d'aequa calcare, od opera di stimmate?? oppure tutto consiste in questo, che la profetessa è vestita d'un tessuto che imita l'invoglio squammoso dei pesci? In tutti i casi, è importante osservara z. l'unione dell'acqua e dell'arte divinatoria (confr. GLAUCO, SIRILLA, ecc.); 2. l'intervento della donna come mediatrice tra il presente ed il futuro. Così la Pizia, le Sibille, le fate acquatiche (Circe, Calipso), le terribili maghe (Medea, Ceriduen), le Norne, le Velleda, presentano tutte il maximum dell' ispirazione, allogato nel sesso femminino.

TEN-SIX-SIZI-DAI (i), vale a dire i sette grandi numi spirituali, suon nella mitologia giapponese puri spiriti celesti che hanno nel prinari incidele cose governato il Giappone per una serie d'anni incalcolabili. Da essi discendono gli abitanti del Giappone, i quali in consequen-

TEN

Tā formano una vazza autottona, il the nan significa già che sieno usciti della tetra come dicerano di situsas già themici. Dopo i siette Ten-Sin-Sini-Dai, appariscona i Zi-Sin-Go-Dai, vale a dire i cinque del terrettri. Il primo di essi, Ten-Sio-Dai-Zin, era il figlio primogenio dell' ultimo del Ten-Sin-Sizi-Dai. Ecco i nomi dei sette numi spirituali del Giappone:

- t. Kuni toko Dat sii no Mikotto;
- 2. Kuni Satzn Zii nb Mikotto; 5. Toio Kun Nan no Mikotto;
- 4. Uzil Ni no Mikotto;
- 5. Oo Tono Zi no Mikotto;
- 6. Od mo Tar no Mikotto;
- 7. Isanagi no Mikotto, Tuttiviti notlano che di questi sette numi i tre primi non hanno moglie; i quattro segociti l'avevano, e ciascono ebbe dalla moglie il sito soccessore. Ecco i nomi delle quattro mogli:

Sofizi Ni no Mikotto; Oo Toma fe no Mikotto; Oo Si Vote no Mikotto; Isanami no Mikotto.

... Isanagi ed Isananii furono i priini degli esteri viventi che elibero Insieme un commercio carnale; fu, dicesi, l'uccello Sekir il quale, coi suo esempio, desto i sensi assopiti dei due sposi. Mikotto è la denominazione comune ai grandi muni del Giappone; gli dei inferiori si chiamano Mikaddo. Questò è pure uno dei titoli degl' imperatori:

TEN-SIO-DAL-ZIN, la più alta divinità giapponee, secondo la credenza dei sintoisti, è a vicenda data per maschio e femina. La chiave di questa divergenza è forse che, come Brama melle Indic, e come Intti i grandi enti cosmogonici in tutti di prasi del mondo, Ten-Sio-Dal-Zinti e terraffodito. Nullameno, notismo che è la faccia femilia che s'embra del controlle del propositione de che ila faccia femilia che s'embra del propositione del controlle del propositione del controlle del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del

prevalere in Ten-Sio-Dai-Zin, vera Cibele o Buto della religione giapponese. A parer nostro, Ten-Sio-Dai-Ziu sostiene nella cosmogonia giapponese due ufficii totalmente distinti: 1. essa si delinea in capo alla creazione ; 2. per essa incomincia la successione dei Zi-Sin-Go-Dai, o cinque divinità terrestri le quali governarono il mondo dopo i Ten-Sin-Sizi-Dai, ed anteriormente alle più antiche dinastie umane. Ten-Sio-Dai-Zin, senza dubbio, nella-sod esistenza Teosinsizidaica, era femina ; essa è maschio come capo di fila dei Zi-Sin-Go-Dai, Ecco di qual maniera il libro sacro giapponese Odaiki splega il passaggio dal non essere all'essere, o, se vitolsi, dal non organismo all'organismo, dal caos al Kosmos : » Nel principio dell' aprimento di ogni cosa, il caos galleggiava come i pesci nuotano nell'abqua per loro diletto. Da tale caos usci alcuna cosa di simile ad una spina. è suscettiva di moto e di trasformazione. Tale spina diventò un'anima od uno spirito, e prese il nome di Konnitoko-Dazno-Mikotto, « È crelibile che Ten-Sio-Dai-Zin sostenga una parte in tale produzione del mondo. Varii miti la mostrano che s'avanza da Fionga (Asision, provincia del Sequedo o contrada del mare occidentale ) ad Izumi (Sention, provincia del Goknai, o le cinque provincie interne della corte ) con due compagni, due fratelli, Ichisù e Fazman. - Comunque sia, riguardasi Ten-Sio-Dai-Zin come la creatrice del mondo; della terra e del Giappone, la sola parte del globo che non fosse sepolta sotto le acque. Il sole esisteva; allora comparecro i sette spiriti celesti Ten-Sin-Sizi-Dai. L' tiltimo d'essi, Isanagi, diede i natali a Ten-Sio-Dai-Zin, da cui discesero in retta linea e nell'ordine di prinoogenitora i quattro Zi-Sin-Go-Dai i quali vennero dopo. Chiamasi altresi Ama-Teru-On-Kami. Da loi discendono ora tutte le popolazioni che coprono le isole del Giappone, ora almeno tutte le dinastie che regnarono su quell' impero. Lo leggende miracolose abbondano nella vita di Ten-Sio-Dai-Zin. Non basta: invano egli ha lasciato il mondo, moltiplica ancora i miracoli, e mostra così ch'egli è il più potente di tutti gli dei. Il suo regno terrestre non fü che di 250 mille anni; sonra di che osserveremo che, contrariamente a quanto si presumerebbe, i regni aomentano di lunghezza di mano in mano che si avanza dall'epoca primordiale alle epoche più ricine alla nostra. - Non si nomina la moglie di Ten Sio-Dai-Zin; però gli si dà per figlio il secondo dei Zi-Sin-Go-Dai , Osiuo-Ni-No-Mikotto, Ten-Sio-Dai-Zin e universalmente riguardato come il patrono ed il protettore dell' impero. Non solamente i settatori del sintoismo, ma altresi gli adoratori di Buzdo (Budda) ed i settatori di Siutto (atei, panteisti?), venerano Ten-Sio-Dai-Zin. Appena v'ha un Mia del Sinto che non gli sia consecrato ed in cui non si congiunga il suo nome a quello dei Kami ai quali il sacro edifizio è consecrato. Adorasi soprattutto nell'Izumi, sua antica residenza. Del rimanente, è interdetto ai deboli mortali d'indirizzarsi a Ten-Sio-Dai Zin direttamente: essi debbono fargli pervenire le loro preglilere per l'intromessione dei Sion-God-Sin, divinità tutelari o protettrici.-Se, quando si fabbrica o si ripara · ualcuno dei templi di Ten-Sio-Dai-Zin, accade che uno degli operai si ferisca in guisa ch'esca sangue dalla piaga, non solamente diventa incapace di lavorare quind' innanzi in qualsiasi tempio, ma bisogna inoltre gettare abbasso il tempio incominciato, e procedere alla ricostruzione d'un nuovo edifizio. - Si celebra ogni anno, il sedicesimo giorno del nono mese, una festa solenne in onore di Ten-Sio-Dai-Zin : le cerimonie principali consistono in Mazuri (processioni, spettacoli) che sovente si fanno al cospetto dell' imagine della dea e dei sacerdoti. Tuli omaggi solenni hanno luogo in tutte le città ed in tutti i villaggi dell' impero. Di più, il 16, il 21 ed il 26 di cadaun mese sono consecrati a Ten-Sio Dai-Zin, e manca assai allora che le feste sieno così magnifiche. Sembra però che di questi trentacinque altri giorni consecrati a Ten-Sio-Dai-Zin, abbiavene uno nel quale il popolo si dia alle stesse feste, alle stesse pompe religiose che il 16 del nono mese. Il più bel tempio di Ten-Sio-Dai-Zin è a Iedo: vi si vede la statua del dio co'sooi due cani Koma-Inù, e i due compagni che furono seco al suo fianco quando si diresse da Fionga verso Izumi; ma nessuno di tali templi è così celebre come quelli d' Isie: se ne contano tre. I primi due sono assai piccoli, il suolo che occupano non ha più di sei natte di giro : sono d'una architettura al disotto della mediocre, e li copre un tetto di stoppia. Le leggende non mancarono d'osservare che di tutti gli operai impiegati in tali edifizii nessuno rilevò colpo durante l'intero corso del lavoro. Chiamansi Gekù e Naikù. Intorno ad uno si trovano 80 Macia o templi, più piccoli ancora, in onore delle divinità inferiori; 40 Macia attorniano l'altro. Sopra una piccola eminenza s' innalza il tempio per . eccellenza, il vero tempio Fongon,

chiamato pure Dorsingu (il tempio del gran dio) ed Isie-Mia (Mia d'Isté). Piccolissimo aoch' esso, è coperto d'un tetto di stoppia a vôlta hassa, ma è mantenuto con somma cura. Di dentro non v'ha che uno specchio di getto forbito e della carta stagliata intorno alle muraglie, emblemi sorprendenti e della chiaroveggenza dell'ente supremo in cui vengono a riflettersi tutti gli nonni pensieri, e della purezza che debbono recare a'suoi picdi tutti i suoi adoratori. Sui lati del vero tempio sono altri Macia in numero d'un centinaio; tutti sono uffiziati da un Canust, o sacerdote seculare; quelli dei Macia del secondo tempio hanno il titolo singolare di Minzusum (passero del tempio). Vedi in Kaempfer, Storia del Giappone., t. 1, lav. 18, il tempio d'Isiè. - Non lungi da quest'ultimo è la grotta sacra nel- . la quale audó un giorno a nascoodersi Ten-Sio-Dai-Zin, Tosto ch'ci disparve, sole, stelle, luce disparvero repente dai cieli invasi dalle tenebre. Tale grotta non ha che una natta e mezza di larghezza; chiamasi Ayano-Matta, vale a dire che non è più di 20 ikin lontana dal mare. Questo è un luogo ancora più saero dei templi. È sopra una collina dall'alto della quale si scopre ed il mare ed un' isola lontana circa una lega e mezza dalla costa, e che usci dal mare al tempo di Ten-Sio-Dai-Zin,

TEOBULA, Osogowan (parola per parola, volonta degli dei), amante di Mercurio, n'ebbe Mirtilo (il cocchiere d'Enomao).

TEOCLIMENE, indovino della razza dei Melampidi, doveva i natali a Polifeide od a Testore. Colpevole d'un omicidio, fu bandito d'Argo, trovò ricovero sulla nave di Telemaco prossimo a salpare per Atene, gli

predisse il prossimo arrivo di suo padre, ed ai proci di Penelope la fine delle loro insnlenze, » Ah! sciagurati, ei disse, una notte funesta vi circonda: odo sordi gemiti; le vostre guance si bagnano di lagrime ; da queste mura, da questi dorati fregi il sangue stilla: il vestibulo e la corte sono pieni d'ombre che calano all'inferno; il sole ha perduto la sua luce, e dense tenebre hanno scacciato il giorno. « I proci, non vedendo nè sangue, ne ombre, ne eclissi di sole, trovarono l'ospite loro assai giocondo, e risero di nuovo smascellatamente. Poco tempo dopo Ulisse ritorno ed uccisc i derisori.

TEODAMANTE, TREODAMAS, Occionas (e poeticamente Taro-DIMAS, OnoSauge) : 1. gigante a eni si da per padre il Traro; 2. indovino valente, figlio ul Melampo e successore d'Antiarao; 3. re driope uceiso da Ercole, il quale un giorno avendolo incontrato sopra un car-10 tirato da due buoi, lo prego di dare qualche cosa da mangiare a suo figlio Illo. Tcodamante rifiuta: allora Ercolc accoppa d'un pugno uno de' suoi buoi, e procede con Illo ad un pranzo improvvisato, intanto che Teodamante corre a tutta lena verso la città, e va a cercare soccorso. In breve i Driopi arrivano, ed aceerchiano Ercole che ha bisogno di tutto il suo vigore per vincere quel nugolo di nemici. Alla fine ne viene a capo; ma Deianira è costretta a combattere con lui per aiutarlo a riportare la vittoria, ed una ferita nel petto è prova del suo eroismo. Teodamante è ucciso, Ila suo figlio resta prigione, e la torma dei Driopi e messa in fuga. - Talvolta si da ad Ila stesso il nome di Teodamante, che gli convicue però meno che il patronimico Teodamuntide.

TEOFANE, Ocopary, una delle eroine che si danno per madre a Crisomallo (l'ariete dal vello d' oro), riguardavasi come nativa della Bisaltide. Bella e ricercata da mille amanti, ella preferì Nettuno che l'aveva già rapita e trasportata nell'isola Crunide. Gli aspiranti alla mano di Teofanc scopersero il suo nascondiglio e andarono a cercarvela. Nettuno, alla loro vista, tramutò l'amante sua in pecora, gli abitanti dell'isola in montoni, e sè stesso in ariete. Si può imaginare lo stopore dei pretendenti i quali, non vedendo che bestiami, si misero a dar loro la caccia, ad ucciderne, ad arrostirne. Teofane campò dalla strage, e Nettuno irritato della crudeltà di costoro, li cangiò in lupi. Teofane, trasformata pecora, mise al mondo Crisomallo. - Il dato fondamentale di questo mito, Teofane-pecora, è antico; ma la trasformazione degli abitanti, e più ancora quella dei pretendenti, è di data recente. Quanto all' isola Crunide, Strahone ( lib. avii) nomina un'isola di Crinice, e Meiziriac (sulle Eroidi d' Ovidio, II, p. 32) congettura che bisogna leggere Crommiusa o Crommionesa, Stefano di Bisanzio fa della prima um isola dell' Iberia ; e Plinio colloca la seconda nel numero delle sette Peristeridi, vieine a Smirne

TEOGNETE, figlia di Laodico, è, presso gli scoliasti di Apollonio, la sposa d'Esone e la madre di Giasone. TEOGONE, amante di Marte e

madre di Tmolo.

TEONOS: 1. figlia di Proteo ed amante del piloto Canobo, 2. figlia di Testore (vedi questo nome).

TEOSOLK di Salmesio, Tesogaa di Firmico, primo Decano dei Gemelli, è rappresentato nello zodiaco rettangolare di Tentira con la parte inferiore dello pscento. Preso per uno dei Faraohi del latercolo di Eratostene, Teosolk sarebbe o Steco, o Gosormies, o Thenell o Maride (vedi Droust).

TEOTL, il gran dio del Messico, non sembra arer avuto tempio pressor i suoi adoratori. Egli è che, in quasi tutti i passi del mondo, non si dir leggenda all'ente irrivelato ; e che se per caso se gliene dà, subtiamente egli cade più o meno nella storia umana. Così l'Fromi in Egitto, è Braur nelle Indic, s'fuggono quasi alle ricerche per la nultità del loro culto.

TERA, Osses, di Sparta, figlio di Autesione, rapo della culonia lacedemone di Cullisto, dicied il suo nome a quell'isola (osgidi Santorino). — Argia, sua sorella, era moglie del-Frencile Aristodemo. Si trovava con sio dei due primi re di Sparta, Euristene Perceò. Sileganda, dicci, dei crudeli trattamenti che la raza conquistatice faceva, provare alla razaz conquistatice faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, provare con constituire faceva, p

TERAMBO, Tiesquist, famoso musico, era tenuto per figlio di Nettuno. Avendo osato dichiararsi rivale delle Ninfe, fu trasformato da coteste gelose divinità in un insetto della famiglia degli scarafaggi.

TERAMENE, TRENAMENES, Osperpires, ninfa di cui Cirno ebbe Astreo. L'isola di Teramene, nel mar. Egeo, le deve il suo nome.

TÉRAPNE, Opperne, figlia di Lelege, diede il suo nome alla città di Terapne, una delle residenze abituali di Castore e Polluce. — Un luogo di Sparta, del none di Terapne, era famoso per un tempio d'Elena che avera la singolare prerugativa d'abbellier le bratte. Secondo un racconto del passe religiosamente raccotto de Erodotto, ma donna di Sparta decolata dell'estreme breza ta di sua figlia l'aveca, per consigilio d'una persona ignota che la piaria sovente, portasi in quel tempio; tale fui a seguiro lo salipio; tale fui a seguiro la sulpio; tale fui a seguiro la sulta sulsi suls sul-

TERENE, figlia di Strimone, fu amante di Marte e madre di Triballo.

TERENSE, Terensis, dea latina, presiedeva alla trebbiatura.

TEREO , Tapio's , celebre re di Tracia, fa parte d'un quadro cabirico proprio di quel paese. Pandione II, re d'Atene, aveva duc figlie, Progne, Filomela, Tereo, re di Tracia, sposò la prima; poi, alcun tempo dopo, incaricato di condurre la seconda a sua sorella, tentò invano di sedurla, le fece violenza, le svelse la lingua, la rinchiuse, e disse a Progne che le fiere avevano divorato sua sorella. Passa un anno, le orgie incominciano. Qua e là nelle selve corrono le Baccanti scapigliate. Filomela ha delincato sopra un'ampia tappezzeria il suo viuggio, la sua onta, le sue sventure ; essa gitta tale atto d'accusa alle erranti adoratrici di Bacco · in breve Progne vi getta gli occhi; tutto è svelato, Pilomela esce del suo carcere: uno splendido convito invita Tereo alla gioia, un cibo delizioso eccita il suo sppetito, provoca le sue lodi: " A qual ospite delle selve, dei campi o dell'aria, hanno appartenuto queste carni squisite? - A tuo figlio! " esclama Progne; poi gli mostra ad un tempo la testa sanguinosa d' Iti, unico frutto della lero unione, e la muta Filomela. I poeti aggiungono che i quattro eroi di questo dramma di sangue furono trasformati in uccelli: Filomela in rosignuolo, Progne in rondinella, Tereo in upupa, It in cardellian.

TEREO, Tuzaros, Ouprios, Contauro ucciso da Ercole nella liattaglia ch'ebbe a sostenere nella grottà di Folo (vedi Tanco).

TERIDAE o TERIDEA, concubina di Menclao, lo rese padre di Megapento.

TERIMACO, Θερίμαχος, figlio d'Ercole e di Megara, fu ucciso da suo padre in deligio.

TERITA, Ospirac, Marte nella Golchide, sia a cagione di Tero, sua malire a sta nutrice; sia a cagione delle fiere (Epps.) di cui sbarraza il suolo. Castore e Pollure rapirono dalla Taurica (paese dei Tauri, o semplicemente Chersoneso-Taurico) I a statas di Terita, e ne fecero dono a Sparta (Confr. Orasza che rarifisce la statoa di Orofi.

TERMINE, TERMINOS, dio latino protettore dei conlini, fu di buon'ora venerato dai Romani, Numa Pumpilio introdusse il suo culto a Roma; e cotesta popolo pelásgico, tutto dedito alle occupazioni dell'agricoltura e della vita pastorale, adorava il dio che ha sotto la sua custodia i confini dei campi. In breve capitò il tempo in cui Roma, ognora più anibiziosa, sognò, cominciò la conquista del mondo. La leggenda narrava che allorquando si tratto d'inaugurare Giove sul Campidoglio, e che con tale mira si fecero sloggiare tutti gli dei che avevano qualche piede quadrato sul monte Tarpeo. Termine solo resistette ostinatamente, sì che nessuno sforzo potè smuovere la sua statua. Gli Auguri predissero allera che i confini del romano impero non recederebbero mai, e Termine occupò il sito in comune col signore degli dei. - Esaminare in qual tempo e da chi il culto di Termine fu istituito, sarebbe pucrile. Lasciamo Dionigi d'Alicarnasso e Plutarco attribuirlo a Numa Pompilio : lasciamo de-Bose dire ch'esso principe, ristabilendo le antiche leggi sui confini delle proprietà, interessò la religione nella politica e persuase al popolo che un dio speciale vegliava ai limiti e puniva le violazioni. Il solo fatto è che in un'epoca indeterminata, ma antichissima, si posero i limiti della proprietà sotto la protezione d'un dio. Da ciò la formola Termino sucrum che leggesi su varie iscrizioni ; da ciò la legge del Codice Papiriano che danuava agli dei infernali ed il proprietario colpevole d'una di tali trasgressioni ed i suoi buoi. Confr. altresi, per epoche posteriori, il Conf. delle leggi rom. e mosaiche, titolo 13 de Termino moto. Il dio Termine non fu in origine che un pilastrino. Non si stupisea dunque di vedere Lattanzio affermare che il Termine primordiale fu quella pietra che Saturno ingoiò un giorno in cambio di Giove. Qui occorrono alcune particolarità preziose. Giove e Termine, dicono parecchi mitologi, non fanno che uno: la prova è che vi ebbe un Jupiter-Terminalis a Roma, un Zevs-Homories (dei confini) a Crotone, e che in Siria, in un tempio celebre, si vedeva Zevs-Kasios sotto la forma d'un macigno o d'una rupe. A dir vero, che coneludere da tali particolarità? Che la divinità varia secondo il grado di civiltà de' suoi adoratori. Feticisti nell'origine, hannovi tribù semplici che chiamano dio un monte od una pictra (Casio e Termine), un bosco

od un albero (Silvano, Ilco, Driope), finalmente un animale, un uomo, Per Agd si arriva al Pino-Ati ed a Cihele ; Atlante precede Prometeo ; le pietre scagliate da Pirra diventano donne; la pietra grossolana ha subito nelle viscere di Saturno una prima elaborazione avanti d'uscire trasformata in Giove. - Nei secoli eleganti di Roma, Termine fu un Silvano con testa e corporatura umana, ma le cul estremità inferiori non erano che un masso riquadrato. - Celchravasi in onore di Termine, il 21 o 23 di febbraio, una festa detta le Terminali.

TERMODONTE, TERMODON, Oppµúðar, dio-fiume, figlio di Ponto e di Talassa. Il Termodonte scorreranel Ponto e traversava la pianura di Teniscira si famosa per gli scennpamenti o le stauze delle Amazzonile quali, dicesi, vi ebbero una città capitale.

TERMONA, THERMONA, dea latina delle Terme, si numerose e così in voga nel mondo romano. TERMUTI. Vedi TARMUT.

TERO, Tusso, Qogis, 1. autrico o mulce di Marte (è Marte fendine) à una Bavani tracia, madre dello Skanda dei Traci; è una Bendi: Gi-croue la fa madre del suo terzo Marte); 2, figlia di Pila e di Deiñ, le, amante d'Apulo e madre del valente cavallerizzo Cherone, croe oponimo di Cherones, di cui gli si attribuisce la fundazione. — Tero viene da thez. (2 pa.), helvo.

TERODAMANTE, Therodamas, Θεροδάμας, re seita che si dilettava a nutrire i lioni di sangue umano per renderli più crudeli, donde Therodamantaeos leones d'Ovidio.

TERONE, Turnon, duce latino neciso da Enca, era di gigantesca statura.

## TER

TERRA. Vedi Gs.

TERSANDRO, THERSANDER, O40gardoss, figlio di Polinice e d'Argia, comando con Adrasto suo avo la spedizione degli Epigoni, entrò vittorioso in Tehe, salı sul trono vacante per la fuga o morte di suo cugino Leodamante, andò poscia all'assedio di Troia, vi si segnalo pel suo valore, e fu neciso da Telefo. Ave-, va sposato Demonassa. Suo figlio Tisamene gli successo. Si mostrava in una pianura sulle sponde del Caico un monumento in onor suo. Trovasi talvolta il nome di Tisandro in luogo di quello di Tersandro, ---Virgilio mette nel novero dei guerrieri nascosti dentro il cavallo di legno un Tersandro. - Un altro Tzasanpao era figlio di Sisifo.

TERSANONE, THERSANON, OIPTA-

nno degli Argonanti.

TERSICORE, TERRSICHORE, TIP-Lixon, Musa della danza e della poesia lirica, senza dubbio perchè l'ode si cantava escenendo de' movimenti da destra a sinistra (strofa), pai da sinistra a destra (untistrofa), terminando con un riposo ( coodo ). Essa e rappresentata nel mosaico d' Italica (di Laborde, 1v) e nelle Pitture d'Ercolano (11, 5.) con da lira in mano. Nella prima di queste imagini ha in capo un diadema, e dinanzi ad essa il modello d'un tcatro. Un basso-rilievo del Museo Pio-Clementino (1v, 1) ci mostra tra diversi genii delle Muse quello di Tersicore, avente presso di sè il vaso, premio dei vincitori nei ginochi olimpici. - Una delle Muse della seconda nomenclatura ha pur essa il nome di Tersicore.(1) (Rad.: 72014)

(1) Vuolsi qui ricordare non meno ta graziosa Tersicore scolpita da Canora, e rallegrarsi ; xopos, core di danzato-

TERSILOCO, ΤΕΓΑΝΙΙΟCΕUS, Θιρσ/λοχος: 1. uno degli Antenoridi (Achille lo uccise all'assedio di Troia); 2. compagno d'Enea.

TERSIPPO, THERSIPPUS, Of portatroe, uno dei figli d'Agrio che si rivoltarono contro di Ocneo; fu uc-

ciso da Diomede.

TERSITE, THERSITES, OCOTITUE, Greco che faceva parte dell'esercito confederato che Agamennone condusse dinanzi a Troia, non è conoscinto che per la sua codardia, la sua bruttezza, la sua insolenza e le sue invettive contra i principali duci della lega. Un corpo gracile, un occhio losco, una testa piramidale, capelli radi, le spalle confitte sul petto, la colonna vertebrale tutta bistorta, eccu come è rappresentato il nemico dei pastori dei popoli. Del rimanente, tal è pure la forma che la saggia antichità affibbia al suo Esopo. Il buffone dell'esercito greco è tutt'altro che ingiusto nelle sue ram pogne e idiota nel suo modo di e-Mirimerle. Perció Ulisse, incapace di trovare buone ragioni, lo fa tacerc a colpi di scettro, ed i Greci, che trovano piacere a hattersi per Elena ed a soffrire dalle balordaggini d'Agamennone, ridono a crepapelle alla vista delle lagrime che Tersite può a stento raffrenare. Tersite avendo osato beffarsi d'Achille, che aveva ucciso Pentesilee, poi si riofacciava la sua vittoria, fu accoppato d'un pugno dall'eroe. -- Confr. del rimanente, sull'apparizione dei genii beffardi nei quadri sacri più gravi, Gigone, Gian-BU, ASCALABO.

TESEO, THESEUS, Quosu's, l'eroe

che porta nella base inferiore la data del

popolare degli Ateniesi, che posero a riscontro dell' Ercole si celebre presso i Dorii del Peloponneso, è stato incorporato dalla leggenda or+ dinaria alla dinastia d'Eretteo per suo padre, ed a quella di Pelope per sua madre. Egeo, Etra, sono i nomi de'suoi genitori. Il primo regnava sull'Attica. Non potendo aver prole, ando a consultare l'oracolo che gli rispose » non dovesse toccare il piede del capro prima di rivedere Atene. " Egeo non ne capi nulla, e si condusse a Trezene per conferirne cul saggio Pittea. L'accorto usnite s'imaginò forse che capro volesse dir otre, che il piede dell'otre fosse l'apertura donde il vino esce fuori, che astenersi dalle donne fino al suo ritorno in Atene fosse per Egeo il miglior mezzo d'avere un erede al suo ripatriare ; finalmente che se snu figlia Etra fosse, non importa a qual prezzo, unita ad Egeo, sarebbe un eccellente mezzo perche un di essa diventasse regina d'Atene e suo figlio sovrano di tutta l'Attica? ciò che v'ha di certo è, ch'egli fece la più grata accoglienza al viaggia tore, che si punse la gola a più dì un capretto, e cire finalmente Egeo addormentato si trovò nelle braccia d'Etra, la quale s'ebbe la stessa notte gli amplessi di Nettuno. La domane Egeo, istrutto d'una parte di tali avventure, parti alla volta d'Atene senza menor seco Etro ; ma dicendole che ove partorisse un tiglio, cotesto frutto d'un furtivo omore potrebbe un di presentarsi a suo padre. In prova della sua nascita porterebbe la calzatura e la spada ch'ei poneva allora sotto una pietra enorme. Alcuni mesi ilopo Etra fu madre, i dolori del parto la colsero presso il porto di Trezene, in un luogo che per tale avvenimento fu

detto Genethlion. Pitten, suo avo; gli diè il nome di Tesco; e lo allevă nella sua corte spacciandolo per fia glio di Nettuno. Ereole, dicono alcuni mitologi, si trovò un giorno a Trezene; Teseo allora non aveva che sette anni: all'aspetto della villosa e fulva pelle del lione di Nemea, tutti i compagni del giovane principe presero la fuga; Teseo solo diè di piglio ad una scure e si mosse contra la belva da lui creduta vita. Si avvide ben tosto dell'abbaglio ; mat quella fulva spoglia gli stava sempre dinanzi agli occhi, ed incessantemente da quel di in poi non faceva che sognare Ercole in atto di domare i mostri, di purgare il Pelo: ponneso ed il mondo dai tiranni, di procedere a traverso si prodigii ed al benefizii: Cosi più tardi gli allori di Milziade impedirono a Temistocle di dormire. Giunto appena all'età dell'adolescenza, volle lasciare Free zene; tentro troppo angusto per le sue speranze. Etra, Pittea gli svelarono il segreto della sua nascita e lo condussero al sasso misterioso. D'una mano Teseo rimove il macigno é dell'altra prende la calzatura, brandisce la spada. # Atene! Atene! dov' è Atone ? " Questo è l'unico suò pensiero. Gli s' indica ove giace quel+ la città; gli si amunzia che due strade vi guidano, una di terra, l'altra di mare. Questa è meno pericolosa, essendo quotidianamente solcata da navi trezenie ; Nettano d'altra parte é suo padre, e Netturo lo proteggerà. Vane argomentazioni ! La terra presenta pericoli, Teseo la preferisce. Egli lo passerà, quell' istmo di Corinto celebre per tanti funera-H! li combatterà, que gigenteschi ladroni che inorgogliscono della loro forza, e le cui tane si appalesano da lunge per lunghi aditi di cranii bian-

cheggianti ! Egli li vede in fatto. Perifete, Corinete, Sinide, Scirone, Cercione Damasto , Polipemone , Procruste, che a vicenda si prendono per otto, o sette, o sei, o cinque, ω quattro, o tre personaggi; e che si pongono, Perifete-Corinete in Epidauro, Sinide-Pitiocampto nell' istmo, Damasto-Polipemone-Procruste in Ermione, Scirone in Megara, Cercione in Eleusi, sono tutti atterrati dall'eroe, Aggiungiamo a questa lista di devastatori sacrileghi la Faja ( o Fea ), cinghiale femina di Crommione, cui combattè ed uccise cammin facendo, In mezzo a queste lotte faticose ed ognora rinascenti, i leggendarii introducono un episodio più giocondo. Intanto che Sigide cade sutto i colpi del suo giovane vincitore, Perigone sua figlia, ingenua e vezzosa, si nasconde tremante in un canneto; non si rassicura che dopo le proteste reiterate di Tesco, il quale giura di non farle male, e che infatti si limita a renderla madre di Menalippe. Si crederà ora che Tesco incomincii già a toccare l'età matura. Eppure, egli non è che all'aurora della sua giovinezza. Quando i Fitalidi preposti da Cerere all' intendenza dei misteri l' hanno purificato di tante uccisioni nelle acque limpide e pure del Cefiso, entra in Atene coi capelli ondeggianti in bionde anella sugli omeri, e con la veste strascicante, il peplo, il velo delle donzelle; ed ognuno ne rimane ingannato: » E dove vo, gridano gli operai che lavorano nelle tettoie del tempio d'Apollo-Delfio, dove va quella bella fanciulla così solena? « A tale sarcasmo, Teseo, senza dubbio per non isvelarsi con la voce, nulla rispande, ma distacca due buoi che traggono la vicina un carro coperto, afferra la gabbia e la scaglia a ca-

saccio più alto del tetto dell'edifizio ove lavorano i motteggiatori, i quali tremano tosto e temono di vedersi cascare addosso l'enorme peso. ---Atene allora era turbata da gravi dissensioni, Da una parte i Pallantidi, nipoti d' Egeo per Pallante loro padre, soffrivano impazientemente il loro zio sopra un trono agognato dalla loro ambizione, e non consentivano a vivere sottomessi in apparenza alla sua legge che nella speranza di succedergli come collaterali, poichè era senza prole. Dall' altra, Medea, la celebre maga, erasi, all'uscire di Corinto, eretta a padrona nel palazzo d'Egeo, e, signora assoluta del suo cuore, de'suoi beni, del suo reame, lusingavalo con la speranza di dargli un figlio per la forza de'suoi incanti. In questo mezzo, Teseo comparve. Nessuno aneora sapeva a qual titolo potesse raccomandarsi eotesto giovane straniero; nessuno, salvo Medea, Corrucciata all'aspetto di colni che sta per rapire la corona al figlio ch'ella spera, ha giurato la sua perdita. Con le sue perfide insinuazioni, il vecchio Egeo sospetta un assassino nel viaggiatore, e si risolve a propinargli il veleno nella tazza dell'ospitalità. Si va dunque da parte sua ad invitare Teseo al banchetto. Il giovane principe cavala spada come per trinciare le vivande. Alla vista di tale spada, Egeo rovescia la tazza avvelenata, interroga lo straniero sull'origine sua, sul suo nome, sui suoi disegni, lo stringe fra le braccia; poi, intanto che Medea fugge sul suo carro tirato da draghi, convoca il popolo in assemblea generale, e dichiara che Teseo è sangue suo. Lunga pezza dopo si mostrava ancora il sito dove fu rovesciato il nappo fatale ; era desso nel quartiere Delfi-

nio, ed era attorniato da muraglie. Se, ginsta Plutarco, Atone quasi tutta si beava nella speranza d'avere un giorno Teseo a re, non fu così de'suoi cugini i Pallantidi. Costoro non videro nell'arrivo di lui che un avvenimento fatale, che tutte rovinava le loro speranze. " Che importa, dissero essi, che Teseo sia figlio d' Egeo? Egeo non e figlio di Pandione; rampollo supposto, non deve che all'usurpazione la corona degli Eretteidi, a Ed essi rivoltaronsi, mossero contro di Atene divisi in due schiere, e si posero in imboscata per sorprendere i loro nemici. Sfortunatamente per loro, Leo, lor araldo; scoperse a Tesco tutto il disegno dell' attacco, ed il vincitore di Procruste. piombando su essi all' improvviso, li tagliò a pezzi. Nulla più avendo à temere dai nemici particolari della sua famiglia, Tesco rivolse le sue cure alla prosperità della sua patria. Il toro di Maratona, impetuoso devastatore della metropoli, non resistette lunga pezza alla sua indefessa caccia: Teses lo prese vivo, lo condusse a traverso la città, poi lo immolo appie degli altari di Apollo-Delfinio. Alcun tempo dopo, i deputati del re di Creta Minosse essendo venuti in Atene a ridomandare il tributo novennale che quella città dovera all' isola sovrana dei mari, in espiazione dell'uccisione d'Androgeo, Teseo si profferse come una delle vittime volontarie ; le tredici altre furono estratte a sorte. Il pensiero di Teseo non era di lasciarsi divorare dal Minotauro. Una clausola del trattato d'Atene con Creta stipulava formalmente che alla morte del mostro cesserebbero di pien diritto siffatte spedizioni di carne umana; e Teseo contava d'ucciderlo. Egli lo promise a suo padre. La na-

ve parti, coperta; secondo l'usanza; di vele nere alle quali doverano, in caso di vittoria, esserne sostituite di hianche : Ferecide o Nausiteo n'era il pilota, Feace il marinaio principale. Effettivamente due cappellette erano consecrate nel borgo di Falera, presso il tempio di Scirone, a questi due personaggi ; si crède anzi che le Cilvernesie si celebrassero in onor loro; Del rimanente, Apollo Delúnio comparisce ancora qui sulla scena. Teseo, prima di partire; va a presentargli nel suo tempio, co" snoi tristi compagni, il ramuscello d'oliva, classico emblema dei supplicanti, e, contrariamente all'uso. Apollo profetizza in chiari termini : " Ciprigra siati gnida e stella! Ciprigna con la tua negra nave veleggi! " Teseo segm scrupolosamente il consiglio del dio e se ne travà hene. Sulla riva d'Atene immola una capra a Venere e ad un trotto la capra è trasformata in becco. Sulla spiaggia cretese trova la figlia del re, la bella Arianna, che l'ama appena lo vede, e gli dà il filo prezioso che guiderebbe un fanciullo nei mille rigiri del labirinto. Munito di questo filo meraviglioso, Teseo s'ingolfa nelle sinuosità dell'edifizio costrutto da Dedalo, si scontra col terribile toro, lo combatte, lo uccide, ritorna indictro, raduna i suoi compagni, le sue sette compagne, rimette alla vela con Arianna, che vuol seguirlo in capo al mondo, con Fedra, sua sorella, cui Arianna non riguarda ancora come rivale. Il cammino è lungo a quanto sembra, oppure il soggiorno in Creta lo è stato; imperocchè d'Arianna e di Teseo sono nati due figli, Enopione e Stafilo. Alla fine la nave che fende i fintti dell'Egeo si ferma dinanzi a Nasso. Vi si passa nna notte : la di-

mane Arianna non è più sul naviglio, Fa dessa abbandonata dal vineitore del Minotauro? fu dessa rapita da Bacco ? fu dessa momentaneamente deposta sopra una spiaggia ospitale, per ristabilirsi la sua salute alterata da un parto laborioso ? vi è dessa morta ? Vedi su tutte queste varianti l'art. ARIANNA. Il fatto essenziale è che Arianna non arriva in Atene : è Fedra che termina il viaggio. Nondimeno si devia ancora printa di andare a quella città, oramai francata dell'infamante tributo : si afferra a Delo, Teseo vi offre un sagrifizio al dio del giorno; vi dedica a Venere una statua recata di Creta da Arianna, v'intreccia coi giovani Ateniesi che ha salvati una danza intorno all'alture di corna o ceraton ( xiparwir ); così chiamato perche era tutto intero formato di corna sinistre di animali presi dai caeciatori : istitutisce in onore d' Apollo giuochi nei quali deeide che un ramo di palma sarà il premio del vincitore. Spiegate di nuovo le vele, prese la via d'Atene; ma sia eccesso di giubilo a motivo della sua vittoria, sia eccesso di dulore a motivo della perdita d'Arianna, dimenticò di cambiare in una rela bianca la vela di lutto che la nave portava laseiando la rada d'Atene. Egeo, che ogni giorno veniva sulla costa a mirare dall'alto d'un capo la trireme del figlio, tenne che il Minotanro avesse anche questa volta divorato le vittime, ed oramai incapace di trarre nella solitudine la lunga e fredda vecchiezza che scorgeva nell'avvenire, si precipitò nelle onde del mare che assunse il suo nome, e che oggidì noi chiamiamo l'Arcipelago. Teseo non riseppe subito il triste raso. Giunto a Falera ( allora il solo porto d'Asenc?), avea voluto of-

ferire un sagrifizio, e l'araido ch'egli aveva deputato agli Ateniesi teme d'interrompere la sacra cerimonia con la viuova fatale. All'ultimo però la funesta verità venne in chiaro. Informato della sorte crudele di suo padre, Teseo corse alla città, mando acute grida non men che tutta la sua comitiva. Da ciò l'uso degli Ateuiesi nelle Cladoforie di non permettere che la sola verga al Cerice, che ordinariamente avea verga e corona, e di gridate più volte: " Eleley! Iou, iou! " Ouesto era il grido di lutto, l'altro quello di guerra. Di poi ebbero luogo i funerali d'Egeo; indi il liberatore d'Atenez per far essare la sterilità che da lunga pezza de blava le campagne. istitui le Pianepsie, nelle quali si faceva cuocere insieme delle fave ed ogni sorta di legumi, e si porteva in cerimonia l' Iresione, come Teseo l' aveva portata printa d'imbarcarsi per Creta. La triregie che l'aveva condotto nell' isola di Minosse, fit consecrata al dio del giorno e venerata come un talismano senza pari: Ogni anno però cotesta bari privilegiata andava a portare a Delo le offerte d'Atene. Chiamavasi Paralo ; la congrega cui era commessa la pompa religiosa dicevasi Teoria, ed Arciteoro il suo capo. A misura che clascun'asse invecchiava o marciva, era surrogata da un'altra, e merce tal cura la nave era eterna. Vedevasi ancora al tempo di Demetrio Falereo. Colle istituzioni religiose Teseo preludêva ad un più vasto disegno, l'ordinamento politico dell'Attica. Fino a lui, gli abitanti di quella contrada destinata a tanta gloria erano stati dispersi in tanti demi, e, sotto l'impero di piccoli capi indipendenti gli uni dagli altri, erano stati di continuo in discordia ed in 464 TES guerra. Teseo aboli tale reggimento: andò di borgo in borgo, di famiglia in famiglia, persuase con la sua eloquenza e co'suoi doni i più poveri ad una fusione di razze; ebbe l'arte di ridurre allo stesso scopo alcuni capi più disinteressati degli altri, o più destri degli altri, a patteggiare sull'istante; pose così i più ribelli nella necessità di seguire l'esempio universale : distrusse in tutti i demi i luoghi d'assemblea; fabbricò un edifizio comune a tutti, istitui un sagritizio sotto il pome di Panatenee, rinunziò al potere regele, proelamò la sovranità del popolo conie corpo di nazione, organizzo le assemblee populari, e non sterogo ai principii dell'eguagianza che per istituire tre classi o caste di cittadini: 1. i Nomoteti o Tesmuteti, per vegliare all'osservanza delle leggi divine ed umane; 2. gli agricoltori; 3. gli artisti. È credibile che Plutarco, dando una sposizione della costituzione ateniese contemporanea di Teseo, abbia preso più d'uno strano abbaglio. Le caste sono desse tutte appieno computate? I Nomoteti sono una casta? Queste caste lianno la origine loro da Teseo? Vi fu differenza tra i demi e le caste primitive della costa? In qual senso è da interpretare ciò che si raeconta delle dissensioni d'Atene? Quanto a noi, stabiliremmo quattro caste: Egicori (o pastori, caprai), Pediaeni (abitanti della pianura, agricoltori), Ergadi od Eupalami (operai, artigiani, metallurgisti, ecc.); poi de'privilegiati che chiameremo Eupatridi, e di cui le famiglie sacerdotali erano una suddivisione. Di più, crediamo che queste quattro caste, gli Egicori, i Pediaeni, gli Ergadi, gli Eupatridi, fossero di-molto anteriori all'epoca in cui si colloca Tesco. Noi stimiamo

che fosservi sovente alleanze parziali tra essi, alleanze però seguite da nuove scissure. Teniamo per certo che tali caste non fossero tutte e quattro della stessa origine, che ciaseuna formasse un dato numero d' associazioni ed avesse a se un dato numero di stabilimenti; ma che non tutti cotesti stabilimenti, non tutte coteste associazioni fossero demi. Noi presumiamo che una fusione pressoche totale, ardito preludio della fusione attribuita a Teseo, avesse luogo sotto i primi Eretteidi; quella cioè ch' è simboleggiata da Pandione I. e Pandione II. Non ne risulta già che al figlio d'Egeo od al tempo suo non appartenga una gloria analoga. Sotto Teseo la unione gia cominciata da parte di Zeo (Giove) si trovo cunsumata da parte di Atana (Minerva ). Di fronte alle Pandie si svolsero le Panatenee: Posidone, Ermete, Efesto, cotesti antichi dei si trovarono repentemente balzati al secondo grado, e Damater stessa non conservò che, grazie ai misteri, una fisionomia maestosa. Non basta : Atana e Zeo furono strettamente congiunti, e la celebrità cominció per Apollo, il dio dorio per eccellenza. Tuttavia questo secondo fatto può esser posto in dubbio, e noi comprendiamo benissimo come si sostenga che il nome d'Apollo-Delfinio non sia stato se non dopo ed alquanto goffamente interposto nella leggenda di Teseo. - Accanto a tutti questi fatti, che la storia spiega ancora d'un modo abhastanza plausibile, altri se ne affacciano che l'evemerismo stesso tenta invano di trasformare, con la soppressione delle inverisimiglianze, in biografia reale : sono le geste di Teseo contra le Amazzoni ed alla caccia del ciughiale Calidonio; sono i suoi viaggi con gli Argonauti ; sono le sue bizzarre spedizioni contra il Peloponneso o contra Elena, contra gli Epiroti o contra Aidoneo. Le donne che si trovano frammischiate a tutte queste leggende formáno un labirinto più inestricabile che quello di Creta. Sono desse Elena, Fedra, Antiope, Anasso, Ippolita, Peribea, Ferebea, Iope, Egle, Antiope era Antazzone, Teseo n'ebbe il bello Ippolito, si famoso per la sua castità, per la sua morte violenta; altri nominano la madre, del pari che il figlio, Ippolita, e ne fanno pure un'Amazzone. Ma, cronologicamente parlando, come il figlio d'Antiope o d'Ippolita può egli ispirare amore a Fedra? Se Fedra è stata la moglie di Teseo prima d'Antiope, essa è dunque ben vecchia quando ama il figlio d'Antiope? Se Antiope è una sposa di Tesco auteriore a Fedra, come questo re d'Atene ha egli putnto divenir possessore d'una regina delle A: mazzoni, egli che non ha fatto la guerra alle Amazzoni o che non l'ha fatta che nella sua vecchiezza? Lungo tempo dopo, alenni mitologi si sono pensati di dire che Antione era stata donata a Teseo da Ercole vincitore delle Amazzoni, e che Tesco, dopo averne avuto un figlio, l'aveva o ripudiata, od utcisa, a fine di sposnr Fedră; costei gli diede un altrn figlio celebre, Demofonte, l'ingrato amante di Fillide. Anasso era una ninfa, ed ei la rapi. Ordinariamente si fa di Peribea la modre d'Aiace, A lope ed a Ferebea (di cui il nome differisce appena da Perihea) si dà per padre Ificlo. Egle era figlia di Panopeo. Un mito antico vuole che per lei abbia Tesco abbandonato Arianna. - Alcuni degli argonontografi che hanno fatto viaggiare Teseo d'Attica in Colchide afferma-

68

no the Antione gli fu aggiudicata dagli altri Argonauti in ricompensa del suo valore. Lungo tempo dono, e verso gli ultimi anni di Tesco, i vagabnndi guerrieri passarono, dicesi, sul continente europeo, e devastarono l'Attica. Sia solo, sia grazie ad Ercole, Teseo li pose in fuga e ne uccise un numero grande. -Unito poscia a Piritoo, famoso atleta-re d'Epiro, che prima avea voluto comhatterlo, ma cha poi, amuirando la sua aria intrepida e le sue forme atletiche a maschie, non aveva più aspirato che a divenirgli amico, penetrò in Lacedemone, rapi Elena nel tempio di Diana-Ortia, la condusse fuori del Peloponneso, ed ashdandola ad Etra, sua madre, finall' età nubile (perocchè aveva soli 13 anni), la chiuse in Afidno. Alcuni scrittori affermano però che la precocità della bella Tindaride supplì di vantaggio all'età, e che non solamente l'imeneo si trovò consumato, ma che da tale connubio clandestino nacque una figlia ( è dessa che Racine, in Ifigenia, chiama Erifile ). Rimaneva a provvedere Piritoo; imperocché, a crederne a'mitologi, i due amici, dopo rapita Elena, l'avevano tratta a sorte, e la sorte favorevole a Teseo gl'inginngeva l' ohbligo d'aiutare il re dei Lapiti, sebbene ammogliato con Ippodamia a rapiré un' altra sposa. La moglie del re dell'inferno, Proscrpina, che gli evemeristi travestono in moglie u figlia del re dei Molossi Aidoneo, loro parve degna del divisato rapimento. Sfortunatamente il monarca straniero era in guardia: ,Cerbero afferrò Piritoo alla gola e lo fè in brani; Teseo troppo debole per difendersi, fu collocato per forza sopra una pietra meravigliosa che aveva il privilegio di ritenere, come se

che vi si erano seduti. Da ciò, nella descrizione virgiliana dell' inferno, l' emistichio:

. Sedet seternumque sedebit Infelix Theseus,

Fortunatamente Ercole discese all'inferno, e rompendo con la forza del suo braccio la forza pria invincibile degl' incanti, distacco Teseo dalla pietra-talismano e lo torno al soggiorno della luce. Rientrato in Atene dopo due anni d'assenza, Tesco vi ricevette un accoglimento equivoco e sinistro. Fedra, calunniando Ippolito, la cui soverchia castità l'aveva offesa, cagiono la morte di cotesto oggetto della sua tenerezza e s'impieso di disperazione. Un crede dei Pallantidi, Menesteo, eccitò i grandi, i sacerdoti, il popolo contro di lui. Castore e Polluce già erano venuti a domandare Elena fino alle porte d'Atene, ed erano stati ricevuti con onore nella città, intanto che da ogni parte un grido di siprovazione sorgeva contra il canuto rapitore delle vergini ancora impuberi. Allorche donque Tesco volle governare come per lo passato le caste si variate d'Atene, un'opposizione inopinata divampò. Salutato da contrassegni di disprezzo e d'odio, ed incapaçe di ridurre i malcontenti con la forza, inviò segretaniente la sua famiglia in Euber, si recò a Gargetto, e quiví scagliando, nel'luogo chiamato poi Araterione, maledizioni contra gli Ateniesi, si imbarcò per Creta. I venti lo spinsero sulla spiaggia di Sciro. Licourde vi regnava: sedotto dai doni di Menesten, o temendo di entrare con Atene in una lotta il cui fine pareva dover essere fatale, finse gioia all'aspetto di Teseo, acconsenti a concedergli delle terre, e lo condusse sapra una cima elevata, come per girare gli sguardi soll' isola intera-Teşeo lo segue di buona fede; ma ad un trutto il perfido isolano lo spinge con forza, e Teseo cade dalla erta sommità delle rupi nelle acque che battono il piede del promontorio, e vi esala l'estremo sospiro. Menesteo allora cesso di temere rivali in Atene: i figli di Teseo vissero semplici privati in corte di Calcodonte, re d'Enbes, ed in occasione dell'assedio di Troia segnirono Elpenore in Asia. Posteriormente ricomparvero in Atene e vi riconquistarono il regio potere. Poi venne on tempo in eui gli Ateniesi si pentirono! Teseo passó per un Anace, per un dio; parve di vedere la sua imagine alla battaglia di Maratona, come i Romani videro i Dioscuri al gran combattimento del lago Regillo. Un oracolo del sole (d'Apollo?) ordino d'andage a cercare le suc ossa e di collocarle in onorevole sito. Cimone seppe trovarle: avendo scorto un aquila che bezzicava on luogo un po' alto e sforzavasi d'aprirlo co' suoi artigli, preso, dice Plutarco, da una ispirazione divina, fece scavare in quel luogo, e vi si trorò una bara nella quale era un corpo di grande statura, una picca ed una spada, Sarebbe stato uno scetticismo intellerabile dubitare che quel gigantesco scheletro non fosse quello di Tesco. Si trasportarono tali reliquie sulla mave di Cimone, e di la in Atene, dove si deposero in un ricinto detto Teseio. Nel mezzo sorgeva un altare celebre come asilo degli schiavi e degli oppressi ; imperocché, dicesi, Teseo aveva durante la sua vita protetto il debole ed il povero contra la tirannia de' ricchi e dei forti della terra. Aveva pure un tempio presso

Il Ginnasio. Sulle mura di quell' edifizio erano pitture e bassirilieti relativi alle sue avventuré e geste. Gli si sagrificava l'ottavo giorno d'ogni mese, e più specialmente l'8 del mese di Posldeon, consecrato a Nelluno. In tal giorno poi anche si celebravano le Posidonie, ed in questo solo fatto avremmo una correlazione preziosa tra l'eroe aleniese ed il die delle coque, se non fosse già porta e dall'identità parziale dei nomi Egeo (o mar Egeo personificato ) e Nottuno, e dalla parte d'Etra presse Egeo, presso. Nettuno nella stessa notte, e dal titolo di figlio di Nettuno che Teseo si dava ogni mumento. - Ora due parole: Teseo ha egll esistitn? e se non lia esistito, che cosa è desso? - Sul primo duesito. noi pronunzieremo siecome (scemmo sopra Ercole, sopra Achille, sopra tanti altrit si, furse un uomo, un capo di tal nome ha esistito; ton per quanto si cerchi di eliminare dalla sua biografia tutte le inverisimiglianze, tutti gli anacronismi di cui è teppa, giammai un uomo, un eapo dell' Attica non avrà unito i tratti che compongono la fisionomia mitica del nostro eroe. Tali tratti sonu in numero di due, i quali si scompongono in cidque o sei almeno: 1. solarità ( ma nell'ides di sole si truvano lotte ed invincibilità, sparizioni accidentali e ritorni, tiaggi e beneficenze); a. navigazione. Per (utti questi titoli si ha in Teseo un sole il quale, a vicenda, fanciullo sfuga ge dal seno dell'onde, d'Etra, di Trezene, dal sasso delle Streghe e della Spada; adulto doma i Daitia e gli Arimani della Grecia; receltid non sostiene che una parte debole e fosca presso Fedra, che aspira a surrogargli Ippolito; presso Elens, eni possiede sulo a furza; presso

Proserbina, che lascia attaccarla al sasso punitore. Ercole pure ha quasi tutti questi caratteri; e non è da stupire che i nostri mitologi modera ni siehsi applicati a porre in rilieva le rassomiglianze dei due eroi, onde inferiene l'identità, » B Teses čni Ercede libera quando rala all'inferno; è altrest frammischiata nella favola ili Bacco, Arianna fu amanto di Teseo come lo fit di Bacco. Il toru di Maratona, che Breole conduce di Creta, e la cui conquista fa parte della sità settima fatica, è pure uno dei mostri cui Teseo soggloga. Teseo ha, come Ercole, la tremenda clava, e l'antichità lo rappresenta in gran parte sotto le sembianze dell'eroe tehano. La sua vita, in Dinduro Siento, fa seguito a quella di Ercole. Fu, com'esso, della spedizione degli Argonauti, e fece prigionirra Antione, altri dicono Ippolita: Era enn Eccole al combattimento del Contauri e dei Lapiti; laonde dicevasi di lui, asserva Plutaren: è uni altro Ercole: Fu Tesco che fe ricevere Ercole all'iniziazione, e che agevolo la sua purificazione. Dovette, come Ercole, l'immortalità alle ulte sue geste, Aveva le stesse armi, le stesse inclinazioni. Entrambi si dichiararono i vendicatori dell' umanità oppressa. Il loro carattere, simile in tutto, univali ancora più dei vincoli del sangue; imperocche Teseo era della stessa famiglia d'Ercole: erano figli di due cugine germane e nipoti della famosa Ippodamia o della Pleiade che fu sposata da Pelope. " Sarebbe stato facile di portar più oltre il parallelo; ma i nostri lettori sapranno continuarlo essi stessi. Quanto a noi, pensiamo piuttosto a restringere le conclusioni un po' troppo vaghe o troppo larghe che alcuno si credesse suto-

rizzato a dedurre da tali premesse. A parer nostro, Tesco fu bensi un Ercole; ma v'ha nella sua biografia due mani diverse di leggende: l'una, antica, fu pelasgica; l'altra, più moderos, fu, non doria, ma imaginata sotto l'influenza dei miti dorii. In altri termini, parte delle leggende di Teses si formo in pari tempo che quella d'Ercole, senza che si conqscesse questa, e tors'anche anteriormente. Più tardi, e quando Ercole, padrone pe'supi discendenti di tutti i perti della penisola peloponnesiaca ed anzi del rimanente della Grecia, fu legato in alcun modo alla storia di tutti gli dei, piacque ad Atene di fare di Tesco il rivale dell'Ercole d'Argo; ella se l'appropriò allogandolo nelle sue dinastie, come l'Argolide erasi appropriato Ercole cullocando questo capo di qualche famiglia di Tebe o dell'Octa nella vecchia dinastia degl' Inschidi. Oueste sovrapposizioni hanno meno importanza mitologica che il rimanente. L' importante in Teseo è la faccia pelasgica. In quella egli è Pateon, è Apace. Ercole pure (ma non l'Ercole dorico), l' Ercole volgare, l' Ercole celebre, accumula questi due caratteri. Egli si lega ai Dioscuri, non più come nemico, ma come adeguato. Ed a giusto titolo si è sospettato che in origine Teseo non fosse che l'Ercule di Taso (io greco Ozones. Quesus) (1).

TESIMACO, TRESIMAGEOS, figlio

(1) Le imprese di Tesco formane il soggetto di varii lavori di vate antichi, quali pictre incise, paste di vetro, pit, ture e bassirilievi, come si può vedere nelle raccolte di Stosch, di Milita e di Winckelanan, Noi non ne specificherenuo veruno, e riconferemo piuttosto il Tesco scolpito de Canova, che ga forma uno ci-è più preziosi monumenti imperiali di Vicuma. (Il Tradi.)

del re d'Orcomene Pisistrato, su una dei complici della sua morte. Si racconta sulla sparizione di questo principe assolutamente la stessa savola che su quella di Romolo.

TESIMENE, TERSIEREES, ORGINAme, o Pronaco, figlio di Partecope e della ninfa Climene, fu uno dei sette

Epigooi,

TESKATLIBOSCTLI(TRECATELpoor di Bernardino di Sahogun), altramente Tratoge, il più gran dio dei Messicani dopo Teotl, era appo loro il vendicatore dei delitti, il dispensatere di tutti i flagelli (epidemia, fame, peste), il rettore della vita penitente . Vitzilobosctli stesso era agli sechi degli Aztechi meoo formidabie le di Teshatlibosctli. Entrambi, del resto, si legavano intimamente nelle credenze populari, ed al Messico il Tephalli principale, eretto sei anni avanti l'apparizione di Colombo nelle Lucuie, era dedicato al dio della guerra ed al dio delle vendette. Non è cella greca mitologia che trovereme mo i yeri analoghi de'due grandi dei messicaoi. La Scandinavia, l'India, riuttosto saprebbero offrirli: l'una in Odino e Tor, l'altra in Siva-Mahadeva e Skanda, Nullameno Bernardino di Sahagun paragona Teskatlibosetli a Giove. L'idolo che rappresentaya cotesto dio era d'un granito nero, Incente, polito. Era adorno di nastri ed aveva al lalibro inferiore degli anelli d'oro e d'argento con un cannello di cristallo donde usciva una penna verde od azzurra; sul petto uoa grossa verga d'oro; alle braccia catene d'oro; sull'ombilico un grande smcraldo; nella destra quattro freece, nella sinistra uno specchio d'oro d'onde uscivano in forma di ventaglio penne d'ogni colore, Talvolte a questi ornamenti erano sostituiti un giavellotto nella destra

nella sinistra nno scudo sul quale cinque pine, attorniate da quattro freece, imitavano per la loro disposizione la forma d'una croce rettangolare a branche uguali ; r capelli dell' idolo, dorati ed intrecciati, lasciavano pendere un'orecchia d'oro, simbolo dell'attenzione con cui Teskatlibosetli ascultava le preghiere. La festă tun celebre di questo dio ricorrevail di 19 maggio; ed era una solenmità purificatoria; I devoti accorretand in folla nel tempio a versar lagrime sui luro neccati e ad implorarne il perdono. La vigilia, i grandi di Tendschitlan recavan al summo sacetdote di Teskatlibosctli un abbigliamento nuovo per la cerimonia della dimane: Quel giorno, fin dall'aurora, le porte del Teokalli erano aperte; il sacerdote, munito del corno, e volgendosi terso le quattro parti del mondo, sembrava invitare i peccatori a recursi dai quattro angoli della terra a'piedi del nume ; e la moltitudine si fregava il viso con tiolvere, si ammaccava o s'apriva il fianco a colpi di coltello, si flagellava crudelmente con funi guernite di grossi nodi o di spine, I meno ferventi si contentavano di gremire il camming di bori, di terdi ramoscelli, e d'imitare i movimenti dell'incensiere ogni volta che i sacetduti davano incenso al dio di granito. Cotali eseccizii, comunque assai poco pericolosi non lasciavan d'essere faticosi, atteso che si combinavano col camminare. Teskatlibosetli, ornato di ghirlande novelle e posato sopra una lettiga, era porta-

to in pompa intorno al vasto Teo-

kalli da sacerdoti col viso tinto di

nero e coi capelli intrecciati con un

cordone bienco. Dinanzi al palan-

chino incedevano due sacerdoti,

eon l'incensiere in mano; entrati

· 46g nel tempio, i sacerduti computavano, dal numero delle offerte, il grado di purită dei fedeli ; poi si procedeva ad un gran banchetto, a cui ned erand ammessi che i puri, i riconciliati. Giovani vestali, condotte da un vecchio frequentatore del tempio, arrecavano i cibi sacri sulla mensa del nume, e, siccome senza dubbio li gustava poco, si tentava alle frutta di stimolare il suo appetito offerendogli in un bacino il sangue d'un uomo sgozzato dinanzi a lui. Ad altre due epoche dell'anno ricorrevano carimonie ancora più crudeli: 11 appena i grani cominciavano a spuntare dal suolo, un fanciullo ed una ragazzina, di tre anni, e di condizione libera amendue, cadevano sopra una collina in opore del dio ; z. allorche la messe era giunta alla metà della sun altezza, un nuovo sagrifizio domandava allefamiglie schiave giovani vittime. Venuta poi a maturità la ricolta, altro più non facevasi che implorare la protezione di Teskatliboscili con offerte di mais (liquore composto

di biade e di gomma copale ). TESPIA, Tazsria, figlia del diofiume Asopo, era l'eroina eponima di Tespia.

TESPIADI (le ) THESPIADES ; 1. le Muse, unorate a Tespia; 2. eedi Tispio.

TESPIÉ, il Noe degli Aztechi, era, secundo le leggende del paese, un sacerdote ( o piuttosto un patriarca) d'un'alta pietà. Al momento del gran cataclisma che punt gli nomini annegandoli, Tespié con sua moglie ed i suoi figli ricoverossi in una vasta area di legno dove aveva radunato il fiore delle biade e degli animali. A mano a mano che le acque calarono, egli sciolse un uccello chiamato Aura, poi un altro, poi un altro ancora: nossimo tornò. Alla fine pero, a furza di rendere la libertia a'suoi prigionieri alati, ne vide ricomparir uno: era il più piccolo, e riedeta con un ramuscello d'albero nel becco. Questo episodio della cosmogonia sembra stato copiato dai come me al stallo Gerrio.

ean. 7 ed 8 della Genesi, TESPIO, THEIPIUS QUARTES (e non, come dicesi spesso, TESTIO, THEarius), celebre re di Tespia (e non d'Etolia), ebbe per padre Eretteo o Tentra (e non Agenore o Marie), per madre Andronice o Demonice, figlia d'Agenore, per moglie Agamede ( o non Laufonte, o Lencippe, o Deidamia, figlia di Perierete, o tutte e tre), e su padre di 50 o 52 figlie (Laofonte, dicesi, fu madre di Leda, Leucippe d'Altea e d' Hiclo, Deidamia delle 50 o 52 figlie. Non èdubbio che quest'ultima non sia stata confusa con Agamede; e quanto alle due prime; sono evidentemente le mogli di Testio, e non di Tespio: novella prova che bisogna correggere il titolo di re d'Etolia dato a Tespio, e non vedere in lui che il re di Tespia). Tespio, il cui territorio faceva parte della Beozia ed avvicipava Tebe, non tardo a trovarsi l' obbligato d'Ercole, il quale giovanissimo ancora strangolo un lione enorme, spavento del Citerone e ili tutti i luoghi circostanti ; laonde gli fece la più magnifica accoglienza, e spinse la ospitalità a tale di mettere a sua disposizione le sue 50 o 52 figlie l'una dopo l'altra. Tutte, dice la favola, divennero madri d'un giovane eroe, ad eccezione della primogenita che diè in luce due gemelli, e della più giovane che fu sorda ed agli ordini di suo padre ed alle tenere sollecitazioni d' Ercole. In ricambio, il figlio d'Alemena decise che poiche, come Minerva, ateva a

enore la propria virginità, ella ri, marrebla errigina estramaneta e servirebhe a lui quale ascerdoteshe a lui quale ascerdoteshe diffitti, le misistre dei tedphi elsa. Focole doverano essere in caneetto di vergini. Presso alcuni mitologi la più giuvane delle Tespindi non sia de cente della noste comune. Si è molto discusso all tempo che Errote della consultata di qualche rassettatore per una tredicionim fatita. I una ri più in voga sono mas notte, setto notici cinquanta e cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinquantaleu a cinqua

ti. Variasi pure sul numero, e talvolta non si ammettuno che sette o dodici Tespiadi. Queste varianti non kauno alcun valore. Le Tespiadi non furopo imaginato che come paredre del diu-sole; e, se non sono le settimane personificate, almeno è certo, che intorno al dio-sole si è voluto aggruppare delle ninfo in egual numero che le settimane. Cotesti gruppi di sette giorni sono nell'anno solare in numero di cinquantadue, nell'anno lunare in numero di cinquanto, Quanto alla cifra delle notti e dei giorni, suppismo che in mitologia cosmogonica o siderea, notte, giorno, denotano un lasso di tempo indeterminato, ed i numeri 7, 50, fanno fede d'una vaga rimembranza del numero di giorni che v'ha nella settimana, del numero di settimane the v'ha nell'apno. Noi nondiamo qui la prolissa ed arida nomenclatura delle Tespiadi e dei loro figli, la quale troverassi in Apollodoro. Diciamo solamente che il nome di Tespiadi s'applica ed alle madri ed ai figli, e che due di questi rampelli d'Ercole si tramutarono, a Tehe, mentre sette restarono in Tespin, e gli altri, per ordine dell'ora-

colo, seguirono Iolao in Sardegna. TESPROTO, TESPROTES, Osστρωτός 1. croe eponimo dei Tesproti, in Epiro; 2. uno dei 50 Lieaonidi. Questa sinonimia dei due principi è un nuovo indizio della eonsanguineità delle due razze tesprozia ed arcade (amendue pelasgiche). Il primo Tesproto, per certo il meno importante dei duc ( poiche il Licaonide indica un fatto curioso, i Tesproti in Arcadia), è tenuto in mitologia per un re della Tespratide in Epiro ; egli diede l'ospitalità a Tieste, bandito dall'Argolide, ed a sua figlia Pelopea. In breve Atreo comparve alla corte di lui ; e rapito della bellezza di sua nipote, cui non conosceva e che prese per la figlia di Tesproto, gliela chiese in matrimonio. Tieste, che ayeva, senza saperlo o altramente, violato sua figlia, permise a Tesproto di dargliela, ed Atreo rientio trionfante in Argo, marito della figlia del suo nemico, incinta, ed incinta di suo padre !

TESSALO, Tassater, Oszeske o Oszeske rece penimo della resalla, è volgarmente tenuto per un figio d'Ercole e di Calciope (di cui il padre era re di Coo). Ebbe due dispi, Filippe de Austio, che andarono all'assedio di Trois. Tre altri di nome Tassato furopo; 1. nn Tesproto che è limpadroni del pasce del Mirmidio, 2. un figio d'Enomente ("Georgie Della Calcio). Il della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della d

TESTIADI, TRESTIADES: 1. vedi TESFIADI ; 2. Plessippo e Tosseo.
Si può altresi dare questo none alla madre di Meleagro, Altea ; a quela di Elena, Leda; ma queste si
chiamerebbero Testie, ed ogni fratello si chiama Testiade.

TESTIO, TRESTIUS, re d'Etolia, figlio d'Agenore (o di Marte) e di Demonice ( o Andromice, o Pisidice), ebbe d' Euritemi ( o Laofonte, o Leucippe, o Deidamia ) tre figlic, Altea, Leda, Ipermnestra, e due figli, veri Dioscuri di Pleurone, Plessippo e Tosseo, altramente Euripilo, od Enripo ed Ificlo. - Le avventure de'suoi figli e delle sue figlie sono raccontate agli art. Al.TEA, MELEAGRO, ecc. Diciamn solamente qui che egli diede l'ospitalità ad Icario e Tindareo, e che più tardi quest'ultimo ricevette da lui la mano di Leda. - Testio si confonde con quegli antichi fondatori d'imperi che escono dalle acque, e, dopo una breve apparizione terrestre, vi si rituffano. Il fiume Acheloo aveva portato il suo nome, imperocche Testio s'era gettato nelle sue onde ; e si aggiunge che tale atto di disperazione gli fu ispirato dallo spettacolo inaspettato, incredibile, che il palazzo gli presento al tornare d'un viaggio a Sicione ... suo figlio Calidone nelle braccia della sua concubina favorita.

mone e di Laotoe, o d'Apollo e d' Aglaia, ebbe due figli, Calcante e Teoclimenc, due figlie, Leucippe e Teorice. Un giorno enstei è rapita da pirati e venduta ad Icaro, re di Caria. Desolato della perdita di sua figlia, Testore s'imbarca, insegue la nave corsale; un colpo di vento, un naufragio la balzano sulle coste di Caria. Il re lo fa imprigionare. Leucippe che non ha più nuove di suo padre, consulta l'oracolo, e per ordine sun si traveste da giovane sacerdole d'Apalla, arriva in Caria, ispira un vivo amore a Teonne, c si rifiuta al ricambio del suo affetto; Toupoe lo fa mettere in ceppi e pro-

TESTORE, TRESTOR, figlio d'Id-

nuncia la sentenza della sua morte. Testore riceve il ferro dalla di lei mano per eseguirla, e grida, entrando nel carcere ehe des essere la tomba del giovane sacerdote, ch'egli è ancora più a compiangere, ei che ha perduto le sue due figlie. Leucippe e Teonoe; e nella sua disperazione sta per uccidere se stesso. Lencippe a tuli parole riconosce suo padre, strapna il nugnale dalle soe mani, e corre, armata dell'acciara omicida, alle stanze di Tennoe per torle la vita. Questa fa resistenza; Leucippe ehiama ad alte grida Testore in ainto, " Testore! grida Teonoe, io sono sua figlia! « Icaro, informato di tale incontro, rimando il vecchio e le sue due figlie pel loro paese,

TETI'n TETIDE, Tueres, la pitt bella delle Nereidi, în dapprima ricercata da Apollo, da Nettuno, de Giove; ma un veechio oraeolo di Temide recava che il figlio di Teti sarebbe più grande di stio padre, e tutti gli dei ritiraronn gli uni dopo gli altri la loro domanila. Non resturono a Teti altri amanti che semplici mortali. Il re filota l'elec chiese la sua mano con ardore. Teti assunse come Proteo diverse forme per sottrarsi alle sue sollecitazioni : convenne che Peleo la vincesse, la domasse, la gravasse di catene, per ridurla a tale maritaggio. Le nozze seguirono sul Pelione, e fatti gli dei, tranne la Discordia, vi furono invitati ( vedi ERIDE). Fu allora che cotesta fatale deità gittò sulla tavola il pomo su cui era scritto: » Alla più fiella. «--Teti fu madre d'Achille, Alexui mitologi dicono che prima di cotesto celeste rampollo ebbe sei figli, che tutti perirono pascendo. Qui ricorre alla menioria Kanca che scanna i primi sette figli di sua sorella De-

vaki prima di dare in luce Krisna. Si è detto altresi che ogni volta che Teti diveniva madre, tuffava i pargoletti in una esldaia bollente, o li gittava nel fuoco, per provare s'erano mortali. Achille solo campo, ed anche in grazia di suo padre che venne a trarlo fuori della fornace o della caldaia; non riportò altro danno che un tallone arso, La leggenda più in voga mostra Teti che tulla suo figlio nelle acque dello Stireper renderlo invulnerabile. Egli ottiene si raro privilegio, eccetto che nel calcagno, pel quale sua madre lo teneva. Del rimanente, è noto che Achille in Omero non è invulnerabile. Nell' Iliade, è Teti che va a supplicar Giove di rendicare con la ruina dei Greci l'ingiuria fatta a suo figlio. Patroclo morto, ella va a chiedrea Vuleano armi divine per cotecto figlinolo prediletto. Più tardipiange con le Nereidi sul suo corpolo asperge d'ambrosia e lo trasporta alle isole Beate. - Teti aveve, secondo la leggenda dell' fliade, reso un servigio essenziale a Giove in ona occasione importante : il signore degli dei s'apparecchiava a dar battaglia agli abitatori dell'Olimpo collegati contro di loi; quando ad un tratto Egeone il Centimano venne a sedersi con le sue cento braccia, le sue cento mani, i suoi cento muscolosi polsi, sul marciapiede del sno trono, ed intimidi falmente gli altri dei, che non osarono di dare il segnale dell'assalto. Era stata Teti che aveva indotto il Centimano a reearsi al cielo. Forse bisognerebbe farne onore alla oceanide Teti ( Tethys ). Del restante, noi ci siamo pronunziati sui rapporti ehe Tetide (Thetis) ed Achille offrono con Teti (Tethys) ed Acheion. Tetido di cui qui si parla aveva a Sparta un

473

tempio celebre per una statua talismanica della dea.

TETI, TETETS, moglie d'Oceano e mailre delle 5,000 Oceanidi, è stata confusa a torto con Anfitrite che è una Nereide (figlia di Nereo e di Doride), mentre in sostanza questa Teti è l'Oceanide per eccellenza (filia-sposa d'Oceano, e non semplicemente sposa ). La mitologia composita dei Greei ne fece, è vero, una Titanide, figlia di Urano e di Ge, sorella di Tia, di Riz, ecc. (c. Titani). Oltre le Oceanidi, i fiumi e le fontane, le si danno per figlicoli Proteo. Persa, Etra, ecc. - Il nome ili Teti (Telliys, che si spicga per Taca, Titaca, la terra, o per Titthos, la mammella) ed il suo carattere mostrano in essa l'alta generatrice, la Buto ilei Pelasgi, l'unica dea cui un popolo collocato in mezzo all'acque, nelle isple, sulle rive sinnose di mille golfi abbia potuto salutare la primiera del nome di regina, di madre e di causa prima, Gli antichi stessi l'avevano compreso, e videro in Teti l'umidità produttrice ed alimentatrice degli enti. - Tetide (Thetis) nereide è la delegazione di questa Teti (Tethris) occanide; e quantunque la madre di Achille si vanti nell'Iliade d'aver chiamato in soccorso di Giove, minacciato dagli dei, il robusto Egeone, egli è alla biografia della Teti oreanide che dovette in origine appartenere cotes to mito curioso, Conf. Cc-MASENA, INO, MARIEA, ecc.

TETTAMO, TECTAMOS, Tiertamos, riglio di Doro e pronipote di Denealione, condusse in Gretu una colonia d'Etolii e di Pelasgi, sposò una figlia di Greteo, e n'ebbe Asterio.

TEUADA (i) (fr. THEUADE); sono melle credenze siamesi gli abitanti delle nove sfere superiori ( Suarga somscriti). Questo nome sembra lo

stesso che i Devata, espressioni generiche le quali prese alla lettera da molti mitologi comprendono i Deva, dei bnoni, ed i Daitia, dei cattivi.

TEUARATAI, settimo dio creato da Taaroa (il grand'Ente dei Polinesii); Barfi lo riguarda come il Nettuno di quella quinta parte del mondo (vedi Gugl. Ellis, Polynes. Be-

search., 11, 193).

1. TEUCRO, TEUCER, eroe eponimo della Teueria, uno dei nomi primordiali della Tronde, era secondo gli uni originario di Creta, mentre secondo altri era un indigeno dell'angolo settentrion-ponente dell'Anaduli. Nella prima ipotesi, fu condotto dall'isola di Creta in Asia dall'esilio; nell'altra vien dato come figlio d'un fiume e d'una montagna, poiche ha per padre il dio Scamandro. per madre la ninfa Ida, Samotracia, o l'Italia, invia sulla costa ch'egli abita un fuggiasco, un assassino, un avventuriere, Dardano, ancora tutto macchiato del sangue di suo fratello Gizzione; e come tutta quella turba di re, ospiti purificatori che la mitologia mostra sempre imbarazzati di nna figlia nubile, Teuero purifica l'arrivato, gli da la principessa in matrimonio, e gli lascia l'impero .--La figlia di Teucro si chiama sovente Batea; altri parlano d'una Nisa o Neso, sposa anch'essa di Dardano, ed anelie d'una Teneride; ma questo terzo nome non è che, un nome patronimico. Del rimanente, Dardano e Niso hanno una figlia Sibifla; Dardano e Batea hanno un figlio, Erittonio. - Per comprendere il senso dei miti relativi all' origine di Troiz, vedi Taco.

z. TEUCRO doveva i natali al re di Salamina, Telamono, e ad Esione (o ad una schiava); valente arciero, credevasi che Apollo stesso gli avesse donato l'arco che maneggiava, Uccise all'assedio di Troia Aretaone ed una quantità di Troiani, Omero ( I-\* liade, lib. 8 e 15) entra in molte particolarità sulle sue imprese. Ritornato in Salamina, non ottenne dal vecchio Telamoue che un'accoglienza ostile e gelata : " Dov.'è tuo fratello? Dov'è il sangue da te versato per vendicare tuo fratello? Dove sono almeno le ossa di tuo fratello? ,, Teucro, bandito, lasciò Salamina, si recò a Sidone presso il re Belo, ed alla guida di alcuni coloni fenicii andò a fabbricare, nell' isola di Cipro, un tempio a Giove ed una eittà nlla quale diede il nome di Salamina, e dove i suoi discendenti reguarono lungamente. Alcuni mitologi lo mostrano che cerca di rientrare nella sua patria dopo la morte di Telamone, e respinto da Eurisace, suo nipote, il quale già si è messo in possesso del trono. Allorchè si rimbarca, la tempesta, secondo Giustino, lo norta in Ispagna, ed egli fonda Cartagena sulla costa occidentale di quella penisola; Viene fatto viaggiare, altresi fin presso i Callaici (Gallizia attuale con annessi) ed a Gade (Cadice), dove si mostrava il balteo d'oro di Teucro. Noi non facciamo menzione di tali tradizioni che per ricordanza e con più che diffidenza. Due particolarità veramente importanti si congiungono al nome di Teucro: la prima, è che egli si atteggia rimpetto ad Aiace. auo fratello, come Trois rimpetto alla Grecia; la seconda, è che lo stato fondato da lui nell'isola di Cipro fu teocratico, che i re erano sacerdoti re, e che dopo l'abolizione apparente dell'autorità regia, diversi sacerdoti cooservarono l'autocrazia secolare: Teucro divento anzi un vocabolo sinonimo di sommo pontefice, La Cilicia aveva anch'essa dei sacerdoti chiamati Teucri. Conf. Cistno. Nel tempio fabbricato da Teucro in onore di Giove s'immolavano vittime umane.

TEUSAR - PULAT, dei fetisci della Brettagna pagana, erano genii sotto forma di vacche, di cani, o di altri animali domestici (Cambry, Voyage dans le Finistère, 1, 72.

TEUT o TEUTAT, in latino TECTATES (O THEUT, THEUTAT, THEU-TATES, altrimente TAOTES, Tis, Tris, TROYS, TROYT, TROY), dio germano, presiedeva, secondo gli uni, al commercio, al denaro, all'intelligenza, alla parola, alle lodi ; secondo gli altri, alle battaglie. Sotto questo duplice punto di veduta, unirebbe in sè gli officii di Marte-Ercole e di Mercerio. Diffatti, è stato sovente paragonato a quest'ultimo dio ; e i druidi, dicesi, intendevano per Teutate il princinio vitale, attivo del moodo: venne anzi confuso col Thoth degli Egiziani. Etimologicamente parlando, Teu- . tat non si avvicina più a Thoth che a Sicc, a Tethys e Tythen che a Tevetat. Ideologicamente, non posaiamo conoscere ne tutte le sue attribuzioni, nè quella delle sue attribuzioni che cra la chiave di tutte le altre. Quanto ai particolari del suo culto, tutto si riduce ai punti seguenti: che si adorava ora sotto la forma d'un giavellotto (coofr. Quin-No. SKANDA) nllorche gli si domandava la vittoria, ora sotto quella d'una quercia quando pregavasi d'ispirare saggi consigli, Si celebravano le sue feste fuori dalle mura di recinto delle borgate e delle rocche, sopra luoghi nlti o dentro a cupe foreste; sceglievasi soprattutto in notte: il ehiaro di luna o lo splendor delle faci suppliva alla luce del giorno, Lavorare il campo dove le sante cerimonie avevano avuto luogo sarebbesi tenuto per una orribile prufanazione: quindi era l'uso di semipare il sito di pietre. Da ciò forse que'recinti, quegli ammassi di pietre i eui resti abbondano in Francia, in Germania, in Inghilterra. -La cerimonia più notabile del culto di Teutate era forse la mietitura del Vischio: essa compievasi a mezzanotte precisa, nell'ora del rinnovarsi dell'anno, in mezzo alle gridu: " Al Vischio l'anno nuovo! " Savrificavansi a Teutate, nelle occasioni decisive, vittime umane, e sulitamente cani. Tiberio proibt i sacrifizii umani, e, abolendo le scuole dei druidi, non permise cho la gioventu s'iniziasse alle loro dottrine. -- Venne paragonato, identificato anai, Teutat ad Ogam.

TEUTAMIA o TEUTAMI, re di Larissa, celebro de giuochi funebri in onore di suo padre. Fu in quelli che Perseo uccise per inavvertenza P pvulo suo Aerisio d'un colpo di disco.

TEUTAMO, TEVTAMUS, THUTAMOS, T.

1. re di Susiana il quale, secondo certo leggende, invio Mennone e 20 mila guerrieri in aiuto di Troia (Teutamos ricerda Tutmosi padro d'Amenofip; occi Maxrova); 2. figlio di Doro, sposo d'Asteria, e padre del re di Cetta Asterio de de le di Cetta Asterio de de le di Cetta Asterio de del redi Cetta Asterio de control de le control de le de le di Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de le del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio de la del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Asterio del redi Cetta Ast

e del re di Creta Asterione, TEUTATE, Fedi Truz.

TEUTI, Tuvusa, Tüöta, duce areade, noisto di vedere la flotta graca nitenuta in Audide dai venti con ratrarii, lastoli Parmata, malgrado le irimostranze di Minerva, la qualquol le irimostranze di Minerva, la qualquol to ce la statura di Mola, e la feri da pue giavellotto in una cossie, al con giavellotto in una cossie, al popuna tornato a'ssoi fecòlori, cbbe o gonor dinanza agli occhi Minerva che gli mostrava la sua fertita, e mori di angunore. Malbedito una molatti di diagnore. Malbedito

da Minerva, il suo territorio era di tutta l'Arcadià il solo che fosse assolutamente sterile. Alla fine gli Arcadi, per consiglio dell'oracolo, rimediarono a tale sterilità consecrando una statua di Minerva che la rappresentava ferita nella coscia.

TEUTRA, TRUTHRAS, Tabbanc, o TETHRAS, T. Sauc. figlio di Pandione e re d'Asia (Cilicia secondo gli uni, Misia secondo gli altri), aveva, como Tespio, 50 figlie, le quali surono tutte sposate da Ercole. Queste numerose odalische del figlio d'Alemena si chiamano spesso Teuthrantia turba. I più dei mitologi non citano come figlia di Tentra che Argiope, moglie di Telefo (vedi Auge e Tele-Po). Davasi il nome di Teutrania ad un piecolo cantone dei dintorni di Pergamo, popolato nell'origine da una colonia arcade, ed alcun tempo. dopo la presa di Troia da altri Greoi. Essa fu compresa poi nel territorio dell'Eolide, - Altri due di nome Teursa furono, l'uno un Greco. ucciso all'assedio di Troja da Marte (o da Ettore), l'altro un Troiano del seguito d'Enea ucciso in Italia.

TEVAKAIOHONA era il dio della terra nel Messico,

TEVERE (il) poet, Tanao, in lat. Tianis, Tiannis, Tianninus, e primitivamente Albela, fu preso in tutto it Lazio per un dio d'alta importanza. Quasi tutti i personaggi mentovati dalla storia dei tempi eroici, vi si annegano, in altri termini vi si riassorbono, il che vuol dire, sono lui, Confr. Enga, Tiaanino, Ne' bei secoli di Roma, il Tevere fu assai volte rappresentato sui monumenti e le medaglie. Piori, frutta, un corno di dovizia, un remo, simboli conosciuti di quasi tutti i grandi fiumi, sono sparsi intorno a lui; ma ciò che maggiormente lo caratterizza, è la corona d'alloro sul capo: ciò che impedisce affatto di confonderlo con ogni altro dio, è la lupa allattante i due gemelli.

TEVETAT, celebre avversario di Samanakodom, si chiama pure Da-VEHDAT, DEVARDET, DEVORDET o Divancer. Consuma l'intera sua vita a perseguitare od a circondare d'aguati il santo che la leggenda siamese éli dà per fratello. Egli lo foteva tanto più facilmente quanto che nessuna scienza aveva per lui misteri. Allorche all'ultimo, in onta à' suoi malefizii ed alle sue astuzie. Samanakodom, assorbito nell'ente supremo mercè il nivritta, fu dio, Tevetat nego la sua divinità, e, un giorno ch' era sotto la sacra frasca del Tuppo, lo stido a provare con un miracole l'alto grado che i suoi adoratori gli attribuivano. Tostamente si vide innaltarsi in aria un trono d'oro arricchito di pietre preziose; degli angeli calarono dalle nubi e cantarono in coro le lodi di Samanakodom: Tevetat allora formò una lega di tutti gli animali contro di lui, Non potendo vincerlo, ebbe ricorso al fascino più insinuante del linguaggio. distaccò i fedeli dall'ortodossia, e fu l'autore dello scisma fatale che, dicono i Siamesi, divide il mondo in due parti. Tevetat fini coll'essere ingoiato in un mare immenso cui fece viscire dalla sua bagnata capellatura l'angelo che presiede alla terra difendendo Samanakodom, Precipitato in fondo all'inferno, Tevetat vi è crocefisso, arrostito, crivellato di piaghe e coronato di spine (vedi alla fine dell'articolo la causa di tali reminiscenze del cristianesimo). Samanakodom l'ha veduto, un di ch'egli scorreva le otto regioni infernali, e lo ha ridetto a suoi discepoli. V'ha di meglio: a sentire i Talapoini, Samanakodom offerse a suo fratello la sua grazia, di cui era indegno, non esigendo da lui altro carico che di adorare queste tre parole : Pontang: Tamang, Saugkang; le quali significano dio, verbo di dio, enpià di dio (in altri termini, vice-dio o Talapoin). Tevetat pronunzio la prima a meraviglia ; la seconda stentò alquanto di venire sulle sue labbra : giammai la sua gola potè formare le due sillabe della terza. Cotesto scisma appurisce soprattutto con forza nel Tihet e presso le nazioni mongoliche. Due sette, quella degli Sciara-Malahhai ( berretta gialla), e degli Ulansallate ( berretta rossa ), dividono le loro tribu. I primi riconoscono per fondatore Seiakiamuni (Chakiamouni), lo stesso clie Samanakedom ; i secondi si riconoscono debitori del loro culto a Teretat: Ciascuna di queste grandi sezioni religiose ha il suo capo. Le berrette gialle obbediscono al Dalai-Lama ; alle rosse per . lo contrario comanda il Bogdo-Lama (altramente Bogdobeneiang, Bogdoicienn in tibetano ed in tangut z. Pallas presume essere duesto nome di Jeienn che ha date origine alla denominazione di prete Gianni). Il , soggiorno del Bogdo-Lama si trova, non già a Lahsa, residenza del Dalai-Lama, ma al mezzodi di quella città nel convento di Dascilunpa, presso la città di Zengsa (Tsengtclisa J. - Le notizie più recenti intorno al Tibet donno alla setta gial- . . la il nome di Gillonkpa, alla setta, rossu quello di Sciammar. Fra i tratti che separano i Gillonkpa dagli Sciammar dev'essere anzi tutto osservata la permissione conceduta da questi ai loro sacerdoti di contraire matrimonio. L'imperatore della China appartiene alla setta gialla, il che dà a questa una enorme superiorità solla sua rivale. Per tornure alle repelanza simuesi, e noi pure sismo schiavi ed aderepti di Tevetat. Se pon conosciumo Sanonaskodum, se la noste Sibbia è si oscura, è colpa di Tevetat; se siano obbastona dotti in astrononia, in matematica, in istoria naturale, à in gratia del mondano Teveta,

TEXKAZURAT era il dio del vino al Messico,

THO, una delle forme del secondo demiurgo (Fta) nella religione egiziana, era la terra personificate, e tuttavia non passava, come putrebbesi presumere, per una divinità femina; per lo contrario, è il maschiq per eccellenza. Yedesi ggesto dio apparire nella cosmogonia dopo le operazioni demiorgiche di Fta. Knef non aveva produtto che l'uovo ilel mondo; Fta, l'organizzatore, ne usci, e, grazie a lui, l'immenso miscoglio mincio ad essere meno confuso: le sostanze leggiere, i fluidi aeriformi, i principii ignei ed imponderabili si slanciavano ad alte distanze nello spazio; le acque e la terra restarono in fondo, ed in breve si distinse Tho, la terra, da Potiri, il ciclo. Tho non è che una forma di Fta medesimo, il quale, come tale, porta lo scarafaggio, simbolo del mondo ed emblema costante della . generazione. Confr., tra gli altri, un magnifico Canopo in basalto verde della villa Albani, figurato in Winckelmann, Stor. dell'arte: t. I. tav. 15. La testa e le zampe dell' insetto sorreggono un globo sacro (il mondo) fiancheggiato da due uree. Dicesi pure Thore o Tore in vece di Tho.

TI ( volgarmente Ter.), specie di Lari presso i Tuttiani, sono tenuti per le anime degli antenati. Ciascuna famiglia ne adotta uno, e l'adora nel suo morai. I Ti, come i Lari che talvolta si presentano sotto faccia di Lemuri cel anche di Larve, sono di due sorta: gli uni proteggono, rianano, dispensano i beni agli uomini; gli altri tendono aggusti è pereguitano. Il buon Ti combatte senza posa la funesta influenza del Ti selosa.

TIA, Tria, una delle Titanidi, sposò Iperione e n'ebbe Elio, Sele, ne, Rugiada (vedi Iranione).

TIA q TIAS, TRIAS, dio fenicio o labilonese, fu padre di Smirne, e commise un incesto con essa.—
La parola incesto è fuor di laogo qui. È noto quanto le teogonie orientali sieno feconde in padri-sposi, e Smirne è la stessa che Mirra.

TIACAPAN, la primogenita delle quattro sorelle che, secondo la leggenda messicana, presiedevano si

pisceri dell'amore.

THAMARITA, O, il primo uomo secondo la credenza degli abitanti della isola degli Amici, apparre sulla terra dopa il resto dei mammificari: lo si vede delinearsi all' ingressa di ous gratta esponta prima in della isola degli anti processo de la como. Sotto questo punto di vedata sempata dal chiarce del giorno. Sotto questo punto di vedata sempata dal chiarce del giorno. Paltra canto sembra andiogino ed apparice quati come un uomo prototipi-co, di cui più terdi si ritrovano gli avvolgimenti miniessanili.

TIASA, Tiasa, piccola riviera di Laconia personificata, fu tenuta per figlia del dio-fiume Eurota di cui essa è un affluente.

TIASSO, gigante scandinavo, padre della dea Skada.

TIBERINO, Turrantes, principe d'Alba, figlio del re Capeto, si annegò nell'Albala che assanse il suo nome ( Tiberinus o Tibris ), e fu

messo da Romolo nel numero degli dei indigeti (vedi Evaora ed i rimandi).

TIBURNO o TIBURTO, figlio d'Ercole (o d'Anfiarao), aveva, uel tempio del figlio d'Alciena a Tivoli, Tibur, una cappelletta od un altare, e probabilmente rigoarflavasi qual fondatore di Tivoli.

TICAN. Vedi 'Tı-Kanc.

TICHE, Treas: 1. la Fortuna (vedi questo nome); 2. Oceanide (giuocava con Proserpina quando Plutone la rapi); 3. Índe.

TICHE o TICHI, Trens o Treus, considerassi in Greeia pel secondo dei quattro genii domestici egiinni ; Anachi; Dinone cel Ero (Anachi; Dymon ed Heres) sarebbero stati gli sitri. Tiche, (Tyche) yegiiras sull'omo durante la soa vita. Deci leggere senza dubio, Anace, Dinami o Demone, Tiche, Ero (Anaces, Dymamis (Daemon), Tyche, Ero (Anaces, Dymamis (Daemon), Tyche, Eros).

TICONE, Trenos, ono degli dei attici, paredri di l'rispo. Questo vocabiolo equivale a qui potitus est, e, in latino, si spiegherebbe per Perfeus. Gli altri dei prispoidi dell'attica sono Ortana, Conisalo, Dordiune. Kibdaso e Pires.

TIDEO, Traes, figlio d'Gence della sua seconda moglie, Perileo, uccie per inasvertena suo fratelo Melonipo, si esiliò, ottenne in Argo la mano d'una delle figlie d'Adrasto, Duifile, e direnne così comato di Polinice, il quale, come lai, vra arrivato fungiliro in corte di Adrasto. In lere Polinice diresse alla volta di Tehe l'esercito dei sette modi Tenne della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della del

rise dell' intimazione. In ricambia, quando dispose sul passaggio del prode authasciatore cinquanta armati in imboscata, Tideo si rise dell'insidia ed accise totta la masnada, ad eccezione di un solo. Di già, durante la sua ambasciata, aveva preso parte ai giuochi celebrati dai Tebani ed aveva riportato tutti i premii. Incaricate, poi che fut tornato af campo, dell' assalto della porta Pretide, si segnalo di nuovo pel suo valore, ma venne ferito da Melanippo, figlio di Mela, e cadde bagnato nel proprio sangue: Alcuni mitologi la mostrano straziante coi denti la testa di Melanippo i allora Minerva, concitata da tanta barbarie, l'abbandona, ed egli muore. - Diomede, suo figlio, uno degli Epigoni, portava il nome di Tidide. TIEDEBAIK, dio del sintoismo

giapponese, ports sal suo capo di cinquiale un diadems sciullisote di pietre preziose, delle sue quattro nani, la prima tiene uno scettro, la seconda una testa di drago, la terza un ecrebio d'oro, la quarta un fiore, Sotto i suoi piedi spira un mostro che sembra un genio (intesto. La statua di Tiedchnik a Otacca è tutta oro e pietre preziose.

TIEN, dio supremo dei Chiresi, è preso ora pel cielo, ora pel sole. Ils on tempio magnifico a Pe-king.

TIENU-SU, santo che invocasi a Tonquin, allorche si mette un fanciullo ad imparare, è in concetto di essere stato in vita un anacorcia miracoloso.

TIERMES, è tenuto volgarmeote per un dio lappone analogo al Tor scandinavo (vedi Astran e Barva); ma le similitodin che si è credoto di dover indicare tra l'intrepido, il robusto figlio-aquila d'Odino e Tiermes sembrano piuttosto risultare due.

cenfusioni o da miscugli moderni, che da realtà antiche. È meglio attenersi ai fatti seguenti, 1. Tiermes era il protettore della natura viva; 2. cra opposto a Seit, il capo dei cattivi spiriti ; 3. aveva imagini di legno, e che dovevano essere rinnovate ogni anno; 4. gli si rendeva un culto d'amore presso la capanna o la tenda; Seit, per lo contrario, era adorato nelle foreste solitarie e sulle rupi inaccessibili, il sno culto era quello del terrore; 5, si sagrificavano a Tiermes renne maschi ed adulti : gli adulti ed i muschi sacrificati a Seit crano gatti, cani, galli, oppure anche renne, ma con colcsto corteo di vittime impure. Per compiere il contrasto, aggiungiamo che l'imagine di Tiermes era un tronco di betulla, all'estremità superiore del quale si fermava, per rappresentare la testa, un nodo della radice dello stesso albero. A questa informe effigie erano attrecati un martello ed una pietra focaia. Conf. qui Casist e Velcino. L'imagine di Scit era una pietra alla quale davasi la figura d'un uomo, d'un quadrupede o d'un uccello, secondo ch'essa vi si prestava. A tal effetto, si lavoravano preferibilmente le pietre ch'erano state incavate in forma bizzarra dalle onde d'una cascata, L'isola di Darra, in fondo al gran lago di Torneo, era il luogo sacro per eccellenza; cssa racchindeva cinque massi così tagliati in onore di Scit. l'aive, dea del sole, formava con cotesto dio e Tiermes una trinità sovrana. Ogni anno la sorte decideva a elsi si offrirebbe il sagrifizio. Un anello magico, girantesi mediante un anello fissato al centro sopra un tamburo, annunziava quale degli dei svrelibe l'onore della solomità. Il circolo di pelle era divise da due

diàmetri perpendicolari l'uno all'altro in quattro quarti di circonferenza. Tre nomi o tre segui erano collocati all'estremità dei tre lyrimi ragci, ma il quarto era vuoto; allori la girella dirina si fermara dinnasti a cotesto doppio seco, il che significava che nessamo, dei tre nomi volera ricevere sagrifizio, i Lapori costernati s'aspettavano le più orribiti disgrazie.

TIESTE, TRYESTES, Quigrue, figlio del re d'Argo, Pelope, e d'Ippos damia, sveva per fratello Atreo. Entrambi formano insieme de'Dioscuri Pelopidi o Tantalidi (perocchè Tantalo cra avo loro). Ma le loro relazioni non eramo, come quelle dei Dioscuri Tindaridi, divenute sotto la penna de'mitologi miracoli e modelli d'amistà. Odii songginosi, profonde rivelità gli armano per lo contrario l'uno contro all'altro. Atreo soccede a suo padre sul trono. Tieste si sdegna della felicità del rivale e tenta di riprendere un impero di cui metà, dic'egli, gli deve appartenere. I poeti hanno infiorato un fotto si semplice, . l'Argolide nei loro versi è ditenuta ora un ne riete dal vello d'oro (Crisomallo che dee un giorno salvar Frisso dei furori d'Ino), ora una donna, la bella Erope. Crisomallo un tempo era stato portato da Mercario per parte di Giove a Pelope. Era desso, per chi lo possederebbe, an pegno d'impero e d'inamovibile sovranità. Atreo se Pera aggiudicato cogli altri tesori di suo padre; Tieste se ne impadroni, Erope è legata coi vincoli del matrimonio al re d'Argo. Tieste, sempre geloso della felicità di suo fratello, la seduce, la rende madre (almeno di due figli). Qualumque sia l'ipotesi adottata, Atrco arriva sempre a conoscere le spogliatore delle sue ric-

chezze, o il seduttore di sua moglie. La son ira divampa: egli resta sempre, di fatto come di diritto, padrone del nobile priete, padrone della stessa principessa, padrone d'Argo: Tiesfe fugge senza lo scintillante vello, senza doona che divida la sua sorte, senza reame (una tradizione però gli assegna ona figlia Pelopea, Pelope femina, che ha avuta d'un'amante innominata), L'Epiro gli offre un asilo; in breve Atreo ve lo persegue, gli fa mille promesse ingannevoli, lo persuade a ritornare in Argo. In pari tempo sollecita la mano di Pelopea, equi bizzarre avventure lianno balzata pore in Epiro, e ch'egli crede figlia del re. Egli l'ottiene, ma l'elopea non è senza macchia. Suo padre l'ha incontrata in ona selva. e senza conoscerla l'ha violata, l'ha resa incinta d'un'figlio che palpita già nel soo seno. Così l'idea di poliandria (di moglie comone a due fratelli) si ripete in Epiro. Pelopea ci dà la contro-prova di Erope, son zia, sua cornata o soa rivale. Eccoci di noovo in Argo! Qual è il disegno d'Atreo? Un riceo banchetto si prepara, i convitati si schierano longo a tayole massiece carche di cibi; le tazze s'empiono di vino ; i re. alla loro mensa riservata, suggellano la loro riconciliazione con abbracciamenti, s'animano, bevono. Un , grido si sente: non è vino che contiene la tazza di Tieste, è sangue, sangue umano, il sangue dei figli d' Erope ..., ed i figli d'Erope, Tieste lo sa, non sono i figli d'Atreo. Egli s'allontana. Pelopea che ha serbata la spada del soo offensore, e che lia riconosciuto in Tieste il soo padre ed il soo amante, Pelopea troppo proota a dare in luce il figlio dello stupro e dell' incesto, Pelopea che, per paura di svegliare i sospetti d'

uoo sposo, ha affidato il frotto dell'onta sua alle capre od ai caprai. indica a Tieste il loogo dove ritroverà cotesto foturo vendicatore di tante ingiurie. Tieste lo alleva nell' odio di Atreo e degli Atridi, poi la manda alla corte di soo sio il quale ha di fresco perdoto Plistene, suo figlio, e non ha più altra consolazione che de sooi doe nipoti Agamennone e Menelao. In breve Atreo s'affeziona al suo funesto oipote, gli mette in mano il ferro rapito un tempo a Tieste da Pelopea, gli commette d'andar ad uccidere quell' eterno competitore della sua potenza. E Atreo che muore trafitto dal ferro che ha testé consegnato ad Egisto; poi Tieste regna, e soltanto dopo la sua morte Agamennone è padrone d' Argo. La sua tomba si mostrava ancora al tempo di Paosania sui confini del renme d'Argo. - Le varianti che noi abbiamo inserite in questo racconto non sono relative che alle diverse epoche degli esilii, dei vinggl di Tieste, non meno che all'educazione d' Egisto, ed all'istante in coi i riconoscimenti hanno luogo tra Tieste e Pelopea, tra Egisto e Tieste, ecc., eec. I poeti drammatici, esseodosi impadroniti di questa miniera feconda, ne hanno ciascuno tratto un partito a proprio talento, ma le loro ipotesi teatrali non sono d'alcon valore in mitologia. - Noi abhiamo qualificato Atreo e Tieste di Dioscuri, Cicerone l'aveva già detto. Noi aggiongeremo per agevolare agl' iniziati l' intelligenza del mito esser questa on' imitazione particolarizzata di quello di Tantalo e di Pelupe, che totto ri spira il cabiroidismo, che la sposa (Erope o Pelopea) e un'Afrodite a due mariti, che i fratelli rivali sond Efesto ed Arete ( tradocentisi per fuoco, atri, e sagrificatori, Ovissa, ), che gli sgozzamenti di teneri fanciulli sono la teosfagia o morte cadmilica (vedi Cuissant e Татгорътова).

TIFEO (TIPROEUS, TOPOSOS), TI-FORE, O TIPO (TYPHOR, TYPHOS), uno di quegli avversarii di Giove creati dall' imaginazione greca sutto l'influenza dei dualismi stranjeri. Indubitabilmente, Tifeo non à che una trasformazione del Tifone egiziano, ostinato nemico d'Osiride e d'Arocri. Ma Tifone rappresenta generalmente e vagamente tutte le influenze e tutte le azioni funcste; mentre che, sia per l'effetto di eircostanze locali, sia a motivo della relazione fortuita dei vocaboli (Trraos, queoc, vapore), il Tifeo degli Elleni divenne più specialmente una personificazione vulcanica. Questo tratto, uno di quelli che lo separano più spiccatamente dal Tifone egiziano, lo distingue altresì dalle due razze nemiche di Giove, i Titani ed i Giganti. Di rado venne confuso con questi ultimi; ma quasi dappertutto venne compreso fra i primi, il che è contrario al testo delle antiche leggende non meno che allo spirito dei concepimenti primitivi. In oltre, il luogo della scena non è lo stesso nei tre miti 1 la Titanomachia e la Gigantomachia banno effetto, almeno in parte, sul greco suolo : l'Asia-Minore e le isole del mare Italico, ecco il teatro delle avventure di Tifeo, Nulla ostante, noi ritroviamo dei punti di coincidenza non pochi tra Tifeo ed i Titani per capire come varii poeti, e specialmente greci, abbiano pototo far del primo un membro della razza titanide. Secondo Esiodo ( Teog., v. 821) ed Apollodoro ( Biblioth., I, 6, 3), Tifeo nacque dalla Terra e dall'Erebo; quest' ultimo, nella cosmogonia del poeta d'Ascra, é, come la Terra ([ gig) uno dei quattro grandi enti primordiali: i Titani, per lo contrario, debbono i natali alla Terra e ad Urano (il Cielo ), che è ad un tempo il figlio e lo sposo della Terra. Una tradizione posteriore e spoglia d'autorità (Inn. ad Apollo, nelle poesie pseudomeriche, v. 305) rignarda Giunone come la madre di Tifeo; gelosa di vedere Giove solo dar nascita a Minerva, Giunone cercò i mezzi di diventar madre senza la cooperazione del suo consorte. Nella mitologia volgare, è Marte che la vediamo far cusi nascere; ma, nell'inno di cui si parla, è l'avversario futuro del suo sposo ch'ella porta nove mesi nel suo seno. L'eclettismo dai secoli seguenti fuse insieme i due racconti : irritata della catastrofe dei Giganti suoi figli, la Terra, dice Eustazio ( sul lib. 11 dell' Itiade ), eccitò una contesa tra Giove e Giunone, Questa dea si reca presso Saturno suo padre, gli narra i suoi affanni e gli chiede vendetta : l'antico dio le dà due uova, ch'ella denorrà accuratamente sulla terra e da eni in breve uscirà un ente abbastanza poderoso per cacciar Giove dal trono celeste. Giunone eseguisce gli ordini di suo padre; ma appena sono scorsi alcuni giorni, e già la vendicativa dea si riconcilia col suo sposo : ella si pente allora della sua precipitazione e rivela al nadre degli dei ciò ch'è seguito. È troppo tardi per opporsi alla nascita del mostro; e Giove non ba più altro partito a prendere che tenersi in guardia e rianimare la sua folgore assopita. Tifeo era omai nato sopra ona montagna della Cilicia chiamata Arimo ('Apigot) ed aveva scello per

tana un antro immenso (Pindaro, Pit., 1, 29) cni Mela ( Geog., 1, 13) chiama Tifonio, e ch'egli empieva di vapori avvelenati. I suoi piedi, le sue mani, al dire d'Esiodo, erano in un'agitazione perpetua; cento teste scrpentine rizzavansi sul suo corno gigantesco e vibravano da lunge sguardi di tuoco: ora il suono della sua voce era intelligibile per gli abitatori dell'Olimpo, ora erano i muggiti del toro, i ruggiti del lione. i lunghi ululati del cane o i sibili del serpente. Secondo Apollodoro (I, 6 & 3), Tifeo univa le forme dell'uomo a quelle delle bestie selvatiche : dalle sue mani, di cui l'una toccava il levante e l'altra ginngeva all'occaso, uscivano a guisa di dita cento teste di serpente : dalle sue cosce altresi lanciavansi numrose vipere le quali, formando intorno a lui moltiplici spire, l'avviluppayano fino alla testa e faceyano udire da lunge spaventevoli fischi. Il suo corpo era coperto di penno. almeno dalle spalle fine alle anche t confr. Antonino Liberale, cap. 28; Munilio, Astron., 582 ; Igino, fab. CLII Le Scol, d'Aristof, set v. 335 delle Nuvole ). La sua statura oltrepassava la cima dei picchi più eccelsi : la sua testa toecava gli astri : la sua bocca vomitava torrenti di fiamme ; le sue mani lauciavano pietre gigantesche contra l'Olimpo. Finalmente si accinse all'opra di dar la scalata al cielo. Fu allora che gli dei fuggirono, e riparareno in Egitto, trasformati, l'uno in gatto, l'altro in eerva. Più prode, Giove non cesso di scagliar la folgore fin che il gigante în a qualche distanza da loi; quando lo vide avvicinarsi, dié di piglio ad una falce adamantina, e, minacciando della rilucente lama il suo apversario spaventato, lo insegui fino al monte Casio in Sirià, e la venne alle prese col mostro. Ma in breve il colosso serpentiforme fo avviluppo nelle sue spire, s' impadrom della talce, taglio al povero Giove i nervi de piedi e delle mani, e lo porto seco in Cilicia, dore lo rinchiuse in fondo dell'antro Coricio, sotto la custodia d'un mostro con testa di donna e corpo di dengo : i nervi, avvolti in una pelle d' orso, erano depostr a parte. Mercurio ed Egipane riuscirono a deludere la vigilanza di Delfina (tal è il nume che si da alla guardiana ) e ad introdursi nella grotta, dove racconciarono in segreto i nervi tolti a Giove. Il dio allora avendo ricuperate le forze, partir dall'Olimpo sopra un carro tirato da cavalli alati. ed insegni Tifeo a colpi di folgore fino al monte Nisa. Ivi le Parche lo ingannarono, e sotto pretesto di rianimare il suo vigore vacillante, gli fecero mangiare de frutti effimeri che lo indebolirono maggiormente. Sempre fuggendo, sempre scagliando rocec cnormi , monti interi contro di Giove, arrivo appie del monte Emo, dove cominció a perdere sangue sotto i colpi reiterati del dio fulminatore. Fu anzi a tale circostanza ehe i Greci attribuirono l'origine del nome della montagna ( Harm ..., aima, in greco vnot dir sangue). Tifco tento poscia di fuggire a traverso il mare di Sicilia; ma nell'istante in cui poneva piede sul suolo di quell'isola, Giove lascio cadere l' Etna su lui. Il monte gigantesco atterrò il colosso il quale poi non poté venire a capo di rialzarsi : talvolta solamente tenta di mutar posizione ; da'snoi vasti movimenti nascono i terremoti i da'snoi sforzi per respirare, quell'agitazione continua e sorda di tante materie incande-

scenti nel seno della montagna : rigetta cgli l'aria da'suoi polmoni, il cratere crutta lave infocate. Secondo Omero ( Iliade, lib. 11, v. 782 ), il hogo della sua nascita gli serve pur di tomba ; sotta le montague d'Arimo giace schiacciato il mostro. Pindaro ( Pitiche, 1, v. 20), che dà all'immenso cadavere migliaia e migliaia di stadii di lunghezza, colloca la di lui testa sotto le pianure flegree cui domina il Vesuvio, il petto sotto le acque del mare in cui sono sparse le isole Vulcaniche e dove sorge Stromboll; finalmente il restante del suo corpo sotto l'Etna. Il giorno, colonne di fumo, la notte globi di fiamme fanno fede che là riposa Tifeo. Ovidio, colpito dalla grandiosità della finzione del lirico tebano; la copia alla sua foggia (Metam., lib. V, v. 550 e seg. ), colloeando l'Etna sulla testa del gigante, il capa Peloro (di Faro) sul suo braccio destro, il Pachino (Passoro) sul suo braccio sinistro, ed il Lilibco ( di Boeo ) sulle sue gambe, Esiodo suppone che Tifeo, oppresso dalla tempesta dei fulmini, si sprofondasse nel baratro del Tartaro. Aleuni mitologi (Natale Conti, lih. vi. cap. 22) lo fanno cedere trafitto dalle freece d'Apollo. Per ultimo, altriavvicinandosi maggiormente alla leggenda egiziana sopra Tifone, rappresentano il suo omonimo greco che si tuffa nel lago Sirbonide ( Apollonio Rodio, cap. II, v. 1219). Nonno, che ha consecrato i due primi canti delle sue Dionisiache alla lotta di Tifone contra gli dei, termina il racconto della lotta senza mostrare il gigante schiaccinto da monti; Tifeo soccombe agli uniti assalti di tutti gl' immortali comandati da Giore: gli echi del Tauro rimbombano del romore della sua

caduta. Al nome di Mercario, come principale ausiliario di Giove, sostituisce quello di Cadmo il quale, mediante uno stratagemma, invola i nervi nascosti nella grotta da Tifeo, e li restituisce al re degli dei. I mitologi ordinarii danno per amante a Tifeo Echidna, ehe lo rese padre di Cerbero, d'Orto, dell'idra di Lerna, della Chimera ( Esiodo, Tengon., v. 304 e seg. ). A questa lista, Apollodoro aggiunge il lione di Nemea, il dragone delle Esperidi, l'avoltois di Prometeo e la Sfinge. Secondo Esiodo, tutti i venti procellosi e funesti, Noto, Borea e Zefiro, erano pure suoi figli.

TIFONE, Typnos, Topar, celebre dio egiziano, personificazione ed emblema d'ogni male, è dato dalla tradizione volgare, conte fratello d' Osiride e d'Iside e conte figlio di Crono o di Saterno. La Terra (e eome dicono i Greci Rhea) fit sua madre. Sposo Nefte (secondo i Greei Nephtys o Nephthys ) sua sorella, dalla quale non clibe prole, schbene dall'unione fortuita di questa con Osiride suo fratello e suo cognato nascesse poi il dio cinocefalo Anbo. Preposto della fiducia di suo fratello al governo dei deserti orientali dell'Egitto, Tifone, la eui ambizione aveva sempre aspirato al trono d'Osiride, non tardò a profittare della soa assenza per muovere contra l'Egitto. Iside, reggente del regno, nsanda Ercole contra il ribello che presto è costretto ad una faga vergognosa. Ma vedesi ricomparire allorche Osiride vineitore ritorna dalle Indie e dalla Grecia: egli è ricevuto come se stato non fosse mai colpevole, come se fosse impossibile che tramasse novelle pirfidie. Osiride spinge la fidanza fino a recarsi nel palazzo del suo astuto nemieo,

fino a sedersi alla stessa mensa col traditore, con Aso, regina d' Etiopia, sua concubina ed alleata, con 72 complici della sua ribellione e de' suoi delitti. In breve giunge il cofano dalle ricche scolture e dal legno incorruttibile, il cofono a forme umane che Tifone ha fatto lavorare in segreto sulla misura d'Osiride, il cofano che dev'essere dato in premio a colui la statura del quale lo riempirà esattamente. Osiride vi si colloca egli stesso dopo che tutti gli altri hanno invano tentato d'empiere del loro corpo il divino modello : Tifone l'aveva preveduto e richiude tosto sul suo imprudente cognato il coperchio del cofano; i suoi complici lo secondano in tale opera di morte, e questo cofano-tomba è abbandonato al corso del Nilo, Tifone trionfa, Iside fuggitiva discende dal trono e corre a cercare la spoglia funebre del suo sposo: Aroeri, troppo giovane per vendicare le sue sciagure, nasconde la sua adolescenza nell' isola di Buto. Dopo un lungo periodo di tempo, Iside ritorna in Egitto cogli avanzi esanimi del suo caro Osiride. La sola presenza di queste sacre spoglie può far vacillare l'usurpatore sul suo trono. Ma è ancora favorito dal destino: una notte che si è smarrito alla caccia, scorge il cofano santo al chiaro di luna; sprirlo, mutilare il cadavero, lacerarlo in quattordici brani che in seguito disperde nei nômi del Delta, sono pel perverso Tifone l'opra di un momeoto: crede di aver così rafferma la sua potenza. Ma la perscveranza d'Iside lo sfida ancora : tredici del funerei brani sono ritrovati, un fallo di cera è sostituito al quattordicesimo; Aroeri, che ha ingrandito nella solltudine di Buto, e che le lezioni di suo padre (vedi Anoz-

TIF ni) hanno iniziato a tutte le alte virtú d'un re, raduna un esercito, batte Tifone ed i suoi complici, presso la città a cui già la disfatta d'Anteo per Ercole ha valso il nome di Anteopoli; s' impadronisce del capodei ribelli e lo manda carco di catene a'piedi d'Iside sua madre. Ouesta scioglie il perfido, il quale tostamente ritorna alla testa de'suoi partigiani, e ricomincia la guerra. In pari tempo proclama che l'adulterio ha contaminato il talamo d' Osiride e sparge dubbii sulla legittimità d'Aroeri. Vinto di nuovo, staper ricadere nelle mani del suo giovane avversario, quando ad un tratto s' invola a'suoi sguardi e si trasforma in coccodrillo. In breve ripiglia la sua forma primitiva e continua la sua ritirata, a cavallo d'un asino ch'ei dirige sette giorni di seguito verso il settentrione: giunto al lago di Sirbone (oggidi palade di Menzalch), vi si tuffa dentro e vi seppelli ce per sempre il suo rammarico e l'onta sua, Atenea o piuttosto, Ellanico (in Ateneo, Dipnosof., lib. xv, cap. 7) rapporta che allorquando Tifone s'impadroni della sovrana potenza a detrimento o per la morte. di suo fratello, tutti gli dei gittarono spontaneamente le loro corone. Oltre Aso l'Etiope, Tifone aveva ancora per concubina Tueri ; e secondo varie leggende parrebbe stato furtivamente ammesso nel talamo d' Lside. - È egli mestieri dimostrare che Tifone non fu mai un personaggio umano, non più che Osiride, non più che Argeri ed Iside? Reputiamo. tale cura superflua, benche Fourmont ( Reflex, crit, sur les hist, des anc. peuples, tom. 1, lib. 2, cap. 15) abbia immedesimato questo dio col patriarca Giacobbe. È abbastanza evidente da tutto quanto precede che

Tifone rappresentava in generale per gli Egiziani tutte le influenze funcste o maligne. Così, ora egli è il simbolo delle tenebre opposte ai raggi luminosi del sole ; ora luminoso egli stesso sarà almeno sterile ed infecondo 1 sarà il sole del Deserto che dardeggia intollerabili vampe sopra piagge inabitate. Altrove sarà le piagge stesse, si confonderà con la cocente zona arabica alla quale le tradizioni volgari il fanno presiedere ; talvolta appariace sia come quel terribile Simum o come il kamsin, quel vento del Deserto, sì rapido e fatale, che Ruppel (lettera al sig. di Zach) ha riconosciuto essere un fenomeno elettrico; sia come quei miasmi pestilenziali che s' innalzano dalla superficie delle paludi, sia soprattutto come i morbi epidemici i quali risultano dall'una o dall'altra cagione. Talvolta altresi l'Egitto ravviserà in lui il mare, elemento abborrito lungamente da'pii e sedentarii Nilicoli. il mare il cui immenso abisso inghiotte le acque nutricie del Nilo. Finalmente, la vita nomada sembra essere stata figurato da Tifone : Osiride, cotesto dio benetico, è l'agricoltura, prima nudrice, eterna benefattrice degli uomini. Nomade inquieto e geloso, l'incorreggibile Tifone trasporta i suoi furori quando in fondo a solitudini arenose, quando nella ricca vallata cui fecondano pacifici coltivatori. Nel fisico pure, ma in un senso più ristretto, si personificava in Tifone la bruttezza, l'estrema magrezza, tutte le forme bizzarre e mustruose della natura. Nel morale, Tifone rappresenta il vizio, geloso, ambizioso, ipocrita, ribelle, calunniatore. Gli saimali coi quali le leggende ed i monumenti lo pongono in relazione finiscono di sparger luce sul carattere di nocuità che già

non possiamo disconoscere in Tifone. L'asino (probabilmente l'onagro o ásino selvático), sua cavalcatura ordinaria, quella su eui al tempo de'suoi trionfi corre in cerca di Arocri, sulla quale più tardi s'involera alla sua vendetta, abbonda nei deserti dell'Arabia settentrionale e della Siria; i pastori nomadi di quelle regioni lo nutriscono con poca spesa e gli devono spesso l' indicazione di fontane sconosciute. D'altro canto i capricci del suo carattere poterono condurre a stabilire una relazione tra l'animale restio ed il ribelle Tifone. Il coccodrillo, di cui questo dio assume la forma per fuggire il campo di battaglia dove Aroeri l'ha vinto per la seconda volta, è pure un animale funesto. L' ippoputamo, l'orsa (chiamata sovente il cane di Tifone ), il verro, lo scorpione , erano consecrati del pari a questo genio del male. È noto che il taro mitriaco conta fra i suoi nemici lo scorpione, che si vede rampicarsi attorno al suo organo sessuale in un'attitudine ostile. Ma ne queste idee, ne questi emblemi appartengono originariamente alla Persia ; l'Egitto n'ebbe d'analoghi lunga pezza prima di essa; e del pari che Osiride era la concetto di delegarsi e perpetuarsi nell'eterna successione degli Api, del pari Tifone poteva essere rappresentato dallo scorpione. Intorno a Tifone s'aga. gruppano naturalmente alcuni personaggi divini che, per la maggior parte, abbiamo nominati, e che formano, in alcuna guisa, una famiglia tifonica. Sene primieramente Neste, poi Tueri ed Aso. Neste non è in sostanza che Tifone in quanto che donna i concepito originarlamente, come tutti gli altri dei, quale ermafrodito, Tifone si svolge

e diventa Tifone e Neste : più tardi questa si scinde anch'essa in due personaggi e dà luogo alla creazione di Tueri. Aso è un altro svolgimento feminino di Tifone, svolgimento parallelu a Neste e non a Toeri : essa rappresenta il deserto del mezzodi, come Nefte il desertu del settentrione. Sovk, o, come lo tradussero i Greci, Crono (Saturno dei Romani), è nei cieli ciò che Tisone è sulla terça. In un senso s'immedesima con lui : com'esso, mutila un nemico venerabile (nella mitologia greca Saturno mutila Urano), come esso è opposto a un dio, sole benefico. Anteo e Busiride sono aitresi incarnazioni tifoniche: ma se il tipo qui è egiziano, il reffazzonamento è evidentemente d'origine greca, e là d'altro canto le distinzioni sono più che mai essenziali. Anteo, avversario di Giom-Ercole (il quale non è altro che il sole), è il genio del male nel ciclo, e sotto questo punto di veduta si fonde in Marte (Ertosi) ed in Sork; Busiride è questo stesso genio del male nelle atre dimore, nell'Amenti. Finalmente, Ancho (volg. Anulti), frutto dell'adulteriu di Nefte col principio-benefattore Osiride, forma la transizione dai personaggi tifonici al cortea degli dei osiridici o benefici. Contemporaneo dei culti d'Iside e d'Osiride, il culto di Tisone non cominciù prohabilmente a salire in voga che alquanto tardi. Tuttavolta tenne un luogo importante, quantunque inferiore, nel cerimoniale religioso. Tra le città che gli consceraono i luro omaggi, si distingue una I raeleopoli, senza dubbio la piccola Eracleopoli, nominata pure ora Tifono o Tifonopoli, ora Avaride, ed identificata da Pauw (Op. filos., t. v. p. 2,26 c 27) n Sethron ; di fatto quet'ultimo nome ricorda quello di

Seth, come Tifonopoli quello di Tifone. Del rimanente, i templi o cappelle consecrate a cotesto dio del male erano sempre assai piccole, e la loro piccolezza faceva contrasto con le euormi dimensioni e la magnificenza degli edifizii che quasi dappertutto sorgevano presso di essi in onore delle divinità benefiche. I fabbricati consecrati a Tifone si chiamayano propriamente Tifonii. Eravene uno a Menfi, nelle belle costruzioni destinate al bue Api. Si sa che l'animale sacro, allorchè era ricondotto dalle processioni o dalle passeggiate, aveva le scelta, tra due capfielle, la bianca e la nera. La cappella bianca era la cappella d'Osiride ; la nera altra cosa non era che un Tifonio. La scelta del divino bue era riguardata come un pronostico importante. Una delle principali cerimonie del culto di Tisone consisteva, a quanto sembra, in allontanarsi dai luoghi abitati dagli uomini, il che facevasi al suonu del sistro. Gli si sagrificavano, si afferma, uomini rossi perchè anch'egli aveva i capelli di tal colore, Ma probabilmente colesti sagrifizii, se elibero effetto, erano rari, e bisogna limitarsi ad intendere che vittime rosse cadevano a'snoi altari. Nen possiamo dire se tra queste vittime si contasse l'ippopotamo, il coccodrillu, ilverro, che sappiamo essergli stati consecrati. Non regna meno incertezza solle forme che gli davano gli scultori ed i pittori nei monumenti. Noi riconosciamo, con bastante certezza, le rappresentazioni tifooic: me qual personaggio tifonio hanno desse per iscopo d'offrire agli occhi nostri ? quest' è quello ch'è più difficile determinare. Cosi, per esempio, il dio coccodrillocefalo, al quale sul portico del gran teorpio d' Ombos

(Descr. dell'Eg., Aut., Tuv., vol. 1, tav. 43, 10) si vede un Tolomeo-Evergete II recare una ricca offerta, è Sovk; e non, come aveasi naturalmente imaginato, Tifone. Il dio coccudrillo del bassorilievo d'Esneh, figurato nella tav. 82, 2 della stessa opera, è altresi il padre di Tifone, secondo Crenzer. Una pietra incisa del gabinetto di Stosch (Ductyliotheca Stosch., ed. Schlichtegroll, tab. 22, n. 126) rappresentereblie Tifone che preme col suo ginocchio vittorioso Pubesti (Diana-Bubasti) tresformata in cerva; ma questa spiegazione è stata già messa in dulibio dal traduttore di Creuzer (t. I, pag. \$14, nota 2). V' ha alquanto più di ragione in veder Tifone in quel cinghiale femina, o, se convien credere a Hirt, in quell'orsa eni no bassoriliero del tempietto di Karnak (Deseris. dell' Eg., Aut., t. 11, tav. 64) rappresenta ritto in piedi, con la gola aperta ed armato, che sembra pronto a difendere, contra l'animale tifonico, uno sparviero mitrato (senza dubbio Aroeri), circondato di loto. Un bel fregio del Tifonio di Edfu (Descr. dell'Bg., t. 1, cap. 5, 6, 7, p. 53 ecc.) rappresenta Aroeri ed Arnocrate, alternativamente con diversi personaggi di forme orribili ed eteroclite di cui parecchi certamente sono Titoni: ora sono cinghiali femine (od orse), ippopotami, coccodrilli a un dipresso quali li proerea natura; ora sul corpo del digitigrado o del mammifero acquatico s' innalza la testa del rettile dai denti aguzzi ed affilati. Talvolta alla forma animale si trovano soste niti umani tipi, ma quali tipi! il più sovente è un nano grotlesco, vera caricatura. In questo caso però non bisogna affrettarsi a deridere: poiche Fta, questa seconda persona

della trinità, ostenta anch'esso tali forme tarchita ed insolite, e non si dee pronuntiare sul vero carattere del nano divino che coll'aiuto di qualche altra indicazione. Pindinente, a parer nostro, il cingbiale fenia dinnota piuttosio Nefte che Tione. Quanto all'ursa, come segno della costellazione polare, poco importa il suo sesso (confr. l'articolo Traso).

TIGAI, Tuests, Tijzar, dio-fume dell'ain, ai spuleza sella cismogonia exiodeo (forse interpolata) come deglio di Ponto e di Talassa. Pa qualche volta figurata approggiato sali ba sua uran, e com una tigre per paredro. — Un ruscello del Peluporso dal nome d'un erco o d'una famini, la che vi si suarogo, chiamosi Tigri, del puri che il gamde affinente dell'Entrace. Confr. Agra-Parassa, Eschristo.

THA, Turta, Qorie, figli ad Decadious, anumle dell' cations, discost di Giove, madre dell' croina Macedonia, — Davasi il nome di Tiia, in Elide, ad una festa di Bacco, osservalpite per un piecolo prodigio anunale. En vigilia i sacordati recavano tre fiale vuote nella cappella del dio del vino, e le marcavano col lore asigilio; la dianna di anggollo era macori in losso. Sono del di anggollo era macori in losso venuto in persona a visitere la sua cappella prediletti.

cappeta prenitetta.

THADE, Tavas, Oztafs, figlia di
Castalio il gigante, prima succedo.

Lessa di Bacco, prima Baccate, prima intitutrice dello Orgic. Tutti questi fatti tornuno lo stesso. Evidentemente Tiiade, in relazione con 3/u
sacrificare, e Tiiali, le furiose Baccunti, vi una purelra missionaria od
accipropaganilista del culto dionisiace. Spucciasi pure come annate

d'Apollo e madre di Delfo, eroe eponimo di Delfo,

TI-KANG dio chinese, presiede all'inferno, ed ha sotto i suoi ordini otto ministri e cinque giudici. Intorno alla sua statua collocata nei tempii sopra un altare si trovano quelle de'suoi tredici paredri. Ai due lati dell'altare sono le due tavole della legge. Le pitture rappresentano le scene del giudizio, i diversi tormenti dei dannati, il passaggio dei due ponti, l'uno d'oro, l' altro d'argento, pei quali i puri vanno alla dimora della felicità. Per esser nuro, basta pregare millo volte dinanzi all' altare Ti-kang, arricchire le pagode, di donare ai bonzi, cc. Laonde sulle due porte di bronzo dell'orribile soggiorno si legge, invece del terribile Lasciate ogni speransa, o voi che entrate, » colui che pregherà, ec..., sarà liberato dalle sue penca; all'ingresso del tenebroso regno si vede un bonzo che strappa sua madre dalle mani del diavolo. In ricambio, in altri angoli del panorama infernale si vedono rei precipitati entro a caldaie d'olio bollente, tagliati a pezzi, segati in due, divorati da serpenti o da cani, distesi sulla graticola ed arrostiti a lento fuoco. Diavoli d'orribile forma sono là pronti ad eseguire le sentenze. Uno dei cinque giudici pronunzia la colpubilità, il che si fa mettendo in una bilancia, da un canto il reo, dall'altro i libri di preghiere ch'egli ha ripetnte durante la sua vita; tre altri applicano le pene; il quinto presiede alla reintroduzione dell'anima in un corpo nuovo. Non si varca le porte conducenti al soggiorno della beatitudine che munito d'un certificato dei honzi,

TIKOA, TOUKOA ( Tougoa o Tisoa ), il dio supremo degli Ottentotti, è riguardato da que nopoli come un ente malefico, ed avverso soprattutto alla loro natura. Perchè? nen lo sanno. Non samo pure quali azioni l'Olfendano, es il limitano ad onorarlo col asgrifizio d'un bue o d'un montone di cui mangiano la carne, e di cui adoprano il grasso ad ungre il corpo.

TIMANDRA, Tutaropa, 1. figlia di Leda, moglie del re d'Arcadia Echemo, ed avola d'Evandro; 2. madre di Ncofrone ( v. Estro ).

TIMANTO, Tigarves, di Chone, alteta celebre il quale, lasciata ch'ebbe la sua professione, si esercitava quotidianamente a trar d'arco per perdere men presto le sue forze, intralascià per sicun tempo tale abitudine; poi, non potendo più maneggiar l'arco, ne concept tanta disperazione, che accese un rogo e vi si gittò sopra.

TIMARATA, una delle Peleiadi (o vecchie colombe) che profetavano a Dodona, e che riguardavansi ora come le nutrioi, ora come le sacerdotesse del dio.

TIMBREO, Terrasture, Coppenses: 1. Conductor et il Timbro pengenes: 1. Conductor et il Timbro pentroule et amico di Dardano; 2. Troinno che fece mordere la palvera ad Osiride; 4. mo dei figli di locoonte. — Apollo era onorato in Timbra (d'onde il suonome di Timbreo, Tiymbraeus?), e fu nel tempio che gli aversi in quella città che Paride trafisse d'un colpo di freccia il tallone d'Achille.

TIMEA, è talvolta nominato invece di 'Persandro, come figlio di Polinice e capo degli Epigoni.

TIMESIA, Tiungiae, dio degli Abderitani, era stato un semplice mortale, membro dell'aristocrazia clazomenia, e senza dubbio attor-

niato d'adulatori ; si gredeva idolatrato nella sua patria: un detto di un fanciullo gli fece sospettare l'error suo, " Piacesse al cielu, diceva un ragazzo ginocatore agli alliossi ai suoi compagni i quali lo sfidavano, ch'io facessi saltare il cervello di Timesia come iu farò saltare questo alliosso! « Timesia tutto stupito raccontù l'avventura a sua muglie e andù a cunsultare l'oracolo che gli disse: » Cerca delle api, ed avrai abbondanza di vespe: " egli si mise ulla testa d'una colonia di Clazomenii, ed intraprese di rifabbricare Abdera fondata da Ercole : ma gl'indigeni della Tracia l'assalirono prima che fosse venuto a capo di rilevare la città dalle sue rovine, od Abdera non rifiori che cent'anni, dopo sutto una colonia di Teiani.

TIMETE, figlio di Loomedonte fertatello di Priamo, vide sua mole di cataloni firma, vide sua mole di quel principe, ed in vendetta persuase ai Troiani d'introdurre il envallo di legno aelle loro mura. — Altri due di nume Trastra furono y mo mo duec troisono ucelso in Italia de Guros, l'altro un re d'Atens, figlio testi della residente della residente alle van deposito degli Ateniesi, e vide Melatos all'es ul trono in suo luogo. Timete fu l'altimo principe steniese della razza dei Teseidi.

TINILLO (TIMILLO, GIRIADAY),

O TREELLA, 25°. dinasta menzionato
secondo Goerrer il tersu Decano del
Toro, vale a dire Rembomero (Atarph di Firmico, e forse Ramanor
di Origene). Un'occhiata al nostro
quadro delle conordame tra la lista decanografica e quella dei re di
Eratostene fara redere a quali d'esEratostene fara redere a quali d'es-

si abbiasi immedesimato Tinillo, Il senso del nome di Tinillo (secondo Bratostene) sarehbe questo: Che accresce la potenza di suo padre.

TIONE, Tunos, made ed quint Baco di Cicorno, è secundo lui moglie di Nuo. — Tiono, riferendo la nome al culto dionisineo con la piriocolezza di spirito comune a tanti acrittori sistematici, davrebbe scriezi Thyone (Nos. Tynders, ecc.). Quanto a noi, non ci veiliamo che pione (Δμέτης, Θμέτης), e questa Dione è la den per eccellenza. Circa Niso, ci sismo troppo dimesticati con questo nome per sufferntarele. Da Dia e da Niso nasce Dioniso Da Dia e da Niso nasce Dioniso.

TIONE, THYONE: 1. Semele; 2. madre di Semele, e per conseguente avola di Bacco ( v. l'art. seguente ).

TIONEO, TRYONEN, COMMÉ: 1.

Bacco ; 1. Rigio il Bacco e d'Amina.

Ba. Un mito antico lo mostre che
reabu su bue, fugendo a gran funda

dimani a coloro che lo insegnono, o

ci l'intervento di suo padre che

cangia il bue in cervo el il giunto di

dicalitati in carco el il giunto di

dicalitati in carco el il giunto di

dicalitati in carco el il giunto

di in cacciatore. Vha in questo mito

stellazione del Toro. Quanto al no
me di Tiunco, ninu dubbio che qui

il figlio nun sia l'emanzione del put
dre, ed in conseguenza suo adeguenza suo adegu-

TIOSIMARIS, TRIORRASS (nella Brette de l'Acute de l'ortografia volgare l'Aronde l'ortografia volgare l'aronde l'ortografia volgare l'aronde l'ortografia volgare l'aronde l'ettendoute de l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aronde l'aron

frontisi il quadro annesso all' art. Daeani. — N. B. Eratostene traducava Tiosimare per forte sole (vedi Tinulo).

TIR. Vedi TASCTER.

TIREO, Tryares, Ouyeries: 1. uno dei einquanta figli di licaone; 2. uno dei figli d'Oenco, re di Calione. È pure un nome d'Apollo, come padrone dell'entrata e dell' uscia; in altri termioi, in quanto ehe porta ( $2\psi_{SF}$ ), in quanto ehe fica. Gli altri d'Apollo Tiree erano appunto situati alla porta dai tempii. TIRESIA, Tursaria, indorino di

Tebe, dovera i natali ad Everro ed alla ninfa Carialo, seguace di Minerva. Tra i suoi avi contava lo Sparto Udeo. Giovioetto ancora, ebbe la disgrazia di vedere Minerva in bagno, e fu in quell'occasione eolpito di cecità dalla dea, la quale in appresso, per consolare Cariclo sua madre, gli concesse il dono di leggere nell'avvenire. Altri mitologi dicono iovece che la scienza divinatoria in Tiresia precedette la cecità, e ehe gli dei lo accecarono nel corporale per punirlo della sua chiaroveggenza intellettuale. Secondo un altro mito rapportato da Ovidio, Tiresia avendo separato eon la sua verga due serpenti che l'amore uoiva insieme, fu trasformato in donna; ma alcuni anni dopo avendo ritrevato gli stessi serpenti sul suo cammino, riassunse il suo primo sesso. Un di Giove e Giunone si domandavano

Quale dei due, la femina ovver l'uomo, Abbia più parte e di astati più mostat Nei soavi d'atmor dilettamenti? Dieca diimono: E fia che si disenta? Ver aun è torse che in si delci istanti Al'uomo più che a noi ribe il piacev? Contraria era di Giove la seatenza. Il disenta più più coca nelli sperit. Ma sperti mastri vi lana di il di negorio? Necessaria pereltro è l'esperienza ; E chi l'avrà ? La Cipria dea no certo; Eppur Ciprigna del piacer è maire... Malfilatre, Norciue, canto III (1).

Tiresta propunzio in favore di Giove, ed allora Giunone l'accecà gittandogli negli occhi alcune gocce d' aequa. Giove, per risareirlo, gli concesse di vivere sette età d'uomo (Luciano dice sei, ed alcuni autori undici ). Scrittori pasterlori non hanno mancato di trasformare le età in sceoli. - Tiresia era soprattutto valente nell'arte degli augurii, e gli si attribuirono varie opera sull'ornitomanzia ( od aruspicina ); il bastone che aveva in muno, e che suppliva a'sñoi occhi, divenne l'ideale del hastone augurale che ha l'aspetto di verga magica. Tiresia ebbe per figlia Manto, pretesa fondatrice di Mantosa. I Tebani gli diedero una parte nella storia di E-lipo e della sua famiglia. È desso che consiglia d'offrire la mano di Giocasta ed il trono al vincitore della Sfinge ; è desso che interpreta gli oraeqli ambigni del dio di Delfo; è desso che predice la vittoria di Tebe sui sette duci : finalmente è desso cha, trionfando gli Epigoni, persuade i guerrieri tebani a ritirarsi sul monte Tilfusio. Egli vi mori dopo aver estin-

(1) Non vogliamo defraudare il lettore dei versi originali feaucesi :

Lequel des deux, la maştresse ou l'amant, Prend plus de part, se montre plus sen-

A ces plaisirs dans un tendre moment I Junno disait. - Baut-it qu'on deldrier ? Ne asit-ou pus qu'en ces instants si dout. L'homme plus vit est plus fattle que rous 24 Mais Jupiter prétendait le contraire. C'est aux expersi el expliquer ce mystère. Mais des experts, en est-il surce point ! L'expérience en ce aux necessaire, Qui peut l'avoir? Eh l'Oppris ne l'a point Cepris pourtant du plaisir et la merce.

491

ta la sua sete nell'acqua d'una fontima vicina, e fu sepolto presso quella sorgente fatale. Ma, ancorchè nell'atro soggiorno, vive ancura, pensa, profetizza. Ulisse non discende all' inferno che per consultare Tiresia, g reduce in Itaca immola un ariete nero a cotesto indovino delle regioni sotterranee. Tiresia areva in Orcomene un oracolo lunga pezza famoso, e che cessò d'essere consultate in occasione d'un' epidemia di cui tutto Orcomene fu vittima. A Tebe pure onoravasi come un dio, e si mostrava il suo osservatorio e la sua tomba q il suo cenotatio. Una tradizione lo diceva sepolto sulle sponde della funtana d'Aliarte, non lunge dal Tilfusio. -Porfirio ed altri teosufi eutusiasti, che si sono lungamente occupati della divinazione, hango fatto particolar menzione di Tiresia, ed a questo proposito hanno ricordato che l'ornitomanzia si divide in quattro rami, il volu, il canto, l'appetitu ed il genera degli uccelli. Porficio, all'apnoggio di tali idee, aggiuoge che gli uccelli, con le gradazioni del loro canto, indicano quali sentimenti gli ngitano. Plinio racconta sul serio clie, secondo Demorrito, il sangue di certi uccelli di cui fa l'ennmerazione produce un serpente, il quale comunica a chi ke mangia l'intelli-

genra del linguaggio degli uccelli. TIRIA, Trava, Qoyae, figlia di Anfinowo, avante di Apollo, madre di Cuo. La madre ed il figlio, dicesi, gettarousi in un lago, e vi furopo concertiti in uccelli. Evidentemente questi uccelli (lacastri) sono puluipeli e senza dubbio cigni, siccome indicano Cicno e le sue utiture relazioni col diu dell'armonia.

TIRIA, Tyna, Toria, una delle mogli che Apollodoro da ad Egitto,

lo rese padre di tre figli, Chito, Stenelo e Crisippo.

TIRINNO, dio di Tiatira in Lidia, vi aveva un tempio ed era tenuto pel gran protettore della città, dovera oporato con pubblici giuochi.

TRINTO, Tierra, une dei figli d'Argo, è une dei figli d'Argo, è une deigli cri eponimi di d'Argo, è une degli cri el ponimi di Trinto cui fece fabbricare dai Galepi, il che vuol dire che le muraglie di quella città pelasgica crano di contrauione ciolopiea. Raccontai che delle pietre impiegate nella costruciane di quelle mura, la più picco ciogres un mulo per trasportarla. D'Irinto er ai le reame d'Ercole. Da viù il hopramome di Trintio. Ale-masso nell'assi ai chiamova Trintio.

TIRMO, dio delle Canarie, di cui l'idolo era collocato sulla cina d'un monte. I suoi ferventi adoratori si gittaraco di là in un vasto precipizio, e credevaco con tal fine volontaria d'assicurarsi la heatitudioe eterna.

TIRO, Turn, figlia di Salmonco, il re d'Elide, e d'Alcidice, fu prima amante di Nettuno o del fiume Enipeo, di cui ebbe Pelia e Neleo; poi moglie di Creteo l' Eolide, cui resu padre di tre figli Esone, Fercte, Amitaooc. Era stata lungo tempo bersaglio delle persecuzioni di sua matrigna Sidero. I mitologi vantono la sua bellezza, ed amano dipingerla pensierosa e sola, errante alle sponde del fiume Eoipco, segreto oggetto de'suoi amori. Secoodo gli uni, è quambo Sidero l' ha bandita dalla casa paterna ch'ella va così a portare il suo dolore lunghesso il fiume che in breve la consola ; secondo gli altri, Nettuno approfitta della tenerezza della ninfu pel finme, assume le forme d'Enipeo, e, merce tale astuzia ed il profondo sonno che si insignorisce dei sensi di Tiro, possiede la bella pellegrina. Le acque del fiume si rotondano da sè stesse in volta diafuna e formano un baldacchino protettore ai due amanti.

TIRRÉÑO, Trassases: 1. figlio d'Ai espo d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al d'una coloni al desarrol de la trestasta Lavinia nei boschi, le cresse un'unulle capanna, la secondo nel suo parto (ved. Sixxo), e più tardi la presentò al popolo quando sapetti il firmàmi (gavaitado topra Ascanio lo costriasera aptrovàre che Lariois vivera noros.

TISAMENE: 1. Figlio di Tersandro e nipote di Polinice. Fu l'ultimo dei re tebani del sangue di Edipo; e suo figlio Autesione si trasportò, per ordine dell'oracolo, presso l Dorii. 2. Re d'Argo e di Sparta dopo la morte d'Oreste suo padre. Fu l' ultimo principe lacedemone della sua stirpe, Balzato di trono dagli Eraclidi, ando nell'Acaia, tento d'impadronirsi d'un territorio degl' Ionii, e fa ucciso uno dei primi nella hattaglia. Venne sepolto in Elide, ed in progresso gli Sportani, per ordine dell'oracolo, andarono a cercare le sue ossa, e le deposero nel luogo dove si celebravano le Sissitie. - La storia parla d'un Tisane-RE, indovino d'Elide, della famiglia degli Iamidi. L'oracolo gli avera predetto che sarebbe viocitore in cinque grandi combattimenti; ed egli si diede ni giuochi atletici nella speranza di vincere al Pentalo. Vinto alla terza pugna, vide che si trattava di giostre più serie di Marte, e non respirò più che per la guerra. I Lacedemoni lo attirarono a sè, e tennero, al tempo delle guerre coi Medi, d' avergli l'obbligazione delle vittorie di Platea (sui Persiani), di

Teges (sopra Argo), di Dipes (suis di Aradi), dell' Itame (sui Messenii), di Tanagro. Non sarebbe impossibile che i due prissi Tisanene fossero persunficazioni dell'appizzione. Le due famiglie di Labdaco e d'Atreo si sono contaminate con delitti dupoi i dellitti rengamoi dianatri che ne sono Pespinicione. Laonde i due Tisanene sono gli ultimi della loro stirpa.

TISANDRO: 1. figlio di Giasone e di Medea (fu ucciso da sun madre); 2. uno dei Greci chiusi nel cavallo di legno:

TISBE (PIRAMO e) appartengono forse più al romaozo che alfa mitologia; Entrambi erano di Babiloria e si amayano del più ardente amoro. Le loro famiglie, divise da odii profondi, ricusavano di unirli : essi presero allora la risoluzione di fuggire, e si diedero convegno softo un gelso a qualche distanza dalla città. Tisbe arrivò prima; poi ad un tratto, udendo ruggire nn lione, andò a nascondersi io un luogo appartato. Il lione, la cui gola spalancata era lorda di sangue, franse, lacero, insunguioù il velo lasciato cadere da Tisbe nel fuggire. Piramo arriva ? alla vista del sanguinoso trofeo che si para a'suoi occhi, e delle orme della belva: " Tisbe è morta! ". dic'egli, e si trafigge col pugnale. Nel medesimo istante, Tisbe, che si è rassicurata a poco a poco e che non sente più i ruggiti del lione, ritorna e trova Piramo moribondo; appena le pallide labbra del suo amante mormorano na languido addio. Tishe, dopo vane cure profuse allo sfortunato Piramo, raccoglie il ferro e confonde l'estremo suo sospiro con quello di lui. Fin allora, aggiunge il mito,i gelsi erano stati bianchi; d'allorais poi la loro polpa è nera ed il loro

sugo color di sangue. - Noi riconosciamo qui veramente il tono delle leggende babilonesi, sempre splendide, colorite, sempre parlanti di sangue, di lutto e di sfolgorante bianchezza. Del rimanente, il bianco non è esclusivamente l'emblema della felicità; sovente indica il fuoco infuriato, il rosso bianco, in una parola l'incandescenza, Ercole che uccide il figlio di Megaro è bianco di calor re, è bianco d'ira, - Una figlia del dio fiume Asopo diede il suo nome alla città di Tishe in Beozia. (1)

TISFONE o TISIFONE, figlia d'Alemeone e di Manto, era allevata con suo fratello Anfiloco alla corte del re di Corinto, Creonte, Paventando le sue attrattive, la regina, che tenieva senza dubbio l'incustanza del suo sposo, la fece vendere, ed una scrie d'avventure la condusse nello stesso luogo che Alcmeone suo padre, il quale la sposò senza raffigurarla. In seguito però la ricognizione obbe luogo, ma l'incesto era consumato.

TISI, indovino di Messina, figlio d'Alci, fu assalito in un' imboscata da alquanti Lacedemoni, ritornando dal consultare l'oracolo di Delfo sulle sorti dello stahilimento che i suoi concittadini formavano .sull' Itome ; ma una voce misteriosa grido :'nLasciate passare il messaggero dell'oracolo! " e Tisi raggiunse i suoi compagni per riferir loro le decisioni

(1) Sono noti i racconti di Ovidio e di Igino riteribilmente alle avventure di questi due amanti, e si sa che i primi va poetici, anzi drammatici, dell'Ariosto ebbero per tema il tragico fine di questi Giulietta e Romeo dell'antichità. Aggiungeremo che Guido Reni s' ispirò alla lettura dei prenominati due antichi autori nella composizione d'un ammirabile dipinto che rappresenta la catastrofe dei medesimi amanti (Il Trad.).

alcuni di dopo. TISIFONE, Trappore, una delle tre grandi Purie e la più crudele delle tre, secondo alcuni mitologi. Il suo nome vuol dire l'espiatrice dell' omicidio, In Virgilio essu veglia coperta d'una veste insanguinata alla porta del Tartaro. Aveva sul monte Citerone un tempio attorniato da ci-

dell'oracolo; morì delle sue ferite

pressl. TISOA, Tausoa, ninfa arcade eponima d'un borgo vicino a Parrasio, apparisce come nutrice di Giove con Agno e Neda.

TISSA (fr. TRICA), dea scandinava, moglie di Tor, presiede alle funzioni giudiziarie ; è altrest chiamata Dissa, Confr. i Dicen, che presiedono agli

umani destinl TITANI, Terares, figli del Cielo e della Terra (Urano e Gc dei Greci) ricevettero questo nome allorchè, liherati dall' inferno dove gli aveva relegati il loro pedre spaventato delle lero forze colossali, cacciarono cotesto sospettoso monarca dal trono che vuleva possedere in sempiterno. E noto che Saturno, uno d'essi, ricevuto avendo da sua madre Tea o Titea non meno che Ge, la fatale arpa (falce), mutilo, nel mumento in cui correva fra le braccia della sua sposa infedele, l'ardente Urano. Il dio sdegnato diede repente a'suoi figli quel nomo di Titani che li rilegava tra le gregge produzioni della terra, e li assimilava alla loro tenebrosa madre, Saturno altora s'impadroni del potere, ed i Titani momentaneamente riepilogati dal nome di Titano gli si dimostrarono avversi, Si ha così in Saturnn ed in Titano ( i quali entrambi però sono Titani, aono terrestri) il cielo e la terra. Titano prevale un istante sul suo fratello; ma in breve Saturno, grazie

al miracoloso crescere d'un figlio, iretara neiso iliritii. I Titani sono precipitati nel Tattoro, dove quasi tutti si ritrovano ancora. Ma la gelosia accese Saturno alla sua volta: egli ienne cottaso figlio, cotesto liberatore, e vuol mutilatio come ha mutilati sino padre. Nuove pugne, nuovi vittorini Saturno è posto in fing, e Giore regna. — Cosi la statori, e della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera della considera d

ntichluviani del noudo protopolagico. — La denominatione genetica Al Titano e applica r. ai figli od alle ligile d'Urano e til feg. z. alla prima generatione et alle seguenti. In questo caso il nome l'itanish, che ha la desineaza patrosimica; convince maggiormente. Per ultimo ome si giurnga alla discendenia di Giore, armogasi il nome di Titanisi con quelle di Crossidi. Osservajano altresa che la figli e nipoti d'Urano e di Ge sono chimmte porticolarmente Titanisi. Ecco il quadro sinottico di totta la famiglia dei Titani.

|                                                             | 133                                                |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. TITANI.                                                  | , II. TITANIDI.                                    |                                                                                                                                    |
| GE (Tra, Title) ha due sposi:                               | 1.º Unione tra i discendenti di Ge e d'Urano.      |                                                                                                                                    |
| il quale pelmi della sita mutilizzione<br>la rende modre di | C z o m o<br>s Riá<br>(Saturno<br>e Ren)  3 figli: | Estia (Vesta),<br>Danator(Cerere);<br>Era (Hera, Giunome);<br>Adote (Hades, Photone);<br>Posidone (Nettuno);<br>Zeo (Zevs, Giove). |
| Ceo, Grio; Iperione.                                        | OCEANO e TETI:                                     | I Fiumi;<br>Le 3000 Oceamidi tra le<br>quali Dori, Stige.                                                                          |
| Oceano;<br>(Grono;<br>Gineto.<br>Tia;                       | Cuo e Pasar                                        | Lato (Latona),<br>Asteria, mita a Perse e<br>madre di Ecate.                                                                       |
| The;<br>Rin;<br>3 dissti femine; { Tenti;<br>Mnemosine.     | Caso ed Evasma;                                    | Astreo, unito ad Eoo;<br>Patlante, unito a Stige,<br>(d'onde Zeto, Bia, Cra-<br>to, Nice);<br>Perse, unito ad Asteria.             |
| Feb; Teti.  Bronte; Sterope; Arge.                          | IPERIONE C TILI                                    | Elio (il sote);<br>Setene (la luna);<br>Eoo (l'aurora), che tra d'<br>Astresi Venti, Fosforo o<br>la stella del mattino coc.       |
| Centimani : Cotto; Briarco; Gigé.                           | GIAPETO e CELERANE:                                | Atlanté;<br>Menezio;<br>Prometeo;<br>Epimeteo, sposo di Pan-<br>dora,                                                              |
| Dopo la mutilizione d'Urano<br>nascono                      | 2.º Unious fra i discendenti di Ge e di Pontó.     |                                                                                                                                    |
| del suo sangne: { Erinni ;<br>Giganti (i)<br>Melie (le).    | NEREO e Doni ?                                     | Le 50 Nereidi                                                                                                                      |
|                                                             | TAUMENTS ed EXCTUSA-                               | { Iride ;<br>Le Arpie.                                                                                                             |
| del suo sperma: Afrodite.                                   |                                                    | Le Gorgoni, tra te quali<br>Medusa, madre di Cri-<br>suote (il quale ha, di                                                        |
| 2. Ректо,                                                   |                                                    | Caltiroe, Pegaso , Ge-<br>rione, Tilone, Orto, E-                                                                                  |
| da eui ella ha<br>( Nereo ;                                 | Force e Care;                                      | chidna);<br>Le Gree;<br>H Dragone, enstode delle                                                                                   |
| 4 figli : Taumante ;<br>Forci ;<br>Ceto.                    |                                                    | Esperidi;<br>Scilla ;<br>Toosa.                                                                                                    |
|                                                             |                                                    |                                                                                                                                    |

TITANO, Tierar, dio greco che ricapitola da sà solo tutta la dinastia dei Titani, era tenuto per fratello maggiore di Saturno e per figlio del Cielo e della Terra (Urano e Go). Le teagonie particolarizzate non danno che Titani e nan un Titano principale (seedi Tiraste e Sarona).

TITARESO, Lepita valoroso, diede il siso nome forse ad un affluente del Peneo, la cui sorgente chiamavasi Stige, e le cui acque, del pari che l'olio, galleggiavann su quelle del gran fiume della Tessalia senza mescolarvisi.

TITEA, TITAEA, la stessa che Ge. Alcuni mitologi ne la distinguono, ed anzi le danno sette figli distinti, a quanto dicono, dai dieaisette Titani ordinaril.

TITIA, eroe cretese, figlin di Giove, era invocato come dio della felicità e degli avventurosi destini, stente che tutta la sua vita aveva goduto d'una felicità inalterabile.

TITONE, TITHOR, sposo dell'Anrora e padre di Mennone, era, secondo la greca mitologia, un figlio di Laomedonte, L'Aurora, invaghita della sua bellezza, lo rapi sul suo carro, ed ottenne per lui da Giove l'immortalità, ma dimenticò di chiedere la gioventù i e tale divenne la decrepitezza di Titone, che fu necessprio di porlo in fasce. Alla fine fu convertito in cicala, il che indica l' estrema magrezza; o, secondo altri, si dileguò insensibilmente nell'aria. - Si ebbe torto di spiegare il ratto di Titone sia con la passione violenta che un principe di Troia aveva per la caccia, passione che lo faceya svegliare prima di giorno, sia con uno stabilimento nella Susiana che certamente è all'oriente di Troia. Titone altro non è che una emanazione di Tho, Fta-Tho, il fuoco-terra, che si colloca parallelo a Potiri, il cielo. Immortale, come Fta, c padre d'un figlio immortala, diventò pei Greci un semplice mortale, ma predilatto dalle dee, rapito da dee, assimilato alla dee.

TITOREA, Amadriada, abitante d'una delle cime del Parnassa, la diede il suo nome.

TITRANBO, Iside sotterranea, è stata tradotta dai Greci egizimizzanti in Ecate. Il suo nome, dicesi, vuol dire che ispira il terrore. Noi ne dubitiamo, e del rimanente crediamo che Titranbo non differisca da Anho (vodi Arusa).

TIZIO, gigante, tiranno di Panopo nella Focide, volle attentare all' onore di Latona che andava da Panopo a Pito (Pytho, Delfo). Egli fu ucciso a colpi di freccia da Apollu e Diana, e precipitato nel Tartaro dove un insaziabile avoltojo gli divora gl' intestini ognora, rinascanti. Tizio aveva altari nell' isola di Euliea, Il suo corpo, dicesi, ingombrava nove pletri di terra. - Alcuni mitologi fanno di questo enorma giganta un figlio di Giore e della ninfa orcomenia od orcomenide Elare, che fu nascosta del suo amente nel seno della terra per paura che Giunone non la scoprisse. Siccome ella morì mattendo suo figlio in luce, la Terra fu detta nutrice e madre di Tizio. Del rimanente, gli evemeristi spicgano il supplizio di Tizio coi rimorsi della coscienza, le sue velleità di stupro su Latona con sacrilegii, finalmenta la sua morte con una giovanil morte, imperocchè tutte le morti violente q acerbe erano, dicesi, attribuite a Latona. Per nol Tizio non è, come tutti i giganti degli anni primordiali a per cosi dire antediluviani, che un simbolo delle forze gregge e disordinate della natura. Fors era il campo di nove pletri che primitivamente formo l' annesso del tempio di Delfo, e che, prima d'essere proprieta d' Apollo, fu vivamente disputato dai sostenitori del vecchio culto della Terra.

TLEPOLEMO, TERPOLEMOS, figlio d'Ercole e d'Astioche, necise Licinno, fratello d'Alemena, volen lo uccidere uno schiavo. Costretto a fuggire, condusse varie colonie in Rodi, poi guido all'assedio di Troia le truppe rodie sopra nove legni, e fu úcciso da Sarpedonte, Il suo corpo, rapportato nell'isola di Rodi, su deposto in un monumento, e s' istituirono in onor suo de giuochi i quali si celebravano il 24 di Gorpieo. Molti autori riguardano Tlepolemo come un vero personaggio : Apollodoro sembra fare la colonia di Tlepolemo contemporanea della prima invasione degli Eruclidi ; laonde Larcher colloca il suo stabilimento a Rodi dopo la morte d'Illo, Raoul-Rochette lo mette in data dell'anno 1202 av. G.-C. Prima d'andar a Rodi, Tlepolemo si era stabilito a Tricorito ed in una città o pianura d'Argo, che i dotti collocano a vicenda nella Cilicia, nella Canpadocia, ecc. Alcuni anzi ne fanno una piccola città vicina a Rodi. Tale colonia si componeva d'Achei e di Beozii, ma non di Dorii.

TMEL o Taust, des egitions du quale, nella tav. xxv del Panteo egitiano di Champollion giuniore, è caratterizzato dalla penna di strusto fermata alla sua seconciatura da un ricco diadema, e che adondra il dio Ro-Tau (unione musica di Tau e di Fre) colle sue ali spegate, riccamente serceiste d'azzuro e di bianco. Il nome di Thue si giulifica va giustifia o verità.

TMOLO, Tuesce, figlio di Marte . di preci. Il grande Rituale dei mor-

e di Teogone secondo gli uni, di Sipilo e di Ctonia secondo gli altri, era lo sposo d'Onfale e regnava in Lidia. È evidente che è la personificazione del monte Tmolo (oggidi Bosdugh); del pari che Onfale, la terra in generale, si prendeva in un senso più ristretto per la Lidia stessa. Un vecchio racconto lo mostra che fa violenza ad una ninfa di Diana, la bella Arrifa, appie degli altari della den. Arrifa si trafisse di dolore, ma supplicando gli dei di vendicare la sua morte: e Tinolo fu alcun tempo dopo rapita da un toro furioso, e gettato sopra de piuoli le cui punte gli fecero provare atroci dolori prima di ridurla a morte. In Ovidio, Tmolo è con Mida l'arbitro della contesa musicale tra Marsia ed Apollo, e pronunz a m favore del primo. THU . THOU, ATMOU, OT-MOU, dio maschio adorato in Egitto, è stato ritrovato, dopo secoli di oblivione, sui monumenti egiziani da Champollion giuniore il quale vede in lui un rappresentante di Fre, ma di Fre all' occidente, di Ere, che percorre l'emisfero inferiore, sede delle tenebre, finalmente di Fre che governa l'Amenti o inferno (vedi Pant. egiz., spiegazione delle tav. xxvi, xxvi a, xxvi b, ecc. ). Il nome di Tmou ehe si pronunziava pure Atmou, Otmon, è seritto con, assai varia ortografia nei manoscritti geroglici e ieratici. Champollion ne ha raccolto tutte le varianti nelle tav. gia citate del suo Panteon (xxvi a, 1, 2, 5, 4; xxvi c, 3, 4, 5, 6, 7). Moltissimi quadri e colonnette di adorazione rappresentano cotesto dio il cui nome era ignorato; sovente pure presentano lunghe invocazioni indirizzate alle sue imagini, sia in forma di litanie, sia in quella

ti o libro della manifestazione alla luce (,intagliato in gran parte nella Deser. dell'Eg., Ant., tom. 11, tav. LXXII e seg. ) ne dà pereschie. L'i-Ventità di Fre e di Tmu, quand'anche altre circostanze non l'indicassero, sarebbe compinitamente dimostrata dai monumenti d'ogni età e d'ogni ordine, che associano i due numi, e li combinano in un solo ente mitico, ciò che provano le leggende geroglifiche Re-Tmou, Re-Tmou noute nibto (Re-Tmu, signore del mondo materiale). Fedi, tra le altre, la tay, xxyr a di Champollion giun. copiata da una intimmia del Musco di Torino. Tmu suol essere rappresentato sotto una forma tutta umana e seduto sopra un trono-; le sue carni sono rosse o verdi; lo pscento, emblema della doppia dominazione, eorona il suo capo; le insegne della vita divina e della beneficenza sono nelle sue mani. Allorché fa parte di un gran quadro, e che altri personaggi divini l'accompagnano, segue Fre e precede Thore, Osiride, ed a più forte ragione il restante degli Osiridi.

TO. Fedi Tuo.

TOANTE . Those : 1, padre di Adone e di Mirra; 2: re dell' isola di Lenno, sposo di Callicopide sedatta da Bacca; il quale per mitigare il suo sdegno le insegnò a fare il vina ed anzi le dono i reami di Cipro e di Biblo : padre d'Issipile. Toonte fu solo salvato da lei dalla strage degli nomini, ma fu costretto di Insciare Lenno ed ando a ritrovare un altro regno in Chio; 5, re della Chersoneso Taurica, contemporaneo d'Ifigenia, ed autore di muella legge che condannava ad essere immolato appiè degli altari qualunque straniero che la tempesta balzasse sulle coste; 4. figlio d' Ica- .

rio; 5, figlio di Giasone e d' Lasipile; 6, figlio d'Ornitione e nipote di Sisifa; 7, figlio del re calidonio Andremone, e capo delle bande etolie che andarono a Troia sopra quaranta navi (Virgilio lo farentrare nel carallo di legno); 8. Troiano ucciso da Menelao; 9. duce troisno ucciso in Italia, al seguito d'Enne.

TOCNO, TROCSUS, fondatore di Tocnia ed uno dei cinquanta Licaonidi.

TOE, Troe; t. Occanide; 2. Amazzone, Questo nome vuol ilir agile. TOIA, l'autore del male presso

gli abitanti della Florida, tormenta e struzia crudelmente i suoi adoratori stessi. În una festa solenne che si celebra ogni anno in onor suo, in mezzo al popolo che grida e che urla, le donne lacerano con gusci di conchiglia le braccia delle loro figlie, e sanno senturire il sangue come un offerta a Toia di eni pronunziano tre volte il nome. Frattanto, tre ginama (djoumas) o sacerdoti si sono internati con: salti e contorsioni lizzarre in una cupa foresta dove vanno a consultare Toia, Essi vi' restano due giorni interi, e la multitudine in questo mezzu și dă a danze furibonde, s'agita, si scortica, gesticola, grida, prega e digiuna. Il terzo giorno i giuama ricompariscono con una risposta : e' dopo novelle danze, mu gaje e gioviali quanto le altre erano state terribili, un amplo banchetto risarcisce del sofferto lungo digiuno.

TOK o THOK, maga scandinava la' quale, sola al mondo, ricusò di piangere Baldero, il più bello degli Asi, el impedi così la sua visurrezione, è un'incarnazione di Loke.

TOLAD e TOLAT. F. ACTORET. TOM o TROMS, secondo seguace

TON dei tre decani della Vergine nel 20diaco rettangolare di Tentira, è rappresentato con corna di becco e suvvi un disco: lo scettro con testa di gufo è nella sua mano destra ; tre stelle intorno alla sua testa indicano in lui un personaggio sidereo. Egli segue immediatamente un altro personaggio di pari classe, cui la legbenda geroglifica vicina chiama Topit; Confr. DECART.

TOMOVIN o DOMOVIE-DON-SKI erano presso gli Slavi gli spiriti famigliari delle ease. Questu nome generico era peru comune ai buoni

ed ai cattivi genii.

TONATIUH, il sole presso gli Aztechi. Delle due magnifiche Teocalli o piramidi che si trovano nei dintorni d'Otunba, l'una è consacrata a Mezli ( la luna Y, e l'altra a Tonatinh. Si chiamano in conseguenza Mezli Isakal (Metsli Itsakal, casa della luna ), e Torratiuh Izakal ( casa del sole ). La tradizione populare attribuisee la costruzione ili tali monumenti ai Tolicchi, il che li farebbe risalire all' 8, o q, secolo dell' era nostra. Il luogntenente Glennie. che gli ha non è guari visitati, da alla piramide solare dugentosette piedi françesi; l'altra ne ha trentaquattro di meno. Le muraglie, custrette in pietre non tagliate di otto piedi di altezza sopra tre di grossezza, sono esattamente orientate secondo i quattro punti cardinali. Scale di grandi pietre vive conducevano alle loro cime, coperte un tempo di piccoli altari con cupole di legno, e di statue dorate. Ciascheduno de quattro rami principali era suddiviso in piecoli gradini alti tre piedi. Se ne distinguono ancora i burdi. Intorno alle due grandi Teocalli si trovano molte piramillette, le quali formano una specie di strade larghissi-

me che mettono eapo alle quattro facee itelle Teocalli e confondone la loro direzione con quelle delle piramidi e dei meridiani. Sulla maggior parte delle piramidette si osservano de geroglifici ed avanzi di vasi. Si tiene come certo ch'esse servissero di sepoltura ai capi delle tribit.

TONI, THOM: o THOM, forse nome di Fta, Una città dell' Egitto inferiore si chiamava Toni, e l'Odissea (1v, 227) vi colloca un re Tonide (vedi questo nome) ed una regina Pulidanna che istrui Elena a spremere e preparare il sugo delle piante. Creuzer (Symb. u. Myth.), sospettandu elie Thon o Thoni sia la vera radice del vocabolo Tithon ( Titone ), ne inferì che nell'alta dottrina egiziana Titone e Mennone sarebbero stati i protettori supremi. dell'Egitto.

TONIDE, THOMIS, Faraone (o governatore d'Egitto ), secondu gli mui diede quel poese in mann a Parille; secondo gli altri ritenne Elena fuggitiva sulla sua terra, rimando Paride in Troade, e rese la regina di Sparta a suo marito qualche vent' anni dopo ( vedi ELENA ).

TONIO, TRORIUS, Centauro, figlio d' Issione e della Nuvola.

TOONE, THOOR: 1. lo stesso che Tonide; 2. gigante ucciso nella Gigantomachia, ciù che i poeti espressero dicendu che le Parche lo accopparono con le loro clare di ferro ; 3. figlio di Fenope e fratello di Xanto (e com'esso vittima del braccio di Diomede) ; 4. Troiano neciso da Ulisse.

TOOSA, Troosa, ninfa amata da Nettuno, n'ebbe Polifemo, E data come figlia di Forci.

TOPAN, Kami giapponese, presiede al tuono ed alle procelle. È desso che, allorquando la perversità degli, uomini fu giunta a tale da ridersi del tuono, dell'arco baleno e fino del signere degli dei, arse l'universo e fece perire l'umana specie, ad eccezione d'una sola famiglia, quella d'un giusto al quale gli dei amayano di render visita, e merce le cui preghiere consentirono ebo. gli namini ricominciassero a comparise sulla terra. Rappresentasi Topan volteggiante nello spazio, armajo, coperto d'un elmo a corona, e con una clava in mano. Egli è quando la scuote che il tuono romoreggia: allora il sacerdote, per placarlo, si copre la testa d'una frasca sacra che il fulmine non tucca mai, e gli offre pesci in segrifizio. La parola Topan offre una singolare analogia con quella di Tupan, il dio del tuono nel Brasile.

TOPIT, personaggio siderco che segue il terzo decano della Vergino nel zodiaco rettangolare di Tentira. È seguito egli stesso da un altro preronaggio dello stosso genere, Tomi, e dà luogo assolutamente alle medenimo questioni. Topit la il capo coperto da due larghe foglie drizzate su due corna di bécco, e tiene in mano lo settro degli del benefici, in mano lo settro degli del benefici.

TOB o TROR (altramente Asa-THOR. I'Aso - Thor, ed Aug-Thon, L'Aquila-Thor ), celebre dio seandinavo, figlio primogenito di Odino e di Frigga, presiede all'aria, ulle stagioni, alle variazioni della temperatura, alle procelle. È desso che scaglia la folgore. Protettore degli uomini da cui allontana i cattivi genii ed i gigunti, h'a spesso a sventare prestigi, insidie, a vincere dure prove. Di tratto in tratto viene a fiera battaglia col gran serpente. Iorgarmandur e lo atterra, ma non lo ucciderà che il giorno della distruzione del mondo. Egli stesso,

immediatamente dopo tale trionfo, cadra e rendera l'estremo sospiro, soffocato dai torrenti di veleno che vomiterà il rettile nell'agonia. I suoi due figli, Mod e Mogur, gli soprayvivranno, e, dopo la rippovazione del mondo cui il fuoco avrà distrutto, abiteranno di, nuovo le pianure d' Ida. - Il Tarami de'Colti è egli lo stesso che For ? S'ignora, In ogni caso, è certo che Tor non può essere paragonato a Giove. Non ha d'unalogo nella mitologia romana e greca che Ercole-Marte, ed anzi Ercole-Marte Astrochitone (a tunica stellata ). Diffatti , rappresentavasi spesso con la testa coronata di stel-'le. Di nove in nove anni gli si sagrificavano in gennaio alquanti nomini. alquanti cavalli , alquanti cani edalquanti galli. Questa specie di quadrupla ecatombe fu, dicesi; abolita di buon'ore, e non restò della festa uhe allegrezze e huti banchetti (il nome della festa era Ioul, e la sua epoca normale il solstizio d'inverno). For abita Truduangur (asilo, contra il terrore), ed ha" in quelfa regione un palazzo composto di 540; sale; è portato sopra un carro tirato da due becchi. Guanti di ferro, gli coprono le mani; è armato della clava Johner, che spezza le teste dei . giganti, e che torna da se stessa al braccio che l' ha scagliata; ed il balteo di valore, cingendo i suoi finchi ossuti e pieghevoli, aumenta le sue forze per metà.

TORA, dio supremo dei Ciuvasci (Tchouvaches). Agli occhi d'alcuni di quei selvaggi della Sibecia, è il sole. Intorno a lui'si trovano parechi dei di seconda classe. Si vede il suo idolo in mezzo ad un recinto, sacro in tutti i borghi dei Ciuvasci.

TORAMI, TROBAMIS, gran dio degli abitanti della Brettogna (Gran Brettegna attuale), è stato parago-

nato al Giove degli antichi. TORANGA, celebre Kami giapponese, era stato in vita un aspro cacciatore. Sali alla fine sul trono, e liherò il paese d'un tiranno d'otto braccia al quale certi autori sostituiscono un usurpatore niutato da' suoi alleati. Come il Parassu-Roma dell' India, non è armato che d'una scure. Un orribile serpente spira a' suoi piedi. Ai quattro angoli del tetto del tempio di Toranga si distinguono quattro buoi dorati. Diversi mendichi alla porta del sacro edifizio cantano le lodi dell'illustre guerrieró.

TORATURO, lo stesso che Ticrme: Oragall sembra sua emanazione.

TORDSCIPANO o DORGIPA-MO (fr. Tordenipano o Dordipano) (in tibetano la santa madre della Truia), gran divinità femina adorata soprattutto nella piecola città ili Baldi, presso il lago Samteo. È una sacerdotessa che ba sotto la sua direzione tutti i chiostri dei dintorni. Rignardasi come l'incarnazione della dea indiana Bayani. La sua residenza ordinaria è il magnifico convento fabbricato sopra una delle isole del lago. Essa non esce dalla sua Isola, che per recarsi processionalmente ed in pompa a Illassa. Durante la gita; ella è assisa su un trono al di sopra del quale si ricurva un'ampia ombrella. Diversi incensieri sono agitati dinanzi alla divina sacerdotessa. La folla si accalca intorno ad essa ad ogni stazione, e bacia a gara il suo sigillo; poi Tordseipamo da agli abitanti la sua benedizione.

TORNACE, TROBNAX, Ocera?, eroina eponima del monte Tornace (nell'Argolide), chiaquato poi Coccigia (in memoria della metamorfosi di Giove in cuculo), era moglie di Giapeto e madre di Bufago.

TORNGARDSUK (fr. Tuonsbansourn), eroe groenlandese, presided alle tempeste ed alle brine, e tuttavolts non é riguardato da que' popoli avezet al fréeddo come un ente di mal augurio. Apparisee sovente sotto le forme dell'orso bianco è della balena. Allorché conserva la forma umana porta in mano una clava di ferro.

TORIUNE, dio degli Scandinavi, avexa, diexis, reganto nella Gytia e uella Finlandia, el istituito in more degli dei una fetta nella quale si agrificava una giorence. Tale festa, che ricorreva in genànio, sussiatette fino all'introduzione del ericifanezino, e Torone fa tasociatò dalla venezzione dei pupoli agli dei ch' egli ivera raccomandati agli omaggi dei popoli del Settentrione. Un mese silandece porta anoròra og-

gill il nome di Torrone:
TOSORTRO, Téspa59se, personificazione umma di Fla-Sidiak, Brsculațio fenicio-egiziano. Come re,
occorre nella terza dinastia dei Faranoi, tra quelli di Menfi, immeliatamente dopo Menete. La medicina,
l'arte di scrievece, ie alte science, forcriticario attribuite al gesio di Totfremete, sono riputate derivere da
Remete, sono riputate derivere da
remete, sono riputate derivere da
preteo Ermete Triumegioto sostieree dotti dislopiti con quel sopiente
si celebre sella (cosofia alessandrina
come nella teoronia megafitica
come nella teoronia megafitica.

TOSSEO, Toxeus, Tecenis: 1. uno dei Dioscuri etolii ucciso da Meleagro (v. questo nome); 2. figlio di Eurito e fratello d' Iole.

TOSSICRATA, Togicare, una delle Tespiadi (vedi Tespio).

TOSSITOKU, o KUROKUSI , Kami giapponese, è uno dei quattro dei fayoriti dei mercatuni. Bappresentasi rito in piedi sopra uno segglio, rarvolto in un'ampia vate con
glio, rarvolto in un'ampia vate con
unainche larghismin, e con on veutaglio in mano. Una lunga barba tagliata in forma di triplice tianum
pende al auo mento, e s' armonitza
pritoreccamente con la sua larga ficcia, il soo fronte soletato di reghe, il
soo torbance più atto della soa testa
ed il soo incesso divengento, India
ed il soo incesso divengento, India
el Panno. Si poi vedere la vian figora
in Kasemyfer, Stor. det Gianpone,
tav. viii.

· TOTAM, buon genio ehe veglia sopra ciascon nomo, secondo gli Americani. V' hanno tanti Totami quanti nomini. Ciascuno d' essi prende, una volta per totte, la forma di qualche animale. In conseguenza, eiasenn gomo dee cercare d'indevinare quello di cui il soo Totam ha preso la forma, e si goarda d' neeidere, di ferire, di mangiare un membro, qualonque sia, di cotesta specie privilegiata. Quand'auche vemisse ferito per mera inayvertenza, sacebbe un delitto irremissibile, e che, più di tutto, gli esporrebbe all' ira del padrone della vita.

TOTH to TOT, Thorn, non poed spesso Тиотти, Тиотти, Тиевт), с on dio egiziano che i Greci chianiarono Ermete, Hermes (imperocchè ci sembra poco probabile che quest' ultimo nome sia d'origine egiziana). Sembra difficile farsi di Toth un' idea precisa, tanto a motivo della moltiplicità de'suoi caratteri, quanto a motivo della poca conformità delle tradizioni, Tuttavia, erediamo elie l'analisi filosofica de sooi caratteri basti per for isvanire la maggior parte delle difficultà. Abbiamo già trovato il nome d' Ermete in varie leggende. Così nella storia d'

Osiride, allorchè questo re legislatore parte per lontane conquiste, vedesi Ermere rimanere in Egitto presso Iside in qualità di consigliere, ed aiutarla de' suoi censigli, sia per l' amministrazione del regno, sia per soffocare la rivolta di Tifone. Egli è l'anima di quella reggenza di cui Ercole ( secondo gli stessi miti ) è il braccio. Talvolta Iside è presentata come soa alunua. Una colonna geroglifica di Nisa ia Arabia fa dire alla den : » Io sono Iside, la regina di questo paese, istrotta da Ermete ; le leggi che ho date, niono potrebbe abolirle, ecc. " Più tardi aneora, è Ermete elie dà ad Iside, in sostitozione della corona che le ha rapita Aroeri, due corna di cerva. D'altra parte, Ermete ci è presentato come un personaggio divino totalmente al disopra delle forme unene : noi lo verliamo in relazione con Rea (Nefte), Elio (il sole) e Crono. Quest'ultimo manteneva una tresca colpevole con la sposa del Sole : il dio, saputa l'infedeltà di Rea, la malediee, e dichiara che nessun anno, nessun mese la vedrà sgravarsi del frutto ch'essa portanel suo seno. Rivale dello sposo e dell' amante, Ermete risparmiu a Rea le conseguenze fatali di tale maledizione : egli gioca ai dadi con la Loua, e. fortupato sempre, le guadagna la settantaduesima parte di ciascun giorno dell' anno, che fin allora non ne aveva avoto che trecentosessanta, e di cotesti trecentosessanta settantaduesimi forma cinque giorni i quali, a parlar proprimmente, sono fuori dell' anno, ed il coi complesso troppo corto non può formare un niese. Egli è nel corso di questi einque giorni che Rea si libera l' un dopo l'altro d' Osirule, d'Iside, d' Arocri, di Titone, di Ne ste (ved

Plutarco, Iside ed Osie.). Di queste due tradizioni l'una fa in alcuna guisa d' Ermete un personaggio semi-umano, contemporaneo e coadiuvatore della famiglia osiridica; l' ultra gli assegna un officio più basso ed un' esistenza più antica : egli trovasi frammischiato a numi del primo e del secondo ordine. Rea (Nette), il Sole (Fre), Crono (Reinfa), la Luna (Pooh). Alcuni tratti conservati da Eusebio (Prep. ev.), dietro la scorta di Sanconiatone, sembrano preparare la fusione dei duo sistemi, Così Ermete à il consigliere ed il ministro di Crono : è desso che lo persuade a prendere le armi contra i suoi nemici, e che con una cloquente concione raduna un numero considerevolo di amici intorno a lui. · Crono lo ricompensa conferendogli l'autorità regale in Egitto. Tradizioni più circostanziate gli attribuivano l'invenzione della scrittura alfabetica, della gramatica, dell'astronomia, delle matematiche, dei periodi del tempo, della geografia, della musica, del commercio, della lira, delle monete. È Ermete che aveva date le leggi all'Egitto; è Ermete che aveva ingentilito il linguaggio informe e rozzo dei primi abitatori di quella terra saera; è Ermete che aveva istituite le caste, e che aveva regolato la sacerdotale gerarchia: Ermete era il prototipo cd il modelto dei sucerdoti, come Osirido quello del re. Continuando su tali dati, si giunse ad attribuire ad Ermete l' invenzione ed il perfezionamento di tutto le scienze; poi a dichiarare che Ermete aveva scritto i libri di cui poscia non si manco di indicare i titoli, e che i fulsurii del 3. e del 4. secolo composero di tutto punto, e diffusero come opere emanate dalla penna d'Ermete, Da eiò il numero immenso dei libri ermetici mentovati dall'antichità. Da ciò pure, poiche tante invenzioni e tanti scritti non potevano essere riferiti ad un sol numo, le ipotesi gravemente ridicole dei moderni anti-allegoristi sulla pluralità degli Ermeti. Secondo 5. Clemente Alessandripo i libri-attribuitl ad Ermete dagli Egiziani stessi erano in numero di quarantaduc. Probabilmente essi non erano mai dati in mano ai profani. I sacerdoti soli avevano il dirltto di leggerli, e d'apprendervi i principii delle scienze. Di questi quarantadue libri, trentasei erano in voce di contenere la filosofia; gli ultimi sci erano relativi alla medicina. Quantunque noi non abbiamo l' indicazione precisa dei titoli di ciascano dei trentasci libri filosofici, li vedinmo dividersi in S. Clemente in quattro gruppi abbastanza chiaramente distinti. Sono dessi: 1. quattro Jihri d'astrologia (ordinamento delle stelle fisse, congiunzioni ed illuminazioni del sole e della luna, finalmente levare degli astri, vale a dire ussni probabilmente tavole paranatellontiche); 2. dodici libri sulla geroglifica, cosmografia, la geografia, il oummino del sole e dei cinque pianeti, la corografia dell'Egitto, la descrizione del Nilo, le cerimonie religiose eni luoghi che loro sono consecrati, la misura e la natura di tutti gli oggetti impiegati nei segrifizii ; 3. dieei libri in cui 'si trattava degli onori che si devono agli dei e della devozione egiziana (come sagrifizii, primizie, mui, preghiere, processionl, feste, eec. ), e forse anche di tutto ció che concerneva la moscosfragistica, vale a dire l'educazione e l'arte di preparare e di suggeflare le vittime (Ta posyosppayistika: confr. Cheremone in Portirio, Abstin., 1v.

7 dell'ediz. Rhoer) ; 4. dieci libri saccrdotali propriamente detti, i quali trattavano dei re, degli dei e di tutta la dottrina del sacerdozio. I sei libri che formavano la sezione medica, ed il cui studio era ingiunto ai pastofori, trattavano della struttura del corpo, dei morhi, degli stromenti chirurgici, dei rimedii, degli occhi, e principalmente delle loro affezioni, finalmente degli incomodi particolari alle donne. Tuttavia, i termini di cui usa S. Clemente sembrano indicare un oumero di opere più considerabile ; e di fatto gli antichi citano più di quarantadue libri ermetici. Vedesi anzi qualche scrittore portarli a ventimila ( Prichard, Analys, of Aegypt. myth., p. 6 e seguenti ; Goerres, Mythengesch., t. u. p. 340 e seg.); da ciò il numero mistico od allegorico di trentaseimila o trentascimila cinquecento, sul quale torneremo più innanzi, ma che fin d'adesso possiamo indicare come non relativo alle sue opere vere. Qualunque, siasi l'opinione nostra su tali libri, un fatto sagliente domina tutte le altre circostanze, cioè l'uffizio di Ermele come compilatore religioso e scientifico per eccellenza, Autore o no delle prime opere che portuno il suo nome, egli è sì bene identificato dalle credenze egizic a tali opere, che quelle che vengoco poscia, e che ne sono o il principio o la continuazione, sono riputate emanare da lui. Qualunque letteratuia, quoluoque scienza, qualunque rodice scritto, in altri termini qualunque legislazione, qualunque filosofia, qualunque organizzazione di riti religiosi vieue da Ermete, è scritta da Ermete. I tratti sparsi della leggenda osirilica non infirmano punto la conclusione precedente. se ivi Ermete nou è più lo scriba

sacro e l'nomo della scienza, è ancora il legislatore dei populi, il maestro d'Iside. Ivi, come mella redazione dei libri santi, è l'intelligenza manifestantesi per atti : non ha guari si manifestava per mezzo di scrifti. Sono queste due forme diverse, ma parallele dell' intelligenza, Così una sempliee occhiata ad alcumi punti della tradizione ci conduce a sospettare che Toth od Ermete ultra cosa non sia che la sapienza, l'intelligenza. Ci rimane a verificare questo sospetto, a determinare il carattere di questa personificazione spirituale, ed a distioguerla dalle personificazioni dello stesso genere; per esempio, da Neit, cotesta figlia-sposa di Knef, assimilata dagli antichi a Minerva. Sul primo punto non può esistere incertezza. Evidentemente Ermete risale ad un' antichità si alta, che bisogna rinunzinre à collocarlo nei tempi istorici, ed mche tra gli enti umani. D'altro canto, è veramente la scrittura con tutte le cognizioni di cui essa è il veicolo che forma il suo attributo e la sua funzione caratteristica. Secondo i frammenti di Manetone cel Sincello, Toth, il primo Ermete, aveva iscritto, avanti il cataclisma, sopra stele o colonne, in geroglifici ed in lingua sacra, i principii delle cognizioni. Dopo il entaclisma de estestà primi libri sacri furono tradutti in iscrittura geroglifica ed in lingua volgare dal figlio d' Agatodemone, il secondo Ermete, padre di Tot. Tothe due volte grande, incarnazione di Ermete Trismegisto (tre volte grande), fu il consigliere della dioastia osiridica sulla terra, diede nomi o totti gli oggetti, e per conseguente fu l'inventore del linguaggio articolato, finalmente iniziò la specie umana nelle arti, nella religione, ecc.

- many thy Con

Rispetto a Neit-pensiero, ella si distingue da Toth, 1. in quanto che essa non è semplicemente intelligenza (Nove, o Acyor), ma intelligenza - volizione - energia; 2. in quanto che si riconoscono in essa le tracce d'emanazione e d'intelligenzai. Un dio l'accompagna per compiere ciò ch'essa divisa, ciò ch' essa vuole, ciò ch' essa lo cecita a fare: un dio fu avanti lei, e le ha dato nascita; un altro dio la seguirà, continuerà la serie delle emanazioni divine e concorrerà alla effettuazione delle opere di Neit. Non è così di Toth. Sembra bastare compintamente a se stesso; ciò che Toth-Trismegisto decreta e comineia, Toth-Dismegisto compie: Toth non si emana che in Toth, non ha a predecessore che Toth, a successore che Toth. Nulladimeno, non imaginiamo con varii moderni che si abbia esplicitamente ammesso tre o quattro Toth. Non ve n'ebbe che due, il superiore e l'inferiore, ed a priori lo stesso è a vicenda superiore, od inferiore, secondo che quello a cui si paragona sostiene una parte più alta o più bassa. Gli spiritualisti egiziani, al dire almeno della scuola nooplatonica, roncepivano l'essenza suprema 1. come intelligenza sussistente per se stessa, irrivelata e non ancora demiurgica ; 2. come intelligenza demiurgica, superiore ed anteriore al mondo (idee prototipe); 3. come intelligenza contemporamea del mondo masso unico ( To Tar), in altri termini, come intelligenza indivisa ed anima del mondo : 4. come intelligenza divisa in tutti i membri del gran tutto, e che li dota ciascuno d'un io, d'un' individuità propria. Suppomamo qui che tale intelligenza sia Toth, e noi vedremmo successivamente svolgersi a'no-

stri sguardi un Toth I irritelato e Toth II rivelantesi in idee prototipe ; poi un Toth I demiurgo preformatore con idea prototipe, e Toth II anima del mondo ; finalmente un Toth I anima del mondo, e Toth II anima divisa di ciascuna parte del mondo. Ivi Toth II si scinde ancora; ed il dio che sospetta le scienze, e ne getta i primi elementi, è Toth I, mentre il nome di Toth II non è più dato che a quello che perfeziona. L'imagine di Toth I e II si frova ogni motpetto sui monumenti. Quella di Toth-Trismegisto si distingue per la testa di sparviero (Champollion giovane, Panth. acgrpt., tav. xv, xv a, xv b). Il suo emblema più venerato era il disco rosso o verde alato, investito di dué urce, consecrato sovente ad Ittone & ad Amun-Knuft (Descr. dell' Eg:, t. m, tav. xxxvi, 5). Ivi pure si riconoscono gli elementi caratteristici di deità supteme : il disco rosso ria corda Fre : le ali sono quelle dello sparviero dedicato, ai grandi iddiit le uree appartengono agli dei-re. In vece della testa di sparviero, Toth H o Thoonti non porta che quelle dell'uomo, del cinocefalo e dell'ibi. Quella dell'uomo vi è meno frequente ; se ne riconosce una nella galleria del tempio di ponente a File (tar. xu, 2 del t. I. della Descr. dell' Eg.). La testa d'ibi sembra soprattutto appartence al Thoouti civilizzatore: quella del cinocefalo al Thoouti in relazione con la luna. Tuttavia tali comparazioni soffrono eccezione. L' attitudire più ordinaria di Toth II consiste in segnare l'anno del periodo panegirico sullo scettro dentellato al quale d'ordinario è sospeso il carattere simbolico delle panegirie (vedi Descris. dell'Eg., t. I., tav. xxiii, 1, xxii, 2). Talvolta è rappresentato dal cinocefalo stesso : tal è quello della tav. xxx f: del Pant. eg., tratto delle scolture d'Edfu ed inciso per la prima volta nella Descr. dell' Eg. ; la stessa opera (t. I., tav. xut, 3) ne presenta un altro il quale, seduto ed in un'attitudine sommamente espressiva, iscrive con lo stilo de'caratteri sopra tavolette che tiene in mano. Del rimamente, s'incontrano a centinaia de'Toth cinocefali in bronto, in pictra ed in terra smaltata, nelle rovine egiziane e negl'ipogei. L'imagine d'Ooh-Thoouti (Pant. egis., tav. xxx g) nui sopra mentovata congiunge alla testa d'ilii il disco con l'amticirto lunare (vedi POOR). Come tale, il dio dovette essere portato in una stessa bari o barca sacra con Pooh; e diffatti, la tav. xiv g di Champollion giuniore ne presenta una ch'é dedicata, dice la leggenda, a Ioh-Thoonti. Nell' Amenti, Toth II sembra prediligere muttosto la testa dell'ibi nero (fleiriz degli Arabi) che quella dell'ibi bianco. Non di rado si tiche dinanzi la bilancia terribile nella quale Osiride s'appresta a pesare le anime. La sua mano sinistra porta la tavoletta rettangolare nella quale si è riconosciuta la tavolozza degli Egizioni: il pennello che tiene con l'altra, la tovolozza ed nu vose nel quale lo scriba infernale o attipge inchiostro o stempra i colori, formano col loro complesso il gruppo geroglifico tropico che esprime le idee scrivere, scrittura, Champollion ha riconosciuto inoltre che il segno seritto da Toth psicopompo sulla tavolozza era uno de'geroglifici che corrispondono all' S; ma fin qui non ha tentato di spiegore il senso di tale iniziale. Si può osservare che, nelle lunghe scene funerarie, Toth si tro-. wa perpetuamente con Anbo, ed in

conseguenza distinto da lui. Questa circoitonza, mentre dimostra vittoriosamente che i due dei differiscono, non prova punto che il secondo non sia una emanazione diretta. Si yede nella consecrazione d'un Logiila (Deser. dell'Eg., t. I. tov. z. 2) i due Toth unirsi per ispargere sulla chioma reale l'acqua divina che lo consacra; e quando la testa di sparviero da un lato, quella dell'Abuhanne-dall'altro, non ponessero sulla via della vera spiegazione, le leggende geroglifiche ( Toth, dio grande, signure supreme, pel geracocefalo; Thoout, signore delle divine scritture, per l'ibiocefale) non potrebbero lasciare il menomo dubbio. Toth essendo stato agli occhi degli Egiziani il sacerdote-modello, non possiamo Terminare questo articolo senza dire alcune parole dell'ordia namento e del grado della casta sacerdotale. In Egitto, come ancora ai di nostri alle ladie, la ripartizione della popolazione in caste, eradistititzione fondamentale. I sacerdoti che l'aveyano fondata, è che, presentandola come opera di Totli, aspiravano a renderla eterno, non avevano potuto non attribuirsi il primo posto. I guerrieri, divisi in due tribu (gli Ermotibii ed i Calasirii), i coltivatori, artigiani e mercatanti, i marinai-o battellieri, i pastori, tutti erano al disotto dei capi della casta sacerdotale, alla quale non mancava che la potestá regia; è poi certo che in un'epoca remota parecchi dei reami parziali che l'Egitto conteneva erano stati retti da membri di tale casta, Più tardi quella dei guerrieri s'impadeoni del potere: ma anche allora i ministri del cielo, spossessati della potenza temporale, ebbero l'arte di stabilire che il principe, pel fatto solo della sua

esaltazione, facevo parte della loro cornorazione. Così il nuovo sovrane entraya con essi in comunità di privilegi e di doveri. Da ciò senza dubbio l'iniziazione solenne dei re e'la consecrazione: da ciò le qualificazioni pompose e devote di figlio d' Amun, di diletto d'Osiride, di figlio di Fre, e mille sltre che i Tolomei e gli autocrati romani, non meno che gli antichi Faraoni, prendono officialmente nei monumenti, I sacerdoti erano, coi re e la casta militare, i proprietarii del suolo. Ogni gran collegio, come ogni tempio, aveva il suo patrono celeste al quale era consecrato, il sno sommo sacerdote che lo presiedeva, le sue terre franche d'ogni tusso, le sue rendite ed il suo tesoro. Inoltre, ciaseun sacerdote, come individuo, poteva possedere beni proprii. Finalmente gli alti impieghi, le cariche lucrative. tutti i posti che esigevano cognizioni ed alcune abitadini scientifiche erano la parte dei sacerdoti. Poco sviluppati sotto l'aspetto della coltura intellettuale, i guerrieri non poterono essere che loro stromenti; ed i più alti officiall non furono nello stato che tanti Glom, tunti Ercoli dalle braccia robuste di cui, Ermeti novelli, diressero gli sforzi. E cost si verifica sulla terra quel mito d'Oslride e d'Iside a cui la lega genda dà Ercolè per generale, Toth per consigliere; essi sono semplicemente i loro bravi ed i loro sarii. Ma, dicesi, allorché Osiride ed Iside inciviliscono l'Egitto coll'agricoltura e con istituzioni religiose, è Toth l' autore primo dell' incivilimento: i suoi consigli, mutati in decreti dalla potenza sovrana, diventano i fatti di eni allegrasi l' Egitto: È egli d' uopo, da tale storià evidentemente allegorica, e nella quale Toth è il corpo sacerdotale intero, inferire che l' Egitto dovette il suo incivilimento ni sacerdoti? Questo è un problema che tutte le rerosimiglianze concordano a far risolvere affermativamente. Che la civiltà portita dall' Oriente siasi sparsa, di luogo in luogo, dalle Indie fino alla vallate del Nilo inferiore, siecome vogliono Hepren, Creuzer e quasi tutti i dotti alemanni; o che, siccome presumono Champollion, Guigniaut, eec., abbla aruto Meroe, i monti della Luna, in una parela l' Africa per culla, tutte aununzia che una tribu privilegiata depositaria delle nozioni rudimentarie che il mondo fanciullo chiamava scienza; e perciò appunto reputata interprete e ministra della divinità, estese il sno imperollanghasso il Nila con la creazione di uracols e di santuari intorpo ai quali si aggrupparono a poco a poco le popolazioni nomade. La totalità della casta si suddividera in varie classe, di cui i nomi e le attribuzioni non sono esattamente conosciuti. La prima era quella del profeta di cui il capo (urciprofela d' Apaleio, Asino d'oro, 11, p. 158, ed. Oudend.; confr. Sturz, de Diul. Alex., p. 112 ) sembra aver, portato in egiziano il nome di Piromi, il buono, il nobile per eccellenza (Erodoto, 11, 143) : questo era pure if nome dell'Ente supremo. Venivano poscio i gerogrammati o seribi sacri i quali, nelle cerimonie sonte, comparivano con penne in testa, pa-libro ed un regulo nelle mani con inchiostro ed un calamo i i Nocmoni ; gli Stoliti (prepesti al vestiario); gli Oroscopi (astronomi-astrologhl) ed i Contori. I Pastófori, i Neurori, i Zacori, i Comasti chiudevano tale nomenclatura, ed adempivano tutti gli officii subalterni. È certo, checche'se ne abbia detto, che delle Gr-

against by Lie

rodule o barrenti socce arano addete te ai tempii (sed Diodoro Sic., I, § 44; l'iscrisione di Rosetta; Persio, v, 185; Giornale, vi, 483; Adrian, die Pristerianen der Griechen. Tuttavia, non bisopan riguardarle come vere sacerdotesse. Contontis, à la tutto l'ordinamento sacerdotale, non meno che sille abbitationi, sui vestimenti, esc. Asg. ed Opsuc., vi, p. 549. Prichard, an Analys. of aug. prichard; an Analys. of aug. process, 1899. Comm. Soc. Gesti., p. 538, ecc.; Hoyas, Comm. Soc. Gesti., p.

276, ecc. TPE, dea egiziana il cui grado non è perfettamente conoscinto, fu presa per la rappresentazione allegorica del cielo, cosa che provano ed il suo nome e la forma ch'essa ostenta nei monumenti: Altri due delcielo erano riconosciuti dalla religione egiziana: l'uno, Potiri, era lo svolgimento femina di Fta (lo svolgimento maschio era Tho, la terra); l'altro dio era Imoouth, uno dei dinasti (vedi art, Tanntot-Doptti). Tpe è rappresentata in molti monumenti, ma più particolarmente sui zodiaci rettangolari. La sua effigie, è doppia allora, è ciascuna ha due paia di braccia e due paia di gambe. Le sue mammelle sono · pendenti. Uno scarafoggio con ali di spatviero, simbolo della poteoza creatrice, è sul suo petto. La sua lunga tunica si compone di linee ondulate, in mezzo alle quali corre una ghirlanda di loto. Tutte queste particolarità ci riconducono all' idea della generazione per via dell' umido. La linea spezzata o ondulata è un geroglifico che figura le acque. Così, i cieli sono un vasto mare del quale tutto nasce, I principii ignei imponderabili, Fta, fecondano Ator: il fnoco terrestre Tho fecon-

da Potiri; il cielo attivo. Imoonti feconda Tpe, cielo passivo; cielo nmido, cielo-donna. Tutti gli altri sono suoi figli e derivano da essa; perocche tutti sono contenuti in essa; essa n'e gravida; e, portati sopra deree barche, si mnovono nel suo vasto utero ( vedi il zodiaco rettangolara di Dendera, intagliato, Descr. dell' Eg., Ant., tav., vol. iv, tav. 20 ); Tpe dev'essere ancora osservata sulle mummie e sulle focce del monumenti funerarii; su quelli che rappresentano scene relative di morti. Tpe occupa a un dipresso il mezzo tra le rappresentazioni degli dei celesti o supremi e quelle delle deità infernali, Fre Fta-Sokari , Neith Ermete Trismegisto, Knef, Atmu sono sempre al disopra di lei ; al disotto incomincia a svolgersi la serie delle pitture destinate a riprodurre i fenomeni dell'altra vita. Tra eli odgetti che potremmo citare in appogagio, nulla è più osservabile forse del feretro della bella mummia egiziana rapportata d'Alessandria e donata al Museo di storia naturale dal conte di Moncebriè ( disegnato da Jomard ed inciso nella traduzione francesci di Creuzer per Guigniaut, tom. 1v; tav. xi.v. 182). Tpe diverne pure un geroglifico che denota il cielo Tale geroglifico è ora una linea orizzontale terminata da due uncinetti la cui punta è volta all' ingiù; ora una specie di ferro da cavallo, la cui convessità è volta in su, e.ch' è terminato abbasso da due uncinetti diretti in un verso orizzontale;

TRACE, Theax, uno dei personaggi mitici che si spacciano per Adami della Tracia, era tenuto per figlio di Marte e di Neriena (vedi queste voci e Taata).

TRACIA, TERACIA, Openier o Opa-

secondo gli uni, una Titanide ; secondo gli altri, una figlia dell' Oceano e di Partenope. Una terza leggenda la fa figlia di Morte.

TRAMBELO, TEAMBELES, figlio di Telamone e d'Esione, segui sua madre a Mileto; poi, in Lesbo, amo la bella Apriate, tento invano di violarla, c la precipitò nel mare. Aveva avuto per precettore e per padre adottivo Arione, secondo marito di sua madre. Achille la uccise in Lesbo in punizione della sua crudeltà, TRAPEZO, uno dei cinquanta

Licaonidi, diede il suo nome ad una città dell'Arcadia.

TRASIMEDE, THRASYMBDE: 15. duce licio ucelso da Patroclo all'ase sedio di Troia ; 2. uno dei figli di Nestore e d'Anassibia : fu anch' egli all'assedio di Troia.

TREBETA, preteso fondatore di Treveri, era, dicesi, un figlio di Nino esiliato d'Assiria da Semiramide. Da ciù quel bell'esametro così conforme alla quantita come al buon criterio :

. le trecentis. Questa prova d'un'antichità di quattro mila anni era iscritta sulla porta dell'antico palezzo civico di Treveri.

TREDICI-DODICI (fr. TREIZE-Dorze). Questo è il nome che noi diamo alle divinità egiziane del 'secondo ordine che non entrano nella classe dei decani e sotto-decani, o genii eterei d'Ermete. Queste divinità, in numero di dodici, sono tutte subordinate al sole, che è ad un tempo al disopra e fuori di questo piccolo gruppo divino ¡ e, in conseguenza, le liste mitologiche danno dodici o tredici nomi, secondo che alla loro testa si colloca o si omette quello del grande astro, loro canofila. Regna molta inceriezza sui nomi, sui caratteri, sulle relazioni di colesti dei : tuttavia pare certo che i pianeti ed il ciclo da una parte, i cinque elementi egiziani dall'altra, compongano tale serie subordinato, di maniera che, se volessimo classificare questi dei in un quadro si-

nottico, avremmo :

Il Sole. Pi-Re, Fre, ecc. Giove. Pi Zeù (Pi-Zeous). Marte. .. Ertosi, Arcte.

Venero. Surot. Mercurio. Pi-Ermete o Toth scondo.

Saturno: Remfe.

Il Cielo. Insuti (Imuthis o Impouth), Escular La Luna. Bubasti (o Pubasti).

Neith (già chiamata Efestobula nella classificazione L'Etere. dei Kamefioidi).

Il fuoco terrestre. Vesta. L'acqua. Venere. L'atmosfera. Latona.

La Terra. Rea o Cerere. Imaginando il dio Renifa, transizio- versi, la Terra, specie di delegazio-

ne dall' irrivelato alle rivelazioni, d' Imouth o da Piromi a Knef, gli si dà naturalmente per isposa la Ter- Dodici, sposi e spose : ra, madre e nutrice di tanti enti di-

ne della gran Buto; ciò che adduce la ripartizione seguente dei Tredici

| SPOSI (6-5),                                |                                        |                                            | SPOSE (6-5), PENTADE PENNINA OD ELEMENTARE |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DERASTE.                                    | loro<br>equivalenti<br>greco-romani.   | loro<br>rappresen-<br>tanti<br>kamefloidi. | DINASTI                                    | loro<br>equivalenti<br>greco-romani.      | loro<br>rappresen-<br>tanti<br>kamefioidi |
| Pi-Zen (Pi-                                 | Giove.                                 | Fre, arcidina-<br>sta.<br>Amun.            | Bith (o Puba-<br>sti?).<br>Sile.           | Selene, Dis-<br>na, Luna, ec.<br>Ginnoue. | Pooh.<br>Neith.                           |
|                                             | Marte - Vulca-<br>no.<br>Lucifero-Sole |                                            | Ator II.                                   | Anadiomene;<br>(Venere)?                  | Pools.                                    |
| Pi = Ermit<br>(Pi = Her-<br>mon).<br>Remfa. | Mercurio. Saturno.                     | Piromi. Transizione da Piromi ad           | Buto II.                                   | Rea , Cerere ,<br>la Terra ,              | Buto.                                     |

Riproduciamo uni le classificazioni alle quali già ci siamo fermati, e mettiamo di fronte agli dei dinasti i loro equivalenti greco-romani probabili, Guigniaut (trad. di Crenzer) propone due congetture relativamente alla disposizione dei nostri Tredici-Dodici dei. La prima consisterebbe a far ribassare Ercole o Giom tra i dodici dinasti : Fre sarebbe allora l'arcidinasta. Non ci dice a qual dio verrebbe immedesimato inaturalmente, i mitografi si dichiarerebbero per Ertosi o Marte, col quale Giom ha molte affinità; e, sotto questo punto di veduta, si vedrebbe Giom-Ertosi venire in seguito di Pi-Zeu, come nelle leggende greche si vede Ercole uscire del sangue di Giove-Ammone. Con la seconda congettura, Guigniant inclina a confondere Surot (Venere-pianeta) con Ator. Il (Venere-chementa), e questa Ator rilegata allora, tra le deità feminia sarebbe la sposa d'Infouth, che, al paro degli altri dinasti, avrebbe un correlativo femina.

TRESTONIA, dea latina, era invocala contra la stanchezza nelle passeggiate o nei viaggi.

TREZENO, TROZZERU, figlio di Pelope, era rigiardato come l'eroe cponimo di Trezene citti del Peloponneso. Nulladimeno, lungo tempo prima dell'epoca alla quale la cronologia colloca l'arrivo di Pelope, Trežene esistera ( vedi Ono). Trezene si chiamo primitivamente Posidonia, a motivo della sua situazione sulla riva del mare; e, diffatti, sempre quella città, nella mitologia antica, è stata in relazione con Nettuno ( rèdi Erux).

TRICLARIA, TourAgoig, Diana in Arcadia, Il tempio che aveva sotto tal nome era sopra una specie di ferritorio neutro apparlenente in comune a tre città, Aroe, Antea, Messatide, ed era in voce d'estere stato profanato dagli amori di Melanippe e di Cometo. In commemorazione di tale avvenimento, era stata istituita una festa espiatoria la cui cerimonia principale consistera nel sagrifizio d'un garzone e d'una donzella per mano d'una sacerdotessa vergine. In progresso, Euripilo aboli si barbaro uso, e non restò delle antiche prescrizioni che l'obbligo alla sacerdotessa di restar vergine.

TRICOLONO, Tateonaves, T<sub>pi-</sub> xóAsrec: 1. fondatore di Tricolono in Arèadia, era uno dei cinquanta Licaonidi; 2. discendente del precedente ed uno degli amanti d'Ippodamia che furono vittime d'Enomao.

TRIE (Le), Tantes, Oxíce, sono, in sième legende, tre ninée in d'Apollo. — Davasi lo stesso nome sile sortie che si gittavan onne sile sortie che si gittavan che l'arras (R.: 2)<sub>1/2</sub>e, foghis d'albres, Le Trie-dee non serchères desse la personificazione di tali elementi della consideratione del tali elementi della consideratione del tali elementi della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della consideratione della considerati

TRIFILO, TRIPUTLOS, figlio d'Arcade e di Laodamia, diede il suo nome alla Trifilia che altri credono assere stata così chiamata dai tre popoli ( Taric pulari ) che anderono ad alitarvi, Apii, Minii, Elei-

TRIGOLOVA O TRIGLOVA (vale a dire dalle tre teste), des slava che rappresentavàsi tricipife, era soprattutto onorata presso i Vandali della Lusazia attuale. Nulla prova che sia l'Ecate greca. — Dicetasi pure

TRIM o Titaus, gigante scandinavo che la mitologia qualifica per re, fu ucciso da Tor.

THIOFTALMO, TRIOPETHALMOS, Trios 3 at tios ( dai tre occhi ), Giove. E un epiteto di somma importanza ; esso contrassegna la sovranità assoluta di Giove sui tre mondi, il cielo, la terra e l'inferno, ed è la più sorprendente formola della dottrina del monuteismo presso i Greci. Confr. per gli sviluppamenti l' art. Giove, Erasi trovata una statue di Giove-Trioftalmo a Troia, Nelle Indie, si dà a Siya l'epiteto di Trilociana (Trilotchana), che ha lo stesso senso che Trioftalmo, ma che non sembra dovere così evidentemente raddurre la triplicità all'unità.

TRIOPA o TRIOPANTE, Trioras: i. figlio di Nettuno e di Canace, padre d'Eresittone e d' Higenia; 2. re di Tessalia, padre di Merope. È présumibile che bisogni unire quesii due personnegi in un solo.

TRIOPIO, figlio del sole, diede, il suo nomo ad un capo e ad una città della Caria. V. Part. seg.

TRIOPO, Tarors; 1. figlio di Nettuno; 2. Apollo, particolarmente riverito a Triopia, in Caria.

TIMOTARENO o DURIODANA, celebre re Ciandravansa (della dinastia della luna), dovera i natali a Dritavastra ed a Kanderi. La sua gelosia contra i Pandava suoi eugini diede materia alla celebre guerra dei Pandi e dei Kura.

TRISMEGISTO, Toru. P. questo nome.

TRITIA, figlia di Tritone, nutrice o sacerdotessa di Minerva, amante di Marte e madre di Menalippo, fabbricò nell' Acaia la città di Tritea, di cui gli abitaoti offerivano a Marte ed a Tritia un annuo sagri-

TRITO, Tritone fatto femina, a vicenda data per figlia o per moglie di Tritone, per nutrice o per madre di Minerva, è probabilmente la stessa che Tritia. La vera Trito, è Minerva, figlia delle acque, ed in cooseguenza figlia ilci laghi (vedi M1ngava, e i due articoli che segnono.

TRITOGENIA, Pallade, così nominata sia perché nacque dalle acque ( Trite in una lingua antica ). sia perche scaturi dalla testa ( Trito in heozio'), sia perché venne al mondo il terzo mese dell'anno, o incapo ad un concepimento di tre mosi, sia finalmente perchè non apparve ehe dopn Apollo e Diana, vale a dire la terza.

TRITONE, TRITON, non è, nella mitologia volgare, che un dio subalterno delle acque, Figlio di Nettuno e d'Anfitrite, precede il suo carro, armato della conca ricurva che gli serve di tromba, e presenta . agli occhi l' aspetto d'un uomo-pesce. Intorno a lui saltellano e scherzano quantità di Tritoni inferiori che sono suoi svolgimenti. Con la conca marina che tiene in mano o porta alla hocca, annunzia l'arrivo del dio delle acque, talvolta preludie alle tempeste, più spesso le fa cessare. Cost in Ovidio, soffia nella sua conca quando le acque del diluvio si ritirano in cadenza. In Virgilio, fa ogni sforzo per salvare le zattere di Enes che hanno arrenato. Questo ufficio tranquillo e benefico

non impedisce che Tritone non diventi altresi un ente arimanico, Quando Miseno, trombetta d' Ence. pretende di vincerlo io abilità musicale, non potendo far meglio, si annega. Quantuoque volgarmente si collochi avanti al carro di Nettuno. talvolta ha egli stesso un carro tirato da cavalli azzurri. Pausania, deserivendo la figura dei Tritoni, da loro capelli glauchi, larghe orecchie, amnia bocca, denti d'animale, occhi turchini, dita armate d'artigli, pinne al petto ed al ventre. Nella Gigantomachia, la conca morina spaventa i giganti, e, rivale dei gridi slell' asino, li fa fuggire. Claudiano corona i Tritoni di canne. In un monumento pubblicato da Winckelmann (Monum. ined., 1, p. 25), sul fronte di Tritone sorgono a guisa di corna, due zampe di granchio. Altrove, alle forme dell' uomo e del delfino (cetaceo e non pesce) unisce le gambe anteriori del cavallo; e un ittiocentauro. Il capricorno si avvieina a cotesto tipo. Tritone ha talvolta il remoin mano (Antich. di Erc. t. 1, p. 44). Il tridente di Nettuno sostituisce talora sia il remosia la conea ( Pietre inc. di Wild., tav. xiv, n. 51). Trovesi pure legato'al culto di Saturno, sull'alto dei tempii del quale soleva essere collocata la sua efligie, alle imagini di Venere al carro della quale attacca il turo marino, ed alle pompe trionfuli dell'allegro Bacco. I bassirilievi dionisiaci offrono più d'una volta Centauri e Satiri, Tritoni ebbri e dauzanti, Spesso la loro ebbrezza altra causa uon ha che la ghiottoneria. Un mito famoso a Tanagro voleva che un tempo un Tritone erudele uccidesse i bestiami, e fucesse pericolare in mare le barelie dei pescatori. Si pensò di porte sul-

la spiaggia una brocca piena di vino; il figlio delle acque s'inebbrio, s'addormento, e cadde dall'alto d' una ripa. Un Tanagreo gli mozzo la testa d'un colpo di scure; e dicesi che Bacco stesso aveva reso tale servigio alla città di Tanagro, Si andò più oltre, si disse che un giorno Tritone essendosi scagliato sopra alcune Tanagree intese a purificarsi nel mare, Bacco, difensore della pudicizia del hel sesso, fece dare addietro l'impetuoso assalitore. Si vedera, in memoria di tale arvenimento, una bella statua a Tanagro nel tempio di Bacco. - I Tritoni, come i Sutiri e come Pane, comparivano all'Improvviso salle spiagge. - Tritone, giusta genealogie più antiche del volgare ordinamento, doveva i natali all'. Oceano ed a Teti l'oceanide (Tethys). Altrove pure si chiama Nereo suo padre, ed ora Celeno, ora Salacia riguardavasi come sua madre. Del rimanente, è probabile che in origine Tritone non fosse che l' onda personificata, sotto forma d'uomo-pesce armato delle spoglie dei molluschi. Trit dee significare acqua, ed il nome di lago, Tritone, dato ad una palude della Beozia e ad un gran tempio della Bisacena, non significa che lago-onda.

THITOPATORI, Tpreseroge, divinità misteriose aducate nell'Attica (Cierce, Not. degl. Del.).
111, c. 25), sono indudistamente
Cabiri. Tuttisi a, è probabile che
non v'abbia identifia compiuta tra
essi e gil dei di Sanotracia. I sacerdoti-re di quell'isola sacca non,
ricelatano tutto in una volta i loro
misteri ggl'iniziati; ed alcuni di
questi poterono, per compiere un
sistema, aggiongere a quanto areva68

no udito dalla bocca del gerofante, Generalmente si spiegava Tritopatori per tre padri, ciò che, lessicologicamente parlando, ci sembra alquanto gratuito ( 1); ma ciò almeno c'informa che in un senso cotesti dei formavano una triade sacra, come Knef, Fta, Fre in Egitto, come Assiero e i due Assiocersi nella religione cabirica. D'altra parte, invece di decomporsi in tre membri, talrolta si vedono (Cicerone, op. eitata, l. m, c. 21, p. 586, ecc., dell'ed. Creuzer) svolgersi in tre serie, di cui due triadi ed una diede. La diade, che si compone di due Dioscuri ordinarii (Castore e Polluce, o forse Antione e Zeto), si trova rinchiusa fra le triadi: la prima contie ne Zagreo, Euliuleo e Dioniso (Baeco), la seconda Alione, Melampo e Tmolo (2). Dalla loro unione risulta una ogdoade sacra;e si sa che effettivamente i Cabiri, secondo gli antichi, erano

(a) Improvehi tritus significa terzo pron tre, Poi il nuoreo di tre non e somo ne, Ro, Poi il nuoreo di tre non e somo pre, munca assi, essenziale si Tritopato (I' tiempisco dell'erit), I nono il di Tritopato nuoreo dell'erit propositi dell'erit propositi dell'erit propositi dell'erit propositi dell'erit propositi a trende trindaro) huma sicura telezione col munco 3. Finalmente, il nono dell'arrifitio che si rudini a di tritopato di trende dell'erit propositi na delle trindaro) dei stessi e sembar indicar che biograme corcur l'etimologii finori del preco idionia. Si potrebbero fare osservazioni di considerati dell'erit propositioni dell'erit del trossibilità dell'erit dell'erit propositioni dell'erit del trossibilità dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'erit dell'e

(a) Due di questi nomi mon sono fondati che sopte contretture: sono desti Zagreo e Tmolo. L'eggresais in Cicerone (passi citati più sopra) Prioportera... ed Emolas. Henastetturis (ad Dial. degli Dial. del Luc., XXVI.), ib a raccommaldo Tricopatore. Zagreer; I Tmolo è stato sosti, respective del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control

in numera di otto, quantunque solitamente non vengano nominati che per gruppi di tre o di quattro. Componendo, siccome abhiamo fatto, di questi gruppi di quattro dei una ogdoade divina, mança assai per arrivare all'ogdoade dei Tritopatori ; ma nulla è meno necessario. Basta che cronologicamente i Tritopatori traggano l'origine loro da qualehe leggenda di Samotracia; che un nome o due si trovino i medesimi nell'una e nell'altra nomenelatura; finalmente, che il numero degli enti divini sia lo stesso, perchè gli antichi abbiano detto : " I Cabiri dell' Attica si chiamano Tritopatori, « I due fratelli Coribanti i quali (secondo il racconto di S. Clemente Aless., Protrept., ediz. Potter, p. 15, ecc.; confr. Giulio Firmico, Err. delle rel. prof., c. 12) assassinarono Dioniso, loro fratello, altri non sono senza dubbio che Zagreo ed Eubuleo. Dioniso, di cui poscia l'organo maschile è deposto in una cesta mistica e portato in Tirrenia, ha qui la più grande analogia col Cadmilo, Gigane od Ermete itifallico, al servigio della triade cabirica. Altrove vedesi assorbire in lui Eubuleo e Zagreo, ed aspirare al primo grado, come nato dall' imeneo mistico del dio-serpente Giove e di Proserpina, I Tritopatori accumplavano in Grecia quattro uffizii importanti: z. fino ad un certo punto erano demiurgi o generatori del mondo (xequewagent); 2. infordevano la fecondità alle spose, e come tali, erano invocati tra gli dei dell'imeneo (Svida, art. Toltonat.; confr. Luciano, Quest. di tavola, t. 1x, p. 66 dell'edizione di Due-Ponti); 3. del pari che in appresso i Dioscuri Tindaridi, erano riveriti come dominatori sul mare e come protettori delle navi: 4. vegliava-

no sugl'interesi coi pubblici come privati, por tronsgeunde reano riguardati quali veri dei Lari o Penati. — I Tritoptorti, e più specialmente i Dioscuri Trindaridi, si chiametri Dioscuri Trindaridi, si chiametri Dioscuri Trindaridi, si chiametri di disso edi na Ateoni andi soli ali
molavasi loro, in quest'ultima città,
il giorno della festa detta hances, un
porco, un becco ed una pecora. Tale sagrificio severa i noni specihi di
carinimi (girapa), come coffrot a divinitis contiche (redi Potter, Anicha,
trad, ted. di Ramb, p. 793 del 1. s.)

TRITOPATREO, figlio di Giove e di Proserpina, dato ora come uno degli Anaci, ora come Tritopatore (vedi l'art. precedente, nota 2). TRITTOLEMO, TRIPTOLEMES,

Terrohemos, doreva i natali al re d'Eleusi, Celeu, ed a Metanira to Neera). Cerere, a cui Celeo aveva dato una generosa ospitalità, guari con un bacio Trittolemo ancora bambino, cui un' insonnia aveva ridotto all'estremità; poi, incaricandosi della sua educazione, lo nadri del suo latte, ed ogni notte lo passava pel fuoco, onde renderlo immortale. Il rapido crescere del fanciullo destò la cariosità della coppia reale; ed una notte amendue spiarono Cerere. Alla vista di Trittolemo nelle framme, Metanira mando un grido. Tale perturbazione dei misteri rapiva per sempre a Trittolemo la speranza dell'immortalità. Non fu peró meno iniziato dalla magna der nei segreti dell'agricoltura, ed ebbe da essa l'aratro, le semine e l'erpice, Celebri tradizioni lo fanno vlaggiare sia solo, sia con la dea. Allora ci traversa lo spazio sopra un earro tirato da draghi, e visita la Scizia, dove grazie a Cerere si salva dalle imboscate di Linco, ed il pacse dei

Geti dove Carnobuta tentò invano di farlo perire. Ritornato nell'Attica, vi rese popolare l'agricoltura, ed istituì i misteri d'Eleusi : tre compagni lo secondavano nelle sue innovazioni industriali e religiose. -Gli Ateniesli rivendicando per l'Attica l'invenzione dell'agricoltura, non solamente dissero Eleusi patria di cotesta bell'arte, ma altresi mostravano il campo di Rarione come Il primo luogo dove si fosse provata la coltura dei cereali, incominciando dall'orzo, Laonde in appresso, gli Eleusinii, nei sagrifizii, non adopravant che focacce fatte con la farina di quel campo-modello, il che procaccio a Cerere il sopraonome di Raria. Trittolemo aveta in Atene il grado di dio, un tempio, un'ara ed un'aia da battere il grano. - La cronaca di Paro colloca Trittolemo sotto il regno di Eretteo. Altri lo fanno risalire à Pandione I. Alcuni mitografi ne fanno uno dei legislatori dell'Attica: Tali varianti sl comprendono agevolmente. L'agricoltura si lega alla legislazione, ed nnzi è quasi una legislazione (confr. Canana e Cacaura ); e d'altro canto l'agricoltura non fu inventata tutta ad nn tratto, ed abbisognarono assai perfezionamenti per arrivare al punto dei Greci. Fra gli altri esempi. ricordiamo l'Ateniese Buzigete, a cui si attribuisce l'aver insegnato ad attaccare i buoi all'aratro. -Siccome l'Attica non è il solo paese che abbia avuto pretensioni all'invenzione dell'agricoltura; Diodoro; che non era Ateniese, fece di Trittolemo uno dei compagni d'Osiride. Discepolo di cotesto conquistatore delle Indie, Trittolemo sarchbe stato inviato da lui in Attica per associare gli abitanti di quella contrada ai benefizii della sua scoperta.

È senza dubbio in ednseguenza di tal fatto che si è imaginato Trittolemo seguace di Bacco nelle Indie. Del rimanente, questa non è la sola correlazione di tal genere che si trova fra le religioni di Bacco e di Cerere. Vedesi sopra diversi monumenti Trittolemu col piede sopra un drago, ed in atto di guidare un aratro tirato da due budl (Gab. di Stosch, 6 v. n. 243), in alto di tenere spighe di frumento o de' papaveri (op: d. , n. 239; Beger, Thes. Brandeburg., t. II, p. 289), e ritto in piedi sopra un carro tirato da serpenti (Gab. di Stosch, 240, 241, 245), finalmente in piedi accanto a Cerere che gli tierte la mano.

TROFONIO, TROPHONIUS, Totalirios, eroe tellurico, muratore-profeta, incarnazione di Giove alimentatore, passava, nei miti popolari, per figlio d' Ergine (l'operaio), re d'Orcomene di Beozia. Suo fratello Agamede ed egli formano una specie di Dioscuri. Le numerose leggende che correvano sul conto loro si riducono a due principali, Nell'una fabbricano tempii al dio del giorno ; nell'altra, costruiscono un sotterranneo al re Irico per rinchinderyi 1 suoi tesori: Del rimamente, Apollo ed Irieo tornano lo stesso: il nome d'Irico ricorda quello d'Aroeri. I tempii d'altro canto hanno mille relazioni coi palazzi ; i tesori e i nascondigli sotterranei. Quanti santuarii crano grotte | quante feoditure mistiche nei tempii con oracolo esalavano, con vapori sconosciuti, la poetica ispirazione! Inoltre, il tempio eretto da Agamede e Trofonio era il tempio di Crisa; e chrysos vuol dir oro. Eccoci dunque un' altra volta ricondotti all' oro; zi tesori, ni sotterranci, finalmente alle miniere. Apollo aveva egli stesso eretto le foodamenta del

suo tempio di Criso, e i due fratelli non avevano che continuato l'opera sua. Una tradizione posteriore mostra Agamede c Trofogio come fahbricatori del tempio di Delfo, Apollo promette loro una magnifica ricompensa pel settimo giorno, ed in tal giorno muoiono entrambi. Nell' ipotesi del sotterraneo costrutto pel re Irieo, si vede i due architetti praticare un varco segreto per venire la notte ad attingere al tesoro. Irico vedendolo diminuire senza che le porte ed i chiavistelli apparissero sforzati, tese un agguato intorno ai vasi the contenevano il prezioso metallo, Agamede vi si lasció pigliere, Trofonio temendo d'essere denunziato gli troncò la testa; poi, alcun tempo dopo, scomparve ingoiato in una voragine presso il boschetto di Lehadea, Alcuni rassettatori peloponnosiaci posero la prima scena di questo dramma in Elide. Fu, dissero, il re Augia che sece costruire il sotterraneo; fu Dedalo che tesc gli agguati: i due fratelli avevann per complice del loro furto Cercione. Allorchè l'artificio del re ebbe rostato la vita a'snoi due compagni, Trofonio fuggi, si ricovrò a Lebadea, si confinò in una grotta, vi dettò oracoli, poi mori colmo d'anni, Vittima d'Augia o d' Irico, Trofonio disparve dalla terra senza ehe si sapesse in qual luogo fosse situata la sua tomba. I popoli non andarono dunque ad incensare le sue spoglie, ed in breve lo dimenticarono. Apollo, selegnato di tale ingratitudine, inviò una siccità ostinata alla Beozia, In capo a due anni si consulta l'oracolo, e la Pizia dichiara che l'abbondanza non può rinascere se non quando si seguiranno i consigli di Trofonio; ma dove troyare Trofonio? In Lebadca. Si corre al bosco sacro, si penetra

TRO nella grotta misteriosa, si ritrova la cenere sacra, ed un tempio s'innalza a breve distanza. Un Acrefio chiamato Saone ebbe l'onore di fare tale importante scoperta. Guidato da una ispirazione divina, segui uno sciame di ani che avevano il loro alveare nell'antro sacro. In breve le predizioni di tale oracolo divennero celehri; i secoli del sincretismo soprattutto ne favorironu la voga, Niun dubbio che non sia stato consecrato a Giove ed alla Terra sotto il nome di Cerere. Adam (trad. francese di Robinson) ha raccolto le circostanzo principali relative all'oracolo. L'oracolo era cullocato nell' interno della terra, da ciò il suo nome di grntta di Trofonio. Coloro che andavano a consultarlo erano detti catebatei, perché non vi giugnevano che per una discesa. L'antro di Trofonio, situato a qualche distanza dal hosco sacro, presentava una specie di vestibolo attorniato d'una barricra di marmo bianco cui coronavann alcuni obelischi di bronzoi (Paus., lib. 1x ; Filostr., Fila d' A. poll., lilt, vitt, cap. xix). Una grotta scavata a scalpello presentava un' apertura di circa otto cubiti d'altezza sopra quattro di larghezza. Colà era l'ingresso della caverna nella quale si calava per meszo d' una scola. Ginnti ad una certa profondità, s' incontrava un'apertura stretta, nella quale s' introducevano prima i piedi. Il corpo non passava che cnn grave difficultà, e si si sentiva allora strascinati con rapidità somma fino al fondo del sotterraneo. Il ritorno si operava colla testa all' ingiù, i picdi in alto, e con uguale rapidità (Pausan, Beos.), Per impedire al consultante di portare mani indiscrete sulla macchina della quale era così lanciato, i sacerdoti avevano cora di fargliele empire di focacce di mele, destinate a placare la voracità dei serpenti da cui, essi affermavano, il possaggio era infestato (Scol. d'Aristof., solle Nuvole, V. 508). Non si entrava nella caverna che di notte e dopo longhe preparazioni ed uno stretto esame, Colui che andava a consultare l'oracolo doveva passare varii giorni in un tempietto dedicato alla boona Fortuna ed al boon Genio. Doveva fare bagni caldi, ungersi il corpo d'olio, astenersi dal vino, notrirsi della carne d'animali offerti da lui in olocausto, e indossare una veste di lino ( Pausan., l. 1x; Scol. d'Aristof., passo cit.; Lociano, Dial. dei morti). L'avvenire si svelava a'sooi occhi per via d'apparizioni ; la divinità degnavasi talvolta di rispondere a viva vocc. Il soggiorno nell' antro non era limitato. Vi si restava talfiata immerso in on sonno d' un giorno e d'una notte. Coloro di eni i socerdoti sospettavano la credenza non ricomparivano mai viti. I loro corpi erano rigettati dalla caverna per on altro varco diverso da quello che avevano passato entrando (Pausan., lib. 1x, c. 3q). Il fedele al suo ritorno era collocato sopra ona sedia chiamata sedia di Mnemosine, e rendera conto di tutto ciò che aveva colpito i suoi occhi e le sue orecchie. Era ricondotto nel tempietto della boona Fortona e del buon Genio, dove ricoperava le sue facoltà. L'Impressione terribile che i sooi sensi avevano ricevuta si cancellava difficilmente, ed i più di coloro che avevano fatto tale viaggio conservavano, pel restante dei loro giorni, i segni d'una cupa melancolia, il che diede origine all'espressione proverbiale: " Ha consoltato l'oracolo di Trofonio, « applicata alle persone che apparivano gravi e pensierose. Il cammino da Lebades alla caverna era fiancheggiato di cappelle e di statue. Lebadea si chiama oggidi Livadia. Si presome che la cite ta attuale, situata a qualohe distanza dall'antica, si trovi sul loogo del bosco secro. Raffrontando le descrizioni antiche, che fanno dell'antro una caverna a piano doppio situata sopra ona montagna, on viaggiatore moderno crede di aver trovato non solo cotesto antro celebre, ma altresi i due ruscelli di cui l'onda toglieva e rendeva la memoria (Lete, Mnemosine), ed il fiomicello d'Ercina ch' è formato da due ruscelli e sbocca nel lago Copaide (Tapollas), - Un altro Taorono è figlio di Valente e di Fronia (e non Poro» nide). Questi nomi significano la saggezza, o il robosto ed il saggio, Cicerone fa di Trofonio ono de suoi Mercurii, Anche Giove si chiama Trofonio.

TROILO: 1. Il più giovane dei Priamidi che restarono a Troia. La sua vita cra una delle fatalità di Trois, Achille lo uccise, Alenni mitologi dicono che l'amava; e che, stanco de suoi rigori, prese questo partito di vendicarsenc. Inoltre, si è collocata la scena nel tempio d' Apollo Timbreo, ove poscia Achille perì trafitto dalla frecce di Paride. 2. Fratello d'armi d'Enea e fondatore d'Alba (stati Sardi). Questa città in mezzo alle Alpi di cui porta il nome, sarebbe stata destinata, secondo la leggenda, ad essere on giorno la rivale di Alba Longa,

TROO, Taos, Trac, eroe eponimo di Troia, spicca di mezzo alla dinastia che regna sulla metropoli della Frigia pei tratti seguenti: t. ha per padre Erittonio, per figlio Ganimede (che è rapito da Giove; gli evemeristi dicono da Tantalo ); poi Ilo ed Assaraco, stipiti di due rami collaterali, di coi l'uno reitna mentre l'altro sembra il saldo so stegno del trong; 2. fa la guerra a Tantalo, vale a dire alla Lidie : 35 dà alla città che un tempo era claiamata Dardania il nome di Troia; 4. il suo nome sembra significare 1'e, padrone, signore.

TSAGAN-DARA-EKE. Vedi Z4-

GAN CCC. TSIJSCL Fedi Zino.

TSINTEOTL. Vedi ZISTEOTL.

TSI-SIM-GO-DAL Vedi ZI-SIN-Go-Dat. TSOUI-RUAN. Fedi Zui-Kuan. TSOUTTIBOUR. Vedi Zurrisun.

TUATA-DADAN (I), quinta popolazione mitica dell'Irlanda, appariscono nella storia favolosa di quel paese tra i Firbolg ed i Mileadi. Il loro capo, dicesi, trionfò del capo dei Firbolg, aboli la podestà regale, e ristabili un potere imitato dall'antica forma sociale irlandese sulle rovine della nazione soggiogata. Inoltre, vien mostrato come assuggettante un capo religioso Eosciaid . Vinti dai Tuata-Dadan, i Firbolg videro le loro idee religiose sorrogate dal culto primitivo dell'Irlanda, I Tonta-Dadan introdussero nella religione antica, che aveva per grandi dee Bath, Keasar, Muscia, le idee cabiriche che noi abbiamo trovato sì frequentemente in questa mitologia. A torto dunque si è fatto dei Tuata-Dadan de'Caldei di Kush,

TUERI, Tayenis, Ocuepic, uça delle concubine di Tifone, passo, quando cotesto genio del male fu sconfitto, nelle mani d'Aroeri che la mise nel numero delle sue mogli (e. Jablonski, Panth. aegipt., parte in, 112 - 530 ). Tueri in sostanza è una forma di Neste o Nephtys, sorella e moglie di Tifone. Come questa divinità, è in relazione col genio del male ed il genio del bene: v'ha solamente questa differenza, che Nefte riceye nelle sue hraccia Osiride, mentre Tueri diventa la moglie di Aroeri; ma si sa che Aroeri è meno un figlio che una emanazione, una forma d'Osiride. Si afferma che, inseguita da un serpente, Tueri si ricovrù presso Aroeri che fece uccidere il formidabile rettile da' suoi seguaci. In memoria di tale episodio ( she ricorda i vincoli momentanei di Neste con Osiride), i sacerdoti, in una festa d'Aroeri, gittavano in mezzo al tempio una grossa gomena le cui sinuosità imitavano le spire del serpente, e la tagliavano in pezzi. ---Si è riguardato Tueri come il vento del mezzodi (o Simum?) personificato. Confr. Tirons.

TUISTONE, dio dei Celti adorato nelle Gallie e nella Germania, si suol prendere per l'analogo di Plutone. Gli si da per madre Tis, Tuis, o la Terra. Viene contrapposto a Taran, il signore del ciclo e dell'aria, della luce e del tuono ; e si vuole che, dio della terra e dei luoghi sotterranci, del tenebroso impero e della morte, abbia diviso col dio contrario l'impere del mondo. Venne pure trasformato in uomo, in relegislatore, in istitutore di cerimonie religiose, il che zidurrebbe la soa divinità ad un'apoteosi. D'altro canto, Mann, l'Adamo dei Germani, gli dovera i natali: e, in questo senso, Tuistone sarebbe l'uomo prototipico, ed una specie di Prometeo. S'ignora con quali sagrifizii fosse onorato Toistone; ma quel ch'è certo è che, quasi in tutte le cerimonie religiose, alcuni rozzi bardi cantavano le sue lodi, messe in versi. Tuistone ricorda col suono:

1. Ocos, Deus, Dis, ecc.; 2. Teutsch o Deutsch, tedesco, o, se meglio si

vuole, Tentones, i Teutoni, TUPARAN. Vedi NIPARAIA.

TURIO, THURIOS O THOURIOS (Fe-

nergico): 1. soprannome di Marte, 2. gigante cui Ercole combatté e senza dubbiu vinse. TURNO, TURNUS, re rutulo, figlio

\* di Dauno e di Venilia, fidanzato di Lavinia, era prossimo a sposare cotesta principessa, quando Enea, sbarcato nel Lazio, gli fu preferito da Latino. Ne nacque una guerra nella quale Turno si segnalo; egli raccolse intorno a sè un buon numero d'alleuti, uccise, tra gli altri nemici, Pallante l'Evandride, perdè non ostante il suo valore due battaglie ed alla fine fu ucciso in singolar certame da Enea. Si è osservato con ragione che il perso-

UCII paggio di Turno nell'Eneide riesce più interessante d'Ene.s.

TUSSI, Taussi (Dusu dei padri della Chiesa), dei inferiori dei Celti erano probabilmente specie di Sulevi o genii silvestri. Si paragonano ai Satiri.

TUTELA o TUTELINA ( poi abusivamente Turulina), dea romana, preservava le messi dalla grandine, e le conservava quand'erano raocolte. Rappresentavasi nell'attitudine d' una donna che raccoglie pietre scagliate da Giove. Aveva altari ed anche una cappella sull' Aventino.

TZAR-MORSKOI, dio slavo, che presiedeva al marc, è stato paragonato a Nettuno. Ha senza dulibio sptto i suoi ordini Ciudomorskue (.Tchoudomorskoe) ed alcuni altri spiriti inferiori. Il suu nome vuol dire il signore del mare.

## U

MAHISCE (fr. OUAMICHE), genio presso gl' Irochesi, è in concetto d'ispirare i giullari e di rivelar loro l'avvenire.

UAR, IUSCIOR, IUSCIORBA, gli stessi che Briss, Iurka, Iurkata, Vedi IURKA.

HARAKABA (fr. Ouananan), diu fetiscio degl' indigeni delle Antille. È una specie di piramide tronca, alta tre piedi. La gran base collocata in alto ha da tre piedi di diametro. La piccola che è abbasso non ha più d'un piede e mezzo. Le s'acce che formano la periferia sono scolpite grossolanamente. Sopra un busto, che

è quello d'una lucerta di breve coda, sta un'enorme ed orribile testa d'un volume uguale almeno otto volte al corpo.

UCEISRAVA ( fr. OUTCHEISBAVA ), cavallo della mitologia indiana, apparteneva a Sumbha, una delle incarnazioni di Sive. Esso è uno dei più ricchi tesori della terra. » L'elefante Iravat, gloriosa dote d'Indra, l'albero Parigiata ed il carro tirato da cigni sono tuoi, « gli dicono Cianda (Tchanda) e Munda per esaltare il suo orgoglio, allorché lo stimolano al ratto d'Ambika.

UCHSIT ( fr. Ovensir ) è, presso

gli Iakuti, il dio incaricato di presentare le loro preghiere al cielo, e l'esecutore dei voleri dell' Onnipotente. Il suo nome vuol dire avvocato. Apparisce sovente agli occhi loro sotto forma d'uccello o sotto quella di cavallo.

UDEO, Uparts, Or arios, uno dei cinque Sparti che nacquero dai denti del drago seminati in terra da Cadmo, e che l'aiutorono a fondare il reame di Tebe. Udco fu uno degli antenati di Tiresia. Ocazioc significa che viene dal suolo, che è ligio al suolo.

UEKUB. Vedi HUEKUB. UERGELMER, V. HURRGELMER.

UESTUCATI (fr. ODESTUCATI) è, nella nomenclatura di Salmasio ( de Ann. Clim. ), il nome del secondo Decano della Vergine. Firmico lo chiama Topito (Thopitus); e si può osservare nel zodiaco rettangolare di Tentira un nome che assai s'avvicina, Topit. Uestucati-Topito porta in mano lo scettro degli dei benefici, ed ha per acconciatura di testa due corna di becco sormontate da due foglic, come il suo omonimo Topit. Goerres (Mythengesch., t. m) lo immedesima al Frurone (Phruron), trentesimosesto dinasta del latercolo d'Eratostene. Nel sistema di Dupuis sarebbe piuttosto Moscheri, diciassettesimo dinasta, e rettificando Dupuis, con la soppressione di Menete, sarebbe il decimottavo dinasta Mousthi. Finalmente, se si facessero coincidere nella correlazione dei dinasti e dei decani, Atotete I. con Sotis, Uestucatl si troverebbe lo stesso che Marete o Maride I, nono sovrano iscritto sulla lista di Eratostene.

UFENTE, UPERS, duce italiota, ausiliario di Turno, fu ucciso da Gia. Ence promise ai mani di Pal-

ULI lante d'immolar loro i quattro figli d'Ufente. Così nell' Iliade Achille immola dodici prigionieri troiani sulla spoglia inanimata di Patroclo-UFRASCMODAD. Vedi HURBA-SCMUDAD.

UGRASENA (fr. OUGHACENA), 13giù indiano della razza degli Jadu, tenne lunga pezza il trono di Matura, e diede i natali alla bella Devaki, madre di Visnu, ed a Kansa, l'ostinato competitore di cotesto dio

UIKKA (fr. Ovinna), il cattivo spirito presso gli Esquimali, si oppone in tutto ad Ukuma (Oukouma). Suscita le tempeste, rovescia le barche, fa mancare le pesche, e si diletta d'opprimere di mali gli uomini.

UISNEAGH ( fr. OUISNEAGR O WI-SNEAGH, ed anche OUSNEACH ), è nella mitologia irlandese il fuoco sacro, il focolare personificato; Danan stessa, la gran des dei Tusta-Dadan, è a vicenda la generatrice, la terra, la fiamma. All'epoca dell' invasione dei Firbolg, l' Irlanda fu divisa in cinque provincie, Il centro al quale esse mettevano capo si chiamò Uisneagh. Ivi ardeva il fuoco eterno, ed era la sede principale del culto druidico. In appresso si smembro una porzione di ciascuna delle cinque provincie, per formare un piccolo territorio sacro di cui Uisneagh occupava il mezzo. Quella fu la residenza dei re e dei pontefici supremi. Quanto alla identificazione del focolare, del fuoco, del territorio e della dea, essa non ha nulla di sorprendente : Vesta, com' è noto, è il focolare, Eggia.

UKUMA ( fr. Ovnovna), il buon principio presso gli Esquimali (vedi

UIREA). ULISSE, ULYSSES, in greco Odisseo, Odysseus, O'Svageus, celebre re d' Itaca e di Dulichio (Tiaki ed A-

takos?), doveva i natali alla regina Anticlea od Euriclea ch'ebbe per marito Laerte e per amante avanti il matrimonio Sisifo. Fu, dicesi, Autolico, suo avo, che gli diede il nome di Odisseo a motivo del vivo sdegno che riscnti arrivando in Itaca (abugσαμετος πολλοίς ατδρασι σε καί γυverett); altri spiegando Odysse ... per temuto, vogliono che Autolico, dovendo imporre un nome a suo nipote, sclamasse: " Nella mia gioventu io fui il terrore de'mici nemici ; si cavi da ciò il nome di questo fanciullo, sia chiamato Odisseo (il formidabile) ". Il nome d'Outis, che si da egli stesso Ulisse quando Polifemo lo interroga, non è che l'abbreviazione d'Odisseo, e da luogo ad un piacevole equivoco nell' Odissea, Quello d'Ulisse è una semplice sformazione latina (Ulysses Ulyxes). -Ciò che dicemmo delle relazioni di Sisifo e d'Euriclea spiega abbastanza il nome patronimico di Sisifide. talvolta dato ad Ulisse. - Alcune tradizioni fanno nascere Ulisse in Alalcomenc, in Beozia; e si aggiunge che, in memoria di tale avvenimento, fece fabbricare in Itaca una città d'Alalcomene. Giunto all'adolescenza, andò a visitare Autolico suo nvolo: i banchetti, la caccia, si unirono per rendergli gradevole tale viaggio; in una gita sol Parnaso, fu ferito da un cinghiale: la belva boecheggio bentosto al suolo; ma il sangue scorreva in copia dalla piaga, ed un'ampia cicatrice lo rese mai sempre riconoscibile. In seguito Laerte ed i principali Itacensi lo inviarono in ambasciata ai Messenii per domandare trecento montoni rapiti loro de una masnada di pastori della Messenia, o per conchiudere una indennità conveniente. Fu allora che Orsiloco gli diede ospitalità e che

Ifito gli fece dono del turcasso e delle frecce che poi dovevano dar la morte ai proci. Si avviò poscia verso Efira o Corinto per domandarvi un figlio di Mermero, Ilo, a bella posta per farsi dare del veleno onde intriderne la punta delle frecce ; non potè ottenerne, il che ha fatto credere che fin da quell'epoca Corinto avesse abiurato la barbara usanza d'avvelenare i dardi che devono recar morte. Del rimanente, i mitografi non lo conducono a Corinto se non perchè Medea, soggiornando colà, vi ha portato la scienza funcsta dei veleni. Mermero d'altro canto è figlio di Giasone e di Medea. Ripatriando, Ulisse trova in Tafo ciò che gli aveva negato Corinto: del veleno. In breve Itaca lo saluta del nome di re, e tuttavia Lacrte esiste ancora. Nulla ci annunzia che Ulisso arrivi al potere mediante un'usurpazione, ne nulla per altro ci dice che suo padre abbia rinunziato. Sarebbe questo, del rimanente, l'esempio d'ahdicazione più antico che possa citare la storia. Comunque sia, Laerte viveva in villa e si dilettava di coltivare il suo orto, intanto che Ulisse dettava leggi alle sue due isole. È probabile che fin d'allora avesse sposato Penelope ; imperocché dove avrebbe veduto quella figlia del Lacedemone Icario, se non duranti i suoi viaggi nel Peloponneso? Si può. è vero, supporre che vi ritornasse. I dotti che hanno trattato a fondo la guerra di Troia, e che hanno preso sul serio particolari di lievissimo conto, hunno messo Ulisse nel novero degli amanti d'Elena ; imperocché, dicono essi, i principi greci non si unirono a Menelao che rivendicar voleva la sua sposa con l'armi in mano, se non perche avevano giurato di rispettare la scelta d'Elena, e di col-

legarsi contra chiungue osasse rapirla al suo consorte: ora Ulisse fu della spedizione diretta dai Greci contro di Troia, danque Ulisse aveva giurato: dunque aveva brigato la mano d'Elena. Del rimanente, questi facili esplicatori aggiungono che Ulisse non si metteva così in competenza che per vanità o per imitare gli altri: poiche Penelope sola era l'oggetto del suo amore. Finalmente, si afferma che fu ad Ulisse e non ad altri che Tindarco, non osando secgliere tra i pretendenti, e temendo lotte che sarebbero riuscite fatali per lui, dovette l'idea di lasciare ad Elena stessa la scelta, e di far prestare ai numerosi rivali il giuramento che li legava alla causa dello sposo oltraggiato, In cambio del suo consiglio, ricevette da Icario, fratello di Tindareo, la mano di colei ch'egli amava, Clavier, sull'autorità d'Apollodoro, afferma invece ch'egli non suggeri lo spediente in discurso che dopo essere stato, accettato per genero da Icario. Le nozze delle duo cugine seguirono nello stesso tempo, ma Elena restò in Sparta ; Penelope parti per Itaca. Invano suo padre volle trattenerla; invano Ulisse, stanco di supplicazioni importune, lasciò la novella sposa libera di prendere il cammino di Lacedemone o del mare: Penelope, senza rispondere, si coperse il volto col velo, ed Icario soliturio eresse sul luogo di quella muta risposta un'ara al pudore. — Un anno era appena scorsu dacche Penelope aveya dato in luce un figlio, Telemaco, e già la Grecia intera s'agitava per riconquistare Elena rapita. Ulisse da principio si rifiutò di prender parte ad una guerra che gli era totalmente indifferenta, e per sottrarvisi contraffece l'insensato; tutta la moltitudine ben cotur-

nata ('Euxmuidec 'Averior) ne fu gabbata, e già la risoluzione era presa di far a meno della cooperazione del figlio di Sisifo, allorché Palamede, giocando a niù sottil gioco con lui, mise la sua astuzia in chiaro. Uno degli atti di follia del principe di Itaca consisteva a lavorare la sablia sulla sponda del mare, con due animali di specie diversa, ed a seminarvi del sale, Palamede collocò Telemaco sulla linea del solco ; Ulisse per non ferire suo figlio, alzò il vomero dell'oratra. Agamengone e Menelao, presenti a tale prova, ne inferirono che Ulisse non era pazzo: e gli fu forza partire alla testa del suo contingente. Itaca, Crocitea, Egilipo, Zucinto, Samo, l'Epiro, finalmente l'isola di Ccfalenia, gli somministrarono soldati cui raccolsero dodici navi. Ulisse alla sua volta scoperse Achille nell'isola di Sciro, Achille allora nascosto presso Deidamia, in abito di donzella (vedi Acrilla). Col mezzo di lettere supposte attirò in Anlide Clitennestra ed Ifigenia voluta dall'oracolo (vedi Irigenia). A Lesbo, disputò il premio del pugillato a Patroclo e lo atterro. Sulla costa di Misia contribui al disastro della truppe di Telefo. Giunto nella Trosde, Ulisse, protetto sempre da Minerva, si distingue per l'elaquenza ed il valore, pe' suoi saggi consigli e gli alti suoi fatti d'armi. Si reco a Troia come deputato con Menelao e Palamede, vi ridomandò Elena, seppe indurre Ecuba a farlo fuggire insieme a' suoi compagni, e tenne una corrispondenza furtiva con Antenore. Più tardi, travestito da mendico, si procurò un abboccamento. con Elena. A lui affido Agamennone la cura di ricondurre Criscide a suo padre. Quando esso principe, in seguito al sogno che gli promettera la presa di Troia, finse di voler ritornare in Grecia, Ulisse con lo scettro in mano percorse le file dei Greci, rimproverando la loro viltà, e lusingandoli della speranza di vedere quante prima la città di Priamo in loro potere. Tersite osava alzar la voce contra i duci dell'escreito, Ulisse lo fè tacere percotendolo del suo scettro. Nelle battaglie che seguirono uccise Democoonte, Cerano. Alastore, ece.; poi con Diomede e Fenice aodò a supplicare Achille di porre tregua alla sua ira e di ripigliar le armi. Le tre aringhe turparono vane, è notq. In hreve Dolone cadde nelle sue mani, e, dietro gl' indizii cui attinse dalla sua bocca, si recu con Diomede nel campo di Reso, uccise cotesto duce tracio. menò via i suoi cavalli al campo ayanti che avessero bevuto dell'acqua dello Xanto e mangiato dell'erba dei prati del Simoenta. Già avera, sempre in compagnia di Diomede, rapito il Palladio. La dimane Molione, Ippodamo, Iperoco, caddero da lui trafitti, ma una ferita gli tolse di proseguire i suoi vantaggi, Nei giuochi funebri dati in onore di Patroclo, ebbe a compelitore nella lotta Aince; la vittoria restò indecisa, ma egli otteone il premio della corsa. Laonde, murto Achille, non esito a mettersi in concorrenza come l'erede più degno delle armi dell'eroe. Solo, Aiace il Telamonide gliele disputò. Si trattò la causa dinanzi ai re congregati, e la vittoria restò al più eloquente, ad Ulisse. È pur desso che distrusse la tomba di Laomedonte; è desso che, accompagnato da Neottolemo, ando a cercare Filottete in fondo all'isola di Lenno, e lo ricondusse nel campo greco con le sue frecce erculee, senza le quali era impossibile che Per-

gamo cadesse. È desso, senza dubbio, che suggerì l'idea del cavallo di legno che Troia doveva introdurre nelle sue mura. È desso cui Chirone, nell' Eneide, accusa d'avere, d'accordo con Calcante, provocato l'ordine fatidico della sua morte. Finalmente, fa parte delle bande armate cui rinserrano i fianchi del gigantesco eavallo che la storditezza dei Troiani conduce con inni di gioia nel centro della città. Troia presa, Ulisse risplende ancora per la finezza: è desso che suggerisce di precipitare Astianatte dall' alto delle mura; è desso che va, con menzogne, a svellere Polissena dalle braccia d' Ecuba, per sagrificarla sulla tomba ed ai mani d'Achille. Nella spartizione dei prigioni, la sorte gli assegna Eeuba; ma questa regina d'Ilio non ingombra lungo tempo la sun nave: appena i venti lianno portato Ulisse in Tracia, che la disperazione, la demenza s'impadroniscono di lei, la quale uccide Polinnestore e sè stessa poi ch' ha soddisfatto la sua vendetta. Ulisse rimette alla vela; ma allora comincia per lui l'era delle navigazioni infelici. Il naufragio della flotta dei Greci nel tragitto d'Asia in Europa lo halga presso i Ciconi, di cui saccheggia la capitale, uccide la popolazione mascolina, ed ammonticchia le donne ed i fanciulli nelle sue navi. Intanto che le sue ciurme si danno ai piaceri, colora che sono campati dal ferro del vincitore ritornano con gente in aiuto, assalgono i Greci; ed Ulisse, dopo una lunga resistenza ed una perdita di sei legni, è costretto alla fine di levar l'áncora. In breve una miova tempesta piomba sulla sua armatetta, e la spinge contra il capo Maleo, presso l'isola di Citera. In un'altra

tradizione, è Telamone, inconsolabile della morte di suo figlio, che colloca de' fanali sopra gli scogli di Salamina, e cagiona così la perdita della flotta. Due navi fenicie enmpano sole dalla distruzione, e conducono il viaggiatore in Creta. Da Citera, dopo aver errato nove interi giorni, arrivù nell'isola africana dei Lotofagi. In quel delizioso paese i suoi compagni, disgustati dei lunghi viaggi, gli dichiararono ch'erano risoluti a non più seguire la sua fortuna. Ulisse, per mutar l' animo loro, si vide ubbligato d'attaccare i più sediziosi ai banchi de' rematori. L'isola Egusa (o delle Capre) lo accolse dipoi; vi si riposù un giorno intero, dopo di che, rimettendo alla vela, e girando verso levante, arrivò in Sicilia. Fu colà dove appena sbarcati sul lido egli ed i suoi compagni vennero presi dai Ciclopi e da Polifemo. Si può vedere all' articolo di quest'ultimo di qual maniera Ulisse riusci ad uscire della caverna dove quel cannibale gli aveva rinchiusi. Fu colà dove il nome d'Outis diede luogo all'equivoco sì celebre di cui abbiamo fatto parola in principio di quest'articolo. Ulisse suggiornò poscia un mese nelle isole Eolie, apprese da Eolo il cammino d'Itaca, ed ottenne da lui degli otri in cui erano imprigionati i venti. Per mala sorte la ciurma, spronata da una fatale curiosità, gli aperse, ed i prigioni spiccando il volo si vendicarono della loro breve prigionia con una terribile tempesta, la quale ricondusse Ulisse nelle isole Eolie; ma questa volta Eolo riguardandolo come maledetto dagli dei, lo cacciò senza soccorso. Sei giorni dopo, si trovò sulla costa dei Lestrigoni (vedi questo nome). Due de' suoi compa-

ULI gni perirono vittime di que' nuovi antrupofagi, ed undici delle sue navi furono sommerse. Balzato di la nell'isola d'Ea, s'ebbe da Circe un' accoglienza favorevole, ma perfida. Cotesta maga dell'Italia trasformo co'suoi incanti i di lui compagni in immondi animali, ad eccezione d'Euriloco. Quanto a lui, la merce d'un'erba detta moli, ebbe la fortuna di sottrarsi all'insidia fatale; e Circe, divenuta sua amante, restitui tutti i suoi compagni alla loro pristina forma. In capo ad un anno, le supplicazioni della sua ciurma lo persuasero a partire; lasció Circe incinta d'un figlio, ed apprese da essa i mezzi d'evocare i morti, e d'avere una specie di conferenza coll'indovino Tiresia. Istrutto pertanto di ciò che doveva fare, si reco nel paese de' Cimmerii, e, dopo sharcato, seguì la spiaggia dell'Oceano fino al mondo sotterraneo, in compagnia di Perimede e d'Euriloco, fece aprire una fossa come per un cadavere, versò dentro vinu, acqua, mele ed orzo. supplicò le ombre di venire a lui, sagrificò all'indovino Tiresia una pecora negra, ed immediatamente dopo tali cerimonie vide un popolo d'ombre aggirarsi, accalcarsi intorno alla fossa. Ne riconosce parecchie: tra queste discerne quella di Tiresia. " Nettuno, gli disse il tebano indovino, è irritato contro di te; nulladimeno, le tue sventure sono prossime a cessare, se, giunto in Sicilia, rispetterai le mandre del Sole. Invece se tu manchi a questo dovere, perderai il frutto delle fatiche da te finora sostenuteruna sola nave, una nave straniera ti condurrà nell'isola dove regni di diritto; arriverai in veste di mendico al palazzo de tuoi maggiori; vi troverai Penelope gemente, i tuoi beni dati alla dilapidazione, e numerosi proci intenti a disputarsi le tue sostanze e la tua corona. Più tardi ancora, ricomincerai i tuoi viaggi, ed arriverai, con un remo sulla spalla, în un paese dove ti si chiederà se quello è un giavellotto, Arrivato colà, nascondi il tun remo in terra, sagrifica un ariete, un toro ed un cinghiale a Nettuno, poi in breve rivedrai la tua patria. » Tiresia disparve, ciò detto. Ulisse s'intertenne ancora con diverse ombre più o meno celebri. Questo colloquio coi morti è volgarmente qualificato per discesa all'inferno. Il titolo antico di neciomansia o divinazione pei morti è infinitamente preseribile ; imperocchè Ulisse non discende all'inferno, come Enca in Virgilio. Il suo deviamento è imaginario o metaforico. Ritornato alla sua flotta, scioglie le vele verso levante, ripassa di nanzi ad Ea, vi rende gli onori funebri'ad Elpenore, chiede a Circe nuove istruzioni, varca Scilla e Cariddi e gli scogli melodiosi in mezzo ai quali risuona la voce pericolosa delle Sirene's arriva finalmente nell'isola di Trinacria, dinanzi alla quale vuol passare senza fermarvisi, e vi sbarca alle istanze reiterate delle sua gente che giura di non toccare i tori del Sole. Ma passa un mese ed i venti contrarii si oppongono al rimbarcarsi. Le provvisioni sono esaurite, e, in onta af loro giuramento, i marinai affamati s'avventano sul magnifico armento del nume il quale va a querelarsene al concilio degl' immortali. Sei giorni dopo, venti propizii invitano gli avventurieri a rimettersi in mare : e quasi subita la tempesta sconquassa le navi, ed uccide i sacrileghi. Ulisse solo è risparmiato: balzato sullo scoglio di Cariddi, s'arrampica all' albero che ombreggia quella roccia;

e quando i flutti rigurgitano gli avanzi della flotta, si slancia sopra un'antenna, vi si aggrappa; voga così nove giorni consecutivi sui mari, ed arriva nell' isola di Calipso. Ivi passò sette anni, rattenuto suo malgrado dalla ninfa innamorata. Bagnando di lagrime le vesti immortali di cui ella lo copriva, pensando di continuo a Penelone, diviene ciò non ostante, nelle braccia dell'Oceanide, padre di due figli, Nausitoo e Nausinoo, ai quali alcuni mitologi aggiungono pur Ausonio. Alla fine Giove inviò Mercurio alla ninfa per intimarle di lasciar partire Ulisse, D'Ortigia, tal è il nome dato all' isola favolosa, si avviò a settentrionlevante, ed in capo a dieciotto giorni scorse le montagne dei Feaci. Una procella ne lo allontano, fracasso ancora la nave che lo portava, e non gli lasciò altro scampo che sui rimasugli del naviglio. Dopo due giorni e due notti di faticosa navigazione, rivide di lontano le rocce della costa; portato alla foce d'un fiumicello le cui sponde erano piane, vi passò la notte in mezzo alle canne. La dimane Nausicaa venne colle sue compagne non lungi dal luogo dove il fiume si versa in mare. Ulisse nudo e coperto di fango s'affacció a' snoi occhi; ella lo condusse alla città. Alcinno accolse lo straniero con onore, diede giunchi a suo riguardo , ed all' ultimo gli somministrò i mezzi di ritornare in Itaca, Ivi, pensanda con ragione che non si trattava solamente di presentarsi per far tornare i suoi nemici nel nulla, si recò alla capanna del vecchio Eumeo. e vi fu travestito da Minerva da mendico, esotto tale travestimento ando al palazzo ingombro dai proci. Telemaco, che alcuni mesi prima erastato a cercare novelle di lui nel Peluponneso, e ch'era testè fitornato, aveva riconosciuto per una repentina e splendida trasfigurazione che lo straniero dinanzi a' suoi occhi era suo padre. Entrambi insieme, incamminandosi verso la città, concertarono il modo che doveva sbarazzarli de' loro nemici. Alla porta del palezzo il suo cane Argo lo riconoble dopo vent'anni d'assenza, e morì di giubilo facendo vani sforzi per istrascinatsi fino a lui. Iro, il mendico privilegiato della corte, senti minor piaccre della sun vista. Dal dispetto di vedere che un intruso tentava di mettersi in competenza con lui, lo sfidò: Uli sse fu vincitore. Il di seguente cbbe con Penelope sua moglié un colloquio, e senza palesarsi le diede novelle d' Ullsse, assicurandola del suo presto ritorno. Penelope gli confido gli affanni e le cure in cui si consumava la sua vita dopo la partenza del suo consorte. » Ogni di, per eludere le domande dei proci, imagino nuovi artifizii ; sono agli estremi. Domani si dee tirare all'ancllo con l'arco del mio sposo, ed ho giurato di sposare colui che riuscirebbe a tendere quest' arco. » Ulisse approva tale risoluzione. Le armi sono tutte portate in una stanza segreta i Euriclea, sua nutrice, che l'ha riconosciuto ella sua cicatrice, gli prepara un letto ed un bagno. Giove gli dà, tuonando a ciel sereno. l'assicurazione del suo patrocinio. Si reca l'arco immenso, si dispongono i dodici anelli cui deve traversare la freccia scoccata da una mano vittoriosa. Filezio, Eumco secondano tali apparecchi. Quando tutti i proci hanno tentato invono di tender l'arco, Ulisse chiede licenza di provare anch'esso le sue forze. Antinoo, il più insolente dei depredatori, si sdegna di tanta presunzio-

ne : ma Telemaco vuole altramente: Eumeo presenta l'arco al suo signore. L'arma gigantesca si piega, si curva come da sé stessa sotto le dita d'Ulisse; la freccia vola; trapasta i dodici anelli e va a cader oltre. I proci impallidiscono: ma quasi nello stesso momento Antinoo, che alza una tazza d'oro alle sue labbra, cade immerso del suo sangue. Ulisse palesa il suo nome; e trafigge co' suoi strali tiitti i suoi nemici gli uni dopo gli altri. Telemaco lo seconda, ed apporta armi per suo padre, per Eumco, per Filezio e per se. Invano Melanto fa lo stesso pei proci-Minerva in sembianza di Mestore incoraggia Ulisse. Tutti que iolatori dell'ospitalità gremiscono de'loro cadaveri il pavimento del palazzo (due solomente, Medonte e Femio, si salvano). Melanto e tutie le arcelle infedeli seguonli nella tomba. Telemaco si assume la cura d'impiccarle.

Disse; e. dii nave alla ceruña prorra Campe, che partis da ui pran pilastro, Gitto alla torre a Isla alteza intorno. Che i ancelle, per cia pittarbo piecque, Non potesser alel pit tocco in terra. Non potesser alel pit tocco in terra. Che it verede claimo d'una setta entarao, Van coa ali spiegate a dur di petto Nelle pendule reio, ore ciascuna Trora un tetto feral; tali a mierale Eram le doanne con le testri in flato, Di morte infatientia strumento. Guitzan coi piedei alugunto, e più non

(Oddu-th. XXII, tru.) di Pindemonte, Poi la spugna e l'acquit nettano i mormi inasquinatti i lo zolfo ed il fuoco li purificano: il palazzo è libero; non resta a dustrace he la rivolta degl' Itacensi. Un nuovo comfitto direnta mecesario. Lacete, cui Ulisse è stato a cercare in villa, sccondir suo figlio in quest'ultima insi-

presa; è desso che uccide Eupito. In pari tempo Ulisse e Telemaco colpiscono i ribelli, e li tagliano a pezzi. Pallade all'ultimo viene a porre un termine alla ferale contesa; le armi rientrano nella guaina, Il popolo piega dinanzi ad Ulisse, ed Ulisse risparmia il popolo, Vedesi ancora regnare pacificamente in Itaca, Quanti anni governa egli? le predizioni di Tiresia si compiono? viaggia così lontano sul continente che si abbia a prendere il suo remo per un giavellotto? decsi, con Luciano (in Meursio su Licofrone), fargli esalare l'estremo sospiro a Podagra? deesi fargli lasciar Itaca al rimembrar l'oracolo che gli ha detto : " Tu morrai per mano di tuo figlio e, e mostrarlo ferito a morte, non da Telemaco coi ha paventato, ma da Telegono, feutto da lunga pezza obliato de'sooi amori con Circe? deesi fargli prender la fuga dinanzi a Pane, figlio di Penelope e dei proci? In quest'ultima ipotesi, Minerva da Alte, ancella di Circe, lo tramuta per compassione in cavallo, ed egli muore di vecchiezza. - Oltre Telemaco, Ulisse aveva avuto da Penglope Ptoliporto. A Telegono chi ebbe da Circe, si sostituiscono a vicenda o s'aggiungono Romo, Anteo ed Arbia. Vedoto abbiamo Nausitoo, Nausinoo ed Ausonto nascere da'snoi amori con Calipso. Nella lista delle sue amanti si trova pure la figlia di Eolo, Polimene, che non ne ha prole, e in una gita che fece d' Itaca in Epiro, Evippe coi rese madre d'Eurialo. - Ulisse aveva presso gli Euricani, in Etolia, un oracolo, ed a Lacedemone una cappella. In generale veniva posto nel novero degli uomini divinizzati dopo morte. Parecchie città gli ascrivevano l'onore della loro fondazione; i suoi viaggi

che riguardare si possono come il primo lineamento d'un periplo del Mediterraneo, diedero luogo a leggende secondarie d'ogni fatta. L' I.talia soprattutto era feconda di racconti di tal genere, e quelli che non potevano allegare Ulisse, allegavano almeno i suoi figli come loro eroi eponimi. Baia aveva ricevuto il suo nome da Baio, compagno di Ulisse, ed anzi colà seguita era la neciomaazia; Scilacio era del pari stata fondata dal re d'Itaca, In vicinanza a Tempsa era un monumento croico eretto a Polite, compagno d' Ulisse. Non lungi da Lao, sul golfo dello stesso nome, era un altro monumento eroico dedicato a Draconte, altro compagno d'Ulisse. Secondo Zenodoto di Trezene fu un nipote d'Ulisse che fondò la città di Preneste; finalmente nella città di Circei mostravasi un'ara dedicata a Minerva, ed un vaso lasciato alla città da Ulisse. Anche il nome di cano Minerva, rimpetto a Caprea, fu, secoodo un critico moderno, imposto al prontontorio dalla colonia ulissea. I Portoghesi si vantavano altre volte di discendere da Ulisse, e Lisbona altro non è che Olissipo ( Ulissipoli ). Una Olissipo ( Odissea d'Enstazio e di Stefano di Bisanzio) si trovava sulla costa occidentale dell' Ispania, a breve distanza da Malaea; ed on Asclepiade, Mirleo, afferma d'aver veduto co'proprii occhi, nel tempio di Minerva in Turdetania, monumenti del soggiorno di Ulisse. Se ne trovano anzi, si assicura, fino in Germania e nel golfo di Caledonia. Una tradizione raccolta da Tacito fa d'Ulisse il fondatore d' Ascipurgio. Le tombe con greche iscrizioni sparse sui confini della Rezia e della Germania, secondo lo stesso storico, furono riferite ai viaggi d'Ulisse sul continente. - Noi non crediamo alla realtà di tali viaggi, ma teniamo per preziose le tradizioni diverse che spargono il nome d' Ulisse in mezzo ai monumenti dell' Iberia ed ai sepolori degli antichi Reti o dei Caledonii. Ulisse è, come Ercole, un nome famoso, un genio frammischiato ad una folla di avventure. Solamente Ercole lotta ed Ulisse viaggia. È desso un protettore della navigazione identificato ai navigatori ed ai navigli, è il grande Pateco della Grecia, I Pateci ornavano gli attrezzi e soprattutto la poppa delle navi. Se non altro a questo tratto si riconosce il Pateco in Ulisac; sempre egli è incorporato al suo naviglio. Per passare in mezzo alle Sirene è attaccato all'antenna; dopo il naufragio è a cavallo sulla sua antenna. Poi vive sempre in isole, piace alle ninfe dell'onde : si cela come un dio marino in mezzo alle canne. Non bisogna negare tampoco che, ammesso una volta l'assedio di Trola, un principe insulare, un Ulisse abbia potuto, come un Achille, formar parte dell' impresa. Ciò che bisogna negare, è la coesistenza di tutti quegli avvenimenti che costituiscono l'aspetto mitico dell'eroe : consiglio dato a Tindareo, rifiuto di partire per Troia, scoperta d'Achille a Sciro, rapimento del Palladio, distruzione della tomba di Laomedonte, ecc. - Di tutte le inotesi evemeristiche formate intorno ad U. lisse, la più curiosa è quella che lo rignarda come Omero. Essa è stata sostenuta con bravura, in un'opera pubblicata nel 1829, dall'autore del Fiaggio in Troade, Lechevalier. sotto il supposto nome di Costantino Koliadas, professore nell'Università ionia. È peccato che sia spoglia di plausibili ragioni.

ULLER (fr. OTLER), Aso scandinavo, figlio di Sifia e genero di Tor, presiede al duello. Nessuno lo uguaglia nell'arte di trarve le freece e di correre in pattino.

ULUTOIOM (fr. Optowrotom ) è presso gli lakuti il capo delle ventisette tribu di spiriti malvagi sparsa nell'aria. È ammogliato ed ha molti figli.

UM. Fedi Hom.

UMAR CEO, (fr. Ouman Cro) il dio dei mari e Otaiti (vedi Erra-Ranai). UMBRO, sommo sacerdote dei Marsi, ucciso da Enea nella guerra fra i Butuli ed i Trojani, era dotto nell'arte degl' incanti.

UNONTIO (fr. Ornontio), il dio aupremo presso gl' Irochesi,

UNXIA, des latina che presiedeva all'uso degli unguenti. Dovosi pure questo nome a Giunone in quanto che dea dei matrimonii, perche nella cerimonia dell' imeneo si fregava d'olio o di grascia i pilastri della porta di casa degli sposi novelli, onde allontanarne incantesimi e malefizii. - Alcuni filologi derivano Unxia da uxor ( moglie ), o reciprocamente uxor da Unxia o ungere.

UPI. Vedi Ora

URANIA, Ospania, una delle nove Muse, presiedeva all'astronomia, alle matematiche ed alle scienze esatte. Vuolsi che abbia avuto Linoda Apollo, ed Imeneo da Bacco. Suolsi rappresentare vestita d'azzurro, coronata di stelle, e con in mano un globo cui sembra misurare col compasso. Talvolta il globo le sta sotto. i piedi, ed altri stromenti scientifici. sono sparsi intorno alla Musa. ---Altre due di nome URANIA sono, l' una Venere-celeste o meglio Venere-cielo ( vedi sui diversi sensi di questo vocabolo, VEBBRE), l'altra un'Oceanide ; e queste due Uranie,

URA in on senso trascendentale, si riducono ad ona. Imperocche che cosa è il cielo a detta degli antichi? Un Oceano, Confr. TPE.

URANO, CURANOS, OUDGROS, il cielo personificato, era tenuto nella mitologia volgare pel piò antico degli dei ; ed i Latini, tradocendo questo nome per Celo ( Coelus ), la pensarono così. Nella teogenia d'Esiodo, Urano non è pure uno dei quattro principii primordiali. La Terra da sè sola gli dà nascimento, del pari cha alle Montagne ed a Ponto ; poi, unendosi a loi, mette in luce 1. Oceano, 2. Crono (Saturno), 5. i quattro grandi Titani Ceo, Crio, Iperione, Giapeto, con le loro sei sorelle, Tia, Rea, Temi, Mnemosine, Febe, Teti (in tutto fin qui dodici divinità paragonabili ed ai dodici Aditia ed ai dodici Consenti) ; 4. la doppia triade dei Ciclopi e degli Ecatonchiri. Spaventato alla vista di questi oltimi, Urano voleva precipitarli incatenati nel Tartaro : ma Crono, aymato da sua madre dell'arpa (falce), recise gli organi virili di cotesto padre crudele nell' istante in coi s'apparecchiava a fecondare di noovo la Terra. Il suo sangoe allora impregnò la terra, e la prolifica schioma si mischio ancora bollente alla salsa schioma del mare: da questa nacque la folgida Afrodite. Dal sangue scaturirono le nere Erinni, gli orribili Giganti e le Melie, ninfe che presiedono alle praterie ed alla vita pastorale. Nella terza teogonia d'Orfeo, Urano, che riguardasi come lo spazio ( eventus χαί χθότιος ), avviloppa la terra e gira intorno ad essa era innalzandosi allo zenit, ora ricadendo el nadir. Il suo seno porta, scolpita in profondi caratteri, l'immutabile legge della natura. Allora Urano è l'aria,

il cielo, l'azzurro, il potente, il saggio, il fiammeggiante, il padre di Crono. Nella teogonia fenicia di Sanconintone, Elione ( od Ipsisto, l'altissimo) genera, con la sua sposa Bernt, il Cielo e la Terra ai quali del rimanente si danno i nomi affatto greci 1. d'Epigeo-Autottono-Urano, 2. di Ge; e questi alla loro volta ngendosi danno vita a quattro figli, Crono, Betilo, Dagone o Sitone, Atlante. Ivi pore Urano vool far perire i suoi figliooli; ma Crono, aiotato da Ermete e da Atana, lo balza di trono. Crono poi ha per moglie Asturte ( Actoret ), Rea, Dione. La prima gli da per figlio un Crono II, un Belo ( che si chiama Zeo-Belo ), Apollo, Tifone, Nereo, padre di Ponto, Frattanto, Desiaroone, figlio naturale d' Urano-Epigeo ( Urano-Zenit), genera Melkarto (il resole) che dee vendicare l'avolo suo. e dividere con un perfido zio l'impero del mondo. - Diodoro Sicolo fa ili Urano un re dirozzatore degli Atlanti, versatissimo nell'astronomia e divinizzato dopo morte. - L'Egitto aveva tre dei-cielo, Potiri, Tpe, dea, ed Imout. Confr. GE, SATURRO, TITAM.

URGIHEN, dio como adorato nel Tibet, nacque in seno d'on fiore. Così Visno, nelle Indie, nacque dal padma. Non sarebbe desso on analogo di Visnì ? Contr. Hangers che si slancia unch'egli d'un calice di Loto.

UROTALT, dio arabo che si è paragonato al sole ed a Bacco. USCENGII. Fedi Huscanen.

USOO, Usovs, è riguordato come il Nettuno dei Fenicii; ma in Sauconiatone non sostiene che la purte d'un uomo inventore della navigazione. È desso che insegnò primo agli comini a gettare nell'acqua dei tronchi d'alberi incayati, e ad affidare la loro vita a que'fragili schermi. UTERINA, dea latina della gestazione e dei parti.

UTIS, o Ouris, Octic, in latino Uris, nome d' Ulisse, non è che una sformazione, un'abbreviatura del nome classico Odisseo ('Obudasis), di cui la radicale Odyss ... presenta la rassomiglianza più sorprendente con Otiss ..., Outiss ... La forma latina Ulisse ( di cui niuno certamente contrasta l'affinità) è meno vicina ad Odyssevs che Outis ; imperocchè la metamorfosi del D in T (dalla lettera dolce alla forte) non è, a parlar propriamente, un mutamento. Del rimanente, Outis accentato diversamente (Octis in cambio di Ov TIG) significa in greco nessuno. Da ciò un gioco di parole, un equivoco abbastanza piacevole. Polifemo, ubbriacandosi per cura del principe d'Itaca, gli aveva chiesto il suo nome, e l'astuto commensale aveva dichiarato quello d' Outis. In seguito. quando i compagni dell'eroe se l'ebbero svignata dopo aver cavato l'occhio al gigante, a tutte le domande dei Ciclopi che vemvano a soccorrerlo e che non cessavano di chiedergli chi l'aveva ridotto in tale stato, Polifemo rispondeva: " Outis ( Nessuno ). " -- Se nessuno t' ha offeso, non ti dolere di nessuno. » L'abbaglio dei Ciclopi è più marcato ancora in greco in cui due vocaboli ovitic e mutie sono reputati sinonimi, ed in cui Palifemo non adopera mai quello di urris, mentre i suoi amici lo adoprano sempre come equivalente esatto di sogre. Euripide ha riprodotto questo bisticcio dell'alta antichità nel suo dramma setirico del Ciclope:

v

V ACHIRIE des scandinave, abitimo or a la terra dove vanno sui campi di battaglia i rationare lo stame della vita dei guerrieri, ora le volte fantastiche del palazzo di Valholl dove versano a ribocco nelle tazze degi coi l' idromele e la birra. Sotto il paimo punto di veduta, sono specie di Norre sublatterne ; e si può paragonar loro ora le Kere, ora Iride, sotto il seondo ricordiano Ethe.

VACUNA, dea italica che sembra essere stata originaria della Sabinia, ma di cui il entto si diffuse nell'Etruria e nell'Umbria. Alcuni però la riguardano come Etrusea di origine. L'idea contraria ci sembra più probabile. Più tardi i Romani adottarono il suo culto e le eressero un tempio in Roma stessa. Aveva pure un tempio ed un bosco sacro nel territorio di Reate, presso il monte Fiscello, verso le sorgenti del Nar (ogg. la Negra). Ai tempi di Augusto, tale tempio cadeva in rovine, e probabilmente il culto non cra più in uso che nei villaggi. Esso consisteva in feste dette Vacunali (Vacunalia), osservabili in quanto che si celebravano intorno ai focolari, e gli astanti, sebbene si alzassero c si assidessero alternativamente, ostentavano una immobilità perfetta (Ovid., Fast., l. vs. v. 307).

Circa al carattere della dea, gli uni la riguardano come dea del riposo, direbbesi quasi dell'accidia, e s'appoggiano all'etimologia (vacare); gli altri ci vedono la divinità per eccellenza, che univa gli attributi di tutti gli dei speciali. Altrove è presa per Diana, per Cerere, per Minerva, per Bellona, per la Vittoria ( Porf., sull'epistola x, lib. i, d'Or. ; Confr. Rosini, Antich., 111, cap. 19). È probabile che Vacuna, divinità antica d'un popolo agricola, divinità, il cui culto cadde naturalmente in disuso di mano in mano che la e!viltà e la vita industriale fecero dei progressi; è probabile, diciam noi, che Vacuna rappresenti la terra in ozio, il riposo della terra, sia dopo la ricolta, sia durante l'auno dopo la ricolta ( Paco, con antiche forme passive o medie di senso neutro, dovette fare Facumena, Vacumna, Vacuna). A questo riposo, a questa vacanza del suolo, si lega da sè stesso il riposo della popolazione agricola: nuovo motivo di festeggiare Vaenna! nuovo punto di veduta sotto cui si presenta la dea! Sotto altri aspetti, Vacuna potè sembrare la Vittoria; l'agricoltura, allorche ha raccolto le messi, aliorehe ha compiuto i lavori, afforché può darsi al riposo, è vittoriosa : la vittoria per essa è il riposo. Laonde la Terra portò alenna volta il nome di Vittoria ( Varrone, Ling. lat. ). Ammesso che Vaeuna può esser presa per Vittoria, capiremo facilmente come abbia pututo esser rappresentata armuta; essa fu Minerva o Bellona. Con istrali ed una mezzaluna fu la Luna (Diana), le cui rivoluzioni regolavano i lavori dell'agricoltura; coronata di spiche come la terra fecondata, fu Cerere. Forse si avrebbe diritto di scorgere qualche relazione

tra Vacuna e Vesta (leggasi Ovidio, op. e passi citati). Si dà pure Vacuna come madre di Menerva (Minerva). Verosimilmente le Vacunali fiirono istituite o almeno introdotte à Roma da Numa.

VAGITANO, VAGITANOS, dio latino che presiedeva ai vagiti, soleva essere rappresentato in sembianza di un bambino che grida. Confondevasi talvolta con Vaticano.

VAGUTA e PRIII NDA, due gjanti inklani cui Bavani, in guerra con Siva, creò per sua difesa. Il corpo di Vaguta è simile at un'immansa montagan, ela sua bocetà di un abisso; le braccia innumerroli di Prihanda brantiscono senta posa armi formitabilit, e tosto che un nemico si presente egit lo afferra e lo precipita nella gola di Vaguta che lo inghitote e lo divora.

VAINAMOINEN, dio slavo, figlio di Rava e fratello primogenito d' Ilmarenen, ereò il fuoco. Naturalmente egli forma un gruppo dioscuroide o assuiniforme con suo fratello, come il Prometeo dei Greei, come il Vissuamitra degl' Indiani. Susseguentemente al fuoco che guizza dalle sue mani, svolge in favore degli uomini la civiltà intera, Inventa tutte le arti : le belle arti non tardano a venir dietro. La kandela o lira finnese risuona un giorno sotto le sue dita-Per ultimo, come se ni canti divini dovessero sempre legarsi le acque, costrusse il primo naviglio, Cosi Vulcano. Apollu e Dedalo si concentrano in cotesto elegante Ermete del Settentrione. L'invenzione della kandela si distingue soprattutto fra tante altre. La mitologia finnese è piena d'imagini elevate, ridenti, in cui la musica sostiene una parte. Al suono della lira dell'Orfeo settentrionale le cataste di fieno accorrona

da sé stesse nelle cajamor; i fiorit de laure i citamano o il agitamo con un armonisoo mormorio; le sabibi galle della spiagio si trasformino un meristatlo seintillante; gli alberi si muovono in cadenza; si orsi accorrono con gli atci e le renane, e si lerunano in certaini, procettati di venerazione, pravio egli stesse con della contra della propria magin, casca in un dellicio estatico, e versa, invece di lagrime, un torrente di perio.

VAIREVERT. Fedi VERAVA.

VAISIA (fr. Vaicta, sovente Waisya e Wise), quarto figlio di Brama, inacque dalla sun coscia destra, e con Vaisiani, suo moglie, che nacque dalla coccia sinistra, divenne il capo dei Vaisia od artigiani, mercatauti, ecc., i quali for mano nelle Indie la terza casta pura.

VAJIGANTO, dio del lino e dello canpa nella mitologia samoja. Opirate due piante sembrane avere, de tempo immenorabile, sommitostran de l'escuti ai Samogitti; laoude Vaiganto era Degortto d'una principale vorerazione. Si consultura el momento delle semine per aspecto lella altezza di un tomo. La saccertolles asi inceriretta del consulto davva sata ritta sopra un piede, e se necadena che si appeggisse sull'altro si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta si angurava male della raccolta.

VALE è nella mitologia scandinava il figlio di Loka. Gli dei, irritati della sua inumanità, I o cangiarono in belva. Sotto questa nuova forma Yale mise in pezzi e divorò suo fratello Narfo.

VALENZIA, VALENTIA, des adorata a Otricoli nell'Umbria, era riguardata come la protettrice del pacso. Viene assimilata all' Igia dei Greel. Diffatti valere significa star hene, Aggiungiamo che la città suddetta, posta al confluente del Tevere e del Nar, offriva all' infermo de'hagni rinomati ( vedi Tertulliano, Apologcap, 24.).

VALI, Vano scandinavo, figlio di Odino e di Riuda, è celebre soprat-

tutto come arciero.

VALLONA o VALLONA, dealatina delle valli, non è rhe la personificazione delle valli, assui più numerose in Italia che in Grecia. È fino sal un certo punto la grande Napea, l'arci-Napea (vedi altresi Ervapa).

VAM, dio fiume scandinavo, è un ente del tutto allegorico: nasce dalla gola del lupo Fenris.

VAMANA. Fedi MAHABALI.

VANADIS, la speranza nella mitologia scandinava, è una incarnazione od una faccia di Freia. Confrontisi Elente.

YANI, dei del secondo ordine nella mitologia seandinava. Sono sottomessi agli Asi, Molti di essi appartengono loro a titolo di figli, od almeno ne sono le incarnazioni.

VARA, dea sennlinava, presiede alla fedeltà, alle nozze, ai giuramenti, e sopratiutto a quelli degli amanti. Contrariamente alla Venere del mondo greco, contrariamente a quel re dell' Olimpo di cui Properzio ha detto;

Jupiter ex alto perjuria ridet amantium, Vara castiga gl'infelici.

VARAHA o VARAHAVATAR, Visnò in forma d'orso o di cinghiale (Varaha), la stessa voce che il verres dei Latini. Dicesi pure Adivaranca (vedi questo vocaholo).

VARUNA o PRACIETA (fr. Vanouna o Pracenta) è uno degli otto Vassù indiani. Ha sotto la sua custoprove e lavate da ogni sozzura, ---

Intorno a cotesto Varuna, terribile giustiziere, s'aggruppano, a titolo di ministri, i serpenti ed i coecodrilli (Gaviali ). Il Vassu medesimo, coronato di loto, ne ha uno per valia-

nam ( cavaleatura ).

VASSU' (I) fr. Vacous, si defineano quasi immediatamente al disotto di Brama nella gerarchia degli enti celesti. Sono in numero di otto, reggono ciascuno una delle otto regioni del mondo, ed hanno diversi fenomeni sotto il loro impero. Eccone l'indicazione generale :

| NOMI. | REGION. | ATTRIBUZIONI. |
|-------|---------|---------------|
|       |         |               |

Indra. · Levante. Etere, i Suarga, giorno, éco. Lima. Mezzodi. Notte, morti, interno. Nicuti. Mezzodi-Ponente. Cattivi genii. Arlini. Mezzodi-Levante. Fuoco. Varous. Ponente.

Acque el Oceano. Paulastia. Settentrione Protondità centrali del grobo. spiriti sotterranei, ricchezze.

Pavana (o Vain'o Maruta). Settentrion-Ponente. Aria, venti; sensi, odori. Issania o Issana. Settentrion-Levante.

Di questi otto dei, Issania è incontrastabilmente un' incarnazione di Siva, In quanto ad Indra, ha in se qualcosa di Visnù per la somma purezza, la delicatezza aerea, diremmo l' incorporeità; e nullameno è l'emanazione di Brama : è Brama stesso, Arci-Vassů, Gli otto Vassů sembrano essere proveduti ciascuno d'una sposa (vedi Matri). Confr. altresi l' articolo degli Aditia, nella lista dei quali occorrono parecchi dei nomi dei Vassit.

VASSUDEVA ( fr. VACOUDEVA ), ragiù indiano della razza degli Iadù, c per conseguente dei figli della Luna, ma Ksatriia d'origine, successe sul trono a Surasena, suo padre, re di Surasena, e s'uni coi vincoli del ma-

trimonio a Devagi o Devaki, figlia d'Ugraseus o Devaga, e sorella di Kansa, Ma una profezia aveva rivelato a Kansa dhe l'imenco di sua surella lo minacciava d' inevitabili perigli; che l'ottavo suo figlio soprattutto sarebbe funesto a suo zio. In preda si più vivi timori, egli vuole il di stesso delle nozze scannare Devaki : Vassudeya salva la sua sposa. Il maritaggio si fa; ma la giovane coppia è costretta a dimorare in Matura, sotto gli occhi del tiranno. I sei primi figli di Devaki e di Vassudeva cadono sotto il ferro di Kansa. Devaki diventa madre del scttimo (Bala-Rama) in una prigione. L'ottavo, è Krisna (v. a questo articolo il seguito degli stratagemmi di Kansa).

VATICANO, VATICABUS, dio che pronunciava oracoli in un campo vicino a Roma. E credibile che vi fosse in quei luoghi un eco, senza dubbio quello che Orazio chiama Paticani montis imago. I suoni rimandati dall'eco senza cagione visibile furono divinizzati dall'ignoranza dei popoli, e si ebbe cosi Vaticano . È un dio della stessa famiglia dei Fauni (Pane latino), dei Silvii e dei Faustoli. Troppo gratuitamente si è raffrontato Vaticano con Vagitano in guisa da farne il protettore ed il depositario dei primi accenti della voce umana, attesochè, ne dice Varrone, la sillaba va è la prima che proferiscono i bambini. A torto pure derivasi il vocabolo da Vates e Canere o Vaticinium: Vates n'è il solo elemento. Si sa che il Vaticano è uno dei sette colli di Roma.

VECCHIO DELL'OBI. F. OBI. VECCHIA D'ORO, Fedi SLATA-

Bana.

VECCHIEZZA, Sasserus ed in greco Gians, avera un tennio in greco Gians, avera un tennio in Ziene ed una ilatera o Cadica. I moderni l'hanno caratterizzata per una vechia donna vestiat di nero o di panni color foglia morta, tenendo nella mano sinistra un hastone, nella destra un ramo d'albero dissecuto, contemplando tristamente la fossa aperta che sembra attenderla, e sull'ord della quela ei vede un orior della quela ei vede un orior della quela ei vede un orior della quela escesa tutta.

VEDA fu uno de'principali numi dei Frisoni, e divideva questo alto grado nella gerarchia con Fost. VEDENEMA, il mare delle acque,

dea finnese, era adorata fino nell' Estonia.

VEDHA, in sanserito che detta la legge, epiteto di Brama nell'Amarasigna (Paulin, Syst. brahm., p. 75),

sicorda la Cerere legislatico A<sub>14</sub>, 2<sup>-</sup> a<sub>2</sub> Sergesego del mondo greco e romano, tanto più che Brema, nella Trimurti degli elementi, in cui si risolve la Trimurti delle persona divine, è perso per la Terra. Tuttavolta, non bisogna stare esclusivas mente a questo panto di velativa pia persone del Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmassiona di Brema, prima emmass

VEGIOVE, VEJOVIS, o VEDIO, VEpirs, dio latino al quale Romolo. fondando la sua nuova città, consecro due selve di querce ( Dione d' Alic., lib. 11; T. Liv., l. I, e, 8; Vitruvio, l. IV, c. 3), e che dopo ebbe un tempio nell'interno dello stesso Campidoglio. Sono varie le opinioni sulla son natura, Alcuni lo riguardano come una intelligenza cattiva, ciò che sembrano confermare e la sillaba iniziale del vocabolo (ve identico, dicono essi, a vae) e le diverse rappresentazioni sacre del dio (vedi Aulo-Gellio, l. V, cap. 12; Montfaucon, Ant. spieg., t. 1, p. 30 c 43 ). Laonde venne identificato a Plotone, Secondo altri, Vegiove non significherebbe che il giovane Giove, Giove adolescente ( ve allora non serebbe che privativo o diminutivo, come in Vegrandia ed in Veftamines: vedi Ovid., Fast., 1. m; e l'iscr. riferita in Bayeux, trad. dei Fasti, not. del l. m. p. 473), e sarebbe identico all'Axor, o Anxur di Terracina. Tale è il sentimento di Winekelmann ( Pietre inc. del gab. di Stosch, cl. 2, n. 48 ) e di Thorlacius (Prolus. et opusc. acad., XVIII, p. 237, 253), oggidi riguardato come incontrastabile. Effettivamente, tutto ci fa pensare ad un Giove adolescente o fanciullo: 1. l'etimologia ; 2. le rappresenta-

535

gioni figurate, la corniola menzionata da Winckelmann, le medaglie imperiali di Giove-Crescente, in Tristan, Comm. hist., tom. 11t, p. 119, una pietra incisa, un marmo che ci mostra stail dio, sia un fanciullo seduto sopra una capra, tra Mercurio ed il Sole; 3. la vicinanza della capra, pra sagrificata a Vegiove, ora che gli serve di cavalcatura, e che dappresso o da lunge, si riferisce alla capra Amaltea; 4. le idee analoghe comprovate e consecrate in Grecia da monumenti (vedi in Pausania, l. viii. c. 48, l' ulture di Giove fanciullo, e quello di Giove adulto, a Tegea), Tuttavia, l' interpretazione più felice è quella che concilierebbe i due sensi.

YELLEDA. Vedi Biogr. univ. VENDETTA, ULTIO. F. NEMESI.

VENERE, in lat. Venes, ed in greco Arnodite, 'Appelian, dea delle grazie, della bellezza, dell'amore e del piacere, fu in origine un'alta dea della generazione. I Greci abbassarono ed abbellirono il suo personaggio. Presso i poeti più in voga Giove le disse : " Mia figlial a ed Omero effettivamente la fa nascere da Giove e da Dione; ma una genealogia più significativa e più antica le assegna per padre Urano (il cielo) cui mutilo l'arpa (falce) di Saturno. Di repente sotto quell'arma parricida un succo divino spiccia dalla ferita, e feconda la schiuma marina. Così, il cielo ed il mare sono gli, autori de'suoi giorni l Il mare di Cipro o di Citera è la sua patria. La si vede in un tempo indeterminato galleggiare alla superficie delle acque : le onde la cullano, l'aria si depora, le nubi si dileguano, la natura si abbella al suo sguardo. Anadiomene (l'emergente) è il nome che le dà allora l'universo. Altrove

Venere, ancora figlia d'Urano, ha per madre Emera (Hemera, il giorno). Ritorneremo su tutte queste varianti, Pel momento, seguiamo Venere ch'esce dalla spuma fremente di cui i flutti le hanno dato il natale. Intanto che a gnesta graziosa apparizione l'universo abbagliato si riyeste di grazie fin allora sconosciute, i Tritoni, gli dei marini, circondano l'incantevole Oceanide, la conducqno mullemente alla riva, e la depongono sull'arena. Venere rileva la sua lunga chioma, spreme i salsi flutti, si profuma, s'inghirlanda di ruse, poi, snella, s' insinua a traverso il vano dell'aere nell'Olimpo. Le Ore l'accolgono, avvantaggiano ancora la sua bellezza col dono d'una corona, e la introducono agli dei seguita da Ero (l'amore) e da Imero (il desiderio), e adorna del cinto che dispensa le grazie. Tutti gli. abitatori celesti, all'aspetto di cotesta Pandora del mare, si disputano la sua mano, Giove stesso, se stato non fosse per sempre il consorte della gelosa Giunone, si sarebbe messo fra i pretendenti. Ma non potendo pensare a tale unione, volle almeno ricompensare col dono di colei che accoglieva tante attrattive l'artefice divino al quale doveva la sua folgore, il suo trono ed il suo palazzo dalle volte d'acciaio e di bronzo. Così Vulcano, il più deforme degli dei, diventa lo sposo, della più avvenente tra le dec. Mille infedeltà clamorose tengono edietro a cotesto bizzarro maritaggio. Sembra che Venere voglia proporzionare il numero de'suoi errori alla bruttezza di suo marito. Giove stesso, poi Marte, Mercurio, Apollo, Bacco, Adone, Anchise, Bute, furono l'un dopo l'altro gli oggetti de'suoi incostanti amori. Ella ha del primo le Grazie; di Marte,

Armonia (oppure l'Amore); di Mercurio, Ermafrodito; di Bacco, Priapo ed Imeneo ; d'Anchise, Enca ; di Bute, Erice. Diverse leggende le fanno ispirare il delirio della passione più furiosa alle Lennie, alle Pretidi, alle Propetidi, alle figlie di Ciniro, a Pasifae, a Fedra; dar consigli a Medea e sorridere ad Elene, suo riverbero in terra; far regalo ad Ippomene de'pomi che gli valgono la mano d'Atalanta, e trasformare i novelli sposi in lioni per castigarli della loro ingratitudine; assumere le sembianze d'una semplice ninfa per sedurre Anchise che non pensa ad essa; salvare Enea da mille perigli, comandare per lui armi a Vulcano, ed ingannare Giunone che vorrebbe fermare in Africa. con un maritaggio, il futuro fondatore di Lavinio, A Troia Diomede l'ha ferita, ma ella si vendica ispirando a sua moglie farori d'adulterio. Vent'anni prima, è dessa che ha riportato sul monte Ida il premio della bellezza ed il pomo di cui Paride era il depositario : Ginnone e Minerva le disputavano quest'onore. - Venere era la hellezza. A questa parola si annodano: 1. natali, maritaggio, amore, disordinis 2. grazie, armonia, equilibrio, organizzazione: da ciò i nomi di Genitrice (o Genetira, Genetillide, generatrice), d'Alma (nutricia), di Zigia (congiungitriee), di Lisisona (scioglitrice di cinto), d'Apaturia (ingennatrice), di Pandemo (pubblica), di Colia, ecc., profusi a Venere. Da ciò quel corteo di figli, di figlie vezzose, Armonia, le Grazie, Imerfeo, gli Amori, che si mostrano aggirantisi di continuo intorno ad essa. Centinaja d'epiteti indicano sia i luoghi dove si adora (Gnidia, Pafia, Golgia, Idalia, Ciprigua, Cite-

rea, ecc.), sia bizzarre particolarità (Venere armata, Venere vittrice, Venere Cloacina), sia il sno delizioso sorriso (Filommidete), i suoi biondi capelli (Crisocomo), le sue nere sopraceiglie (Kianofride), la sua carnagione vermiglia ( Rodocroa ) ecc. Crise indica l'alta sua potenza, e non l'oro della sua chioma ; Dione, che è il sno nome più che quello d'una pretesa madre, e+ quivale a dea: Urania significa che il cielo è la sua dimora, ch'ella è il cielo stesso; imperocchè non solo il cielo è un mare, il cielo è la bellez-28. D'ordinario, ma a torto, si contrappone Urania a Pandemo.; e, mentre che questa simboleggia l'amore vagante, si assegnano a quella gli amori mistici, costanti e puri. - Cicerone distingue quattro Veneri alle quali assegna diverse genealogie, diversi officii. La prima è figlia del Cielo e del Giorno (Urano, Emera), ed ha un tempio in Elide ; la seconda è nata dalla spuma del mare: di lei e di Mercurio nacque Cupido ; la terza dee i natali a Giove ed a Dione, à dessa che fu sposa di Vulcano: la quarta finalmente ha per padre Tiro, per madre Siria. Astarte fu il suo vero nome, e per isposo ehbe Adone, Noi sappiamo presso a poco, da quanto precede, quale idea si debba attribuire alle classificazioni metodiche in apparenza di Cicerone, Una volta ammesso che non si dee ne prendere cotesti nomi in un senso evemeristico, ne travestire un ordine sovente fortnito in ordine cronologico, nè infine credere la nomenclatura compiuta, troviamo in cotesto passo della Nat. degli Dei una vednta importante intorno a Venere, Si, questa brillante dea veniva in parte dal mczzodi-levante; il bacino della

Babilonia, della Sirie, della Fenicia, ne somministrò i raggianti elementi · alla Grecia. In tutte quelle contrade dedite alla pirolatria, all'astrolatria, il pianeta di Venere sostenne una parte importante. 1. Venne congiunto, assimilato, immedesimato alla luna. 2. Se ne fece l'adeguato dellu terra, ma sempre conscruandogli la sva fisionomia luminosa. 3. Fu messo in relazione cot sole, fu quasi it sole femina ; poi, metamorfosi bizzarra! il sole fu l'astro femina, e Venere divenne pianeta mascolino. 4. Sia come sole, sia come terra luminiforme. Vegere diventò assai presto l'amore ; imperocche mihr in parsi, mihr d'onde Mithra, significava ugualmenta amore e fuoco. In pari tempo Venere a titolo di luna appariva la grande generatrice, e tostoche la si faceva maschio, il che non era raro, essa diventava il generatore. Tali sono le forme principali sotto le quali il pianeta, a vicenda maschio e femina, arrivò della Persia nell'Asia Anteriore. Colà ella elshe tre nomi celebri Anahid od Enio. Actoret ( in latino Astarte), Afrodite. Il nome d'Anahid appartiene all' altopiano della granda Armenia; Venere in quella regione è talmente virile, selvaggia e silvestre, che si paragona a Diana di cui ha tutto 1' aspetto: modificata in Enjo, ha sua stanza nella Cappadocia e nel Ponto; ella vi esagera ancora la sua faccia marziale : armata da capo a piedi ed avida, non più del sangue delle belve, ma degli ampii macelli di vittime umane, è riguardata qual des della guerra, ed i Latini traducono il suo nome per quello di Bellona; Nella Fenicia le sue forme sono più dolci: ella non vi esagera che l'anreola scintillante che raggia intorno ad essa; ella è pianeta ancora; mu

pianeta che ricapitola tutto il cielo stellato. Actoret, suo nome indigeno, sembra talvolta surrogato da Astebe ( Acht-Tre ). Si crede vedere in cssa una Pasifae (o tutta luce) siria, un Imout fatto femina, una Ator od Etra. Ella non conserva del maschile suo aspetto che una superiorità dolce sul suo amante o suo sposo Adone. Onfale in Lidia, Onfale sì ridente e sì graziosa, ha qualcosa di più fiero di lei., Afrodite ci conduce a Cipro ed in Cilicia. Ivi una moltitudine di miti e di genealogie mostrano non solamente Adone accanto d'Afrodite, ma eziandio Sandaco. Ciniro, Farnace, i Ciniradi, dinastia sucre, transizione dal ciclo all'uomo, i Tamira ed i Tamiradi, famiglie sacerdotali preposte al culto di Venere. Ivi altresi appariseono in capo agli annali ciprii Cefalo, Titone, Fetonte, Astinoo, con caratterl più semplici, più gravi di quelli delle leggende usuali. Pafo fu la metropoli di que' celebri culti, cd ebbe' Amatunta per sussidiaria. Ivi tracce d'un'alta antichità lasciano apparire il carattere primitivamente androginico o maschila della des. Afrodito era il suo nome come Afcodite, L' imagine sacra d'Amatunta offriva agli occhi una donna barbuta con tutti i caratteri dell'ermafrodito. Finalmente un masso conoide, effigie primordisle della dea, ricorda l'Ioni-Lingam degl'Indiani. In questa serie di modificazioni domina nna stessa idea, quella di pianeta, dalla quale defluiscono le idee episodiche che segnono: stella, luce, amore, o predominaziona del sesso mascolino. Parallela a questa si schiera un'altra serie di nozioni mitiche non meno ricehe, non meno strettamente connesse: passività, fecondità, generazione, alimentazione, onda, terra,

sesso feminino. Queste due serie di idee raggiarono ugoalmente nell' India, e del culto di Bavani ; ma l'una fece cummino pel settentrione, e si manifestò nelle scabre sinuosità della Transossana, l'altra spiccò il volo in deliziose convalli, sotto un cielo di fuoco, rinfrescato da accarezzevoli venticelli, lungo a fiumi di siti incantevoli ed a muri fertili di perle e di porpore (le porpore sono i molluschi da cui si, cava il colore di tal nome: ve n'ha una moltitudine di specie). In forza di due itinerarii si opposti, Bavani, dea da due poli, doveva lasciar apparire due facce assai differenti. Nel scttentrione fu una Dorga, e talvolta Durgakali ; al mezzodi fu una Mohanimaia, tutto amore, illusione ed incantesimi, una Laksmi ch'emerge coll'amrita o bevanda immortalante dell'Oceano di latte, Laksmi che inebbria gli dei alla vista della sua bellezza, e d'on balzo si slancia dal mare dov'e nata al cielo cui abbelliscono le sue attrattive. Arrivate in Grecia nel tempo in cui già il commercio, le migrazioni armate, i pellegrinaggi scientifici ampliavano quotidianamente le vic del sincretismo, la Durga del settentrione, l'Astarte del mezzodi si fosero in una sola dea, ed Afrodite fu mare e cielo, femmina e maschio, vale a dire, in altri termini, ch'ella fu la terra ed il fuoco, il fuoco e l'acqua, che fu la materia e lo spirito, l'istinto fisico e l'amore, il coito e quella fiamma magnetica che si serve d'un letto per salire in ciclo (Balzac, Elix. di vita). Non ci facciamo più meraviglia di veder Venere figlia della dea per eccellenzu ; Dione, che é Dia, Devi : figlia di Giove, che è l'ente sopremo; figlia d'Urano, il cielo, e d'Emera, il giorno; non ci faccia-

mo meraviglia di vederla ella stessa impadroniesi di cotesti nomi di Dione, d'Urania, assolutamente gli stessi in uu senso che Urano fatto femina; non ci facciamo meraviglia di vederla circondarsi di sposi diversi. ora il gran nume (Giove), ora lo spirito supremo (Mercurio), ora vil vento sonoro (Pane), ora l'organismo che da la vita e la gioia (Bacco), ora il sole (Apollo, Adone), ora finalmenta il dio che gli epiloga tutti, il dio in cui si uniscono la luce, il calore, l'elettricità, 'il magnetismo, il dio che dà al genere umano le arti, al mondo l'ordine, l'ermonia, l'organizzazione, il dio del fuoco (Vulcano). Laonde dappertutto si vede questo fuoeo produttore in colazione con l'onda fecondabile o fecondante. Nelle Indie, presso Bavani-Ganga, Siva; in Egitta, presso Ator, Pta; in Sicilia, presso Adrano, Etna, la madre dei Palichi, Fin nelle incarnazioni umane degli dei, questa propensione si riverbera : Prometeo ha presso di sè Pandora : Dedalo seconda Pasifac. Se per culto di Venerc s'intende il culto di tutte le dee che si possono prendere per lei, esso cra sommamente diffuso. Nell'alta Asia, Echatana e Suza adoravano Anahid; Elimaide e Babilo. nia porgevano ferventi omaggi a Militta (vedi questo nome), ed anzi spingevano l'imitazione della dea fino alla prostituzione : nella Fenicia e nella Siria, Ierapoli, Sidone, Biblo, Afak, Ellopoli, Ascalona, riverivano Actoret ed Addirdaga, Di la il culto passò nell' isola di Cipro, dove già abbiamo nominato quale metropoli del colto afrodisiaco Pafo. Intorno a cotesta città s'aggruppano come succorsuli Amatunta, Afrodisio, Solos, Salamina, ecc. Il tempio di Pafo era stato fondato prima da

Aeria: poscia Ciniro lo rilevo dalle sue rovine. Tamira, stipite dei Tamiradi, vi portò l'arte degli aruspici, la quale però in appresso cadde in disuso perchè si abolirono i sagrifizii. Nell'origine, a quanto sembra, tutte le vittime, purchè maschi, erano ricevute. Però, le viscere dei cavalli ottenevano più fede. In seguito i pronostici meteorologici ed astronomici furono, se non più celebri, almeno più in voga. L'altare di Pafo, dicesi, non era mai bagnato dalla pioggia, c nondimeno l'altare. il tempio stesso erano inetri (all'aria aperta). Sagrificavansi pure uccelli, columbe soprattutto. Le douzelle andavano in certi giorni stabiliti alla sponda del mare a darsi, mediante danaro, a chiunque le pregava d'amore. Nelle città di Side e di Aspenda, in Panfilia, si sagrificava a Venere de'porci e forse de'cignali, Qui, senza dobbio, si peosera alla parte fatale che sostiene il cinghiale nel mito di Adone. Alcuni epigrammatisti potrebbero pur pensare al senso lascivo del greco x 01 pos. Nel rimanente dell'Asia Minore le città più celebri pel culto di Venere erano Gnido, Alicarnasso, Mileto, Efeso, Artace, Tamno, Sardi, Pergamo, Afrodisio, Abido e Bolo: Zela, Comana, Fanagoria, rendevano omaggio ad Enio. Le isole di Creta, di Ceo, di Coo, di Samo nel mar Egeo; Afrodisio, Enia, Tricca in Tessalia ; Tanagro, Oropo, Tespia in Beozia; Atene in Attien; Megara nella Megaride; Corinto, Sicione, Patrasso, Egina, Egira, Bura nel settentrione del Peloponneso ; Elide, Olimpia, Tegea, Melangea, Psofi, Gillene, Megalopoli nel centro e nel ponente; Argo, Epidauro, Trezene, Ermione nel levante; Sparta, Amicla, Genopoli, Messene nel mezzodi ; le isole di Citera e

di Zacinto, Azzio, Leucade, Eapto, Ambracia, Dirrachio sulla costa orientale dell'ora chiamata Livadia. rivaleggiarono con tutte quelle città d'Oriente pel culto assiduo o, magnifico che resero a Venere, sotto il nome d'Afrodite. In Sicilia essa ebbe un tempio famoso sul monte Erice : da ciò il suo nome celebre di Venere-Ericina. Siracusa pure le dedicò un tempio. Roma, a detta di Varrone, non ammise il suo culto che alquar to tardi. Questa asserzione non è troppo concorde con lo spirito dei racconti volgari sulla migrazione di Enea alla testa dei Troiani in Italia. I Romani, è noto, ne' bei secoli della repubblica e dell'impero, si diedero il titolo d'Eneadi, ed il primo emistichio dell'incredulo Lucrezio qualifica Venere per madre dei Romani. Del tempo stesso di Romolo, ci dicono Dionigi d'Alicarnasso, ec., fu eretto un tempio a Venere Mirtea. nè era il primo. Venere Frutis ne aveva avuto uno per l'innanzi. In progresso sorsero i templi di Venere Closcina, Venere Calva, Venere Vittrice, ecc. Del rimonente, Baia e Minturno prevalsero su Roma per la magnificenza dei loro edifizii; finalmente la Spagna e l'Africa dedicarono templi a Venere. Le principali feste celebrate in onore di cotesta dea si chiamavano Adonie, Anagogie e Catagogie, nella Sicilia ; Afrodisie in Cipro, ecc. Queste ultime erano osservabili pci riti misteriosi che le accompagnavano. Coloro che si facevano iniziare offerivano una moneta a Venere Meretrice e ricevevano in ricambio del sale ed un fallo. Il sale indicava il mare, culla della des ; quanto al fallo, la spiegazione è inutile. La festa di Venere era celebrata a Corinto dalle cortigiane, si rinomate in quella città

di commercio e di piaceri. A Venere erano consecrati il mirto, il pomo, la rosa la quale, dicesi, di bianca ch'era prima, divenne rossa allorché ella corse a piedi nudi a traverso i pruni e le spine per vedere Adone moriente. L'asello e l'orata eranle pur consecrati. I torcicolli, uccelli magici che di continuo erano adoperati dagli amanti nella da loro detta parmaceutria, erano sovente suni paredri. Ad essi senza dubbio peosava Euripide quando nella sua Megara disse : " Agili uccelli il cui flessibile collo si piega eon grazia! « Bella, giovane, ridente, nuda o quasi nuda, Venere si vede ora sul mare ed in un carro che sembra tirato dai Tritoni ; ora nell' aria, ed in un carro tirato da colombe. Talvolta l' ippocampo, o il toro marino, surroga il carro marino. In Elide la sua cavalcatura era la eapra si notabile pel suo personaggio di generatrice o d'allattatrice, ed il suo piede premeva un'emide (tartaruga di mare). Essa ha per corteo, oltre gli dei teste nominati, Imero e Poto (varietà dell'amore) e la bella Pito (o persuasione), la più sedueente delle Grazie! Il suo attributo più selebre è quel cinto famoso ehe dispensa grazie, bellezza, giovento ed irresistibili attrattive a colei che lo possiede. Più di rado è vestita, od ármata da espo a piedi ; talvolta ha uno specebio nella mano destra, e. nella sinistra sia un papavero (che ivi surroga il loto), sia un pomo ( adeguato di frutto e lontana allusione al pomo di discordia). " Fidia, Policleto, Agoracrito ed Alcamene, dice Millin, hanno seolpito statue di Venere. Ma Fidia, creatore dello stile sublime, e gli artisti della sua scuola dovevano piuttosto produrre agli oechi della Grecia meravigliata la potenza di Giove, la maestà di Giunone, la castità di Diana e la seria e maschia severità di Minerva che i vezzi e il dolce sorriso di Venere. Questo suecesso crai riserbato ai due artisti che hanno dato i modelli dello stile grazioso, Prassitele ed Apelle. Aveasi sempro rappresentato Venere vestita, e tal era quella che Prassitele aveva scolpita per gli abitanti di Coo. Due eelebri cortigiane, Crating e Frine, ebbero una grande influenza sul modo onde Prassitele scolpi la Venere che gli commisero i Gnidii, Egli alimento il suo pensiero delle loro differenti bellezze, e l'alto suo ingegno concepi e creò l' imagine incantevole ch' è stata celebrata in tutta l'antichità e la cui composizione è ancora delineata sulle medaglie di Gnido. Frine e la bella Pancasta; cui altri chiamano Campaspe, ispirarono pure Apelle, L'imaginazione ugualmente ripiena della bellezza delle loro forme, e preso d'ammigazione vedendo Frine ad uscire del mare, fece la sua Venere-Anadiomeno (elie esce dall'onde) ; pittera che fin st lungamente oggetto di vanità per gli abitanti di Coo, e d'ammirazione per tutto l'Asia, a L'anno 1824 he fatto conoscere all'Europa un espolayord the forse vince ancora quella due belle composizioni. È desso la Venere di Milo, cosi nominata dall' isola nella quale fu rinvennta, e d'i eui duole che le braccia sieno mutilate. E dessa l'originale della Venere di Prassitele ? certo è che anteriormente, come si è veduto da quanto precede, non ei restava della Venere prossiteliana che aleune copie; le une ridotte, tra le quali si distingue soprattutto il bel medaglione di Caracalla (scolpito ed ineiso in Lachau, Attributi di Venerc, pag. 71), le altre di grandezza naturale, tra le quali le Veneri conosciute sotto il nome di Venere de' Medici, Venere del Campidoglio. Venere d'Arles tenevano il primo luogo. Sopra una patera di Dempster (Etrur. reg., I, 1) è una Venere osservabile perché è vestita : leggesi il nome di Thalna, che, con la colomba presso lei collocata, aiuta a ravvisarla. Cotesto uccello, simbolo delle fiamme d'amore e della fecondità, si trova pure nella mano della giovane Ericina ( Mag. encicl., anno 1810, v, 241), presso la Venere della villa Albani, che appartiene allo stile d' imitazione, e nel tempio di Venere Pasia che adorna l'ancllo sl'oro del Museo del Vaticano (Mus. Pio-Clem., I, t. A, n.º 19), Talvolta alle colombe erano sostituiti sia i passeri ardenti, sia i cigni. In Maffei si vede una Venere che ha per paredri due amori che tengono un tirso avvolto di pampini dai grappoli vermigli e coronati di spiche, e la cui mano sembra librare tre dardi; a tale aspetto corre alla memoria l'adagio si celebre : Sine Baccho et Cerere friget Fenus. Indicheremo altresi, in fatto di rappresentazioni figurate, le due Veneri-Anadiomene. pubblicate, l'una nella Filla Pinciana, Stanza I, n. 12, l'altra nei Mon. inediti di Millin, 11, 28 e 29; le due Veneri marine, l'una di Magnan. Brutt. num., nt, l'altra di Vaillant, Num. imp., pag. 113; la Venere sopra un toro marino di Millin, Gall, mit. 177; Venere Vittrice (Millin, P. inc. ined., c Gall. mit., 184); Venere Genitrice (Gessner, Num. imp. rom., clavi, 47 ); Venere Cloacina (Morell, Fam. Muss.); il gruppo di Marte e Venere (Mus. cap., 111, 20); Venere che sostiene Adone ferito ( Pittura ant. copiala da Raff.

Mengs ed incisa da Volpato); finalmente le numerose statue d'impensore si tente d'impentrici in laggo o in atto d'acconciartrici in laggo o in atto d'acconciartrici in laggo o in atto d'acconciarsi, in forma di Venerce (vedi Missi Gall, mit., 186-188.). Non dimentchimo tuttavia le figure grossolunma antiche con le quali i Cipriotifelelli al vecchio fetiscismo, priorsentavano sucora Venere; a tale classe appartengono quelle pietre piramidali che ci presentano accora diverse medaglie di Tito e di Vener.

VENILIA, forma di Camasena q piuttosto della dea-mare moglio del dio-signore delle acque, qualunque poi sia il nome che si dà ad esso. A Venilia si suol contrapporre Salacia la quale, com'essa, non è che una forma di Camasena. Probabilmente Venilia non è che l'onda la quale vicne (venit) a frangersi contro la spiaggia, Salacia l'onda che si ritira spumante e come saltellante (salire, salum). Alcuni l'intendono del flusso e riflusso, ciò ch'è facile consiliare con l'interpretazione precedente. In ambo i casi, è chiaro che si ha due forme diverse d'una specie d' Anfitrite romana (Varrone, in Sant'Agostino, Città di Dio, lih. vii, cap. 22). Come tali. Venilia e Salacia sona mogli di Giano preso per colni che va (Eanus da eo), che scorre. Questi termini vaghi possono altresi applicarsi al tempo, si spesso paragonato degli antichi ad un fiume, ad un mare. In questa nuova ipotesi, Venilia e Salacia, ma più particolarmente Venilia, rappresentano pure il tempo e, se vuolsi, l'istante. Ogni istante, quando è presente, quando arriva, è Venilia; quando è passato, è Sa-

 Tutti conoscono la Venere di Tiziano e quella di Canova perche qui basti solo di ricordarle. (Il Trad.) lacia. Spingere più oltre quelto comprazione serobhe piscrile. Comunque sia, dall' unione di Venilia e di Giano nacupero Pico e Camente, ambo profeti. — Volgarmenta foressi di Venilia una ninfa, oppure una sorella d'Amata, ed in pari tempo la madre di Turtor (Serivio, sull'Encide, l. x, v. 56; e Virgigiio tesso). Talvolta riganardavai come dea del perdono, per la semi-unominia del venabold latino rentie.

VENTI (i). Gli antichi fie hanno

Borea. S. Conca.

Cecia. S. L. Un disco da eui cade la grandine. .

Afeliote. L. Frutti o miele in un manto.

Euro. M. L. Manto amplissimo.

Noto. M. Vaso dal quale cade quantità d'acqua-

Lipso, M. P. Aplustro in mano.

Zefiro. P. Fiori.

Scirone, S. P. Vaso rovesciato dal quele cariono ceneri e fuoco.

Di questi otto Venti, tutti figli d'Astrea e dell'Aurora, due solamente hanno alcun che di rassomigliante a leggende: sono Borea e Zefiro (vedi questi nomi).

VERAVA o VEIRAVERT, terzo figlio di Siva, nacque dalla sua respirazione. È Siva in quanto che vendicatore dell' orgoglió e distruttore del mondo alla tine dei secoli. È desso che umiliò Brama allorchè si dichiaro il più grande degli dei, e gli troncò la sua quinta testa; è desso che, uccidendo i Deverkeli ed i Muni, raecolse il loro sangue nel eranio della testa che aveva abbattuta a Brama. In seguito li risuscitò, e diè loro cuori più puri. Rappresentasi di color azzurro, con tre occhi e due lunghi denti sporgenti come sanne di cinghiale. Una corona di teste gli pende intorno al collo ed allo stomaco; la sua cintura è formata di serpenti ; le ciocche rosse de'suoi capelli sembrano piramidi di fiamme danzanti. I suoi piedi sono guerniti di campanelli, è le sue quattro mafi tengono la ciakra (tchakra), il tidi, una corda ed il cranio di Brama.

VERGINE, VIAGO, PARTHENOS; I. Minerva, 2. la Fortuna, 3. la Vittoria. - La Vergine è una delle costellazioni zodiacali. Le liste che incomineiano dall' Arieto la chiamano la sesta. Essa presiede al mese d'agosto. Intorno a ciò ch'era stata prima di arrivare al cielo, si varia singolarmente. Del rimanente, le opinioni principali veggono in esse: 1. Erigone, figlia del propagandista vignicultore Icario; 2. Cerere; 3. Temi; 4. Astrea, figlia di Giove e di Temi; 5. una figlia d'Astrea e del Giorno; 6. una figlia d'Astrea e del fiume Asopo; 7. una figlia d'Apollo e di Crisotemi : 8. Iside l'Egizia ; q. Atergati la Siria; 10. la Fortuna.

VERITA', VEBITAS, in greco Ar.s.

au, 'Annsure, figlia di Giove secondo Pindaro, di Saturno secondo altri, ha per figlie la Giustizia e la Virtù, Apelle l'aveva rappresentata nel suo quadro della calunnia sotto le sembianze d'una donna modesta, e che si tiene in disparte. I moderni l'hanno pur essi assai volte figurata (1).

VERTICORDIA, Verere in quanto che casta, el ispirante la castità. L'anno 115 av. G. - C., tre vestali si resero calperoli di criminose relazioni con de'cavelieri romani; si consultò au tale avrenimento i dibri dello Silvilla, ed un senotus- consulto ordinò che il adonna più rirttosa di Roma consecrerebbe, a spense del tesoro, una statua a Vene-Verticordia. Fia la moglie d'un potrive, Sulpiria, ch'ebbe tale o nore.

VERTUNNO, Yearruses, divinità dell'Etruria e dell'antico Lazio, è preso d'ordinario pel dio degli orti e de'giardini, oppur anche pel dio dell'autunno, delle stagioni, dell'anno intero, e finalmente pel dio del mutamento e dei pensieri umani. Ma il concetto primitivo e fondamentale, quello che ci indica il nome stessa (Vertumenos, part.), è l'anno in quanto che si offre successivamente sotto diversi aspetti, è l'idea stessa delle trasformazioni sotto le quali si travisa l' nnità a qualsiasi grado si prenda. I primi adoratori di quest'alta personificazione mitica si intralzarono essi a questo concetto generale? Forse che no. Ma, almeno, è certo che l'anno é le sue fasi apparvero loro con tale carattere di unità multiforme, e che, ben diversi dagli stretti antropomorfisti i quali più tardi imaginarono quattro dei per le quattro stagioni, rappresenta-

(t) Fra essi ricorderemo Cesure Ripa, il cav. Bernini. P. Picard , Gravelot e Nicolò Ponssin. (Il Trad.)

rono questo ciclo di trecentosessantacinque giorni, durante il quale tutto caugia di continuo in cielo ed in terra, con un solo ente mitico, quegli che va soggetto a variazioni (qui vertitur). Ciò ammesso, il resto si spiega da sé. Si vede come ron una lieve generalizzazione, si giunse a fare di Vertunno il dio del cangiamento a poi, siccome nulla è più variabile del pensiero, il dio degli uma ni pensieri : si vede come, particolare ggiando sempre più, Vertunno-mino divenne Vertunno-stagiorie, Vertunno-autunno, che adorna gli orti ed i giardini dei dogi più soavi. Da quest' o'ltimo concetto a quello che mette Vertunno in relazione con Pomona, la dea delle ricolte degli orti, non cravi che un passo. Ora egli è suo sposo ora suo amante. Ovidio (Metam... l. 119) racconta amenamente di qual maniera e per qual serie di trasformazioni gli riesca di sedurre la degi cui amo. Aggiungiamo che, del rimanente, la scelta delle trasformazioni indicate da Ovidio ha un leggiero valore : che non v'ha ne fecondità poetica ne alta intelligenza del soggetto a mostrare Vertunno bifolco, mietitore, vignaiuolo e donna vecchia ( sebbene l' intenzione di far così l'allegoria delle quattro stagioni apparisca abbastanza eviden-(e); che finalmente l'apparizione stessa della vecchia, vera conciliatrix anptiarum, non è più del medesimo tenore che il restante del racconto, e che bisogna esser risoluto ad intendere qualunque cosa a grado d'un sistema per vedere cola un emblema del verno. Sembra che una tradizione attribuisse a Vertunno l'asciugamento della vallata dove fu poi il Velahro(» Vertumnus verso dicor ab amne: « Properzio, l. 1v. el. 11 ); il ridicolo dell'etimologia

non prova la falsità dell'asserzione. Asconio Pediano (sulla tersa Verrina) fa di Vertonno il dio del commercio: invertendarum rerum, id est mercaturae. Si sagrificavano a Vertonno le primizie dei fiori e dei frutti. Le sue feste, dette Vertunnali, ricorrevano in ottobre. Orazio (l. 11, sat. vii) dice in plorale i Vertunni, perchè le statue del dio etrusco erano numerose e lo rappresentavano sotto forme assai diverse. La più rinomata era all'angolo del gran Velabro e del Vicus Tuscus, nel luogo stesso dove questa via cessava di chiamarsi Vicus Thurarius. Solitamente è un giovane coronato d'erbe, con de'frotti ed una cornucopia in mano. Vedevasi nei giardini di Sceaux un bel Vertunno: la sua corona di spiche, la pelle eli belva attaccata al suo collo, i frutti e le foglie di cui è onusto, la falciuola che tiene in mano e che dee potare gli alberi, indicano abbastanza che lo statoario volle unire gli attributi delle quattro stagioni.

VERVATORE, VERVACIOR, uno dei dodici iddii latini dell'agricoltura, era il primo implorato nei sagrifizii a Cerere ed alla Terra dal Flamine cereale.

VESTA ( in greco Estis, Estia), dea del fuoco, e più specialmente del fuoco centrale, e in conseguenza della terra (vedi più innanzi), è stata sovente press per Cibele, per Opi, per Rea. Si ebbe torto : Saturno e Rea le hanno dato i natali, del pari che a Gionone ed a Gerere. È ona vergine immacolata, e, come Minerva, si sottrae, ma incontrastabilmente, a tentativi brutali; soltanto questa volta l'assalitore è Priapo. L'avventura, che rassomiglia assolutamente a quella di Faono ed Onfale, è raccontata da Ovidio. Vol-

garmente Vesta è il focolare, in greco Estia; ma, in sostanza, era la terra in quanto che fiammeggiante, Il fooco centrale, nucleo del giobo terrestre, è Vesta. Non è da stupire che in progresso abbiasi confuso Vesta da una parte, con Titea, Ge, Rea e Cibele, le quali tutte e quattro sono la Terra ; dall' altra, contotte le dee fiammeggianti che presenta l'antichità greca, Arianne, Etra, Mincrya, Venere-Urania, Cabira, Nella prima ipotesi si volle che Vesta fosse moglie, sia d'Urano (il ciclo), sia di Saturno. Si giunse a fare due Veste. Tali difficoltà si chiariranno assai presto per chi saprà ricordarsi che in Egitto puresi vedono in alcuna goisa doe Ator le quali, nella realtà, si relucono ad una dea che si alloga in due sfere distinte ; in ultri termini che rivestono differenti gradi di determinazione. Vogliusi dungoe ben penetrarsi di questa idea, che non v' ha che una Vesta, e che questa Vesta è la terra-finoco. Il culto di Vesta dovette probabilmente la sua origine alla religione parsi. Gli astri in cielo, le sorgenti di nafta in terra, dicdero luogo all'adorazione del fuoco. I tempii che forono eretti alla fiamma divinizzata, e che si chiamavano nella lingoa indigena Atesegah, in greco Pirci, non solamente crano santuarii, asili, ma si riyerberarono in totti i focolari pubblici e privati. Da ciò un culto domestico il quale. anche allora che fu applicato alla cosa pubblica, aveva ancora questo carattere, E dunque semplicissima cosa che il culto di Vesta abbia preso di buon'ora una forma patriarcale, che gli dei del focolare sieno stati penati o lari, che il focolare stesso siasi trovato un larario, c per conseguenza un Lare su-

premo, un Penate supremo. Si comprende altresì il suo legame con Minerva, che è l'Empireo (o sfera di fuoco, che è il Fallo o fiamma fallica, fiamma piramidale che danza sul focolare, fiamma funtastica che la madre di Servio scorge nel braciere di Tanaquilla). Pallade e Vesta erano i grandi Penati di Troia; ma a vicenda Pallade assorbe Vesta. Vesta sparisce sotto Pallade. Roma, città pelasgica, ricevette queste due divinità: poco impurta per qual via ci arrivarono; di già, forse, un fuoco eterno aveva arso in onore dell'ultima. L'avventura di Rea-Silvia indurrebbe almeno a crederlo. L' istituzione normale del culto di Vesta è dagli storici volgari riferita al regno di Numa. Un tempio in forma di globo (vale a dire a cupola) le fu da cotesto principe dedicato. In tale recinto riverito aplendeva un fuoco sacro mantenuto da vergini che per essere consecrate a Vesta chiamavansi Vestali ; primitivamente in numero di quattro, furono accresciute a sei sotto Servio-Tullio. Nessuno ignora che quelle che violavano il loro voto di continenza erano sotterrate vive nel campo Secllerato, vicino porta Collina, Il loro sacerdozio durava trent'anni: in capo al qual termine erano libere sia di lasciare il tempio e di maritarsi, sia di rimanere nel loro chiostro detto atrium Vestae. Quando un posto di vestale era vacante, il sommo pontefice seeglieva a suo talento venti donzelle da sei a sedici anni. La sorte decideva fra esse ; c quelle ch'erano state designate, dovevano per nmore o per forza acconsentire ad adempiere l'officio di vestale. Il sommo sacerdote allora andava a levarla come una prigioniera di guerra alla di lei casa. In progresso, la via

della sorte non fu più seguita se non quando nessuna delle venti donzelle acconsentiva d'esser vestale. Varii privilegii onorifici poteyano consolare le vestali della rigidezza con la quale erano trattate. La licenza di uscire a loro piacimento, d'andare in carro, d'avere in teatro un posto distinto, di testare anche avanti l' età debita, di non essere mai sotto la posterità di genitori o di tutori, di non giurare che quando volevano. ed in nome di Vesta, e finalmente di rimettere la pena ai rei in cui s'abbattevano a caso, tali erano le loro principali prerogative, Quando il fuoco sacro era estinto, raccendevasi ai raggi del sole, senza dubbio mediante qualche stromento analogo allo specchio concavo. Rinnovavasi pure ogni anno il 1. di marzo, epoca nella quale cominciava l'anno primitivo, ed a tal uopo servivano due pezzi di legno che si stropicciavano l'uno contra l'altro, - L'ideale di cotesta dea è una façcia severa, bella, nobile; essa ha sia lo scettro, sia l'asta in mano e la sfendone sulla testa; sovente ha il viso ravvolto in un velo. La taglia snella è una particolarità moderna. La lampada ed il palladio, moderni egualmente, s'adattano almeno assai bene ai dati antichi. Una lampada che, nel calendario della villa Borghese, dinota Vesta, è caratterizzata da una testa d'asino, allusione comica al tentativo infelice di Priapo. il quale, accostandosi al letto della casta dea, trovò si sgraziatamente nell'orecchiuto animale un contrattempo inaspettato. - La Vesta del museo Capitolino è la più bella che si conosca. Quella della villa Giustiniani ( Morell, fam. Cassia ) è rara e curiosa: essa è velata. Confr. altresi quella riprodotta da Hirt,

Bilderbuch, viu, 10. — Troviamo in Buonarotti, Medagl. ant., xxxvi, 1 e 5, i ritratti di due vestali, Bellicia Modesta e Nerazia.

VIALI, VIALES (Lari), vale a dire che presiedono alle strade e forse

alle vie ( vedi Ları ).

VIASSA (fr. Viaça). Vedi Vvata,
Biogr. univ.

VIBILIA, dea latina dei viaggiatori, era soprattutto invocata da coloro che si smarrivano in cammino.

VIBISCIANA (fr. Vinnicana), fratello di Ravuna nella mitologia indiana, si separò dalla causa del gigante al momento della spedizione di Rama, passò nel campo di cotesto eroc, e dopo la morte del tiranno, ottenne dal vincitore la sovranità di Lanka (isola di Cellan).

VICAPOTA, la Vittoria, secondo i vecchi abitanti del Lazio. Questo vocabolo equivale a potis vincere. VICTA, dea latina del vitto o

dell'alimentazione (in latino victus). VIDAR, Vano candinavo, prezicde al silenzio, e per conseguenza alna diserzione. Figlio di Odino, sarà suo vendicatore ed ucciderà il lupo Fenris quando il re degli Asi sarà stato lucerato dai denti del feroce animale. Cotesto Worfeo sendinavo sugueglia quasi in forza il commorca; a conseguenta del presenta di vano al leggermente per mezzo alla cosa ribei tocco, che traversa l'aria e l'acqua senza essere sentito. Vidar ricorda e Morfeo e Lete; celli ci'

oblio ed il niente, l'irrivelazione.
VIDUNTE, Viness, dio latino,
cra sua cura di separare il corpo e
l'anima; in altri termini, di far evacuare l'anima dall'interno del corpo.
VILE. Pedi Valu.

VINATAGA, lo stesso che Ga-

VINDIMA, figlia d'Evendro o Ninfa ( forse l'una e l'altra), fu amata da Errole e n'ebbe Fabio da cui la gente Fabia pretendera discendere. Forse chiamasi pur Fovia; forse infine è la vendetla personificata. VIOLENZA, Vis, in greco Bia.

Vedi quest'ultimo nome.

VIRABADRA o VIRABIIADRA (talvolta Vinapatren), quarto figlio di Sira, secondo Sonnerat e Nic. Müller, nacque dal sudore del corpo di Siva, con otto teste e due mila braccia, Takin allora faceta un sagrifizio al fine di fer nascere un nuovo dio che per la sua potenza vincesse ed annientasse Siva. Fu invece questi sotto la forma di Virabadra, che ridusse in cenere Takin e tutti coloro che l'aintavano nel suo immondo sagrifizio. In progresso fe' loro gruzia e li risuscitò. Virabadra ha alcuni tempii, ma sono assai meno frequentati delle grandi pagode dei due grandi iddii del sivaismo. - Il nome di Badrakali presenta qualche analogia con quello di Virabadra.

VIRAKOCIA (fr. VIRAKOCRA), una delle divinità principali dei Peruviani, e membro essenziale della trinità peruviana (Paciakamak e Mamakocia erano gli altri due).

VERBIO, VIRBIUS. Fedi le POLI-TO. → Si dà un secondo Viabio come figlio d'Ippolito e d'Aricia e duce nell'esercito di Turno.

VIRGINANIS, VIRGINENSIS, VIRGINICURIS, dea romana di cui l'imagine era posta nella camera nuziale la sera e la notte delle nozze. Essa presiedeva specialmente allo scioglimento della cintura.

VIRIPLACA, des dei Romsni che aveva un tempio sul monte Palatino, secondo gli uni metteva pace nelle famiglie (virum placare); secondo gli altri rendeva de don-elle grate agli uomini (viris placere), e faceva trovar loro marito. Laonde le fanciulle nubili si recavano nel sub tempio il 1. d'aprile, spogliandosi dinanzi la dea e pregandola di nascondere ai loro mariti la conoscenza del'oro difetti corporali, Lesi feriva a tal uopo un po' di profume e d'incenso.

VIROASO di Firmico, Eso di Salassio, e forse Ratano di Origene, 2 decano del Toro nella mitologia egiziana, è rappresentato sul todisco rettangolare con dise corna di becco sostenute da una specie di tazza, e sormontate da cinque fusti di loto, emblema di fecondita di vegetazione. Del grado di Virono, in quanto che re umano nella lista di Eratostepa, sedi Dzesan, quadro.

VIRTU', dea allegorica, figlia della Verità, non comparisce che nel mito ove la si vede disputare Ercole alla Voluttà (vedi Escore). Rappresentasi vestita di bianco, modesta e nonlimeno dignitosa, ora con l'asta o lo scettro, ora coronata d'allori, ora alata i ora seduta sopra tin citbo di marmo, emblema di solidità. Talvolta è un vecchio con lunga barba, armato della clava e vestito della pelle del lione d'Ercole, Sopra una medaglia di Vero, la Virtà è simboleggiata da Bellerofonte portato da Pegaso e che immerge la sua lancia nei fianchi della Chimera, (1),

(1) Adam Sen, scullore funccio, rippresento nel 1757 poi in dipreso do Virtó, intesa cio è recubilette un scrpente, con coi è figurato il vizio, ed in atto di calpirlo nel capto con una spula che tuene in unaso, mentre coll'altra additi un ramo di quertie. Essa è incoronata d'alloro el terra. Gia prima il Ponsisi Parest dipinta in atto di ciortare Ercede a seguire le sue pedate per le vie delle glorizVIRUPARSCIA (fr. Vinoupancus), il primo dei quattro elefanti che portano il mondo sulle loro spalle, la loro fronte e le loro reni, ha il sno posto nll'angolo orientale del globo (vedi Ganas).

VISA-GIST, il saggio spirito, o AUNTEINVISAGIST, l'altirito, osa il dio supremo AUNTEINVISAGIST, l'altirito, esa il dio supremo dei Samogiai ilco noroxano altrest. Perkun, Zemienik, Vaisganto, Kremata, Pargueni ed altiri molti simunta, Pargueni ed altiri molti si mata, Pargueni ed altiri molti si fontane, piante, tutto era situati divino i serpenti stessi erano sacri, divino i serpenti stessi erano sacri, el opottavano per eccellenza il nune di Givottor che è compne a tutti gli enti donati della vita.

VISNU' ( fr. VICHNOU, WISHED . Wichse, Venesson, ecc.), secondo dio della Trimurti nelle Indie, è tenuto nell'opinione composita populare pel conservatore della creazione tratta dal nulla da Brama e destinata ad essere un giorno ripiombata nel nulla da Siva. Ma questa opinione è lontana dal far conoscere per intero Visnů. Ciò che v'ha di più palmare nella sun storia, sono le dieci incarnazioni : la decima non ha avuto luogo ; le altre nove appartengono al passato. Esse vanno per iscala nelle tre ctà che hanno preparato il periodo attuale, od ctà nera, Kalijuga, e si ripartiscono, le quattro prime nel Satiaiuga, le tre seguenti nel Dusparaiuga, l'ottava e la nona nel Tretainga : la decima · contrassegnerà, terminandola, la sinistra epoca di nubi e di tenebro nella quale noi viviamo. È forse mestieri di far osservare, prima d'entrare no particolari di queste dieci

simboleggiate da uno sterile e nudo scoglio. Ivi è vestita con semplice e lunço vestimento alla greca, el i suoi sguardi sono in pari tempo sereni e modesti. (Il Trad.)

incarnazioni, ch'esse avvengono di mille in mille anni divini (o, ciò che torna lo stesso, di trecentosessanta in trecentosessantamila anni umani), ai quali tuttavia bisogna aggiungere, allorché lo Inga si chinderà, il erepuscolo di quello che finisce e l' aurora di quello che incomincia? I quattro Inga si compongono d'un totale di quattromila, tremila, due mila e mille anni divini (in tutto diccimila), ed è quindi naturale che il primo periodo contenga quattro incarnazioni, il secondo tre, il terzo due, ed il quarto una. Le quattro prime incarnazioni di Visnii non sono che Apozoosi o trasformazioni in unimale. Pesce, tartar oga, cinghiale, lione, ecco i quattro animali di cui il dio assume le forme. Un fatto notabile è che questa serie di metamorfosi implica ascendenza della scala animale : il rettile non viene che dopo il pesce i mammiferi non compariscono che lunga pezza dopo il rettile; ed anzi, dei due mammiferi che chiudono la serie, il lione ci sembra avere alcun che di più nobile, di più alto, di più compiuto del verro selvatico, Queste quattro incarnazioni o Avatari portano i nomi speciali di Maziayataram, Kurmayataram, Varahavataram (o Addivarahavataram, di cui alcuni autori banno fatto Adivarangaperunal) e Narasingavataram. La prima incarnazione ebbe Inogu, secondo il Bagavat-Gita, sotto il settimo Menú Vaivassnata, ed chhe per oggetto di rendere agli nomini ed ai Deva i quattro Veda involati a Brama durante il suo sonno dal robusto Raksciassa Haiagriya, Visnù apparve sotto la forma d'un pesciolino a Satiavrata , gli predisse un diluvio universale, gli comando di costruirsi un'aren; si levò pesce cornuto e gigantesco dal seno delle gran-

VIS di acque per ucofflere Haiagriva, e ricuperò i libri sacri. Satiavrata divenne settimo Menù sotto il nome di Vaivassuuta, La seconda incarnazione avvenne allorché Dei e Daitia si collegarono per formare la deliziosa Amrita, pegno d'immortalità ambito dalle due razze suprannaturali, le quali di continuo si disputano il potere e l'impero dei mondi : il Merit precipitato nel mare vi s'internava ognora più rapidamente e la terra intera stava per mutar faccia se Visnú, trasformato in tartaruga, non fosse stato sollecito ad opporre il suo dorso come una base irremovibile alla caduta del monte gigantesco ( vedi Amanosia ). In breve l'Amrita, raccolta in un vaso, fu offerta agli dei da Danuantari. La terza incarnazione fu necessitata dalle pretensioni smisurate d' Eruniakscia, il quale minacciava d'inabissare il gloho un'altra volta : Visnù assunse le rozze forme del cingbiale, Varaha, e, sollevando la terra stapefatta sulle sue zanne, la sottrasse per la seconda volta alle voragini di Samadra. Un altro gigante, Eruniakasiapa, dotato di rari privilegi da Brama, provocó pel suo orgoglio sacrilego lo sdegno di Visnu, il quale, non potendo vincerlo né come dio, né come nomo, nè come animale, si tramutò in nomo-lione, Narasingh, si slanciò ruggendo dal centro d'una colonna, ed inseguendo il suo pallido nemico, lo strangolo sulla soglia del palazzo. Arriva poi il gran Bali, Mahabali, non meno empio, non meno potente de'snoi predecessori. Solo, un nano, sotto le vesti d'un bramano, Vamana, osa interpellare il sublime sultano, ne ottiene una concessione di tre passi di terreno, abbraccia con questi tre passi la terra, il ciclo, l'inferno, e sforza così

VIS

l'Assura meravigliato a riconoscere la sua potenza. Ma questo nano, questo bramano, questo Trivikrama (dai tre passi) era Visnù incarnato per la quinta volta. Mahabali si contenta di regnare all' inferno. I giganti spariscono dalla terra; ma gli uomini che succedono loro imitano troppo fedelmente i loro esempi. L'insolenza dei Suriavansa (o figli del Sole ) non ha più confini : è d'uono che Visnu discenda ancora dal suo palazzo incantato. Questa volta, s' egli è di razza bramaniea porta la scure, è bramano e guerriero ; Parassù-Rama è il nome suo: egli distrugge la casta empia dei Ksatriia, colma di benefizii i bramani, poi, desolato dell' ingratitudine di cotesti ministri del cielo, si ritira sulla giogaia delle Gate, allora bagnata dai flutti dell'Oceano Indiano, ed ivi, per dare una novella prova della sua divinità, sa uscire dal seno delle acque la costa di Malabar. Arrivano poscia le due magnifiche incarnazioni di Rama e Krisna, le quali amendue sono particolarizzate : negli articoli rispettivi. La prima è contrassegnata dalla presa di Lanka (Ceilan) contra il tiranno Ravana; la seconda si distingue per le disfatte successive di Kansa, di Giarassanda, di Duriodana. Così la guerra dei Pandù e dei Kurù vi ha luogo come episodio. Lunga pezza dopo la morte di Krisna che ha cominciato la fusione delle sette, Budda apparisce ed avanza questo difficile assunto : se la nuova dottrina non è vittoriosa nell' India intiera, si diffonde almeno con rapidità nell'Indostan stesso, nell'India-Transgangetica, moltiplica i conventi nel Tibet, invade la China, divide coi Kumi l'impero insulare del Giappone. Budda, senza dubbio, non fu

în origine un personaggio visnuita ; fors'anzi il visnuismo non ebbe avversario più fatale. Le due dottrine erano tanto più irreconciliabili nemiche quanto che si rassomigliavano maggiormente, o che la prima (per Krisna) aveva spianato la strada all'altra. Budda e Visnà si disputarono dunque l'impero intellettualo dell' India : lunga e calda fu la lotta, incostanti e variate le fasi del successo. Alla fine Visnà prevalse; ma nemmeno allora il trionfo fu compinto. Budda, perdendo la partita nell' India, fu tuttavia riconoscinto per dio, ed acclamato nona avatar di Visnu. Ciò non impedisce che i buddisti puri non separino totalmente Budda da tutti i suoi contorni visnuviani e non lo celebrino come Adibudda, Mahadeya, Suaiambuva, Bagavan. Qui hanno fine le incarnazioni di Visnu. La decima ed ultima non è ancora ; essa deciderà la distruzione del mondo e terminerà l'età negra (Kaliinga), età nostra, Visnú allora apparirà sotto la faccia minacciosa del cavallo sterminatore Kalki (vedi questo nome), e, d'un calcio, ridurrà in polvere il globo. Si vede altresi Visnù aver parte in una moltitudine d'avventure mitiche. È desso, per esempio, che assumendo le sembianze del rotondo. del grosso, dell'eterno Kapila, ruba il cavallo di Sagara, e poscia annienta d'un moto di narici i sessantamila figli del cetriuolo. È desso che sotto la forma della vezzosa Mohanimaia, rapisce di mano agli Assura la fiala divina che contiene l'amrita, e di cui questi spiriti immondi si sono impadroniti. E' desso che, allorquando Siva sa a qual circostanza s'attenga l'invulnerabilità del gigante Gialendra, si assume di rendere infedele la sposa fin allora si pura

e si casta: è desso che quando la hella Angiani, immersa nell'estasi, ispirava con le sue attrattive e con la sua devozione ingenua invincibili desiderii a Siva, diresse l'energia seminale del dio, suo cullega, nell'oreceliio della fancialla, la quale immantinente concepi, per tale operazione miracolosa, la simia Anuman. D'ordinario, presso Visnu, apparisce a titulo di sposa la bella Laksmi, la quale talvolta però ha per rivale Mohanimaia; ma questa non differisce che in apparenza da Laksmi. È nuto pure che costei s'incarna in pari tempo che il suo sposu, e che lo segue sulla terra in tutte le suc trasfiguraziuni, Sita, Rado, Rukmini, non sono ch'ella s'essa, Intorna alla coppia divina e benefica si mostrano come altrettanti assessori venerati Sescia, Garuda, Kamadenů (la vacca, l'aquila, il scrpente), Anuman, Sugriya, Indea e gli altri Vassů, Danuantari, ecc. - Visnů non è solamente il secondo membro della Trimurti: tal fiata si abbassa, ed è allora che s'incarna : tal fiata s' innalza, ed uguaglia Brahm istesso. Ascoltiamu qui Creuzer : " Egli è discesu sulla terra per un sagrifizio di cui egli solu era capace, per salvarla d'una perdita troppo certa; si è sottomessu a tutte le debolezze, a tutte le miscrie dell'umanità, ad una morte crudele per abbattere l' impero del male e ristorare l'impero del bene; si è fatto pastore, guerrieru e profeta per lasciare agli nomini, nel partirne, un modello dell' nomo. Ma non è perciò meno il dio per eccellenza, il rappresentante dell'ente invisibile dal quale ha ricevutu la sua missione, potente come lui, giusto come lui, buono e misericordioso come lui, spargendo le sue grazie fin sopra i suoi nemi-

ei, c non esigendo da suui adorator? che la fede e l'amore, che un culto in ispirito ed in verità, che il desiderio d'essergli uniti, il disprezzo. della terra e l'abnegazione di se stessi. Egli solo fa i veri santi ; egli solo poù dare il mukti o la beatitudiuc eterna; imperocché egli é Naraian, è Bagavan, è Brahm, risiede nel centro dei mondi, e tutti i mondi sopo in lui : celi è l'unità nel tutto, es All'enumerazione de'suoi abbassa. menti, aggiungiama: 1. il suo personaggio di Suria, sole (vedi questo nome); 2. il suo persunaggio più un mile ancora d'Aditia, sole mensile, Indra auch'esso è pressoche in un senso una determinazione di Visnii: cótesto dio bramaita, per la sua purezza, la sua lieneficenza, il suo. splendore, la sua tendenza versu i cieli, la sua curte fulgente di danza e risupante di canti sembra immedesimarsi con Visnu. Nelle alte sfere. per lo contrariu, Visnu, primugenito, della creaziune, precede gli altri Deva e dà loru nascimento; è desso. che galleggia, ora sulle acque primitive u mari di latte, corcato sulla foglia d'Assuata, ora sull' immane serpente Adisescia (durata primordiale) od Ananta (senza finc), le cui innumerevoli teste formano al disonra del suo cano una corona vivente. In amendue le ipotesi egli ù il primo lineamento dell'individualità, e le differenze non sono che episodiche; imperucchė, nell'una, l'irrivelato è il serpente dalle macchie azzurinc, nell'altra è l'onda ed il fiore acquatico. Nella prima è il gran serpente che picca il suo corpo flessihile sapra sè stesso, in modo da connumere in alcuna guisa la sua coda e le sue teste; nella seconda è Visnù che ha il pollice del suo piedo. in bocca. Si è veduto che allura si chiama Naraiona (colui che si muove sulle acque), vero Anadiomene maschio. Egli é pressoché Suaiambů, u, se qualche ente al mundu lu spossessa di questo titolu, non è che Sescia o la foglia di fico. Del rimanente, mentre ch'ei riposa od oscilla lentamente sotto i fiotti accarezzevoli, dal suu umbilico spunta uno stelo, un Padma fiorisce, Brama sorge dai petali del fiore; pui, ad un trattu, dalla sua fronte cade una guccia di sangue, ed ecco Rudra, Siva-Rudra, terzo personaggiu della Trimurti, Rappresentasi Visnú ora in uno degli atteggiamenti cha abbiamu testė. descritto, ora in piedi, o presso Laksmi cui avvinghia con le sue braccia. La sua carnagione è azzurra (da ciò il suu nome di Nila) ; i suoi occhi rassomigliano a fiori di luto ; il suo voltu brilla d'un'eterna giovinezza; in tutte le sue membra lussureggia il vigore; le sue quattro mani tengono ora il Padma, il Sanka (mollusco dalla famiglia dei Buccini), lo scettro, emblema dell' eternità, infine lo scettro del mon-

du ; ora il Ciakra o ruota fiammeg-

giante e dentellata. l'Agneiastram o

freecia di fiamma che ricorda la fol-

gore, la clava cui prediligono i due

ed anche i tre Rama; talvolta le sue

mani alzate e vuute versano le be-

nedizioni sui mortali. Sul suo cano

s'innalza la corona a tre cerchi, ima-

gine d'una torre dai ricchi merli: in

mezzo al suo petto scintilla il magnifico diamente-talismeno Kestrala

o Kaustuba-Mani, il cui sfolgorio il-

luminano tutte le cose ad in cui

tutto le cose si riflettono; preziosa

vesti ravvolgono il suo snellu corpo.

Per abitazione si è scelto il Vaikon-

ta, paradiso sublime situato all'o-

riente; per vahanam (cavalcatura)

ha ora lo sparviero, o l'aquila, o

quel fantasico Garuda, splendido miscaglio dell'umono e dell'uquita, ora Anuman. La grande ape azzur-ra gli è consecrata. — Il culto di Visno è estudamente diffuso nell'India interra i suoi templi più ce-beri sono quelli di Giagannata (re-di questu noma) e di Cillambaram. Quanto all'origine o dal carattere di tale culto, bisugna ricorrer alle osservazioni che chiudono l'art. Stru-

VISSUACARMA (fr. Viporamana, o rivarcamana, pen dei Gibbara, pen dei Gibbara, pen dei Gibbara, pen dei Gibbara, partefice, il pitture, il decorature per eccellenza. È sopra suo diegno, sotto si sotto diegno, sotto si primaratuni che i celesti uperai hanno costratto i sette Suarga, il palazzo cento volte più meraviglioso di Visini e le dimure delle altre divinità.

VISWACARMAN, vedi VISSUA-

VITELLIA, antica dea latina cho si da per moglie di Fauno e per madre di Vitellio. Vitellia era, sembra, adorata in varii luughi d'Italia. Ma in sostanza che cosa era? Si sa che in etrusco Italos significava Toro, e Vitulus non ne differisce punto. Si trova del pari, in Scrvio, Vitalia nel numeru dei nomi d'Italia, Essa è Italia, sotto forma colica. Si ha ugualmenta Vitlu nelle tavole Eugubine; Viteliu, in diversa muncta italiche, particolarmente in quelle dei Sanniti. Vitellia è dunque la gran giovenca e quindi la gran fecondatrice, la terra-madre di tutti gli enti e più particolarmente la terra italica, PItalia. Yessun paese più cha questa scrtile penisola merita il titolo d'Alma, d'Eubea, di Botanephoros.

VITELLIO, VITELLIUS, figlio di Vitellia e di Fanno, era, secondo i genealogisti romank, lo stipite della famiglia Vitellia.

VITRINEO, Viraineus, dio degli abitanti della grande Cesaria (oggidi Northumberland).

VITTOLF, des dei Celti, era tenuta per la profetessa-modello. Diversi moderni vedono in essa la più

anties delle Sibille.

VITULA, des comans, presidevat les allegress. Le sus fest a, chiamate Vitulazione, fu ittituita, a quanto si afferma, in memoria-della vittoria riportata dai Romani sugli Erruschi P 8 di luglio. Le giois che lorni ispiro tale trionfo fia tanto più viva quanto che il di innanzi erano atati costretti a finggire. — Nella Vitulazione ai offerivano alla des le primizie del beni della terra. A non verlere che il assenso usuale del vocaorigine fassero state i monolte vittime in noneo di costeta den. Derivame in noneo di costeta den. Deriva-

si ordinariamente Vitula da vita.
VITUNNO o VITUNO era invoeato doi Romani perche il fanciullo,
conceputo che fosse, venisse felice-

mente alla vita. VIZII (I), VITIA, erano stati dei-

ficati dai Greci e dai Romani, ma senza che si aggiungessero alla nozione ideologica leggende usunili. In qualche quadro allegorico sono stati personificati con le Arpie.

VIZLIBOSCTI. (fr. Virtunoscu, vil, il più celtre degli di di Messisani, era presso loro il dio della guera e della divinazione. I suoi orazioni, tenevano luogo di consiglio militare. Secondo le leggende volgari, degli conduste in persona i suoi doratori, pras erranti e asecomani (mes), sull'altopiano del Messico, e loro ne agevolò la conquista. Il paesa, avanti l'arrio del Messiconi, era avanti l'arrio del Messiconi, e

in potere dei Navaltechi. Vizliboscilia portato da quattro sacerdoti in un' arca tessuta di giunchi, traversò almeno seicento leghe di paese prima di toccare quella specie di terra promessa, sulla quale doveva innalzarsi Tenosctitlan. Più d'una volta la colonia guerriera che veniva dictro all'arca santa s' impaziento, mormoro. volle restare nel luogo che occupava pel momento. Luminosi miracoli rianimarono il coraggio e raffermarono la fede. Alla fine fu dichiarato dai sacerdoti che Vizlibosetli cra loro apparsa, in sogno, ed ordinava di far \*sosta nel sito dove troverebbero una ficaia piantata sulla roccia, ed in mezzo ai rami della ficaia un'aquila che stringerebbe ne'snoi artigli un necelletto. Si dà per madre a cotesto dio Koatlikoe, pia e nobile donna di Koatepek (nelle vicinanze di Tula): essa lo concepi miracolosamente d'un mazzo di penne che volava per l'aria, e ehe nascose nel suo seno. In breve essa rimase incinta; ed i suoi figli i Ceuzonuiznani (Centsonhouitsnahouis), senza dubitare della virtù della loro madre, videro con ispavento la vergogna che per tale gravidanza inesplicabile sarebbe ridondata alla famiglia. Eccitați dalla loro crudele sorella Koiolkauehi, risolsero d'uceidere la loro madre. Koatlikoe tremaya ; ma una voce che usci dall'interno del suo corpo le disse: » Rassicurati, madre mia ; io, figlio tuo, salverò la tua vita e la tua gloria. » Effettivamente, nel momento in cui il ferre era alzato su lei, Vizlihosetli comparve armato da capo a piedi, cogli occhi accesi, ed uccise gli uni dopo gli altri tutti i Ceuzonuiznani, senza eecettuare la feroce Koiolkauchi, saccheggio la loro casa, e venne a deporre il bottino appiè di sua madre. - Soprattutto nella metropoli

del Messico era il culto di Vizlihosctli in vigore. Ecco di qual maniera Doo Antonio de Solis (trad. fr., Parigi, 1 750) descrive il Teokalli consecrato a cotesto dio. " Entravasi prima in una grande piazza quadrata e chiusa da una muraglia di pietra, dove parecchi colubri in rilievo, intrecciati in diverse guise all'infuori della muraglia, incutevano orrore principalmente alla vista del frontispizio della prima porta, che n'era carco non senza qualche significazione misteriosa. Prima d'arrivare a questa porta, s'incontrava una specie di cappella che non era meno orribile: essa era di pietra, alta trenta gradini. con una terrazza in alto dove aveasi piantato, sopra una medesima fila e di tratto in tratto, varii tronchi di grandi alberi tagliati ad un modo, cha sostenevano delle pertiche tirate da un albero all'altro. Essi avevano infilzati per le tempie, a ciascuna di tali pertiche, alcuni cranii d' infelici stati immolati, il eni numero, che non si può riportare senza orrore, era sempre uguale, perchè i ministri del tempio avevano cura di sostituirne a quelli che cadevano in forza delle intemperie. I quattro lati della piazza avevano ciascuno una porta che si rispondevano, ed aperte ai quattro principali veoti. Ogni porta aveva sul suo frontone quattro statue di pietra che sembravano, col loro gesto, mostrare il cammino, come se avessero voluto rimandare coloro che non erano ben disposti; esse tenevano luogo di dei liminari od ostiarii, perchè entrando si faceva loro alcune riverenze. Le stanze dei sagrificatori erano praticate nella parta interna della muraglia della piazza, con alcune botteghe che ne occupavano tutto il circuito, senza togliere che assai poco della sua capacità, si vasta che otto in dieci mila persone vi danzavano comodamente nei di delle loro feste più solenni. Nel centro di tale piazza sorgeva una gran macchina di pietra, che, per un tempo sereno, si scopriva al disopra delle più alte torri della città. Essa iva sempre diminuendo, fino a formare una mezza piramide di cui tre dei lati erano a spalto, ed il quarto sorreggeva una scalea: edifizio sontuoso, e che aveva tutte la proporzioni della buoca architettura, L'altezza sua era di centoventi gradini, e la sua costruzione si solida, cha terminava in una piazza di quaranta piedi in quadrato, con un bel pavimento a quadrelli di diaspro d'ogni sorta di colori. I pilastri o sostegni d'una maniera di balaustrata che ricorreva attorno di tale piazza erano torniti a chiocciola, e rivestiti per le due facce di pietre nere simili a nerissima pece applicate con diligenza, e congiunte per mezzo d'un bitume rosso e bianco: il che dava molto risalto all'edifizio. Ai due lati della balaustrata, là dove la sculea terminava, due statue marmoree sorreggevano, d'un modo che esprimeya assai bene il loro lavoro, duo grandi candellieri d'una foggia straordinaria. Più innanzi, una pietra verde sorgeva alta cinque piedi, tagliata a schiena d'asino, ove distendevasi sul dorso l'infelice che doveva servire di vittima, onde fendergli lo stomaco, e trarne il cuore. Al disopra di tale pietra, rimpetto alla scalea, si trovava una cappella di solida e giudiziosa struttura, coperta d'una tettoia di legno raro e prezioso, sotto cui averano collocato il loro idolo sopra un áltare assai alto attorniato di cortine. Esso cra di aspetto umano, assiso sopra un trono sostenuto da na globo azzurro ch'essi chiamavano il cielo. Dai due lati di questo

globo uscivano quattro bastoni la cui estremità era tagliata a testa di serpente, che i sagrificatori portavano sulle spalle allorché esponerano il loro idolo in pubblico. Esso aveva in capo un elmo di penne di varii colori, in figura d'uccello col becco e la cresta d'oro brunito. Il suo volto era truce e severo, e reso ancora più brutto da due righe azzurre ch'esso aveva, l'una sul fronte e l'altra sul noso. La sua mano destra si appoggiava sopra un colubro ondeggiunte che gli serviva di bastone; la sinistra portava quattro frecee che essi riverivaco come un dono del cielo, ed uoo scudo coperto di cinque penne bianche poste in croce. Un'altra cappella, a sinistra della prima e della stessa fattura e grandezza, rinchiudeva l'idolo chiamato Tlalosc. che rassomigliava perfettamente a quello ora descritto. Laonde tenevano questi dei per fratelli, e si buoni amici che ripartivono fra essi il potere sovrano della guerra, uguali in forza ed uniformi in volontà. Per la qual cosa non offrivano ad entrambi che una stessa vittima, le preghiere erano per entrambi, e li ringraziavano entrambi de'buoni successi; tenendo, per dir cosi, la loro devosione in equilibrio ». Secondo alcuni storici del Messico, Vizliboscili aveva le ampie ali membranose del pipistrello alle spalle e piedi caprigni. Talvolta il suo ventre lascia apperire, invece d'ombilico, una testa di lione.

VODAN, VODEN. F'edi Ontro. VOLA, profetesta senodinava. Tale vocabolo è meno un nome proprio, che il nome generico di tutte le Sibille del Settentrione. Una delle parti più celebri dell'Edda scandinava è la Voluspa; il che significa parola della Fola. Del rimanente, non ercheremo l'etimologia di Vola, che gji uni spiegno col vocabolo vol, lamento, gli altri coll'etrusco vole, palma della mano, Questo nome fu effettivamente presso gli Etruschi il nume di ogni città considerata mistica. La Yoluspa si compone di trecunto versi nei quali sono descritte le funzioni degli dei, le loro grandi ziocio, la distruzione e la rinnovazione dell'universo, el i faturi destini dei buoni cel malvagi.

VOLD, dio delle messi, era adorato in Vestfalia.

VOLDANO, VOLDARUS, dio dei Celli, lo siesso forse che Beleno, era soprattutto adoratu presso gli Armoricani. Alcuni mitologi spiegano il suo nome per fornace ardente, e pretendono che fosse un dio del fuoro.

VOLKOVA, dio-fiume, era adorato a Novogorod, come il Dnieper ed il Bog a Kiev. È noto del rimanente che un gran numero di riviore, di ruscelli e di fontane partecipavano a tali onori, e che gli Slavi averano molti luoghi riputati santi nel folto delle foreste, a sopra montagne remote, presso sorgenti che scaturiscono dai loro fianchi. La Volkova, che passa in menzo a Novogorod, doveva, meglio che ogni altro fiume, attirare la venerazione, soprattutto se si pensa che, uscendo d'un lago sacro, l' Ilmen, si perdeva in un altro, il Ladoga,

VOLOSSO, dio slavo adorato a Kiev, era tenuto pel conservetore delle greggie, ed inoltre pel custodo de'giuramenti. Confr. Monosc.

VOLTUNNA, VOLTUNNA, dea etrusca nel tempio della quale si tenevano le assemblee delle dodici cirtà della confederazione, e che probalilmente reputavasi presiedere alle deliberazioni. È evidente che il sno nome si riferices ad un vocabolo antico poco diverso da vella, volto,
do anche dal grece glavagare. È noto che presso i Greci parecchi gradi didi chianavani col nome di dilelo. La sola differensa che v'abbia
na la cola differensa che v'abbia
na nome progrio, è per consegue la
non nome progrio, è per consegue la
non si può vedere che un epiteto.
Minerra-Bulea non è che una Mimerta, mentre Voltuma è una de
affatto diversa cill'esterno i inceaffatto diversa cill'esterno i inceaffatto diversa cill'esterno i inceaffatto diversa cill'esterno i ince-

VOLTURNO, VELTERER, diome della Campania, porta anova lo stesso nome. Celebravansi in onar son feste dette Fulturrali. Esso merito osservasione come quegli che s'ammoniza nel cerchio degli definimi dell'Italia col Tevere, il Numico, l'Antifo, il Po, ecc., ecrchio che fa parte esso pure della granda famiglia delle divinità acquatiche.

— Davasi tafrolta « Roma il nome di Volturno al dioventa che i Greei

de) da tutte quelle del rituale etrusco. Si presume che la Conso dei

Romani sia la stessa che Voltunna,

chiamavano Euro. VOLUNNIO e VOLUNNIA, Vurunsius e Volumna, divinità degli antichi Italioti. Riportandosi al nome evidentemente derivato da volosembra che, come Conso e Voltunna, fossero dei che presiedevano alle deliberazioni. Tuttavia, è probabile che il loro culto fosse ristretto ad una località; di tal modo che non siavi bisogno di aggiungerli a Conso per aver la serie degli dei che presiedevano al consiglio. Conso da sè solo è la volizione, ugualmente che la deliberazione personificata; Volunnio o Volunnia è la deliherazione ugualmente che la volizione. ---È noto che una famiglia patrizia

di Roma portava il nome di Volun-

VOLUNNO e VOLUNNA, Vousware eVoursa, die e des che presiedevano si piaceri dell'imenco, avevano un tempio a Roma (R. : sola d'onde volup e voluplas; e confe. I' eppressione erotica latina adlubezerfe, non meno che il anom della desa Lubentina ). E noto che vi erano moble altre divinità preponta si parmolte altre divinità preponta si parle (vedi Pastras). Dipo gli sponsali, gli sposi portavano al collo ciascuno l'imagia della divinità del suo sesso, in oro o in argento; poi il di delle nozze harattavani le due imagini.

VOLUPIA, dea della volutta, figlia dell'Amore e di Psiche, secondo Apuleio, aveva a Roma una cappella presso la porta Romana, vicino all'arsenale di mare (Varrone, Ling, lat., lib. 1v. c. 34 ). R.: volup. volupe (vecchio ogg.), il piacere. Sul sno altare era, accanto alla sua statua, quella della dea Angerona, il Silenzio personificato, Rappresentavasi Volupia con una carnagione pallida. Alcuni mitologi vollero vedere in Volupia la felicità che procura la virtù, e l'hanno rappresentata sopra un trono con le virtu a'suoi piedi, Angerona non l'accompagna, aggiungono essi, se non perché coloro che hanno forza bastante per dissimulare le loro angosce, arrivano con la pazienza alla vera gioia.

VOLUTINA, VOLUTRINA, dea latina che avea cura della pellicola in

cui sta ravvolto il grano delle spiche.
VORA, dea scandinava, presiede
alle ricerche. Nulla le può rimaner
celato: il suo occhio legge fin al
fondo dei cuori.

VRIHASPATI è, presso gl' Indiani settatori del bramaisme, il dio rettore del pianeta di Giove, e presiede al quintn Suarga (Suria, Ciandra, Mangala, Buda, Sulva e Sanpresiedono agli altri sei). Giandra (Tchandra) gli rapi la moglie, e la rese incinta di Budda, del quale acconsenti d'essere il precettore (il gnoc). Vribaspati spinse la filosofia no a riprendere sna moglie dalle braccia del dio della luna, e a dimenticare il passato.

VRIKSCIA (fr. VRIRCHA, conosciuto sotto i nomi di Bashassura o Vasmassuna), gigante celebre della mitologia indiana, ottenne da Siva, offrendogli il soma, lacerandosi le membra del corpo, ardendole sol di lui altare, finalmente mozzandosi la testa, e gittandola nel braciero acceso in onor suo, una forza decupla di quella che aveva per l'innanzi. ed il dono prezioso di ridurre in cenere quanto avesse toccato. Da ció il nome di Vasmassura o Basmassura, demone delle ceneri, che gli è rimasto; ma di repente, alla vista di Parvati ch' ella pure esprimevagli quanto il sangninoso olocausto che aveva fatto della propria persona le fosse piaciuto, Vasmassura s'accende di lei, e vuol tentare sopra Siva la prova del potere che gli è stato conceduto. Siva indovina e si schiva. Il gigante lo insegue, e sta per roggiungerlo. Ad un tratto Visnu, invocato dal suo amico Siva, assome la forma di Parvati, simula la più viva chbrezza d'amore, giura che odia Siva, Siva berone, hrutto e sempre attortigliato di serpenti, e che adora il rohusto, l'invincibile Vasmassura. Ma come avvenne che con la sua schifosa bruttezza cotesto Mahadeva potè farsi accettare per isposo? « Oh! perchè danza a meraviglia: dimentico la soa bruttezza quando lo veggo danzare : una indescrivibile bellezza rifulge allora in

tutta la sua persona, » - « O figlia dell' Imavan! insegnami cotesta danza che ti ha sedotta; che Siva non abbia su me tale vantaggio! » e la falsa Parvati si mette a ballarc. Ma l'illusione, la bellezza, una soave nube ottenebrano l'intelletto del gigante. Gli occhi fisi sopra Visnù, imita tutti i suoi passi, ripete tutti i suoi gesti. Ella posa una mano sulla sua testa. Vasmassura, dimentico del mondo intero, dimentica pure il dono funesto che ha ricevoto dal dio di Merù, sfiora la sua testa con la mano, e cade in cenere. -Esistono parecchie varlanti a questo mito. Siva è solo allorchè Vasmassura riceve da lui il dono di ridurre in cenere tutto ciò ch'ei tocca, e vuole provare il suo potere sul soo benefattore. Nella sua fuga trova una cupa selva, e vi si nasconde in mezzo ad un piccolo frutto chiamato Pundatunda, e che da quel momento si appella Lingatunda, Meravigliato di non vedere più il dio, Vrikscia interroga un Sudra in cui s'abbatte. « lo l'ignoro, » dice ad alta ed intelligibile voce il Sudra. e col dito indica il frutto che nasconde il dio Lingam. L'Assura s'accinge a spiceare il frutto, Visnù n'esce in forma d'una vergine bellissima. Vrikscia agogna la novella preda ed osa manifestarlo. a lo sono figlia d' uno due volte nato (d'un bramano), vattene prima a purificarti con un bagno e con la ccrimonia Sandia. » Il gigante acconsente a tutto, passa per tutti i riti della purificazione; ma quando riede a colni che gli ordina di porsi la mano sul capo, cade incenerito. Siva sbarazzato così del suo nemico condanno il traditore Sudra a tagliarsi il dito stromento della sua perfidia. Sua moglie però ottiene la sua grazia, ma a patto di perdere clla stessa due dita della mano; ed oggidi ancora in un distretto di Deon-Hully, quando la figlia primogenita d'una famiglia di Sudra si prepara al matrimonio, il fabbro del villaggio distacca due dita della mano alla madre della fidanzata od a quella dello sposo promesso.

VRINDA, moglie di Gialendra e l'incarnazione di Laksmi, Un giorno Nareda, impazientato di far anticamera presso Visnu, maledice a Laksmi, che doveva introdurlo, e le augura la disgrazia di diventar moglie d' uo gigante. Tostamente Laksmi nacque sotto la forma di Vrinda. Maritata al gigante Gialendra, ella si segnaló per la sua fedeltà a tutta prova, fedeltà alla quale suo marito dovette il privilegio d'essere invulnerabile. Visnu, per far cessare tale invulnerabilità, assunse le sembianze del consorte, e bentosto Gialendra fu ucciso da Siva, Subitamente Vrinda riconobbe la soperchieria, e maledisse a Visnù augurandogli d'essere trasformato in una pietra oegra, la quale si chiama Salgrama, e serve ancora al di d'oggi di simbolo a Visnit.

VULCANO (in lat. Vulcasus, in greco Hernarstos, Hemigres) è tenuto per l'unico fratto mascolino dell'imeneo di Giove e di Giunope. Ha per sorella Ebe. La sua bruttezza era si graode, che Giunone, arrossendo di averlo dato in luce, lo precipitò dall'alto dei cieli nel mare ; altri attribuiscono si harbaro atto a suo padre. Vulcano rotolò lunga pezza nello spozio, poi cadde, secondo gli uni a Lenno, secondo gli altri nell'Oceano. Questi ultimi lo mostrano nove anni consecutivi nascosto in una grotta profonda ed ioteso a fabbricare monili, fermagli, anelli, braccialetti. Tali furono, sia nell'isola Lennia, sia altrove i suoi lavori ordinarii. Vi aggiunse

la fabbricazione delle armi, la fusione dei metalli, ed in generale tutte le operazioni industriali in cui il fuoco interviene coole agente principale: perciò viene sempre dipinto in mezzo alle foroaci. È desso che fabbricò la foleore di Giove non meno che i troni d'oro di cotesto dio e della sua sposa. Gli si attribuiva tutto ciò che l'industria nasecnte salutava coll'epiteto di meraviglioso: così il monile d'Armonia, la corona d'Arianna, lo scudo d'Ercole, le armi d'Achille e d'Enca, lo scettro d'Agamennone erano fatture di Vulcano, Pabbrico altresì agli dei dell'Olimpo un vasto palazzo d'acciaio, di rame e d'argento dorațo; eiascheduno vi avera un appartamento; e le volte risplendenti, le mura forbite crano altrettanti specchi. Questi miracoli d'un'arte ingegnosa resero Vulcano prezioso alla corte celeste: Venere gli su data in matrimonio, eppure egli aveva ancora scapitato in bruttezza dal di della sua nascita; la pesante caduta che aveva fatto discendendo dall'Olimpo sul globo terrestre l'aveva storpiato: egli zoppicava. La hella dea. divenuta sua consorte, lo tradi in breve per Marte, Apollo, testimonio di tale furtiva infedeltà, corse a darne avviso al dio del fuoco. Incontanente il celeste fabbro lavora una rete metallica di maglie sì sottili che l'occhio della lince potera appena scorgerla, avviluppa i due amanti in tale rete magica, poi convoca romorosamente gli dei per renderli testimoni dell'onta di sua moglie. Sulle prime l'imprudente coppia tentò di fuggire; ma i nodi tessuti da Vulcano erano non men solidi che sottili. e loro fu forza di restare nella meravigliosa prigione finche piacque all' oltraggiato marito di tenerveli. Valcano fabbricò altresi l'agguato, in for-

ma di trono, nel quale Ginnone fu presa, o, se vuolsi, la catena d'oro alla quale Giore gli ordinò d'attaccar Giunone per i piedi. Nella Gigantomachia vedesi Vulcano trionfare di Clizio mediente una spranga di ferro rovente. È desso che va; per comando di Giove, ad inchiodare Prometeo sul Caucaso; è desso che, battendo sulla fronte del dio come sopra un'incudine, sa scaturire dal profondo di quella testa intelligente Minerva armata; è desso che ispira Dedalo; interviene alle splendide nozze di Peleo e di Teti. A Troia combatte in favore dei Greci, ed inaridisce con la forza delle sne vampe il Simoenta e lo Xanto che avevano lasciato le loro rive per inondare la pianura. Talvolta cotesto dio fiammeggiante tollera le vaste irrigazioni. Irritato delle aspre maniere di Giunone e di Giove a suo riguardo, aveva giurato di non riporre mai più il piede nell'Olimpo. Bacco, mercè alquante tazze di vino, gli fece dimenticare il giuramento. Nell' Iliade, versa da bere agli dei ; e, Ganimede zonpicante, desta tra i celesti commensali un inestinguibile risb. In qualche leggenda Vulcano aspira, sia come amante, sia come sposo, al possesso di Minerva; da'suoi tentativi felici secondo gli uni, incompiuti secondo gli altri, risulta l'informe Erittonio dai piedi serpentini. Gli si danno alcuni altri figli, gli uni valenti artefici, gli altri eroi funesti ed incendiarii (vedi Caco, An-DALO, ecc.). In luogo di Venere, alcuni mitologi e varii poeti danno a Vulcano Aglaia, Carite, Main (o Maiesta), finalmente Minerva per consorti. Nelle leggende più comuni, non ebbe per quest'nltima che inutili desiderii (vedi Entronio e Minenva). Nelle tradizioni metà pelasgiche, me-

ta orientali, ha di Cabira e di alcune amanti, Corineto, Camillo, Cercione, Filocle, Ardalo, Broteo, Oleno, Etiope, Albione, Ceculo, Caco. Cicerone distingue quattro Vulcani. Il primo, ei dice, è figlio del Cielo. ll secondo del Nilo, il terzo di Giove e Giunone, il quarto di Menslio ed abitò le isole Vulcanie. Il secondo, egli aggiunge, aveva ambo i sessia usci primo dall'uovo del mondo: inventò il fuoco al vedere un incendio acceso dal fulmine in una rasta foresta, ed in consegnenza fu scelto dal rimanente degli uomini per re d'Egitto dove regno verrtisette mille anni. A tutti questi tratti, è impossibile il disconoscere Fta (Phtas, e per corrazione Opas) : ma è poco distinguere tale punto di relazione tra la teologia egiziana e la greca : bisogna riconoscere : 1, i Vulcani superiori degli altri paesi, Sidik. a Tiro, Setlante in Etruria, Fetonte nell'isola di Cipro, Titone in Frigia, e Vissuamitra nelle Indie ; 2. tutte le emanazioni secondarie che si possono prendere per incarnazioni : Metione, Eupolamo, Ardalo, Telchine, Erittonio, Bisogna comprendere che Vulcano, d'ordinario benefico, si mostra tal fiata sinistro e beffardo, geloso e funesto. Bisogna indovinare ch'egli è la fiamma che illumina, la fiamma che divora, Siva-Ugra, Siva-Baghis, Bisogna trovare affatto semplice e piano ch'egli si emana sovente ia golpe, in grandine e fulmine, in occhio affascinante. Bisogna non istupire che si leghi ad alcuni numi-pianeti di luce rossigna e d'influenza letale, Sovk ch'e Saturno, Ertosi ch'e Marte. Finalmente bisogna ravvisare in lui lo stregone per eccellenza, il medico, il navigatore. În virtă di tutti questi punti di veduta, egli è Cabiro, egli è Anace, egli è stella, egli è ciclo

stellato, egli è onda ferruginosa e medicinale. Al fuoco, al fuoco solo, ma preso nel più largo significato, si connettono tutti cotesti officii di Vulcano. Il più importante nella mitologia volgare, è la sua presenza nelle fucine, nella metallurgia, in tutti i lavori d'industria. Che vi si aggiungano le miniere e l'architettura nel suo intero, e si avrà il Vulcano classico, il Vulcano di cui Prometeo, Dedalo, Tale ed i Cielopi mônocoli sono altrettante incarnazioni, Quanto ai fenomeni elettrici i quali avrebbero dovuto far parte delle sue attribuzioni, osserviamo che ivi Giove offusca il figlio, e che Vulcano sembra limitarsi a fabbricare la folgore cui scaglia il re dell'Olimpo. Del resto Vulcano, nel complésso delle favole greehe, è a vicenda al disotto ed al disopra di Giove. Egli è che Fta, suo rappresentante nella teogonia egiziana, segue Knef e precede Pre i quali entrambi sono presi per Giove. - Si dà a Vulcano il nome di Malciber: Tardipes, Callypodion, Amphigyeis, indicano che zoppica ; Lemnios, OEtnacos, Liparaeos, hanno riferimento ai luoghi che gli si assegnano come sue dimore predilette. Nessuno ignora che tutti questi siti sono o furono in preda alle volcaniche devastazioni : e volcano d'altro canto differisce appena da Vulcano. A buon diritto adunque Lenno, la Sicilia e l'arcipelago Lipari sono riguardati come l'ossicina del dio del fuoco. La prima di tali isole soprattutto aveva per abitatori i Sintii (Dirriec) di cui il nome, ricordandoci singolarmente in vero gl' Indi, gli abitanti delle sponde del Sindh, ci fa pensare agli Zigeuni, a quelle popolazioni erranti conosciute da secoli nell'Eurona sotto il nome di Gipsii o di Zingari. La loro apparizione in Lenno è uno dei segnacoli che devono far credere ad un'antiebissima emigrazione di qualche popolo indiano, oggidi sconoscinto, nell'alta Asia, e di la nell'Europa orientale. Nelle vicinanze del Bosforo Cimmerio si trova una regione detta Sinties o Indica (cui Lelewel chiama nelle sue carte India Polnotchnia o Lodia del settentrione); e noi ritroviamo dei Singi, delle Singe sul Caucaso, una Zigana in Cappadoeia (Strabone), delle Siginnie nelle montagne dell' Ircania, finalmente, dei Siginni nel regno del Ponto (Orfeo. Argonautiche, v. 754) e presso la foce del Danubio (Apollonio Rodio, IV, 220). L'occupazione prediletta di cotesti nomadi screditati è l'arte del calderaio e di raccomodare gli utensili di ferro, di stagno e di rame. eui sembrano avere esercitata da tempo immemorabile. - Il culto di Vulcano si mostra in Grecia sotto due punti di veduta distinti. 1. Esso è misterioso, ed allora bisogna cercarlo a Samotracia, tra i Pelasgi, In quel bacino di credenze trascendentali, Vulcano Cabiro supremo si trova capo della tetrade sacra; egli si emana in Arete, ha per moglie Afrodite, e per figlio Cadmilo. Poi, ad un tratto diventando infernale di celeste eh'era, è Plutone (Paulastia sublimato) od alta Cerere, si emana in Plutone volgare, è sposo di Ferefotta, è padre d' Ermete. Del resto, il suo titolo in tutta questa serie di trasmutazioni è Assiero. 2. È unica, e come tale opportiene alla easta degli Ergadi e degli Eupalami d'Atene; cola senza dubhio furono imaginate le sue avventure con Atana. In progresso s'istituì in onor suo una festa detta Efestie dal suo nome Efesto. La cerimonia più no-

tabile era una corsa con torce, la

quale si faceva negli orti dell'Accademia. Gli aspiranti erano tre giovani: la sorte indicava in qual ordine doveyano currere. Colui che alla fine della eursa riportava la sua face aecesa era acelamato vincitore e riceveva il titolo di Lampadafuro o Pirseforo (Aristof.). - A Roma si celebrava in onur suo, nel mese d'agosto, i Vulcanali. In . tale festa che durava otto giurni, si correva pure con lampade in mano, ed i vinti dovevano dare le luro lumpade o torce ai vincitori. Coma nelle Lafrie vi si gittavano nelle fiamme animali vivi. In generale, tutti i sagrifizii a Vulcano erano veri olocansti, e pon si doveva riserbar nulla della vittima pel banehetto. Tarquinio Prisco, dopo la disfatta dei Sabini, fece ardere in onore del dio le spoglie e le armi dei vinti. Vulcano certamente cra a quel tempo un Penate di Roma, una specia di Vesta maschio, Romolo gli aveva eretto un tempio ehe era fuori del recinto della eittà, e ene poscia servi sovente d'aula per la deliberazioni del senato. Gli aveva dedicato in pari tempo un carro di bronzo tirato da quattru cavalli. Il liune, che sembra mandar fuori fiamme dagli occhi, era consecrato a Vuleano. La guardia del suo tempio era commessa a cani. Confr. Apaano. -Vuleano è brutto, membruto, roppo. Le sue braccia almeno suno ignude; alle larghe spalle, al cullo toroso, all'amplo petto, ad una profusione di capelli folti, neri, debbono accoppiarsi occhi in cui scintilla l'ingegno ereatore, un fronte prominente in cui un voluminoso cervello sembra essere aucora in angustia. Un martello gli arma la mano destra: le tanaglie sono men necessarie. Il berretto eonieo ehe gli eopre la testa appartiene alle eredenza .

più antiehe. Non esiste di lui che uno scarsissimo numero di statue. La più nota è quella del museu Capitolino (Millin, Gall. mit., VIII. 26). Nei monumenti dell'antico stile è imberbe; si ritrova pure eosì in aleuni di quelli dello stile d'imitazione e del bel tempu dell'arte. Parecehi bassirilievi lo rappresentano in atto di ardere il braccio di Clizio ( Millin, op. eitata j; di aprire la festa di Giuve d'un colpo di martello, dando così passaggio a Minerva; d'incatenare Prometeo sul Caucaso: di seingliere Giunona dalle catene invisibili di cui l'ha avviluppata; di sorprendere Venere e Marte in una rete di acciaio non meno impercettibile; di assistere alle nozze di Teti e Peleo, e finalmente di fabbricare le armi sia d'Achille, sia d'Enea. Vedesi ricevere gli avvisi di Mercurio e di Minerva-Ergana: tiene il martello, la scure e le tenaglie.

VULTURIO, VELTURIUS APOLLUN, Apollo degli avoltui, era un nume liberatore. Due pastori, dice Conone, facevanu un giorno pascolare la loro greggia sul Lisso, presso Efesu. Aleune api ehe shucavano da una cavità formata dalle rocce gl'invogliaronu a diseendere nel loro misterioso nascondigliu. Essi videro un precipizio immenso aprirsi sotto di luro; in fondo scintillavano masse di oro. La dimane ritornano con una eesta e delle funi. L' uno di loro si imborea in quella fragile navicella, e s'avventura in fondò dell'abisso. La cesta earca di riccliczze risale, ridiseende, risale aneora. Ma quando il tesoro è quasi esausto, e l'ardito pastore s'appresta a risalire, la ecsta non torna più. Il suo compagno l'abbandona, portando via per sè solo le verghe d'oro, e non dubitando che colui a cui dec tali tesori

non muois in fondo al precipizio. Apollo non ha decretato così. Apollo comparisce in sogno al pastore, cui la disperazione non toglie di dormire. Docile agli ordini del soccorrevole dio, lo sfortunato si ferisce in dieci luoghi del corpo. L'odore del sangue, delle piaghe, attira degli avoltoi. L'uno d'essi più pronto piomba su quella preda vivente, e geluso d'averla egli solo, se ne impadronisce e la trasporta assai lontano dall'abisso dov'era giacente, Arrivato a terra, il pastore ritrova bastante vigore per camminare, Ritorna in Eseso; mostra le sue ferite, parra la sua storia. I magistrati pro-

teggono cotesto protetto d'Apollo, e l'altro pastore è messo in croce, intanto che il primo, che ricere metà dell'oro che ha trovato nelle viscere della terra, innalza sul monte Lisso un tempio in unore d'Apollo-Valturio.

VULTURNO. Fedi VOLTURNO.

VURSCAITO (fr. VOIRCHAITO), dio dei Pruczi, presiedeva ai cavalli, alle bestie da soma, ed in genorale a tutta la famiglin dei mammiferi, volgarmente conosciuta sotto il nome di quadrupedi. Invocavasi soprattutto a titolo di dio lare o dumestico,

## X

XACA. Fedi Budda.

NANTE, Amazzone celebre.

XANTIPPE, XANTHIPPE, figlia di
Doro, moglie di Pleurone, madre di

Agenore, di Sterope, di Stratonica e di Laofunte. XANTIPPO, XANTEPPO, uno dei

figli di Mela ( Tideo lo uccise ). XANTO, XANTHUS, Zardos, altramente Scamandro, dio-fiume della Troade, protesse i Troiani contra gli assalti dei Greci, Achille, un giorno, corse rischio di perire annegato nelle sue acque ed in quelle del Simoenta. I due fiumi, nel loro zelo per la causa di Priamo, avevano unite le loro acque e scorrevano sul le due rive. Fu d'uopo che Vulcarso, per avviso ed ordine di Giunone, incendiasse la pianura, ponesse i due fiumi a fuoco, ed inaridisse quasi le loro acque. Il Simoenta e lo Xanto allora giurarono di nun più opporsi al libero corso dei destini, e Vulcano vincitore fe' loro 68

grazie. - Alcuni mitologi distinguono lo Xanto dallo Scamandro. Per lo contrario, Aristotile, seguito da Eliano e da Plinio, stabilisce la sinunimia dei due nomi, e dice che lo Scamandro si chiamù Xantofbiondo) perché dava al vello delle pecore che bevevano delle sue acque il color fulvo. - Tre altri di nome XANTO furono: 1. un Egittide; 2. un figlio del re d'Argo Triopa, e capo di due colonie pelasgiche di cui l'una in Libia e l'altra a Lesbo; 3. un figlio di Fenope, ucciso da Diomede. Trovasi, pure il nome di Xanto dato, 1. al bel cavallo che Nettuno fece nascere d'un colpo di tridente, e che dalle mani di Ginnone passo in quelle di Castore e Polluce; 2, ad uno dei due cavalli d' Achille : l'altro chiamavasi Balio. È notu che questi due corsieri d'origine celeste, predisseru al loro padrone il fatale destino che l'attendeva. Balio ricorda il nome di Baal, e per conseguenza quello d'Abelio, ec. Xanto, d'altra parte, vool dir biondo. I due vocaboli concordano donque singolarmente con l'idea di Sole ( vedi Acmilia).

XANTRIE, XANTRIES, Zurtpins ( vale a dire cardatrici, da gerre ), le Parche secondo ona delle tradizioni più antiche. Probabilmente non ve n'erano che doe, l'una che filava gli eventi faosti, l'altra che presiedevà alle sventure. I loro nomi speciali sono ignoti. Eschilo aveva composto una tragedia sulle Xantrie ( Polluce, Onom., l. x, 117, p. 1295, ecc., dell'ed. Bensterhuis. Confr. le not. su tale passo ). È possibile che le due onnipossenti ed onniscienti Sirene d'Omero (Odiss., 1. XII, v. 189, ecc. ), e le doe Carmente etrusco-romane(Prorsa e Postverta), siano, almeno in un senso, le stesse che le Xantrie.

XEDOR, celebre santo giapponese, doveva i natali ad un re del paese, e diede l'esempio di totte le virtù; la sua pictà coniogale soprattutto desto l'ammirazione generale. Del pari che Orfeo, senza dubbio, fu dopo aver perduto sua moglie cli ei si dedicò agli studii i quali fecero la gloria della sua vita. Fondò, in quella regione, una scoola filosofica e religiosa che ha per principii fondamentali l'immortalità dell'anima e l'esistenza delle pene per gli unidelle ricompense per gli altri. In generale la sua dottrina, che è ona delle sette del Buddismo giapponese, è meno viziata di superstizione che molte altre. Si avrebbe torto pcrò di non vedervi che la religione naturale. Xedor ordino morendo di rendergli i divini onori, e disse con quali riti si doveva riverire la sua memoria ed invocare la sua protezione.

XENIO, XENIA, Giove e Mineres a Sparta, in quanto che presiedono all'ospitalità. Avevano le loro statue unite nella sala delle Sissizie.

XENOCLEA, sucerdotessa delfica, rifiotò di rispondere alle domande d' Ercole soll'avvenire, perchè era ancora lordo del sangua d' Ifito, Ercole, offeso del riserbo della sacerdotessa, portò via il tripode, e non lo rimise nel tempio se non dopo aver ricevoto soddisfasione. Da ciò il mito celebre d'Ercole che dispota il tripode al dio del giorno. È noto che Ercole, per ciò apponto ch'è il sole, sembra il rivale di Apollo. È poco per lui sorpassarlo in vigore, lo sfida al certame della scien za divinatoria, e vool leggere com'esso nell'avvenire.

XENODICE : v. figlia di Minosse e di Pasifae; 2. figlia di Sileo che Ercole uccise; 3. una delle captive troiene che i Greci si ripartirono

dopo la presa della citta. XIFEO, XIFREUS, SPOSO di Creu-

sa l'Eretteide che quasi sempre si dà per moglie di Xuto. Probabilmente Xifeo e Xuto non sono che uno stesso personaggio. Xifeo sembra significare l'uomo di spada ( Eiger ).

XIKUANI, Kami giapponese, protegge le anime dei fanciolli e dei giovani. Giovane e bello, è vestito d'on abito totto risplendente di stelle ; presso lui è un pappagallo. Le sue quattro braccia tengono, il primo on fanciollo; il secondo una sciabola; il terzo un serpente; il quarto, un anello pieno di nodi. È possibile che Xikoani sia l'amore-imeneo. Confr. KAMA.

XIN, GIN, KHHIN, i booni genii presso i Chinesi. Confr. GEN.

XINISTECUIL, dio del fuoco nella mitologia degli Aztechi.

XISUTRO, XIXUTRUS O XISUTRAUS, il Noe caldeo, capo della decima generazione, Intesc in sogno, da un dio che Giorgio il Sincello chiama Saturno, che il quindici di Desio un diluvio distruggerebbe il genere umano. Tostamente, per ordine espresso del dio, scrive l'origine, la storia ed il fine di tutte le cose, sotterra in un luogo della città di Sippara (città del sole), le memorie che ha scritte, costruisce un paviglio di quattrocento cinquanta tese sopra centottanta, vi rinchiude quadrupedi, necelli, ecc., e, quando la procella di cui il cataclisma dev'essere lo scioglimento, comineia a rombare, vi entra con la sua famiglia ed i suoi amici. Finito il diluvio, scioglie, in tre diverse volte, alcuni uecelli per conoscere lo stato del globo, La prima volta tutti ritornano come sono partiti, imperocchè non lianno potuto trovare dove posar il piede; la seconda, ritornano con un po' di fango alle zampe ; la terza volta non si vedono più. Xisutro pratica allora un'apertura nella sua nave e sharch sopra una montagna. Alcuni suoi amiei soli l'accompagnarono, gli altri rimsero nella nave. Ma quale fu il loro stupore quando ad un tratto non rividero në Xisutro, në la sua comitive Si misero subito a ceccarli; ma quando ebbero percopso i due dorsi ellelu montagan, tana voce disse loro çhe Xisutro era in ciclo duve godera del guiderdone dovato sila sua picta: » Voi, andate al lunco godove fu Sippara, disotterate santi libri che Xisutro vi ha deposati; fabbricate, li dovo i Varieri cicce ii Tigri, Babilonia, ed adorate sompte gil doii n

XUDAN, Mercuño in etrusco: Questo vocabolo significava, a quanto sembra, portiere, e, come epiteto, converrebbe assai bene a Mercurio, simeno quale i Romani ed i Greci se lo hanno figurato.

XUTO, Xorues, Xi52sc, figlio d' Elleno, e nipote di Deucalione, reguò nell'Acaia, soccorse gli Ateniesi in guerra con Eleusi, sposò Greusa figlia d'Erettee, e n'ebbe due figli, Jone ed Acheo; del rimanente, resgansi differenti tradizioni agli articoli Ione z Caresa. — Si dà pure a Xuto il nome di Xifeo.

Z.

ZACINTO, Zacrnvuts, seguace d'Ercole nella spedizione di Spagna, era di Beozia, e fu, dopo la vittoria dell'erce, incaricato di condurre gli armenti di Gerione a Tebe; ma

ZACORO, ZACORUS, duce etiupe, si battè in favore di Perseo, quando seguirono le nozze di quest' eroe con Andromeda, e fu ucciso da Argo, figlio di Frisso.

strada facendo, fu morso da un serpente e mori. Venne sotterrato nell' isola che fu dagli antichi conosciuta sotto il nome di Zacinto e che oggidi si chiama Zante. — Un altro Zacinto fu figlio di Dardano.

ZAGAN-DARA-EKE (fr. Tatox erc.) in mogollo, DULMA-GARD-SCIAN (fr. Doursa-Gancena) in tangutano, vale a dire la madrebianca, è una delle due figlie che nacquera dagli occhi di Sciuci-Bodissatoa (Choutehi - Boddigatoa). L'altra si chiama Nogan-Dara-Eke, o Dulma-Ngodscian (la madre verde). Riguardansi ambeduc come

protettrici degli uomini, ed invocansi nel pericolo. Vuolsi ch'esse abbian preso più d'una volta la forma umana, ed abbiano regnato sul Butun ed il Tibet. Zagan-Dara-Eke ebhe un figlio, Divongarra, il re dell' epoca passata : Nogan-Dara-Eke, alla fine del mondo, s'incarnerà per essere la madre di Maidari, Rappresentansi le figlie degli occhi di Sciuci-Boddissatoa accanto l'una all'altra, e sopra un trono portato da quattro leoni. Le carni di Zagan-Dara-Eke sono bianche, quelle di Nogan-Dara-Eke sono verdi ; come tutte le divinità mogolle, sono accovacciate sopra una stuoia, Zagan-Daro-Eke è caratterizzata per un terzo occhio in mezzo alla fronte : ha pure un occhio nella palma della mano, ed un altro alla pianta dei piedi. Sul fiore ch'essa tiene in mano si vede un bambino.Quanto a Nogan-Dara Eke, il suo abbigliamento consiste in vesti rosse ed una ciarpa turchina. Di rado e nuda. La sua meno tiene ora un fiore, ora un bambino, che è il giovane dio Sciakiamuni ( Budda ?), ch'è forse stato suo figlio. ZAGREO, Bacco di Creta, col

corpo o le corna di toro, doveva i natali al connubio di Giove, in forma di serpente, e di Persefone la quale pur essa era figlia di Giove e di Cerere. Così due volte Giove s' incontra in questa genealogia, 11 dio supremo è padre, poi sposo. L'Occidente, se avesse dato voga all'idea di Zagreo, avrebbe qualificato tale unione per incestuosa. Zagreo era un Bacco sotterranco, Dionisio-Ctonio. In oltre si mostra sotto Zeo e Persefone con l'aspetto di Cadmilo. Cadmilo! lo è, non solamente perchè si delinea al disotto dei due enți divini, uniti per matrimonio e per

amore, ma altrest perché è messo in brani. Giove amava il figlio de'suoi amori con Persefone, a tal punto che gli permise di scagliare il fulmine. Gli dei ne furuno gelosi; ma i Cureti formavano intorno a Dionisio una danza armata, ne verun nemico osava, nè poteva varcare quel cerchio romoroso e magico. Sola, la gelosa Giunone doveva appianare l'ostacolo. Sedotti da lei, i Titani mutarono di forma, s'insinuarono in mezzo ai danzatori bardati di rame, attrassero presso di se con lusinghiere parole il giovine Zagreo, poi, afferrandolo all'improvviso, lo fecero a pezzi con una rapidità maggiore del lampo. Di già le sue membra sono state gettate entro una caldaia, quando Pallade gli strappa il cuore che batte ancora e lo porta a Giove il quale incontanente fulmina i Titani. ordina a suo figlio Apollo di raccogliere e di seppellire appie del Parnasso i resti di Zagreo, poi fa del cuore ancora palpitante dell'infelice il giovane Bacco. In Nonno si vede Zagreo passare per meravigliose metamorfosi, e stancare col numero di esse i crudeli nemici che vogliono la sua morte ; egli si difende con le sue corna di toro : finalmente la voce di Giunone lo atterra. - È facile riconoscere, sotto questo mito, che il culto di Zagreo fu una delle più antiche forme del culto di Bacco. Forme più ridenti, più orientali prevalsero alla lunga sulla forma cretese.

ZANBI, dei del Congo, sono ennorati nei tempii duve hanno imagini dette Mokisso (Olderidorp, pag. 520), ma gli onaggi è indirizzano particolarmente ai diversi feticsi vegrabili ed animali. I cappuecini missionarii, vecleno gli iniligeni a profundere le adurazioni ad un becco, lo fecco arvostire e lo mangiarono alla vista dei Conghi novellamente convertiti. I neofiti, ancora sotto il giogo dei loro vecchi pregiudizii, 'non poterono trattenersi dal sentire stupore e spavento all'aspetto dell'aspro governo del loro dio (Zucchelli, l'iaggi e miss., trad. ted., pag. 153-3341. Gli altri fetisci sono ora denti di pesce-cane, penne d'uccello, un rospo, un serbente, ora un albero, ecc. Molti pontefiei d'ogni ordine mettono a profitto la credulità dei negri. Parecchi, sotto il nome d'Atombala, si danno ad operazioni magiche; l'uno comanda ai venti, alla pioggia; l'altro affattura le acque; un terzo preserva la ricolta; alcuni pretendono di risuscitare i morti: i missionarii hanno ereduto di vedere un cadavere, sul quale esercitavano l'arte loro, muovere le labbra e mandare suoni inarticolati, Noi non avremmo bisogno, come i buoni padri, di ricorrere all' intervento degli spiriti infernali per ispiegare tali prodigii: ma è egli credibile che l'elettricità galvanica sia stata conosciuta, anche per pratica, dai selvaggi abitanti del Congo (confrontisi tuttavia Erreto)? I Nquit formano una confraternita sacra che nasconde nel folto delle foreste secolari danze lascive che accompagnano na sagrifizio umano ed a cui mette suggello la prostituzione. Tutti questi impostori riconoscono la supremazia di Chitome, capo spirituale e temporale del paese. Gli si offre una specie di decima che si compone delle primizie dei frutti : un fuoco sacro scintilla continuamente nella sua dimora. Ammalato, lo si accoppa, attesochè se perisse di morte naturale, questa fine contaminerebbe il paese ed apporterebbe i più grandi mali. Cotesti usi ricordano: 1. i fuoci eterni mantenuti

presso i Persiani nell'Atesegah, a Roma nell'Escara di Vesta; 2. l'antropofagia degli Sciti ed i riti sanguinosi di Diana-Aricina.

ZAMOLXI o ZALMOXI, chiamato pure GEBELEIZIS o TALE-TE, legislatore o dio dei Geti della Tracia, Vedi Biogr. Univ.

ZAN, ZEN, o DAN, Giove in Creta, ZANKAR. Fedi GIASCAR.

ZAVINA, dea kameiadala, è la sposa del dio dei venti, Balakitg.

ZEFIRO, figlio d'Astreo (o d'Eolo) e dell'Aurora (alcuni mitologi dicono di Celeno l'Arpia e d'un anonimo), presiede al vento di levante. I Latini lo chiamano talvolta Favonio. Ha per moglie Clori o Flora, Ovidio colloca l'imeneo di questi due graziosi dei nel mese di maggio, e Lucrezio li mette nel corteo della primavera. Sul tempio ottogono dei Venti, è bello, giovane, fresco, quasi ignudo, e percorre i campi dell'aere. In mano tiene un canestro pieno di fiori. I Poeti gli danno pure una ghirlanda di fiori, poi ali di farfalla. Niuno ignora che Zefiro divenne sinonimo di vento propizio. Primitivamente però dovette esser diversamente. Zefiro, senza dulibio, significava che sollia forte (Ze aum. e piprodut, esser portato ? - L'etimologia per "Eger e pipu, che porta la vita, è pessima). Del pari che a tante altre divinità, si diedero a Zeliro de'paredri che sono altrettante emanazioni di lui stesso; ed in poesia gli Zefiri sono riguardati sempre quai venti propizii, sebbene spesso i navigatori si lagnino dei venti di levante. Gli antichi, che non trascurarono di cattivarsi il favore di tutti gli dei, sagrificavano prima di porsi in viaggio per mare una pecora negra alle tempeste, una pecora bianca agli Zefiri.

ZELETE, ZELES, guerriero di Cizico, uceiso da Polloce.

ZELI, ZELTS, doce dolio ucciso da Pelco nella battaglia dei Dolioni de degli Argonauti. Zeli e Zelete, Pelen e Polluce, Cizico e la penisola dei Dolioni, non differiscono in nolla gli uni dogli altri.

ZELO, Zalos, uno dei figli di Stige e di Pallante. Questo vocabolo significa ora sdegno, ora gelusia.

ZEMBENO o TSEMBENO, altromate Disare, Burkan femina che i Kalmuchi rappresentano con trecentosettanta mani (Müller, Sanmal, russisch. Gesch., 1v. p. 3-26). ZEMI (1), erano, allorquando fu

scoperta l'America, gli dei del popolo delle Antille. Erano spiriti mulefici, ed il timore solo attirava loro gli omaggi. Alcuni avevano nomi parsicolari ed una specie di statue generalmente di forma orribile. Onoravansi con goalche offerta di foracce sacre, di frutta, di fiori e di tabacco; con processioni nelle quali si vedevano fanciulle ignude; con danze e canzoni nelle quali gl' isolani celebravano le loro geste o quelle dei loro antenati. Gli Zemi avevano tempii i quali altro non erano che capanne. Le loro feste crano annonziate da araldi; nell'ora stessa in cui si celebrayano, con tamburi. I Caciehi facevano parte della processione. I saeerdoti dettavano oracoli. Si si distribuiva le focacee sacre: un minuzzolo di tale sacra pasta era riguardato come un preservativo sicuro da ogni male. Prima di comparire dinanzi all' idolo, ogni pio selvaggio doveva ficcarsi una bacchetta nella gola per costringersi a vomitare.

ZEMIENIK era tenuto, in Samogizia, pel dio protettore del paese. Gli si sagrificava dopo la messe.

ZENIC (fr. ZENITER), dio slavo,

adorato nel santuario di Novogorod, era tanuto pel fuoco vitale; e nulladimeno, notabil cosa!, il suo nome, come quello di Siva nelle Indie, sembra significare altresi il Distruttore (Znizacse, distruggere, in polocco).

ZENOVIA, des slava, presiedeva alla caecia.

ZEO, Zaus, Zaus, Giove. Confr. questo nome.

ZEOMEBUSC. Fedi Terreroro. ZEOU. Fedi Zro. ZERMAGLA, il dio dell'inverno.

nella mitologia alava, era rappresentato con, un mantello di neve orlato, di brina, abiti di ghiaceio, col fiato gelato ed una corona di grandine. Si opponera, nelle credenze di Kicv, a Pogoda che è il dio della primavera.

ZERVANE-AKERENE, vale a dire il tempo senza limite, era nella mitologia parsi il dio sopremo. Confondesi talvolta con Ormuzd stesso, ma se ne distingue sovente. È l'ente masso irrivelato, senza individualità, senza successività. Da Zervane-Akerene emanano i due principii ehe presiedono alle vicissitudini ora fauste, ora fatali del mondo reale, Ormuzd, Arimane (vedi questi due nomi). Non recherà stopore di vedere il nome di Zervane dato ad un'antica setta parsi, della quale poi non conosciamo chiaramente le teorie distintive. -I voesboli Zervane-Akerene non differiscono dal Sarvam-Akiaram indiano, che ha la stessa significazione,

ZETE e CALAI, Struss e CALAI, Diocuri tracio-ettoria, sevano per padre Borea, per madre Orizin I'E-retteide, per sorelle Chione, Ctonia, Cleopatra. Gemelli alati, accorpiavano a tutte le grazie della bella Ateniese loro madre il vigore del loro padre Borea. La mitologia volgare li sanovero tra già Argonauti. Giunti.

sulle rive del Bosforo Trasio, trovano Fineo, loro cogoato (imperocché è sposo della loro surella Gleopatra), afflitto dalle perpetue visite delle Arpies immantinente assalgono i mostri dalle ali romorose e dal fetido soffio, li cacciano fino nelle Strofadi, gl'inseguono con la spada in mano; essi ne avrebbero sbarazzato la terra se una voce misteriosa loro non avesse ingiunto di rispettare le vecchie deità. I due Boreadi morirono accisi da Ercole, secondo gli uni a Tenos. in ona rissa con Tifi, pilota degli Argonauti; secondo gli altri, in Bitinia, per aver insultato Ila. Gli dei li tramutarono in venti (i venti chiamati Prodromi, il cui suffio favorevole invitava alla partenza ). Secondo Igino, il suolo consecrato dalla loro sepoltura si sollavava di tratto in tratto al softio del loro padre Borea. Egli è evideota che Calai e Zete sono personificazioni del vento. Essi differiscono dai venti volgari in questo che hanno una leggenda, Il loro combattimento con le Arpie è evidentemente un riverbaro di quello de giovani dei con le vecchie divinità, d'Apollo con la Terra, dei Cronidi coi Titanidi. La loro conteso con Titi è quella del pilota e dei venti. Nei nomi di Calai e Zete si uniscono all'idea di soffio quelle di vigore e di hellezza.

ZETO, Zarmus, Zi3es, firstello d'Anfione, nacione in pari tempo che lui da Giore-Satiro e d'Antiope, fu cepota in pari tempo che loi e tro-vato da pastori che gli allerarono ambidute; in seguito aiutò suo fra-tello nella costrozione di Tebe. Il miti ne fanno un esceiatora valento. Cost le arti, la forza o la destrezza debbuno conorcere alla fondazione delbu città, o, modificando queste i-dee, gli clementi di forza dati da dee, gli clementi di forza dati da

shi agisee e lavora al corpo delibono essere messi in armonin dalla patenza intellettuale. Anfione e Zeto, unendosi, fornamo un Apollo; imperocche in Apollo cossistono l' armonia e l'abilità nella caccia. Anfione e Zeto sono dunque essi due uno svolgimento dicotomico d'Apollo; come Calai e Zete uno svolgimento dicotomico di Borea.

ZEUMCHIO, Zarastatus, Kutor, il dio-operaio de Culdei. Si spiega assai higararamente questo nome per Giore il Macchinista. Ma Giore in geocrale non è ne macchinista, nè industriale. Poi, quale sillabs in Zeumichio ci goida adunque si μαχατιέ, μαχατιές 25α dei Greci ? Finalmeote, quand' è cha i Culdei si divertirono a dare ai loro dei epiteti greci?

ZEU' o Zzov, o, coll'aggiunta iniziale dell'articolo, Pi-Zeo, die-dinasta, pianeta della prima serie, è preso per Giove, o, per dir meglio, il nianeta di Giove divinizzato e classificato come dev'essere fra i Tredici - Dodici (vedi questo vocabolo) credesi cha dovesse chiamarsi Pi-Zeù. Pochissimi mocomenti egiziani rappresentano incontrastabilmente Giove, ne alcuno ancora ha presentato il suo nome egiziano quale lo scrivono Riccioli e Kircher. Tottavia siamo del parere di Guigniaut il quale nel Soco, Son, o Gaou letto da Champollion il giovane solla sua tav. xxv a ( nel Panth. Eg., lib. 1x) e sul bassorilievo del gran tempio di Dendera (Dese. del-I' Eg. Ant., IV, tav. xIV, 3 ) (1), 50spetta Zeù e non Sem, Giom, Khon,

(1) Il primo elemento geroglifico di questo nome esseuno ancora ignoto, e la pronuncia delle vocali essendo sempre incerta, Champollioni non ha potato determinare con agginistatezza l'esatta pronunzia del none egiziano. ( l' Ercole d' Egitto ), come ha dichiarato, immaturamente senza dubbio, quel valente egizianizzante. Nella scena del bassorilievo tentirita, il dio apparisce dietro due divinità cui tutto annunzia essere Iside ed il suo luminoso sposo ; verso la Triade sacra si avviano tre personaggi umani, un sacerdote, un re e sua moglie. La figura del Panteon, copiata originariamente da llugot da uno dei pilastri della prima sala della grande escavazione d'Ibsambul, è accompagnata da una dea, che può essere Sate rappresentante di Neit nella classe dei Tredici-Dodici. Un principe, che probabilmente altro non è che il gran Ramsete, conosciuto sotto il nome di Sesostri, autore di quel maestoso monumento, presenta una ricca offerta al dio ed alla dea paredra. Gaù o Son, poiché tal è il nome della leggenda geroglifica, 4 avvolto fino in fondo alle gambe in un'ampia tonaca tagliata da fasce ocizzontali gialle e rosse; due lunghe penne azzurre rigate di filetti rossi sormontogo la sua acconciatura di testa; le sne carni sono verdi come quelle di Fta, L'imagine di questo dio si ritrova con nu vestito quasi simile in un bassorilievo dei pilastri della tomba regale d'Usirei-Achencherete (scoperto a Tebe da Belzoni), ed in una stela (colonnetta) funeraria del musco di Torino. Là si vede Usirei-Ragiamenti tra Soù ed una dea, probabilmente la spose di Soù : quest' è un nominare Sate : se Soù fosse Ercole, che avrebbe egli a fare in una scena funebre ? Ma Sate, Giunone del tenebroso impero, e Giove, di cui si spesso i poeti greci e romani hanno dato il nome a Plutone, Giove riguardato come benefattore, protettore della vita e per conseguente protettore dell'anima che va ad incominciare nel mondo inferiore una nuova vita: Giove di cui il pianeta era detto astro d'Usirei ('Osipiece agreer), ha naturalmente luogo in tale gruppo. Nel nostro quadro sinottico finale dei Tredici-Dodici, noi collochiamo Pi-Zeù nella colonna degli dei siderei o mascolini : egli viene secondo, vale a dire immediatamente dopo l'arcidinasta Fre ( o Fre-Giom, Fre-Tmu, ecc. ), il che poi non significa punto ch'egli abbia dappertutto e sempre occupato tal posto; egli ha per riscontro nella colonna dei dinasti femine Sate o Sati (vedi questo nome), che si prende per Era ( Hera ) o Giunone inferiore. Rapportata ai Kamefioidi, questa coppia sacra è l'incarnazione d'Amun e di Neit; in altri termini Ammone si delega in Giove. il capo del Triumdeato supremo nel più bello e più voluminoso dei pianeti. Ragione di più per non immedesimare, come si volle fare. Giove con Ercole! Ercole è figlio d'Ammone, vale a dire, in egiziano, che nella prima dinastia Fre è figlio d' Amun o Knef (a dir vero, nipote, ma che importa? il senso è che discende da Amun), e che nella seconda dinastia, quella dei Tredici-Dodici, il dio-pianeta Marte-Ercole (imperocche si fanno pure identici Ertosi o Giom) è figlio del dio-piancia Giove. emanaziono d'Amun.

ZEUSIPPE, ZEUNIPE, Zeuξετπε, figlia d'Eridano e madre dell' Argonauta Bute; — moglie del re d' Atene Pandione I. (vien data come Ninfa e sorella di Pasitea); — figlia di Laomedonte e moglie di Sicione, re di Sicione.

ZEUSIPPO, ZEUNIPPES, ZEUŽIT-Tet, figlio d'Apollo e della ninfa Sillide, e successore di Festo, re di Sicione.

ZHRALL o DHRALL, dio scandinavo, incarnazione d'Heimdall, diede nascimento, per Ai, suo figlio, alla casta degli schiavi. Qui cade in acconcio di ripetere che da Heimdall, il dio incarnato per eccellenza, discendono le tre classi della società scandinava, Heimdall ha tre figli, Zhrall, Asi, Fadir; ciascuno di questi ne ha un altro, Ai, Karl, Jarl o Riger: finalmente questi ultimi sono padri ciascuno di dodici figli. I dodici figli di larl sono lo stipite della casta nobile; i dodici figli di Karl sonolo stipite della casta libera; per ultimo i dodici figli d'Ai (o nipoti di Zhrall) sono, come si è veduto, lo stipite della casta schiava,

ZIAT, genio protettore dei fanciulli, secondo gli Slavi, discendeva da Polela (l'amore mutuo).

ZIGIA, Zreiz, Zuyia, Giunone in quanto che presiede al matrimonio (R.: Υτινγνυμ, unire). È lo stesso nome che il latino barbaro Junxia (vedi Giunone).

ZIISO (fr. Tsrao), divinità giapponese, è rappresentata nei temponese, è rappresentata nei tempio con tresimie per paredri. Coteste simie sono gli emblemi delle tre sorta d'impurità da cui si dee satocere o, goni adoratore dei Rami, il pangue, la came, i corpi morti. Chi tocer un morto, chi mangie carne, chi versa sangue, anche per inavertenza, anche del suo proprio, è consiminato, fusio, quando per uo'ora, quando per este, trenta giorni or più. Egli non poò visitare i luoghi santi,ppressarsi a mini (tempi), comparire al cospetto a mini (tempi), comparire al cospetto

degli dei. În conseguenza di tale precetto è victato alle donne d'eutrare nei tempi di urante la mestruazione; ma, quando vanno in pellegrinaggio a latig di dei tucchi della loro pietà sopprimono o sospendono l'effluvio che le rende fairo. Per la medesiana ragione un operaio che si è ferito a segno di perdere del sangue lavorando in un tempio, è reputato indegno di por mano al un edificio sacro, e se un simile inicidente turba de la costrucione d'un tempio e retto a Ten-Sio-Dai-Zin, l'edifisir cominciato sarà demolito.

ZINTEOTIL (17. TUTTON) ), de che, seconi à Totonechi, tani di Zacallan (nella provincia di Talacala, erala protetture delle mesti. Ben divens dalle divinità anggianari del Mesaico, i concentrara d'una offerta di fori e di frutti. Una protesia checircolava nel pasee annunziava che un giorno cottan richetta che un giorno cottan richetta protesia checircolava nel pasee annunziava che un giorno cottan richetta protesia checircolava nel pasee annunziava che un giorno cottan richetta contenta contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta con contenta c

ZI-SIN-GO-DAI (G) (fr. Tai ecc. J., vale a dire i cimpue dei terrești remano, nalla mitologia del Giappone, sul a seconda serie degli enti procesma-goniet. Esti appuriscono al seguito de stete dei superior; conocciui sotto il titolo di Ten-Sin-Sin-Dia. La altienta, de la cesti apresenta, è che il regno loro, straordinariamenta lungo, incomineia però ad uscire dell'indefinito e dall'indefinito e dall'indefinito presenta però de la cesti del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni del conoccioni d

Ten-Sio-Dai-Sin 250,000 anni.
Osivo-Ni No-Mikotto 300,000
Nini-Nino-Mikotto 318,533
Fiko Oo-Demino-Mikotto 637,892
Facki-Ava-Se-Dsuno-Mikotto 836,042
Totale 2,342,467 auni.

computi cosmogonici, è che i numeri vanno crescendo di mano in mano che si si accosta ai tempi attuali ( vedi Tee-Six-Sizi-Dai).

ZIVA o GIVA, da Gian o da Gicon, Givot, la vita. Rappresentavasi abbigliata con un garzoncello ignudo sulla testa, ed un grappolo d'uva in mano. Adamo chiama sua moglie Heva od Hava, vale a dire madre della vita, Genesi, cap. 111, versetto 20.

ZIZILIA, dea dell'amore e della secondità presso gli Slavi, secondo gli storici polacchi ( vedi Karamsin, Stor. di Russia, vol. 1, cap. 111, p. 88; Gebhardi, lib. 1, p. 28). Forse questa dea esser deve paragonata all' Iside egiziana come alla dea d'Efeso, Diffatti il suo nome sembra riferirsi al russo titka, al greco gigade ed al tedesco sitse, mammella (1).

ZOLOTAIA-BABA, la Vecchia d' oro. Vedi Slata-Baba.

ZOOGONI, ZOOGONES, Zucyérol,

(1) L'elemento inizialo di Zezilia l'abhiuno pure in italiano nella voce zinne, che, come ognun sa, vuol dire appunto mammella. (Il Trad.)

dei che s'invocavano specialmente per la conservazione della vite, ed anche per la propagazione e la buona salute degli animali (R.: Ywor, animale, o Yun, vita, γίγτομαι, nascere).

ZOROASTRO. Vedi Biogr. Univ. ZOTRACITO, legislatore mitologico degli Arimaspi (vedi questo nome). Il suo nome, in relazione con quello di Zeretosctro (Zoroastro), lo è d'altro canto con l'idea d'oro, fondamentale, come si sa, nel mito tutto settentrionale degli Arimaspi.

ZUI-KUAN (fr. Tsoul-Kouan), il dio del mare presso i Chinesi, è principalmente implorato dei navigatori quando sono di partenza ; con Tan-Kuan e Tei-Kuan forma la trinità chinese, sottomessa del resto a Kang-I.

ZUTTIBUR (fr. Tsourrisoun), dio dei Serbi e dei Vendi, presiedeva alle foreste e principalmente ai faggi. Era una specie del dio Pane : e le sue improvvise apparizioni, le sue burle diedero argomento a farne uno spirito maligno. Confr. LECHIE e RUSSALRI.

A COUARIO, AQUARIUS, ed in greco Hyproceous, undecimo segno dello zodiaco, presiede al mese di gennaio. È, dicesi, Ganimede od Aristeu, o Cecrope, o Deucalione, Rappresentasi sutto le sembianze d'un uumo che lascia cadere dell' acqua dall'urna. Tali acque sono l'emblema dell' inverno o de'cataclismi, i quali hanno tutti una parte si grave nella mitologia. Talvulta l'Acquario non è rappresentatu che da un'anfora. In astronomia l'Acquario era riguardatu cume influente sulle cosce dell'uomo, vale a dire sulla pudicizia, e sull'abilità di riconoscere le sorgenti nascoste nell'interno della terra.

AROERI. vedi HAROERI.

EACE, Orax, Oία2, fratello di Palamede ( Vedi Naurilo ). Questo nome vuol dire timone, e si cullega alle personificazioni della famiglia di Nauplio.

EDIPO, GENIPUS (g. i o odos) O'livers, figlio di Laio e di Giocasta, si celebre nella mitologia greca come tipo della fatalità che l'uomo nun può fuggire. L'oracolo avea annunziato a Laio che questo figlio sareblie l'assassino di suo padre ed il marito di sua madre. Laonde fu affidato, alcune ore dopo nato, ad un pastore che dovera scannario, e che per compassione si limito a traforargli i piedi ed a sospenderlo ad un albero. Da ciò il suo nome ( ordeis. graffiarsi; root, piede ). Furbe, pastore di Polibo, re di Corinto, lo distacco, lo porto al palazzo; e siccome la coppia reale era senza prole, il fanciullu fu dai due sposi adottato per figlio. Edipo adulto consultò

un giorno l'uracolo sul suo destino, e n'chbe una risposta analoga a quella di Laio. Suo padre doveva morire di sua mano, e sua madre riceverlo, ancora sanguinoso, nel talamo dell'assassinato consorte. Edipo, ond'evitare tali sciagure, lasciù Corintu, e parti alla volta della Pocide. Sulla strada da Daulide a Delfo, all'incrociamento della strada di Tebe, un estro gli sharrò il passaggio, ed una vuce imperiosa gli gridò di dar luogo. Il giovane principe non vi badò. tirando innanzi; e quando i cavalli minacciarono di calpestarlo, gli arrestò: ne segui una rissa; Edipo ebbe l'intero vantaggia, ed il padrone del carro ed i cinque valletti del suo corteo boccheggiaronu l'un dopo l' altru al suolo, salvo un solo. Cotesto padrone del carro era Laio, Poco tempo dopo vediamo Edipo avviarsi alla volta di Tebe priva di re e governata da Creonte reggente, indovinare l'enigma bizzarro della sfinge ( vedi questo nome), e, conforme alla promessa pubblicata da Creonte, ricevere ad un tempo la muno di Giucasta e lo scettro. Le due parti del: oracolo allura si trovavanu com-

(1) I reguesti noui non potenome trura sele al too, deloth longs, percise compresi nei volunii francesi cle non reminere la traductione del primo. Il disected lettore ne aria quindi pri insulativa con consecutatione del primo d'allaire condomer totto che recommende de la resultativa condomer totto che recommende dei punto d'allaire totte reas primo volune et il sussignomi i tradutti, come non meno, ripunchando il mandoni della nateria, quelle tipolita indevidua quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita della nateria, quelle tipolita della nateria, quelle tipolita della nateria. Quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle tipolita nateria, quelle nateria nateria nateria.

pinte. Invano il padre avea voluto sbarazzarsi per sempre di suo figlio. invano il figlio lasciando Corinto aveva tentato di gire lontano dagli antori de'suoi giorni: la fatalità, poi ch'ebbe differito i suoi coloi e permesso nell'infanzia del giovane principe che fosse separato da coloro ai quali doveva la vita, gli ha ad un tratto riuniti: l'infanzia sempre inoffensiva è scorsa nell'istmo che congiunge il Peloponneso alla Grecia settentrionale; l'età dei combattimenti e degli amori com'è arrivata, le distanze diventano inutili, ed il giovane Tebano predestinato al parricidio ed all'incesto ritorna verso Tebe, Secondo Omero, l'incesta non fui consumato; ma presso i più dei mitologi si vede l'unione della madre è del figlio dar nascimento a due figli, Éteocle e Polinice, a due figlie, Antigone ed Ismene. In capo a qualche anno un'orribile epidemia si manifestò in Tebe; l'oracolo annunziò ch'essa non cesserebbe che quando Laio fosse stato vendicato. Le perquisizioni conducono in breve Edipo a conoscere non solo ch'egli è il colpevole, ma altresi che la vedova di cui è marito è sue madre. Dalla disperazione si cava gli occhi i i suoi figliuoli lo cacciano dal palazzo, e s'impadroniscono dell'autorità cui bentosto si disputeranno col ferro in mano. Alcune tradizioni fanno vivere Edipo cieco nel palazzo, fino al di in cui Polinice ritorna in armi a domandare ad Eteocle la sua porzione di regno. Il senso antico e l'accento vero delle tradizioni indicano che la scoperta del delitto tien dietro davvicino al delitto; ed in tale ipotesi bisogna ammettere una lunga reggen-≰a di Creonte. Qualunque sia la leggenda che si preferisca, Edipo esce di Telse maledicendo a'suoi figli od

EDI all'usurpatore, erra di paese in paese guidato da sua figlia Antigone, ed alla fine arriva al borgo di Colono presso Atene e vi csala l'estremo sospiro. La sua cenere diventa un talismano protettore ed un palladio. Così in ogni paese i grandi infortunii sono una celebrità. Riguardavasi con un rispetto profondo e l'uomo ed il luogo cui il fulmine aveva colpiti. L'Oriente venera ancora i pazzi, cui tiene in conto d'ispirati; ed Algeri, al tempo di Carlo Quinto, si salvò rianimata dalle veementi allocuzioni dell'insensato Iussuf. I tragici hanno infiorato questa ultima circostanza della vita d'Edipo. Sono dessi che ci mostrano presso Edipo a Colono Creonte prima e poscia Polinice: entrambi vengono a supplicarlo di prendere partito per essi ; Edipo resiste ad entrambi. Una tradizione voleva che Edipo, dopo la rottura del suo matrimonio con Giocasta, avesse sposato Enrigania, e l'avesse resa madre dei quattro figli che gli dà la volgare mitologia. Atene, è vero, mostrava la sua tomba; ma, oltre che simili reliquie nulla concludono, si conciliavano le due leggende dicendo che le sne ossa erano state trasportate da Tebe in Atene. Sofocle ha lasciato due tragedie sopra Edipo, Edipo re, Edipo a Colono. Eschilo presso i Greci, Seneca fra i Latini ne composero altre. Corneille e Voltaire hanno fatto rappresentare sulle scene francesi due tragedie concernenti Edipo, e Guillard un' opera in musica intitolata Edipo a Colono (1). Vinckelmann , Monum. ined., 103, 104, ha fatto conoscere due bassirilieti riferibili alle atventure d'Edipo. Conviene aggiungervi

(1) Gl' Italiani hanno l' Edipo del Nicolini. (Il Trad.)

quattro pietre incise pubblicate da Millin, e che tutte rappresentano Edipo con la sfinge (vedi Gall, mit. 502-505), - I pensatori, ai nomi soli di sfinge e di Tche, devono avvederși come il luogo della scena in tutta questa favola non sia la Tebe di Bcozia, imperocche egli è intorno alla Tebe dalle cento porte che abbondano le sfingi. L'incesto nulla ha ehe debba far stupire : l'Egitto, del pari che l' Oriente e l' India, ne fu prodigo. E quanto all'uccisione del padre, è la formola ordinaria della rinnovazione delle forme. Così i Coribanti uccidono Dioniso, Coribante com'essi. La differenza è ehe d'ordinario la vittima è giovane, e che qui non lo è. Finalmente i fratelli rivali sono Dioscuri, Assuini, metu d'un uovo-monade, Le stesse due donzelle ne sono lo svolgimento. Ne visulta egli ehe l'epopea di Edipo sia venuta direttamente dalla Tebaide alla Beozia ? No, certamente. Ne risulta pure che sia venuta di la? Non ce ne faremmo mallevadori, Il fatto è che la Beozia, tutta samotracia nella sua origine, ammise un mito di cui i paredri (le sfingi) ebbero dell' importanza in Egitto, La Fenicia, Iolco, Samotracia e le tradizioni venute dalla costa di Egitto poterono, eiascuna nella sua sfera, contribuire alla formazione della favola totale. Samotracia, non bisogna dimenticarlo, consacrava in alcuna guisa l'adulterio e l'incesto sostituendo Arete ad Efesto nel letto d'Afrodite.

ENOMAO, Ornomays, Oiromoc, re di Pisa, doveva i natali a Marte ed a Sterope (od Arpinna, od Euritemi). Si nomina pure per suo genitore Alxione od Iperoco. Ebbe in moglie Evarete. Leueippo, suo figlio, era amato da Dafine, cd Apollo glio, era amato da Dafine, cd Apollo

si vendicò facendolo perire. Ippodamia, sua figlis, era celebre in tutta la Grecia per la sua bellezza, Avvertito dall'oracolo che suo genero lo ucciderebbe, pubblicò che la darebhe soltanto a colui che lo vincerebbe nella corsa dei carri. L'amante correva avanti, ed il re lo inseguiva con la spada in mano. Si nominano quindici pretendenti a cui la loro audacia costò la vita : Acria, Alcatoo, Aristomaeo, Capeto, Calcodonte, Cronio, Eolo, Eurialo, Eurimaco, Eurito, Lasio, Lieurgo, Marmace, Pria, Tricolono. Alcuni poeti ristringono tale numero a tredici ; Diodoro lo secresce a sedici. Finalmente Pelope apparve, corruppe Mirtilo, auriga del re, e, merce sua, arrivò primo alla meta ( vedi Minrico). Diodoro mostra solumente Pelope che giunge primo alla meta senza che Mirtilo spinga la perfidia fino el punto di farlo morire ; ed Enomao che si dà la morte a tal vista, poiché rede l'oracolo compiuto. Una variante sa vedere Enomao come perdutamente innamorato di sua figlia. I suoi cavalli si ehiamavano Filla ed Arpia.-Enomao è la personificazione dei giuochi Olimpici. Ippodamia, è il premio de'giuochi; i quindici o sedici pretendenti sono le regioni greche ammesse al concorso. Gli Elei pure disputano il premio: Enomao allora sembra invaghito di sua figlia. - Altri due di nome Enomao sono: l'uno nn duee troiano ucciso da Idomeneo all' assedio di Troia, l'altro un duce greco ucciso da Ettore.

ENONE, Oltaira, figlia del diofiume Cebreno e Ninfa del monte Ida, in Frigia, ebbe in dono da Apollo, suo amante, la scienza dell'avrenire e l' arte di conoscere i semplici. In appresso, ebbe da Paride, ancora pa-

store, un figlio detto Corito. La leggenda l'associa intimamente a due istanti solenni della vita favolosa di Paride. Quando egli parte per la Grecia, ella gli predicc le sue infedeltà, la rovina di Troia e la sua morte, "Tu sarai piagato, ella disse, a morte, ed allora ti risovverrai d' Enone, ritornerai presso lei, gli domanderai mercede : Enone ti ripulserà, " Infatti, il decimo anno dell' assedio Paride ferlto da Filottete, si fece portare sul monte Ida, imploro il soccorso d'Enone, e morì nelle sue braccia. Tutte le tradizioni la fauno seguire nella tomba cotesto oggetto de'suoi amori : essa muore di cordoglio, o si strangola col suo cinto arrivando nel palazzo di Priamo. Presso Ditti è presa da un accesso di demenza, e si lascia consumare dal dolore, Finalmente, in Quinto Smirnco, si abbrucia sul rogo di Paride. Del rimanente, si varia sul modo con cui accolse il colpevole pentito. Secondo gli uni, impiega tutte le sue cure per guarirlo, e non riesce sol perchè la freccia che l'ha ferito è avvelenata ; secondo altri, lo accomiata ruvidamente con queste parole : « Che vada a farsi medicare da Elena! " Ma bentosto ella corre a Troia, al capezzale del letto del malato. Sfortunatamente è troppo tardi. Secondo altri finalmente, non arreca vetun soccorso al principe; ma si trasporta presso lei il cadavere, e le si lascia la cura di seppellirlo. A tal vista ella muore di disperazione.

ENOPE, Ornore, Olvern; figlia d'Epopea, moglie di Nettuno, mudre di Megareo.

ENOPE, Ossors, Oirs 1: t. figlio d'Eleno, duce greco ucciso all'assedio di Troia; 2. padre d'Iliode, indovino d'Itaca:

ENOTRO, ORBOTAUS, OFFOTOGS, la razza enotria personificata, era tenuto pel più giovane dei Licaonidi. Nittimo, suo fratello, che gli disputa questo titolo non meno che il raro privilegio d'essere stato solo risparmiato da Giove allorche fulmino i Licaonidi, gli diede denaro, navi, gente; e fu allora che Enotro arrivò in Italia. Sarebbe questa stata la prima emigrazione che i Greci operarono nella penisola. Sfortunatamente sorgono dubbii sull'epoca cd anzi sulla realtà della migrazione. Dionigi d'Alicarnasso, sull'autorità d'Acusilao e Ferecide, la pone diciassette generazioni avanti la presa di Troia. Raoul-Rochette, dietro un sincronismo tratto da Apollodoro, riduce quaste diciassette generazioni ad otto. Fréret pure aveva combattuto l'alta antichità attribuita a tale migrazione. Diversi computi sugl' Inachidi stessi potrebbero permettere di ondeggiare tra le due date estreme. In questi ultimi tempi Pctit-Radel, raffrontando i diversi sincronia smi lasciatici dagli antichi, reintegra la migrazione d'Enotro alla diciassettesima generazione avanti la presa di Troia; e per conseguente; nel sistema che fa le generazioni di trent'anni, Enotro emigra verso il 1710 av. G. C. Resta ad esaminare se l'emigrazione ebbe luogo. Dionigi, Strabone, Pausania, sono unanimi su tal punto, ma nulla prova che abbiano ragione. Aristotele, di cui si è invocata l'autorità a proposito dei monumenti della colonia d'Enotro, non parla che di alcuni usi della vita civile introdotta fra gli Enotri da Italo re loro. Il fatto è che tali questioni esigono tutte un novello esame. 2. Gli Enotri si legano essi, come si ha diritto di sospettare, ai Peuceti, e quali sono

le loro relazioni ? 2. Sono dessi Pelasgi? 3. Vennero essi d'Arcadia? 4. Trovarono indigeni ? è vero che tali indigeni si chiamavano Ausonii? 5. È vero che sbarcarono nel golfo di Sant'Eufemia, e che si estesero da un mare all'altro, tra Metaponto e Pesto? è vero che gli Ausonii erano uno dei loro rami? È vero che erano i primi coloni venuti dal Peloponneso o dalla Grecia settentrionale, oppure deesi ammettere che

tre colonie gli avevano preceduti? ENOTROPI, ORROPAR, Oirowronai, le tre figlie d' Anio (vedi Oago).

ERCINA, "Epzura, ninfa-fiume, fu una compagna di Proserpina, secondo i vecchi Beozii vicini al tempio di Trofonio. Un giorno che la ninfa e la futura sovrana dell'inferno giocavano insieme, un'oca che Ercina teneva in mano se ne fuggi e si appiattò sotto una pietra. Proserpina la strappo s e subitamen-

te dalla buca rimastavi si vide żampillare un' acqua limpida e fresca. La dea diede al fiume che si mise a scorrere il nome della sua amica, alla quale del rimanente si eresse in quel luogo un tempietto. - Senza alcun dubbio Ercina non è che un fiume personificato, il quale ha a vicenda e forma umana e forma animale : è una ninfa, un'oca. Le Anadiomene presso i fetiscisti si manifestano naturalmente in forma di palmipedi. È vero che la leggenda distingue la ninfa e l'oca. Ma tal è l'usanza delle leggende : Buto ed il suo topo campagnuolo. Diana e la sua orsa o la sua cerva, Tor ed il suo cinghiale, Brama e la sua aquila - cigno llamsa, non sembrano a primo aspetto fondersi in un ente nnico: tanto le forme del racconto hanno costituito a cadauna persona, umana o non umana, la sua individnalità separata.

FIRE DEL VOLUME TRESTESIMONORO.

5632091





